

## STORIA

# DITALIA

DEL MEDIO-EVO.

DI CARLO TROYA.

VOL. II.

PARTE III. ERULI B GOTI.



NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1850.

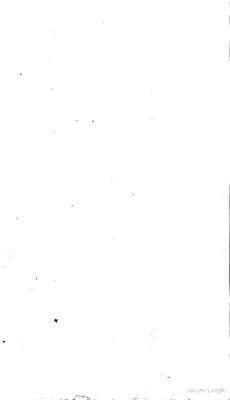

### LIBRO QUARANTESIMO TERZO.

#### SOMMARIO.

gli Amali in Affrica,

rincipi della reggenza S. XI.

| ş. II.              | Giuramento del Re Ata-<br>larico al Senato Ro-<br>mano. Il Conte Sigis S. XII.<br>mero.                                | Il Re Gelimere, Lega-<br>zione d' Amalasunta,<br>Prime avventure di Teo-<br>dora.                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$. III.<br>\$. IV. | Patriziato di Tulum. S. XIII, I Questori Ambrosio e Felice. Albieno, Pre- fetto del Pretorio. Re- parato . Prefetto di | ciora. Cieca, passione di Giu- stiniano. Abrogata la legge, che a Senatori vietava di sposar in- fami donne. |
| <u>s</u> . v.       | Roma. S. XIV. Liberalità d'Amalasunta in favore di Teodato derii Amali. Sue cure                                       | Teodora coronata Im-<br>peratrice, Obbligati<br>tutti gli Officiali a giu-<br>rario fedettà.                 |
| \$. VI.             | per educar Atalarico S. XV.<br>alla Romana.<br>Editto d'Atalarico in-                                                  | Lettera d'Atalarico Re<br>con sua Legazione a<br>Giustiniano.                                                |
| g. 12.              | torno alle immunità §. XVI.                                                                                            | Comito, sorella di Teo-<br>dora, data in moglie                                                              |
| \$. VII.            | Stato delle Provincie. La<br>Sicilia, Il Promontorio<br>Lilibeo.                                                       | a Sitta , Duca d'Arme-<br>nia. Principj d'Anto-<br>nina , moglie di Beli-                                    |
| g. VIII.            | La Dalmazia e la Savia<br>. o Suavia. g. XVII.                                                                         | sario.<br>Improntitudini e cru-                                                                              |
| S. IX.              | ha Pannonia. I Longo-<br>bardi vengono ad abi-<br>tarne una porzione.                                                  | deltà di Teodora. Suo<br>tetro carcere sotto al<br>Palazzo.                                                  |
|                     | Guerra de Gepidi con S. XVIII.<br>tro Amalasunta. Sao-<br>che rio di Graziana. S. XIX.                                 | Abiezione del Senato di<br>Costantinopoli.<br>Bnone qualità di Teodo-                                        |
| g. x.               | Trattato d'Atalarico Re                                                                                                | ra. Sua bellezza.                                                                                            |
|                     | con suo cugino Ama-<br>larico, Re de'Visigoti.<br>Cessione delle Pro-                                                  | Editti e persecuzioni<br>contro gil Eretici.<br>Stragi e fughe,                                              |
|                     | vincie Ostrogotiche di S. XXI. là dal Rodeno. Matri- monj tra Visigoti ed Ostrogoti. Il Patrizio Liberto nelle Callio  | Tumulti de Samaritani.<br>Pertidie del Conte Ar-<br>senio. Ritorno di San<br>Saba in Costantinopo-           |

| g. XXII.   | Finta conversione dei<br>Samaritani al Cristia-<br>nesimo; vera de Sanni<br>o Zani, e degli Abasgi.                                |            | contro Amalasunta.<br>Mutamenti, che ne se-<br>guitarono intorno al-<br>l'educazione del gio-                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. XXIII.  | Ritorno degli Eruli dalla<br>Tule dopo l'nccisione<br>del Re Grepe o Grete.<br>Todasio, nuovo Re.<br>Suartua.                      | g. xxxii.  | vinetto Re Atalarico.<br>Lega d'Amalasunta con<br>Giustiniano per la<br>guerra contro i Van-<br>dali d'Affrica.                 |
| g. XXIV.   | Gorda, Re degli Unni<br>Taurici, si converte al<br>Cristianesimo, Guer-<br>ra, che ne seguì. Boa-                                  |            | Congistra contro Ama-<br>lasunta, che fa ucci-<br>dere tre principalissi-<br>mi Goti.                                           |
|            | rex, Regina degli Un-<br>ni Sabiri del Caucaso.                                                                                    | g. XXXIV.  | Legazioni di Giustiniano<br>ad Amalasunta.                                                                                      |
| ş. xxv.    | Incursione degli Anti<br>nell'Imperio, vinti dal<br>prode Germano, ni-<br>pote dell'Imperatore.<br>Onori conferiti a Mun-<br>done. | g. XXXV.   | Ipazio d' Efeso e Deme-<br>trio di Filippi, Legati<br>dell' Imperatore al<br>Pontefice Romano.<br>Loro colloqui con<br>Teodato. |
| g. XXVI.   | Prodigalità di Giustinia-<br>no e di Teodora nel-                                                                                  |            | Pretorio.                                                                                                                       |
| ş. xxvii.  | l'edificare. L'Ereo.<br>Edificj e fabbriche d'A-<br>malasunta.                                                                     | g. XXXVII. | Morte di Felice IV.*<br>Pontefice, Bonifacio                                                                                    |
| ş. xxviii. | Sue cure per rettamente<br>amministrare il Reguo<br>e la Casa del Re.                                                              | g. XXXVIII | Bonifacio. Senatucon-<br>sulto intorno all'ele-                                                                                 |
| g. XXIX.   | Aratore, Conte de Do-<br>mestici, e Consigliere<br>del Patrizio Tulum.                                                             | s. xxxix.  | zione de' Vescovi.<br>Furori degli Origenisti.<br>Colloquio in Costanti-                                                        |
| S. XXX.    | Dionigi lo Scita in Ita-<br>lia. Nuova Provincia                                                                                   |            | nopoli tra' Severiani<br>ed I Cattolici,                                                                                        |
|            | della Scizia sul Danu-<br>bio.                                                                                                     | S. XL.     | Supremazia della Chiesa<br>Romana,                                                                                              |
| Ş. XXXI.   | Mai talento di molti Goti                                                                                                          |            |                                                                                                                                 |

#### LIBRO QUARANTESIMO TERZO.

REGNO D'ATALARICO. REGGENZA D'AMALASUNTA.
GIUSTINIANO E TEODORA.

Anni 526-534.

S. I. Più lieti giorni promettea la morte di Teodorico Anni al Senato di Roma, ed un propizio lume sembrava far Gio chiare le vie a ristorarne dopo tante offese i dritti: Amalasunta gli sorrideva, tutrice d'Atalarico, al quale già i Goti aveano giurato fedeltà in Ravenna; i nomi di Simmaco e di Boezio poteansi di nuovo lodar senza pericolo, II.1043 e celebrare le loro virtù : intanto i lor delatori dileguavansi. e così Giudei come Ariani od altri nemici della Cattolica Chiesa cadeano dalla speranza d'opprimere il dogma Niceno, conculcando le coscienze. I Cattolici, fatti da lei sicuri, più non temerono la chiusura de loro Tempj: a tal modo rinacque in poco d'ora una confortevol fiducia, e cessarono le ritroste delle menti. La Regina, che appena toccava il suo vigesimo ottavo anno, metteasi utilmente all'opera di volgere i cuori de'più schivi Romani ad amar la Gotica dominazione del suo non ancor decenne fanciullo: ma ella, nata in Italia, potea dirsi Romana; e, sendo figliuola d'una Cattolica, seguitava forse la medesima fede in suo cuore. Che questa sua madre, cioè Audefreda sorella di Clodoveo, sopravvivesse a TeodoriAnni di G. C. 526-534

eo, lo attesta Gregorio Turonese (1); ma potè ingannarsi egli come s'ingannò certamente nel soggiungere, che il Re non avesse lasciato se non una piccola fanciulla.

Mentre Amalasunta stendea si virilmente la mano a reggere i freni del vasto Imperio toceato in sorte ad Atlantco, eccetto il Visigotto regno, nuovi studi di parti e nuove ambizioni sorgeano da per ogni dove nella Reggia di Ravenna fra Goti, a cui pareva che il ferminile ingegno dovesse dar incrementi straordinari alla loro civile autorità e premj senza fine al valore Barbarico, tutochè niuna guerra fin qui agitasse l'Ostrogotiche provincie. Primeggiava Tulum fra tutti, cospicuo per la virtù e rispettato per la sua parentela cogti Amali; a lui fu largito il titolo di Patrizio dalla Regina, e Cassiodoro, che avea dopo la morte del Re conservato le sue dignità, gli tessè le lodi, già da ma 11.1014 fiferite, nel Senato di Roma. Verso il quale fu spedito il

Conte Sigismero, Goto e non Romano, per giurare in vece d'Atalarico di mantener saldi ed inviolati gli ordini dello Stato.

§. II. Con questo insigne giuro, Amalasunta dava i cominciamenti al regno del figliuolo. Fuvri allor tra Romani chi potè sperare di vedere in breve rifiorite l'età de Vespasiani e del Traiani, allorchè gl'Imperatori confessavano di ricevere dal Senato la lor potestà. Quanto alle cose di Oriente, la Regina dovè indugiare, aspettando altri tempi a comporle: tanto erano vivi gli odi tra Bizanzio e Ravenna, e tanto gli ultimi eccessi di Teodorico Re aveano

<sup>(1)</sup> Theodoxicus Italiae . . . . mortuus parrulam filiam cum uxore reliquit.

Gregor, Turon. Histor. Franc. Lib. III. Cap. 31

irritato l'animo del vecchio Imperatore Giustino. Raccondi terò più innanzi le pratiche della pace, che si fermò nell'anino seguente fra Giustiniano Augusto ed il Re degli
ssa
Ostrogoti (1); ora gli affari di Roma e di Ravenna debbono richiamar prima degli altri la nostra cura.

Il Conte Sigismero, Uomo Illustre, giunto era con altri Regi Legati nella Città; ed, introdotto nel Senato, favellava nella seguente sentenza. Piena di gaudio, Padri Coscritti, è la notizia, che io vi reco, d'essere succeduto al Regno d'un gran Re un giovinetto, al quale voi terrete il luogo di padri (2). Niuna guerra, niun tumulto, niun danno precedettero alla sua inaugurazione: niun mormorio s'udi, come suole, fra tanti Ottimati, che applaudirono alla scelta di Teodorico; Goti e Romani giurarono fedeltà con sincero animo al mipote: rara ventura, che venne certamente da Dio. E per parte del nuovo Re io giuro di voler egli osservare tutto ciò che promette con autorità pubblica in grazia del Senato Romano, esortandolo a manifestare i suoi desideri ed a vivere certo, che vote d'effetto non resteranno le sue preghiere per la salvezza e per l'aumento della cosa pubblica (3). Tali sono le intenzioni del Re, o Senatori; egli merita l'amor vostro, e nella stessa quisa che la vostra origine Senatoria vi nobilita, cost gli splendori

<sup>(1)</sup> Fedi il seguente 5. XV.

<sup>(2)</sup> Non potest cuilibet aetati decase consilium, ubi tot parentes publicos constat inventos.

Cassiodor. Variar. Lib. VIII. Epist. 2. Senatui Urbis Romae.

<sup>(3)</sup> Qui Reverendum Senatum supplicare praecipit, . . . impetrare compromisit . . . quod communem Rempublicam possit augere.

Anni di G. C 526-521 della sua nascita rendono lui degnissimo di regnare; non essendovi nobiltà di sangue, la quale non debba cedere a quella degli Amali (1).

Scrisse in oltre Atalarico Re al Popolo Romano, stesse di buona voglia; il suo grande avo avergli lasciato sì vivi esempj di virtù, che a lui si rendeva impossibile di non seguirne l'orme, al che confortavalo il soavissimo consenso de'Romani e de'Goti, accordantisi nel volergli obbedire come se vivesse Teodorico. Giurava perciò, che avrebbe avuto care la giustizia e la clemenza; mantenuto in pace i suoi popoli; curato, che appo lui fosse comune il dritto de' Goti e de' Romani, senz' altra distinzione se non quelli si travagliassero per la comune utilità nell'armi, e questi quietamente moltiplicassersi nell'abitazione delle città (2). In tal modo, all'aprirsi del nuovo Regno, si rifermarono i concetti, che solo i Goti dovessero saper combattere nello Stato, e si vennero gittando nella stessa Roma i semi, che poscia tanto in Europa fruttificarono, delle ragioni ereditarie al Principato; ragioni cotanto aliene dalla natura dei Romani, Cassiodoro frattanto non tralasciava di rammentare agli Ostrogoti da qual sangue nascesse il giovinetto Atalarico, germe porporato d'Eroi, progenic di tanti Re, pe quali s'era sempre accresciuta la gloria e la possanza della loro Nazione (3).

<sup>(1)</sup> Quaevis claritas generis Amalis cedit; ita qui ex hac familià procedit, Regno dignissimus approbatur.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Gothis Romanisque apud nos jus esse commune; nec aliud inter vos esse divisum nisi quod illi labores bellicos pro communi utilitate subeunt, vos ciritatis Romanas habitatio quieta multiplicat.

Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 3. Pop. Rom.

<sup>(3)</sup> Recipite itaque prosperum vobis nomen , Amalorum regalem pro-

S. III. Lettere non dissimili inviò Atalarico a' popoli Romani sparsi per l'Italia e per le Dalmazie (1), a tutt'i 6.C Provinciali delle Gallie (2), come altrest a Liberio. Prefetto di queste (3), non che a Vittorino, Vescovo d'ignota sede (4). Allora Tulum ricevè le Regie Patenti della Patriziale sua dignità (5), nelle quali si conteneano i magnifici elogj, onde io già feci motto, dell'Eroe Gensamondo; II. 522, ed Atalarico, scrivendo al Senato Romano sullo stesso argomento degli onori meritati da Tulum, ricordava le vittorie su'Bulgari, che aveano voce d'essere si formidabili, . e su'Franchi presso le mura d'Arles (6). Una terza Lettera scorgesi dettata da Cassiodoro in servizio e nel nome di Tulum; ove questi prega i Senatori di ringraziare il Prin- 11. 836, 633 cipe d'averlo salutato Patrizio. Notabile documento vi si trova intorno alla possanza del così detto Patrocinio dei Barbari, poichè Tulum afferma d'avere, la sua mercè, promossi non di rado i Consoli ed i Patrizi ed i Prefetti, ottenendo per altri ciò che non ardiva sperare in suo pro. Godete perciò, Padri Coscritti, d'avere a compagno. egli diceva, chi sempre amò i vostri onori, e volle comunicarvi quelli, onde io vo lieto, d'essere stato inserito

sapiam, blatteum germen, infantem purpuratum, per quos, Deo juvante, parentes nostri decenter evecti sunt, et, inter fam profixum ordinem Regum, susceperunt semper augmentum.

Cassiod. Ibid. Epist. 5. Universis Gothis per Italiam constitutes.

(1) Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 4. Universis Romanis per Italiam et Dalmatias constitutis.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 7. Universis Provincialibus per Gallias constitutis.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 6. Liberio, Praefecto Galliarum.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 8. Victorino, Viro Ven: Episcopo.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 9. Tulum, Viro Patricio.

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. Epist. 10. Senatui Erbis Romac.

nella consorterta degli Amali (1). State pur sicuri, e studiatevi d'essere lodati pe Romani vostri costumi nella più alta quiete: egli è della nostra gloria, ed a noi tocca il difendervi (2). Così parlava quel Goto a' Romani; così l'armato agl'inermi; nè Cassiodoro disdegnava d'acco-

modare il suo stile a quegli oltraggi. S. IV. Laonde, per gli esercizi sol della pace o per le placide palestre della Cattedra e del Foro, dismessa ogni menzione dell'armi Latine, s'odono lodar nel Senato i Romani, favoriti dalla fortuna sotto il Regno d'Atalarico. Tali Ambrosio e Felice, innalzati all'onore della Questura, e chiari, l'uno per la nobiltà e per le cariche amministrate sotto Teodorico (3); l'altro per l'eloquenza (4), che fu ereditaria nella sua famiglia in Milano, dove suo padre illustrossi per aver avuto ad avversario il Grande Olibrio, del II. 595 quale favellai. Ne tacqui d'Opilione, che Atalarico sollevo IL 1039 al grado eminente di Conte delle Sacre Largizioni (5), nè del Referendario Cipriano, ereato Patrizio (6); sinistro no-11.1014 me, s'egli, ma non sembra, fu il Cipriano accusator di Boezio. Già si vide, che il Referendario Cipriano era dotto u. 862 nel Gotico linguaggio; qui giova ricordare, che, sendo egli arrivato a molto provetta età, giovanili avea tuttora gli spi-

riti; e che i suoi figliuoli erano stati educati nel Palazzo di (1) Insertus stirpe Regia , vocabulum vubiscum volni habere commune,

Cassiod, Ibid. Epist, 44. Tulum Senatui, (2) Studete praedicari moribus Romanis, et bonorum actuum formana sub altà quiete perquirite. Interest gloriae nostrae, us quorum numerum auximus, ecs, propitia divinitate, tueamur.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 43. 45.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 48. 49. (5) Id. Ibid. Epist. 46. 17.

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. Epist. 21. 22.

Ravenna sotto gli occhi di Teodorico e di Eutarico, ama amessi, quantunque Romani, a prender parte ne militari di casercizi de Goti; rara eccezione in grazia dell'aver Cipriano combattuto contro i Bulgari. Gran lode aveano consecututo contro i Bulgari. Gran lode aveano consecututa que giovani per la loro destrezza nel maneggiar le armi Barbariche (1). Si fatti Romani, usi a trattar il Gotico ferro, avrebbe voluto Amalasunta dar compagni al figliupolo: ma in altra parte, come si vedrà, caddero le sorti del Palazzo di Ravenna e di tutta Italia.

Questi, oltre Cassiodoro, furono i principali Romani, onorati della stima d'Amalasunta ne' primi due anni del nuovo regno: e non vuolsi dimenticare Albieno, eh' ella creò Prefetto del Pretorio, surrogandolo ad altri (cra forse A. 288 Amato), infame per le sue rapacità e calunnie (2). A Reparato, ragguardevole pe propri meriti e per quelli cost del padre come del suocero, die la Prefettura di Roma (3). Nè tralasciava la Regina di volgere da per ogni dove gli sguardi alla tutela d'Italia. Prese a protegger Faenza da qualunque insulto de potenti, così Goti come Romani; al quale uopo inviò il Sacione Dumerit ed il Comiziaco Florenziano (3), recatori di gravi comandi e di severe pene contro chi si facesse a depredare l'altrui terre. Anche ai

Regales oculos ab ipsis cunabulis pertulerunt. Relucent enim gratid gentili, nec cessant armorum imbui fortibus institutis.

Cassiod. Ibid. Epist. 21.

<sup>(2)</sup> Decessorem tuum submovimus ; . . . . . ut tu saluberrinus advenires.

Id. Ibid. Epist. 20. Albieno , V. I. P. P.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Lib. IX. Epist. 7. Reparato, Praefecto Urbis.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 27. Dumerit, Sajoni; et Florentiano, voto, Comitiaco.

Anni Reafini ed a que di Norcia preponeva Quidilane, figliuolo 6.0° di Gibin, deputatori da Teodorico (1), non so di quale 34 nazione: ma i Goti cercavano d'estender sempre più la giurisdizione loro, del che recai già l'esempio di Cunigasso, a cui Amalasunta commise di giudicare nella causa 11.4008 de due Romani vessati da un Goto.

S. V. E già i Goti prorompevano agli spogli ed all'oppressioni di qualunque sorta in ogni luogo d'Italia. Teodato degli Amali era quegli, che più d'ogni altro cercava 11. 304 dilatar le sue possessioni a spese de'vicini. Con gran pena, sì come altrove s'espose, avea Teodorico potuto raffrenar le cupidigie di costui; l'avarizia di Teodato crescea sempre più cogli anni e con le ricchezze; nè Amalasunta in principio conobbe altri modi a contentar gli avidi spiriti dell'Amalo se non d'accrescerle. Amalafreda sua madre, la vedova Regina de' Vandali, possedeva in Italia vasti patrimonj, assegnatile da Teodorico; quando ella morì (è incerto l'anno), difficoltà non lievi sarebbero surte intorno a quel retaggio, ma volle Amalasunta fossero tutte disciolte in favor di Teodato, e scrisse tosto al Senator Bergantino, Conte del Patrimonio Privato, che le controverse terre cedessero in pieno dominio d'un uomo, al quale nulla potea negarsi, ella dicea (2), per la sua modestia, per la sua prudenza e per la sua nobiltà. Procopio narra per lo contrario, che grandi odj arsero nel petto di Teodato contro Amalasunta, la quale con gagliardo intendi-

<sup>(1)</sup> Cas. Var. Lib. VIII. Epist. 26. Universis Reatinis et Nursinis.
(2) Quid enim tali Viro negare possimus?.... Quem nobilitatis suae inflat elatio, modestià humilis, pradentià semper acqualis.

Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 23. Bergantino, Viro Illustri, Comiti Patrimonii.

Anni di G. C. 526-535

mento combatteva le prepotenze di lui; ma quello Scrittore non sembra ottimamente informato delle cose avvenute in Italia prima del suo arrivo; e ad ogni modo si fatti odj sarebbersi accesi (forse non s'accesero mai, c ben sel seppe indi Amalasunta) dopo le concessioni fatte per mezzo di Bergantino.

Così fra le possenti voglie de Goti ed i Barbarici ardiri

fortuneggiava il reguo; Amalasunta, venuta in sospetto di star dalla parte de Romani, poneva in atto le sottili arti della mente a voter parce non dimentica delle glorie antiche della sua stirpe: nè le avea ella dimenticate, ma troppo gran pregio le sembrava di temperare il feroce vatrope de Barberi con la civiltà de Romani. E però comandò s'educasse il figliuolo alla Romana, e diegli Precettori e Grammatici della stessa nazione, obbligandolo, per quanto riferisce Procopio, a frequentar le scuole dell'arti liberali. Questo non tolse, ch'ella gli deputasse a Governatori tre vecchi Goti, scelli fra più prestanti ed addottrinati. Ma ciò che fruttolle maggiori lodi presso i Romani fa l'aver ella reintegrato Rusticiana, la vedova di Boezio, ed i figliuoli nel possesso de lor patrimonj, confiscati da 11.023

§ VI. In mezzo a questa leizia, una grave cura mordeva i cuori de più relami Cattolici, offesi dalla Lettera, 11.1627 onde si ragionò, con la quale avera inculcato Amalasunta, che il Clero ed il Senato Romano avessero dovulo ubbidire a' comandamenti del defunto Re intorno all' elezione di Felice IV.º Tutti rispettavano la virtà di questo Ponteice: ma grave giudicavasi e di paurose conseguenze fecondo l'atto d'un Principe Ariano in una materia di si gran rilievo: tanto più grave, quanto più l'eletto all' alta dignità era senza macchia e senza rimprovero. Tale per avAnni di G. C. 526-

aventura non sarebbe stato in avvenire ogni Pontefice, a c. cui un Ariano potesse da indi in qua concedere i suoi favori; ed a simil patto più d'un indegno uomo avrebbe ardito di volersi collocare sulla Sedia di S. Pietro. Ne furono indarno tali timori, poichè Amalasunta negli anni appresso venne ad arrogarsi le facoltà non d'eleggere, ma di confermar l'eletto Pontefice Romano; delle quali poi fecero il più strano ed orrido abuso g'Ilmperalori.

Pur tuttavolta un Editto d'Atalarico ristorò in parte gli A. 527 animi del Clero, confermando i costumi antichi del doversi chiamare nelle liti di qualunque sorta innanzi al Pontefice i Clerici e gli altri, che viveano a'servigi della Chiesa Romana, I Goti non di rado solcano beffarsi di sì fatti usi: un Saione avea duramente imprigionato un Diacono; ed un Prete per lievi e futili cagioni vedeasi avvolto in un criminale giudizio. Il Clero di Roma se ne aiutò al Palazzo di Ravenna; e tosto s'udi pubblicar quella Costituzione, con cui Amalasunta disponeva, che niuno di coloro i quali spettavano alla maggior delle Chiese fosse ravviluppato in forensi sollecitudini, se prima il Pontefice non avesse cercato di terminar le controversic (1); pena dieci libbre a danno de contravventori, da pagarsi al Conte delle Sacre Largizioni per distribuirsi a' poveri. Al che di suo soggiunse Cassiodoro le premure d'esortar i Clerici a viver modesti; a schivar gli abbietti desideri e gli errori dell'umane genti.

5. 525 S. VII. Dopo i domestici fatti d'Italia, giova ora volgere un rapido sguardo alle Provincie dell'Ostrogotico Regno.

Cassiodor. Variar. Lib. VIII. Epist. 24. Clero Ecclesiae Romanae.

Tunc ad saecularia fora jurgaturus occurrat, quando suas petitiones probaverit a supradictae Sedis Praesule fuisse contemptas.

A Siracusa in quest'età sovrastava il Conte Gildia, del quale Anni Amalasunta ebbe più volte a rammaricarsi, e frequenti giungeano in Ravenna contro esso i richiami de'Provinciali, sdegnati a cagion de'balzelli sovrapposti per la riparazione delle mura; e non per questi si riparavano le mura della città (1). Spesso i retaggi pervenuti a privati cittadini mettea nel Fisco, sì come caduchi; ciò che non era lecito se non in quanto all'eredità degli stranicri, morti senza erede. I Saioni ed altri apparitori faecano un guadagno enorme nell'eseguir le sentenze ; aleuni speciali Editti di Teodorico per la Sicilia si dispregiavano: Gildia chiamava dinanzi al suo Tribunale anche le liti fra due Romani (2); opprimeva i naviganti ed i commerci; diffiniva i prezzi delle vettovaglie.

Amalasunta gli fe'scrivere, che questi prezzi si diffinissero dal Vescovo e da migliori della città : si ristorassero le mura, o si restituisse il danaro, e quanto erasi riscosso di la dalla misura ordinaria de' tributi per la Quarta Indi- A. 828 zione (3): si riducessero al giusto le spese delle liti e delle sentenze; si rispettassero i Provinciali, e Gildia si richiamasse bene alla mente, che la lode vera de Goti stava nel eustodire la civiltà (4). Ciò era tanto più necessario in Sici-

Id. Ibid.

<sup>(1)</sup> Nimis enim absurdum est spondere munitiones, et daré civibus execrabiles vastitates.

Cassiod. Var. Lib. IX. Epist. 14. Gildiae, Viro Sublimi, Comiti Syracusanae civitatis.

<sup>(2)</sup> Duorum negotia Romanorum, etiam his invitis, ad toum diceri vocare judicium.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. H. Gildiae. V. S.

Id. Ibid. Epist. 12. Victori et Witigisclo, Viris Spectabilibus. (4) Gothorum laus custodita civilitas.

Id. Ibid. Epist. 14. Gildiac.

Ami
dia, quanto che non l'intera isola spettava in quel tempo
de C. c. al dominio degli Ostrogoti; ma Teodorico avevane staede cato il Promontorio Lilibeo, in favore di Trasamondo, Re
II. 486 de Vandali, per la dote d'Amalafreda. E però gravi pericoli poteansi temere a quella volta or ch'ella gemea (già
di narrai) ne' ceppi del novello Re liderico, successore di
II. 587 Trasamondo, e che i Vandali venivano ripigliando l'antico ardire, non più repressi dalla fama e dalla fortuna
di Teodorico.

S. VIII. La Dalmazia e la Savia o Suavia erano esposte a pericoli assai maggiori per l'ire di Giustino Augusto contro la memoria di quel Re, le quali sarebbero scoppiate, se non fosse stata la guerra, che si combattea da'Greci contro i Persiani. Amalasunta inviò il Conte Osvino a reggere quelle due Provincie: lo stesso, che altra volta gover-II. 330 nate l'avea, e dove la memoria del suo valore vivea nella mente degli uomini. Eqli è inutile, scrissegli la Regina, di cercare altrove gli esempi, che dovrai seguitare: basta ricordarsi della gioventi trascorsa da te in Dalmazia ne giorni di Teodorico per comprendere quello, che la tua più matura età dee farci sperare (1). Al suo fianco fu posto Severino, Uomo Illustre, e Conte del Patrimonio, per sopravvedere le ragioni de' tributi della Quarta . 526 Indizione: così Amalasunta si tenne sicura, che que Provinciali avrebbero schivato qualunque insidia de riscotitori pubblici, e sarebbesi dileguata ogni paura di stranicra invasione (2).

<sup>(3)</sup> AEtas quippe tua provecta est, sed actus quoque msturior. Cassiod. Variar. Lib. JX. Epist. 8. Oruin, V. I. Comiti. (2) Ut absit a vobis et extranearum gentium metus, et calumniosis non ratearis insidiis.

Id. Ibid. Lib. IX. Epist. 9. Universis Gothis et Romanis.



S. IX. La vicina Pannonia, nell'anno appresso alla morte di Teodorico, divenne il teatro d'un grande avvenimento, che dopo quaranta due altri anni riuscì assai funesto all'Italia. Parlo della venuta de'Longobardi, condotti, se credi a Paolo Diacono (1), dal Re Audoino in Pannonia o piuttosto dal Re Vacci o Vaccone, per quanto si deduce da racconti di Procopio, miglior testimone delle cose occorse al suo tempo (2). In altro luogo io toccherò delle geste de Longobardi, non che de Re loro, che succedettero a Tatone, vincitore di Rodolfo e degli Eruli: qui 11. 339 solo dirò, che i Longobardi entrarono in Pannonia nel 527. A. 327 Dopo alcun tempo, Vaccone proruppe contro gli Svevi, cioè contro gli abitanti della Savia o Suavia, e gli assoggettò al suo dominio; ciò accadde quando già la fortuna de'Goti veniva meno, e quando gli abitanti di quella Provincia non erano più difesi dal valore del Conte Osvino.

La cagione, ignota fin qui, dell'entrata de'Longobardi nella Pannonia vuolsi attribuire ad una guerra, di cui sarebbe perita ogni memoria senza le brevi ed oscure parole scritte da Cassiodoro al Senato Romano intorno alle cose avvenute poco dopo la morte di Teodorico. Amalasunta. egli disse, ne cominciamenti del suo governo, quando la novità del regno teneva incerti gli animi, ottenne contro IL DESIDERIO DEL PRINCIPE D'ORIENTE, che il Danubio si rimanesse Romano (3). Già tutti sanno quel che patiro-

<sup>(1)</sup> Pauli Diaconi, Hist. Longobard. Lib. I. Cap. 21.

<sup>(2)</sup> Procopii, De Bel. Goth. Lib. II. Cap. 22.

<sup>(3)</sup> In ipsis quoque primordiis, quando semper novitas incerta tentatur, CONTRA ORIENTIS PRINCIPIS VOTUM, ROMANUM PROTT ESSE DA-MUMUM.

Cassiodor. Var. Lib. XI. Epist. 1. Senatsi.

1068 STORIA D'ITALIA, CIC. no al invasori: ma di ciò fia meglio tacere per non offender quel Principe (1). I Gepidi furono gl'invasori, onde Cassiodoro afferma essersi punita l'audacia; e Procopio ci conservo le mutue Lettere di Giustiniano e d'Amalasunta intorno al tumulto di que Barbari contro la Regina (2). Scorgendo un fanciullo sul trono, dimenticarono d'essere stati vinti da Pitzia e da Tulum, e rincacciati oltre il Danubio: donde alcuni passarono dappoi agli stipendi di Teodorico nelle Gallie. Ma vano tornò il nuovo disegno: Tulum vivea tuttora, e forse anch'egli questa volta represse i Gepidici moti, rendendo inutili gli aiuti od i consigli dell'Imperatore. Che che fosse stato di Tulum, i Gepidi rimasero disfatti e fuggirono verso Graziana, città dell'Imperio nella Mesia, che gli Ostrogoti, nell'inseguirli, saccheggiarono. Giustiniano, qualche anni dono, mosse acerbe parole ad Amalasunta per questo fatto, dal quale apparisce, che i Longobardi non poterono mettere il piede in Pannonia, se non permettendolo i Goti, padroni della Provincia e vincitori. Ne sarebbe assurdo il pensare, che gli stessi Goti avessero invitato a combattere contro i Gepidi la tribù Longobarda, venuta in grido pel suo trionfo sugli Eruli, dandole in guiderdone alcuni tratti Pannonici.

S. X. Di Carnunto, del Norico e delle Rezie non trovo memorie d'alcuna sorta ne giorni d'Amalasunta. Notabili rivolgimenti occorsero nelle Gallie, ove fu mesticri di restiu 650 tuire al giovine Re Amalarico Balto i paesi pertinenti a'Visigoti. Pretendeva egli, che qualunque contrade possedute

<sup>(1)</sup> Notum est quid pertulerist invasores; quae ideo praetermittenda dijudico; ne genius genialis Principis renecundian sustinuar punditonia. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Procop. De Bello Gothico , Lib. I. Cap. 3. Vedi seg. 5. XXXIII.

dagli Östrogoti oltre l'Alpi nelle Gallie passar dovessero sotto la Visica les Signoria, insieme con la Spagna.

Per l'Italia, più che pe Visigoti avea combatuto il Re
Teodorico, difendendo Arles col braccio di Tulum contro
i Franchi e contro i Borgognoni, rispondea la Regina; e u
soggiungeva, che questa città dovesse cedere in premio
d'un assai difficile guerra, mercè la quale aveano gli Ostrogoti salvato il rimanente del regno Visigotico: essere Arles
una conquista pressocchè novella d'Eurico, padre d'Alarico II.º: aver in oltre Teodorico degli Amali acquistato
su Franchi e su Borgognoni alcuni brani delle Gallie, i
quali non erano stati giammai nella potestà dello stesso
Alarico.

Tali considerazioni aprirono un facile vareo agli aecordi: ed Amalasunta ottenne pel figliuolo tutte le contrade poste di quà dal Rodano. I paesi di là restituironsi amichevolmente ad Amalarico Re con tutta la Spagna; per la quale s'è detto aver Teudi pattuito un annuo tribu- 11. 909 to da pagarsi a Teodorico degli Amali. Questo tributo, narra Procopio, cessò per quegli accordi con Amalasunta: e fu ancora in buona fede rimesso ad Amalarico il tesoro, che lo stesso Procopio afferma esser caduto in mano agli Ostrogoti quando e' s'impadronirono di Carcas- 11. 624 sona. Che simil tesoro siasi conservato per più di sedici anni, è assai malagevole il crederlo. Ma siane quel che può; i rimanenti patti fra due eugini Atalarico d'Italia ed Amalarico di Spagna risguardarono la condizione degli Ostrogoti e de Visigoti, viventi così nell'uno come nell'altro regno; intorno a'quali si provvide, che le due genti essendosi mescolate eon matrimoni frequentissimi, potesse ciascun marito eleggere in qual luogo piacessegli fermar la famiglia e la dimora. Molti condussero ciascuno la proAnni pria moglie altrove; ma non poche mogli ottennero, che

Quanto a' Re Franchi, ben essi avevano concepito una grande speranza di riavere il paese, tolto loro da Teodorico Amalo nelle Gallie. Giornande parlo della baldanza di que Re : ma volendo accennare alle cessioni fatte nelle Gallie al Visigoto Amalarico dalla Regina, errò, certo, nel credere, che queste si fecero a' Franchi (1). Assai più autorevoli sono i detti di Cassiodoro nel Senato Romano, dove ricordaronsi ali avvenimenti noti a ciascuno, che i Franchi, si rigogliosi per tante vittorie su'Barbari, aveano temuto il Gotico esercito d'Amalasunta, ricusando, sebbene provocati ed offesi, di combattere (2); superba gente, usa da lunga stagione a prepotenti e repentine guerre (3). Il Patrizio Liberio era in quest'età Prefetto del Pretorio nelle Gallie, al quale davasi principalmente la lode, che avesse contribuito col suo senno a difenderle contro i Franchi; ciò avvenne, se pur non vado errato, verso l'an-A. 530 no 530. Tra le cessioni a beneficio de Re Franchi Giornande intese annoverar altresi quelle che seguirono, per comandamento d'Amalasunta, in favore del Re de Borgognoni Godomaro. Non si sa quali fossero state; ma Cas-

<sup>(1)</sup> FRANCES, de Regno puerili desperantibus, imo in contemptum habentibus, bellaque parare molientibus, quod pater et avus Gallias occupassent, eis concessil.

Iornandes, De Reb. Geticis, Cap. 59.

<sup>(2)</sup> Franci etiam, tot Barbarorum victoriis praepotentes, quam ingenti expeditione turbati sunt? Lacessiti metuerunt cum nostris inire certamen.

Cassiodor. Variar. Lib. XI. Epist. 1. Senatui Urbis Romae.

<sup>(3)</sup> Qui praecipitatis saltibus praelia semper gentibus intulerunt . . . . quamvis superba natio declinaverit conflictum.

Id. Ibid.

siodoro espose al Senato, che i Borgognoni riaequistarono con le preghiere ciò che perduto avevano in battaglia (1); che il Re, per riavere pochi luoghi a lui tolti, si fe' devoto alla Regina (2), dandosi a lei, nella sicurezza di non poter meglio difendere i suoi Stati se non col deporre i pensieri dell'armi contro i Goti (3).

S. XI. Grandi mutamenti aveano sconvolto l'Affrica dopo la morte di Trasamondo; e grandi novità vi si preparavano quando Amalasunta fermò i patti della pace con Amalarico. Amalafreda degli Amali gemea tuttora nella sua prigione appo i Vandali; e certamente peggior destino le sarebbe toccato se il Re loro Ilderico non avesse temuto le vendette di Teodorico. Morto l'Eroe d'Italia, non s' ha contezza, che Amalasunta cercato avesse di salvar la zia, nè forse il potè: ma giunscro finalmente le notizie d'essere Amalafreda uscita de vivi. Allora Cassiodoro scrisse ad Ilderieo in Affrica, movendo forti guerele per guesta morte; non senza dubitare che fosse stata naturale, sì come affermavano i Vandali. Di qual vantaggio non sarebbe riuscito a quelle genti, dicea Cassiodoro, se la Regale famiglia de Vandali Ardingi avesse ritenuto ed avuto cari gli ornamenti, che lor procedeano dalla purpurca dignità degli Amali? (4). Credono gli Ostrogoti, che in odio della

<sup>(1)</sup> Buncumoo, ut sua reciperet, devotus effectus est . . . . Elegit integer obedire quam imminutus obsistere. Recuperavit enim prece quod amisit in acie.

Cassiodor. Ibid.

<sup>(2)</sup> Reddens se totum , dum accepisset exiguem.
Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Tutius tunc defendit regnum, quando árma deposuit. Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Hoc nobilitati vestrae fuisset adjectum, si inter Asdingorum (Hasdirigorum) stirpem retinuissetis Amali sanguinis purpuream dignitatem?

Anni loro nazione siasi cotanto ardito in Affrica, ponendo le 6. C. mani omicide sulla Regina, e non possono venir considerando altrimenti un si misero caso, che come un orribil parricidio. Amalasunta perciò inviava i Legati del Re in Cartagine per chiarire il fatto, e se spontanea o no fosse stata la fine d'Amalafreda: se buone apparissero le seuse de'Vandali, durerebbe la pace tra'due popoli; ove altro fosse, ogni amistà sarebbe rotta e disciolto il vincolo della confederazione pattuita fra Teodorico e Trasamondo (1). In sì fatta guisa parlar doveano ed operare gli Ambasciatori d'Italia.

Gli Ostrogoti, elie avevano aecompagnato Amalafreda, erano stati anche uccisi da' Vandali; Amalasunta perciò ebbe voce d'aver voluto vendicar tante stragi, e massimamente quella di sua zia, ponendo la mano a turbare le cose di Affrica ed a suscitar Gelimere contro Ilderico. Era Gelimere nato da Gelaride, fratello de'due Re Gundamondo e Trasamondo, e peró il più prossimo parente d'Ilderico; al quale i Mori fecero guerra e lo vinsero; ma più funesto gli riusci Gelimere, che cacciollo dalla sedia, sostenendolo prigioniero insieme co suoi principali Ministri e co'più fidati amici. Un grande incendio si vedrà nascere per si fatti rivolgimenti, che metteranno in fiamma il Regno de'Vandali, caduto il quale andrà parimente in ruina l'altro d'Amalasunta.

S. XII. Giustiniano Imperatore diè fine alla Vandalica ed alla Gotica dominazione. Già si vide chi fosse l'agreste

Cassiodor. Variar. Lib. IX. Epist. 4. Hilderico , Regi Wunda-

<sup>(1)</sup> Conditione initae pacis absolvimur, qui laesi foederis vinculo non

Id. Ibid.

figliuolo d'Istok e di Bigleniza, chiamati di poi Sabazio e Vigilanzia: e come questo Ubranda, che appellossi Giustiniano, avea tradito vilmente Vitaliano lo Scita, facendo mostra d'un vivo zelo in favor della fede Cattolica. L'uccisione di Vitaliano potè dagli amiei d'Ubrauda giudi- II. 974 carsi utile alla sieurezza dell'Imperio; ma gli amori suoi con Teodora increbbero a tutti, parendo, quali crano veramente, una profanazione della dignità Imperiale, dove aspirava e sarebbe pervenuto Giustiniano. Più d'ogni altro la sua stessa famiglia ebbe in orrore le tresche di lui con quella donna, e ne piangevano sua madre Vigilanzia ed Eufemia Imperatrice, non ignorando l'abbominazioni ond' era coperta la prole d'Acacio, il Sopraintendente al 11. 413 serraglio delle fiere mantenute da'Verdi. Soleano i motteggiatori dinotarlo col nome d'Orsario. Nacque nell'iso-

la di Cipro; e lasciò tre figlinole in tenera età, Comito, Teodora ed Anastasia; delle quali Comito ( altri eredono Anastasia) fu poi madre dell'Imperatrice Sofia, e Teodora

s'assise per più di venti anni sul Trono.

Ciascuno avea veduto in Bizanzio le tre piecole fanciulle, con corone sul capo, farsi nel Circo dopo la morte del padre a pregar gli astanti, acciocchè la fazione dei Verdi si degnasse ricevere a' servigi delle sue bestie un secondo marito della lor madre: ma inutil rimase la preghiera; eagione d'immensi danni a quella fazione, quando l'una delle tre supplicanti si mutò in Imperatrice. Perciocchè in più adulta età passarono esse nella fazione de Cilestri, vili ancelle di pubbliche voglic. Teodora vinse le sorelle nell'inverecondia, e riusci maestra solenne di nequizie: dotta nelle mimiche, non nelle musiehe arti, si ch'ella riputossi eccellente tra le Timeliche più abbiette de trivj, alle quali per dispregio si dava il titolo di pedine. Così costei



A an di ti. C 326 trapasso i giovanili anni, provocatrice di tutti gl'insulti alla sua persona, e mettendo i suoi supremi diletti nella petulanza e nell'audacia. Prorompea pressocchè nuda ne teatri di Bizanzio e delle Provincie, soprattuto nella Paflagonia ed in quella d'Oriente. Servì ad Beebolo di Tiro, Prefetto della Pentapoli, che soacciolla: indi ella torno in Costantinopoli ed abitovi sotto a scellerati portici, divenuta omai povera e filando umilmente per vivere. Qui la conobbe Giustiniano; di qui la trasse all'Imperio. Arriechilla de prima co pubblici tesori, ond'egli disponea sotto Giustino Augusto: indi si crebbe la stolla fiamma, che i suoi più cari ne disperarono; ma egli con intrepido animo durò nel proposito, nè ristette se non avesse inuanzi ogni cosa ragionato di matrimonio alla donna.

S. XIII. Insuperabile ostacolo a si codardo consiglio fu l'Imperatrice. Una legge di Costantino (1) ed un'altra di Marciano (2) victavano, che gli Ottimati si congiungessero in nozze con donne infami; questi ordinamenti furono rammorbiditi con una Costituzione di Giustino, in cui concedevasi alle sceniche il beneficio del pentirsi, acciocchè il Principe le rendesse con suo Rescritto capaci di aver a marito un Senatore (3). Ben vide l'Imperatrice a qual segno le novelle indulgenze mirassero, e chi ne fosse l'autore; ma stette salda nell'opporsi, e, finch' ella visse, non ardi Giustiniano di contentar le sue brame. Quando En-

<sup>(1)</sup> Cod. Iustinian. Lib. V. Tit. XXVII. Leg. 1. Do naturalibus liberis , etc. (21. Luglio 336).

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. V. Tit. V. Leg. 7. De incestis et inutilibus nuptiis (4. Aprile 434).

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. V. Tit. IV. Leg. 23. De Nuptiis, Demostheni Pracf. Pract. (A. 521 o 522): attribuita malamente a Giustiniano. Fu di Giustino, come dimostra Niccolò Alemanno.

femia mancò (era circa l'anno 523), debol riparo a tanta ignavia furono le lagrime di Vigilanzia, ma tosto anch'ella morì di dolore, si come affermava Teofilo, Precettor di Giustiniano: allora costui sposò Teodora, già fatta Patrizia e Nobilissima. Con tale compagna prese ad amministrare lo Stato, negli ultimi anni del vecchio e vedovo Ginstino; con lei si dette a perseguitare i Verdi, empiendo sotto rei pretesti ora di stragi ed ora di tumulti l'Imperio.

Mentre um tal vituperio si pativa in Oriente, Amalasunta venne al reggimento d'Italia; seorgendo tutti di quanto alla figliuola dell'Orsario sovrastasse per maestà e per virtù la donna degli Amali. So d'aver Gregorio Turonese insinuato indegne accuse, che la madre d'Atalarico avesse avuto pratiche ree con un Triguilane o Triguilla, nel II.1012 quale si potrebbe forse ravvisare l'avversario di Boczio; susurri sparsi tra Franchi, nemici della Regina, e sì manifestamente falsi, che sarebbe pazzia il volerli ripetere od anche accennare. Ma non per ingiuriosi voglionsi tenere i sospetti, che sorgono dalle narrazioni di Procopio, d'aver Teodora concepito fieri odi contro la bellezza e la dignità d'Amalasunta.

S. XIV. Era fama, che quando la nuova Patrizia esercitava l'arti sue in Paflagonia, un sogno le avesse quasi presagito i suoi destini e promessole il trono. Quando ella ebbe sposato Giustiniano, i presentimenti eransi avverati del tutto, poichè Giustino, cadente sotto il peso degli anni ed essendo rinciprignita un'antica sua ferita riportata in battaglia, nel 4. Aprile 527, lo dichiarò suo Collega e fe- A. 527. celo coronare Imperatore; con giubilo grande, secondo alcuni, anzi eon grave rammarico, secondo altri, del Senato Costantinopolitano. Era giunto Giustiniano all'anno quarantesimo terzo dell'età sua. Imperfetti senza Teodora -

gli parvero si eccelsi onori, laonde la grido Augusta e le vide imposto il serio Imperiale dal Patriarea. L'Oriente allora si prosterno inanzi ad essa, e non fuvvi sorta d'adulazioni, onde non si venissero macchiando coloro, i quali pocti, anni addiero erano stati spettatori delle pubbliche sue dissolutezze. Il Senato, i Magistrati ed i Vescovi co Capitani dell'Imperio i indiparono alla Pria et al la Priere, tolando la sua bellezza e la sua elemenza; i Prefetti delle Provincie salutarono lei quasi ristoratrice dell'Imperio : e se un qualche. Re de Barbari traevasi prigioniero in Costantinopoli, suo primo debito era di cadere a piè di Teudora.

Incredibili a'di nostri sembrerebbero tante vergogne, quantuaque non sia lontano il tempo, nel quale alcune simili a queste vidersi trionfare in Europa; ma niuno dopo quel Principe concept, quanto io sappia, l'opinione di costui, che il nome di Teodora dovesse seriversi nelle leggi, come s'ella ne fosse l'autore. In una delle pir rilevanti Novelle pubblicate da Giustiniano (1), egli non arrossi di confessare, che partecipe de suoi consigli nel promulgar questo ed altri suoi Editi era stata la reverenda sua moglie, a cui nel fine della stessa Novella (2) comandò si prestasse, del pari che a se, giuramento di fedeltà da tutti gii Officiali dell'Imperio. Dovean eostoro far sacramento sugli Evangelj, nel nome di Gase' Custro, della Vergine Maria e degli Angeli Santi, sarebbero deveni a Giustiniano ed a Teodora (2), sendo che della pieta d'entrambi

<sup>(1)</sup> Harc omnia apud nos cogitantes, et hic quoque participem consilii sequentes eam, quae a Deo data est nobis, reverendissimam conjugem. Novella 8. Iustiniani, Cop. 1. Ut juäices quoquo suffragio fant (13. Aprile 535).

<sup>(2)</sup> Iuro ogó por Dona omaipotentem, et filium ejus . . . . lesux Cansuron et Spiritum Sasctum . . . . et Virginem Mariam . . . . et Sanctos Archangelos

526-

aveano ricevuto ciascuno la sua carica (1). Cio basta per assolver Procopio dalla taccia d'aver sempre mentito nella sua Storia arcana intorno alla natora di Giusiniano; ma gli resta la colpa d'averlo troppo lodato ne libri da lui fatti di nubblica esciona.

di pubblica ragione.

§ XV. Giustino sopravvisse non più di quattro mesi all'esaltazione di Giustiniano e di Teodora; nel quale spazio, solo costui fin riputato l'Imperatore. In si breve intervallo vuol collocarsi una Lettera d'Atalarico Re a Giustiniano Augusto, secondo l'opinione d'uomini doitissimi (2), a' quali non dubitai e non dubito d'accostarmi, tuttoché aliri non meno insigni autori (3) credano doversi
nella soprascritta mutare il nome di Giustiniano in quel
di Giustino; affermando, che non da Giustiniano, sì conne
io narrai, ma da Giustino s'adotto in figliuolo d'armi Euturico, marito d'Amalasunta, per testimonianza della Lettera. Io non posso consentire a tal mutamento, perché il
padre adottivo d'Eutarico è ivi detto essergii stato quasi
usuata in etal (8); il che ure fermo non conviene al vecchio

la qualità di *Principe attempato* (5), ciò dicesi ottima— Michaelem et Gabrielem puram cooscientiam germanumque servitium me servaturum Sacratismiais nostris Dominis Iustiniano et Intononae, conjugi cjus. Novella 8. Tit. III. fu jupierando.

Giustino. E se nello stesso luogo a Giustiniano s'attribuisce

Occasione triuditae mihi ab sonon pietate administrationis.
 Ibid.

<sup>(2)</sup> Baronii , Annal. Anna 527. 4. XXXIII.

<sup>(3)</sup> Nicolai Alemanni, Notae ad Historiam Arcanam Procopii: Pagi, Critic. in Baronium, Anno 527. 5. V.; Muratori, Annali, Anno 526.

<sup>(4)</sup> Factus est per arma films, quanvis volis fere videbatur aequaevus. Cassiod. Variar. Lib. VIII. Epist. 1. Iustiniano Imperatori.

Principis longaevi . . . . luitionem pueritia consequatur. Id. Ibid.

Anni 6: C. 526-534

mente di lui , uomo più che quadragenario , dal fanciullo Atalarico. Il quale professa, è vero, d'averia scritta ne primordj del suo regno (1); ma questi si poteano allargare al giro d'alquanti mesi e forse del primo anno intero, quando si combattea contro i Gepidi, o suscitati o favoriti dall'Imperatore: ascosì consigli, onde non occorreva fare nè si fece alcum motto per allora.

Amalasunta (già il dichiarai) tardò per alquanto di tempo a rannodare le trattaive di pace con l'Imperio d'Oriente, ne pose i dianzi riferiti detti nella boca del figliuolo, se non quando a lei parve d'essersi calmato lo sdegno Bizantino per la persecuzione mossa da Teodorico Re contro i catolici. Allorchè il tenne de'contraj fatti e de più miti consigli d'Amalasunta ebbe parlato, ella credè potersi utilmente scrivere all'Imperatore, senza toccargli de pubblici affari ne delle passate discordie: ma solo implorando la benevolenza d'esso Giustiniano, di cui gloriavasi Atalarico di chiamarsi nipote (3). Più del suo regno asserva tornargli cara la grazia dell'Imperatore (3); g'inviava perciò Ambasciatori, che rinnovar dovessero l'amicizia con gli stessi patti stabiliti altra volta tra gli Augusti Bizantini e Teodorico (4). L'Imperatore, a senno di Cassiodoro, non fu

<sup>(1)</sup> Primordia nostra solatia mereantar . . . . .

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Tunc mihi dedistis gratism nepotis, quando parenti meo adoptionis gaudia praestitistis. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Illud est mihi supra dominatum tantum ac talem Rectorem ha-

bere propitium.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Legatos nostros aestimavimus esse dirigendos; ut amicitiam nobis

lento a fermar la pace, quantunque offeso (1); il che si riferisce agli eventi della guerra Gepidica ed al saccheggio di Graziana.



S. XVI. Da queste parole in fuori, altro non si sa intorno all'ambasciata de'Goti: ma gli effetti chiarirono di poi, aver Giustiniano veramente stretto gli accordi, a'quali Cassiodoro accennava; o che eiò procedesse dalla cura di non far perseguitare i Cattolici d'Italia o dalle necessità della guerra Persiana. Sitta e Belisario, i due giovani Domestici o Protettori di Giustiniano quando egli non era pervenuto all'Imperio, amministravano quella guerra; e sua prima cura dopo essergli stato conferito il grado supremo fu di dare in moglie la sorella di Teodora, cioè Comito, a Sitta, creandolo Patrizio e Duca dell'Armenia; non clic di costituir Belisario Maestro de'Soldati per l'Oriente. Preclari uomini entrambi, che con varia fortuna mantennero la dignità dell'Imperio: ma i loro destini si uguagliarono principalmente in ciò, che tristi danni al loro nome recò l'indole delle loro mogli; avendo quella di Sitta ceduto a Teodora nell'ardire, non nella turpitudine della lor professione antica; e l'altra di Belisario essendo uscita da un simil ceppo di Timeliche o di sceniche donne, contro le quali s'armava spesso il rigor delle leggi. Chiamossi Antonina, c seguitò le stesse discipline; indi cbbe un marito, a cui partorì molti figliuoli: da vedova, diè la mano a Belisario, facendolo padre di Giovannina, che po-

illis pactis, illis conditionibus concedatis, quas cum Divae Memoriae Avo nostro inclytos decessores vestros constat habuisse.

Cassiod. Ibid.

<sup>(1)</sup> Pacem contuit Lassus, quam aliis concedere noluit exeratus,

Id. Variar. Lib. XI. Epist. 1. Senatui Urbis Romac.

Ann di G. (1 326seia Teodora, nel 545 in circa, promise in moglie al giovinetto Anastasio, suo nipote. Belisario, se mi appongo al vero, dorè unirsi ad Antonina presso a poco nel tempo, in cui Giustiniano saliva sul Trono: donna che sovente copri d'infamia il marito, e sovente lo salvo dall'ultima ruina dopo arer avuto gran parte nelle cose d'Italia, durante la Gotica guerra. Il perchè mi piacque di premettere questi brevi cenni a quel che sarò per dire di costei, e dell'amicizia sua con Teodora. Oltre Antonina, I Imperatice adoperò ne'più segreti consigli dell'Imperio le sue compagne di prostituzione Crisomalla ed Indara; funesta sorgente di tetre calamità e di crudeti obbrobri allo Stato.

S. XVII. Tal'era ne cominciamenti del nuovo Imperatore l'aspetto della Reggia di Costantinopoli, ov'egli facca regnar tali femmine, che cercavano illustrarsi con graudiosi matrimonj. Un solo maschio, per nome Giovanni, era nato a Teodora innanzi ch'ella conoscesse Giustiniano; il padre lo condusse in Arabia, ove ascoltò a qual ventura fosse la donna pervenuta; dopo qualche anno, morendo, egli svelò i casi di lei a Giovanni, che concept splendide speranze d'essere accolto con tencrezza nella Reggia, ed osò penetrarvi, dicendosi prole dell'Imperatrice. Ma ella, fattogli buon viso in sulle prime , rattennelo; nè mai più in avvenire s'ebbe nuova di lui, che un'alta e caliginosa notte nascose per sempre agli occlij degli vomini, anche dopo la morte della madre. Una figliuola, di cui non si conosce il nome, nacque altresì a Teodora, e visse a bastanza per aver posto in luce Anastasio, fidanzato a Giovannina di Belisario. Nulla, se non questo, si sa di così fatta figliuola, e dove fosse allevata; nè Giustiniano, come ad alcuni sembrò, fu il suo genitore, ma forse non ignorò esser ella un frutto degli anni primieri di sua moglie, se

pur questa non gli ordi una qualelle sua favola o novella. Narra Procopio, che la cura principale di Teodora, di Crisomalla e d'Indara consistea nel fare o nel disfare i matrimoni tra'ricchi ed i possenti, sì che propagossi la voce d'essere nelle mani dell'Imperatrice passato il dritto de connubi. Tolse le mogli al Referendario Leonzio ed a Saturnino, uomo primario, cli ella costrinse a sposar la figliuola di Crisomalla; poi, avendo Saturnino ardito dubitare della virtù di questa sua moglie. Teodora lo fece verglieggiar come un fanciullo. Un'atra e sotterranca prigione della Reggia di Bizanzio solea rinchiudere coloro, ai quali venisse meno la grazia di Teodora; e però sinistri racconti spargeansi nel volgo sulle erudeltà di lei; ma Buza, uno de' più rinomati Capitani dell'Imperio, fuvvi eacciato senza dubbio e vi stette alquanti mesi trastullo d'una spietata Imperatrice, a cui la fama degli antichi cecessi accresceva i torti presso l'universale: nè altro sapevasi attribuire a chi era stata cotanto ignominiosa nella nativa sua eondizione, se non arcani e sanguinari delitti nell'amministrare l'Imperio; non tutti veri certamente, ma o tenuti volentieri per tali od ingranditi dall'invidia verso il grado supremo, Areobindo, giovinetto nato fra Barbari e Prefetto delle suppellettili di Teodora, per occulte cagioni le venne in tanta ira, dopo averlo tenuto assai caro, sì come ne corsero i rumori, che il volle crudelmente flagellato; nè giammai egli ricomparve nella Reggia, nè di lui altro giammai si seppe nel mondo. I sicarj di Teodora, usi al più inviolabile segreto, non ignoravano qual ruina sovrastasse loro, se lo rompessero.

§. XVIII. L'abiezione del Senato esarcebava i pubblici mali. Tutti gli ordini dello Stato, mi giova ripeterlo, incurvavansi dinanzi a Teodora; i Patrizi, i Maestri de Soldati ed i principali personaggi. Si tenevano in un'affannosa ed angusta sala, ritti sulle gambe, col capo teso e col volto sempre sorgente a veilcre se potessero farsi discernere dagli eunuchi del Palazzo. Di rado e dopo molti di eran chiamati alla presenza dell'Imperatrice; ne altro il più delle volte si concedea loro, se non di venerarla in silenzio e genuflessi di baciarle i piedi. E poiche dal cenno di lei sola pendevano tutte le cariche, prevalsa era l'opinione che niun Giudice o Magistrato sapesse resisterle, ov'ella desiderasse di condannarsi un innocente o di assolversi un colpevole, massimamente ne'easi di multe o di confische, le quali avessero ad ingossare il tesoro dell'Imperatrice. Molti anzi di questi Giudici sovrastavano agli altri nell'ambiziosa gara di dar le sentenze, secondo presumevano leta alei dovesse piacere.

Non ne racconti, che possono sembrar esagerati di Procopio, ma nell'indegna persecuzione cli ella per mezzo di Antonina mosse al Pontefice Romano Silverio, si vedrà in uno de prossimi libri delle Storie presenti un esempio insigne della crudeltà di Teodora quando prese a mescolarsi nelle contese teologiche degli Butichiani e degli Acefali. Non meno implacabile si vedrà mostrarsi contro Giovanni di Cappadocia, Prefetto del Pretorio; ribaldo uomo, il quale seppe conquistar l'animo di Giustiniano e tenerlo sospeso lungamente tra lui e Teodora nel maneggio dei pubblici affari, fino a che l'una peste dello Stato non ebbe superato l'altra e che l'insidie d'Antonina non vennero a sommergere il Cappadoce.

§. XIX. In mezzo a capricci dell'avara sua tirannia, fuvvi nondinueno alcuna virtu nella consorte di Giustinia-no. I nennici di lei non ardirono affermare che gli avesse mancato ella di fede, o che fornata fosse a suoi modi



antichi, salvo il sospetto intorno ad Arcobindo: ciò nega- Anni vasi d'Antonina, le cui palesi ed impunite protervie nocquero grandemente a Belisario; sì che la fama se ne divolgò, sebbene incerta ed oscura, dando l'occasione ad Aimoino e ad altri Cronisti del Medio-Evo di serivere le leggende più strane, quasi egli Belisario e Giustiniano fossero un giorno iti a pigliar da un luogo infame, per condurle a casa, due sozze donne spettanti all'Amazzoni, La temperanza di Teodora dopo il suo innalzamento al Patriziato ed indi all'Imperio tornolle a grande onore; nè poche lodi meritò per le sue molte limosine a poveri ed ai bisognosi, talmentechè più d'uno le perdonò quelle sue mal carpite ricchezze, o scusolla per la presupposizione di averle dovuto ella raccogliere col disegno di schivare la povertà, se mai sopravvivesse al marito.

Il nome di Teodora si trova congiunto appo lo stesso Procopio con quello di Giustiniano in tutti gli stabilimenti di carità, i quali sotto la loro dominazione sursero in gran copia nell'Imperio. A questo numero voglionsi riferire i due Ospedali, detti d'Isidoro e d'Areadio, in Costantinopoli, ove Teodora largheggiò in beneficenza ed in pietà, non che gli Ospedali per ricevere i forestieri; ampj edificj sul Bosforo, nel luogo detto lo Stadio. La via piena di gravi pericoli nell'inverno, dalla Bitinia in Frigia, videsi ristorata per la generosa munificenza di Teodora; ma più d'ogni altra cosa piacque la sua misericordia verso le turbe infelici delle donne, che l'empia consorteria ed il tristo collegio dei lenoni faceano gemere sotto il ferreo lor giogo, ridotte all'estremo dell'inopia e dell'abiezione. Per cinquecento di queste l'Imperatrice volle s'edificasse un sontuoso Monastero, detto la Penitenza, sul lido destro del Ponto Eussino: ivi quel misero gregge, libero dalla tracotanza

Anni degl'infami lor mercetanti, trasse in paee i suoi di, non privo degl'innocenti agi, a'quali del suo ampiamente aveva ella proveduto. E nel luogo d'una delle sue amtiche dimore in Bizanzio edificò un magnifico Tempio a San Pantaleone. Tali opere diminuirono l'indegnazione d'alcuni tra coloro, i quali vedeano rizzarsi da per ogni dove statue a Teodora; una di queste fulle decretata dalla eittà per aver l'Imperatrice costruito un Atrio nella Terme Arcadiane sul cammino della Propostide; insigne simulaero, cretto sopra una purpurea coloma, e rappresentante al vivo le sembianze allettatrici, la vivacità degli occiji e la svel-tezza delle sue membra. Fu pallida nel volto, e di breve sta
11. 809 tura; la sua effigie si vede ancora nel Musaico di Ravenna, condotto mentr'ella vivea; ne l'artefice prese in questo, ad adulata, e la tiromanza della sua leggiadria rissonò ad adulata, e la tiromanza della sua leggiadria rissonò.

anche presso gli Serittori, ehe più le furono avversi. § XX. Quando Giustiniano venne all'Imperio, prese A. 528 nell'anno seguente il secondo suo Consolato senza Collega: e volle che questa volta la pompa vincesse d'assai le magnificenze del primo, in eui studiossi ambiziosamente di

n. 975 soppravanzare le profusioni d'Eutarieo degli Amali. Nello stesso anno die fuori un Editto con una sua formola di fede Cattolica, dopo la quale anatemizzò tutti gli Eretiei, e particolarmente Nestorio l'antropolatra, Eutiche il mentecatto ed Apollinare l'animicida (1): esortando tutti a non useir della retta eredenza; senza di che sarebbero stati soggetti gli opponenti alla severità delle leggi contro l'eresie. Buon per lui s'egli si fosse contenuto sempre in questi termini senza cadere ne'molti errori, che afflisser di poi la Chiesa di Dio, e soprattuto negli Eutichiani, che

<sup>(1)</sup> Cod. Iustin. I il. I. Tit. I. Leg. 5. De Summa Trinitate (A. 528.)

furono cari a Teodora, e produssero una gran colluvie di mali quando vidersi a talento dell'imperatrice cacciati dalle lor sedie i Vescovi Cattolici, e sostituiti da per ogni dove i nemici delle dottrine Calcedonesi. Niuna menzione particolare degli Ariani si trova in questo Editto; ciò che pottebbe sembrar da prima una moderazione imitatrice del contegno, con cui Amalasunta proteggeva in Italia i Cattolici. Ma non tardo Giustiniano ad osteggiar essi Ariani ed altri Ercicie e Pagani; a seacciarli da ogni carica pubblica ed a confisearue gli averi, minacciando gravissime persecuzioni contro Intti, e non concedendo loro se non soli tre mesi a rinsavire. Non pochi Montanisti e Sabbaziani si ridussero agli estremi, e soprattutto gli Ariani, le cui Chiesea abbondavano di vasi d'oro e d'argento, di preziose suppellettile di tesori d'ogni sorta.

Queste ricchezze, chiuse o disfatte le loro Chiese, cadder nel Fisco di Giustiniano, che perciò moltiplicava senza modo i processi e le acense. Molti Ariani furono trucidati dal popolo; molti condannati a morte da' Giudici; molti finalmente, a campar la vita, fecer senabiante d'abbraceiar la fede Cattolica, ma ne'lor enori stettero tenacemente stretti alla propria. Buon numero fuggirono in istranie contrade; altri cercarono asilo fra Manichei di Persia. sebbene il Re Cabade inferocisse ora contro coloro i quali 11. 991 chiamavansi nuovi Manichei, e ne avesse fatto uccidere una gran moltitudine. In Frigia i Montanisti patirono più degli altri, essendosi parecchi tra essi rifuggiti ne'loro templi, a cui s'appiecò il fuoco e vi perirono arsi. A tal modo, l'Imperio d'Oriente si vide insanguinato ed in molti luoghi deserto, crescendo tutto di le stragi e le fughe: Giustiniano intanto, che il suo Precettore Teofilo aveva crudito nelle lettere e nelle scienze, attendeva con i'udefesso ani-



mo agli studj teologici, perpetua ed ansiosa cura di lui, non ignaro per altro della Filosofia, della Musica e dell'Architettura; malamente creduto analfabeta da qualche Scrittore, che ad esso attribut l'ignoranza si conosciuta di Giustino. De' Digesti e del Codice di Giustiniano parlerò quando si udranno da esso introdotti gli uni e l'altro in Italia. Vegliava intere le notti, studiando, e di ciò solea vantarsi nelle sue leggi (1), come altrest de'suoi più che frequenti digiuni, soprattutto nella Quaresima: i quali costumi gli accesero vieppiù la smania delle teologiche disputazioni, e lo resero sempre più soggetto a Tcodora, non inconsapevole di quel che valgano i mulichri artifici sopra un animo fiacco e disposto alle contemplazioni estatiche,

S. XXI. Ma saldo ne'primi anni del suo Imperio stette sull'Ortodossa credenza, quantunque Teodora inclinasse in suo cuore a'concetti Eutichiani ed alle discipline del-II. 665 l'empio Severo d'Antiochia, scacciato da quella sede nei primi giorni di Giustino. Teodora non ardiva da prima palesar queste sue propensioni, ma cominciarono elle a u. 659 chiarirsi quando S'an Saba, già nonagenario, torno in Costantinopoli, speditovi da' Cattolici di Palestina. Imperocchè II. 160 i Samaritani, che aveano tumultuato sotto Zenone Augu-

donde i mal celati odj di lui contro il dogma Cattolico.

<sup>(1)</sup> Omnes nobis dies ac noctes contingit cum omni vigilantià et cogitatione degere.

Novella Iustiniarsi 8. In Praefat. (15. Aprile 535).

<sup>-</sup> Et non in vance vigilias ducimus, sed in hujusmedi eas expendimus consilia, pernoctantes et noctibus sub aequalitate dierum utentes. Id. Ibid.

<sup>(2)</sup> Neque quicquans detrectamus eorum, quae vel ad extremam pertingunt difficultatem : rigiliis simul et fuediis , caeterisque laboribus jugiter pro subditis nostris ultra quam naturae modus patitur, ulentes. Id. Nov. 50 . Can. XI. ( Anno 535 ).

sto e non s'erano quietati sotto Anastasio, proruppero ad

aperta sedizione, correndo il terzo anno di Giustiniano, e gridarono Re un di loro, chiamato Giuliano, che indegnamente offese i Cristiani, martoriandoli con modi acerbissimi, ed uccidendo i Vescovi co'Sacerdoti ne'luoghi circostanti a Siehem, cioè a Napoli, ovvero Naplusa. L'Imperatore inviò soldatesche a reprimerli: Giuliano fu trucidato, e già A. 529 i romori cessavano, quando venne fatto ad Arsenio Samaritano, che avea seguito le parti dello stesso Giuliano, di condursi nella Regale città, d'insinuarsi per mezzo di sua moglie presso Teodora e di persuaderla, che i Cristiani erano stati gli autori primi di quel rivolgimento. Allora i Vescovi Palestini pregarono San Saba d'accorrere in Costantinopoli e d'intercedere presso il Principe, al che il santissimo uomo consenti, pigliando a superare i fastidi della lunga via. L'Imperatore, il Patriarea Epifanio deputarono per riceverlo un gran numero de più ragguardevoli personaggi così del Clero come del Palazzo: San Saba poscia, introdotto alla presenza di Giustiniano, parlo in favor de Cristiani, dileguando le nubi frapposte per opera di Arsenio al vero, ed ottenne Imperiali Rescritti contro i Samaritani. Arsenio tosto domando essere battezzato, e Teodora di ricevere la benedizione del venerabile vecchio, alle preglière del quale caldamente raccomandossi, acciocchè a Dio piacesse di concederle figliuoli. San Saba ricusò di pregare con tale intendimento, nè taeque d'essergli paruto, elie utile all'Ortodossia dovesse riuscire la sterilità dell'Imperatrice, dal seno della quale non sarebbero usciti se non altrettanti avversari del Coneilio di Calcedonia, ed altrettanti seguaci di Severo. Dopo aver conseguito molte immunità per la Palestina, andò in Gerusalemme ad adorare i Santi Luoglii; restituitosi finalmente al suo Monastero, A. 520 Anni di G. C. 526-

i mort nell'anno appresso, lasciando un nome immortale nella Chiesa. Fu opinione, elt'egia avesse predetto grandi vittorie a Giustiniano, e che Roma e Cartagine sarebbero venute sotto le leggi dell'Imperio. & XXII. Non posarono i Samaritani, aspirando sempre

a nuove cose; ma i provvedimenti, che in vari tempi diè

contro quella gente l'Imperatore ( col toglier loro il dritto dei testamenti, delle donazioni e de'legati (1), come altresì di far testimonianza contro i Cristiani (2); coll'assoggettarli ai pesi delle Curie senza poterne goder gli onori ed i privilegi (3)) la vinsero, o piuttosto ebbero sembianza di vincerla. Perciocche, stanchi essi delle molte avversità patite, finsero di farsi Cristiani, e supplicarono per mezzo del Vescovo di Cesarca, che si perdonasse loro; del che fu lieto Giustiniano, ed affrettossi a pubblicare in lor pro una sua Novella (4), riammettendoli nel dritto comune. Ciò non si concedette a' Giudei ne agli Eretici, a' quali avea Giustiniano minacciate le stesse pene che a Samaritani, rinnovando le u. 408 disposizioni contenute nel Codice Teodosiano. Ma ben presto si conobbe l'inganno de'Samaritani; e contro essi, che aveano mentito d'esser Cristiani, Giustino il Giovine pubblicò maggiori castiglii, che non per lo innanzi (5).

Più sineeri e fruttuosi tornarono i semi del Cristianesimo gittati ne primi anni fra Sanni o Zanni, abitanti sull'Eussino alla volta di Trebisonda; pacifica ed onorata vittoria,

<sup>(1)</sup> Cod. Iustinian, Lib. I. Tit. V. Leg. 18, De Hacreticis et Manichaeis et Samaritis (senza data).

<sup>(2)</sup> Idem, Ibidem, Leg. 21. ( 28. Luglio 532).

<sup>(3)</sup> Novella 45. Ut non liberentur Curiali fortună Iudaei, nec Samaritani aut Haeretici, etc. (18. Agosto 536).

<sup>(4)</sup> Novella 129. De Sameritis, Arcobindo, P. P. ( 16. Giugno 541).

<sup>(5)</sup> Novella 144. De Samaritanis (senza data).

che fu seguita dalla conversione degli Abasgi del Caucaso. ma dopo le guerre contro i Vandali d'Affrica e gli Ostrogoti d'Italia. Io, per rinfrancar l'animo afflitto dalla necessità di raecontar tante viltà e tanti delitti, mi soffermerò alquanto a dir alcune parole intorno alla fede Cristiana, recata, sebbene in tempi diversi, all'uno ed all'altro popolo. Narrai per attestato di Teodoreto, che ad entrambi, IL1129 quantunque soggetti al Romano Imperio ed antichi amici de' Cristiani, per quanto scrive Procopio (1), pur tuttavolta mon piacque mai picgarsi a celebrare i loro contratti alla Romana. Qualche lume dell' Evangelo era dunque penetrato fra essi, ma senza gran pro; anzi tra gli Abasgi, adoratori fin qui de' boschi e degli alberi, avevano i Re loro introdotto l'empio costume di menomare i più vistosi fanciulli, strappandoli dalle braccia de' parenti, e spesso anche uccidendone i genitori, tremanti d'aver ottenuto più bella prole in dono dal Ciclo (2), I mercatanti Romani comperavano a gran prezzo una moltitudine di tali fanciulli, onde si videro per lunga età brutte le Roggie degl'Imperatori Cristiani; delitto assai maggiore, credo, che non quello de Principi Abasgi. Eufrata, uno degli eunuchi di Abasgia, vivea nella Corte di Giustiniano, il quale inviollo fra propri concittadini del Cancaso a pubblicarvi la legge, da lui promulgata per tutto l'Imperio su tal proposito, accioceliè niuno ardisse d'oltraggiare con tali furori l'umanità (3). Non per questa nè per niuna delle tanti leggi della stessa natura cessò l'abbominevole arte; ma gli Abasgi

<sup>(1)</sup> Procop. De Bello Persico, Lib. II. Cap. 29.

<sup>(2)</sup> Idem , De Bello Gothico , Lib. IV. Cap. 3.

<sup>(3)</sup> Novella \$42. De his qui Eunuchos faciunt, ( A. 541. Baronio la pone sotto il 529 )

Anni di G. C. 526-534 ri guadagnarono di convertirsi al Cristianesimo; Giustiniano diè loro un Vescovo, ed edificò nell'Abasgia un Ternpio alla Vergine. Poco appresso si riscossero dal giogo degli spietali Principi, e si governarono a comune.

Gli Zani apparteneano all'Armenia. Non appena Giustiniano sali sul Trono (1) ch'e' li sottopose al governo di Zeto, Maestro de Soldati per tal Provincia e pel Ponto Polemoniaco. A Zeto succedè Sitta, cognato di Teodora, il quale intimò agli Zani la guerra; ma Procopio, ignorando forse le contrarie narrazioni di Teodoreto, uscì dal vero nel credere, che costoro fossero stati vinti per la prima volta sotto Giustiniano (2). Toltisi dall'obbedienza de' Romani viveano liberi ora su'loro monti, ma con brutali costumi, adorando le selve, gli uccelli ed altri animali. Sitta domolli più con la persuasione che con l'armi, sebbene usi a viver di latrociuj e persuasi d'essere inespugnabili tra le caverne. Avendo abbracciato il Cristianesimo, si tramutarono in più civile vita, divenuti fedeli a'Romani. L'Imperatore fe'distruggere molti de' loro boschi, ed edificare una Chiesa nel luogo detto Sciamalinicon (3), ove apprendessero a conoscere la dignità della natura umana

\$. XXIII. Gli Eruli, che Anastasio Angusto ricevuti avea II. 633 nell'Imperio, abitavano vicino a Siginduno, città non lontana dall'odierna Belgrado. I loro costumi, durarono fino a giorni di Procopio (4), così besfiali come io diauzi rac-II. 187 contai; ma Grepe o Grete, Re loro, venuto in Bizanzio, im-

<sup>(1)</sup> Cum, propiti\(\text{a}\) Divinitate, Romanum nobis sit delatum Imperium. Cod. Iustin. Lib. I. Tit. XXIX. Leg. ultim. De Officio Magistri Militum (senza data).

<sup>(2)</sup> Procop. De Bello Persico , Lib. I. Cap. 45.

<sup>(3)</sup> Idem , De Aedificiis , Lib. III. Cap. 6.

<sup>(4)</sup> Idem , De Bello Gothico , Lib. II. Cap. 44.

plorò più vaste terre da Giustiniano, e le ottenne, facendosi Anni Cristiano. Fu battezzato con gran solennità nel giorno del- G. C. l'Epifania con dodici compagni. Gli altri Eruli seguitarono l'esempio, ma senza mutare il costunie; perocché a Grete, che in breve morissi, tenne dietro un altro chiamato Ocone, ucciso tosto senza niuna sua colpa, solo per incostanza e fierezza d'animo; dicendo gli Eruli, non voler essi obbedire ad alcuno. Pur non tardarono a pentirsi, e spedirono un drappello di Legati nella Tule ovvero nella Scandinavia, ove 11. 313 dissi che rifuggiti s' crano Todasio ed Aordo con gli altri Eruli, vinti da'Longobardi. Giunti gli Ambasciatori nella Tule, scelsero un Principe di sangue regio; ma, incamminati essendosi con lui per alla volta del Danubio, quegli mort. Tornarono in Iscandinavia; quivi elessero Todasio, col quale s'accompagnarono il fratello Aordo e dugento compagni fra'più cospicui degli Eruli della Tule. Ma già gli Eruli di Siginduno s' crano pentiti, e con la naturale improntitudine aveano spedito un'altra Legazione a Giustiniano, accioccliè mandasse loro un Re a suo piacimento. L'Erulo Suartua, che avea fatto lunga dimora in Costantiпороli, fu inviato a tale uopo dall'Imperatore; pur si cangiarono di nuovo gl'incomposti animi all'arrivo di Todasio, e prima cercarono combatterlo, poscia tutti da capo voltaronsi a lui, lasciando solo Suartua, che tornò in Costantinopoli (1). Giustiniano imprese a guerreggiare in favor di lui contro gli Eruli; ma costoro, impigliatisi a cagion di Todasio, si dettero a' Gepidi; laoude l'Imperatore cessò per allora d'osteggiarli, e conferì a Suartua la dignità di Maestro dei

Soldati, detti Presenziali (2).

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. II. Cap. 45.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. IV. Cap. 25.

del Danubio.

Anni di G. C. 526-534

\$. XXIV. Non miglior prova feeero gli Unni del Chersoneso Taurico nell'opera di convertirsi al Cristianesimo. Gorda, Re loro, venne in Bizanzio per collegarsi con Giustiniano, e vi ricevelte il battesimo. L'Imperatore, dono

A. 528 averlo tenuto al sacro fonte, l'arricchì de'suoi doni e gli

commise difendere le frontiere dell'Imperio in Panticapea, città principalissima del commercio così de Romani come degli Unni alla volta del Tanai. Un Tribuno, chiamato Dalmazio, risedeva in Panticapea con alcune Coorti nel nome dell'Imperio. Non appena Gorda tornò da Bizanzio fra'suoi Unni, che volendo predisporli ad abbracciare il Cristianesimo, fece fondere le statue d'oro e d'argento delle patrie loro divinità: ciò addita quanto dopo la morte di Attila il commercio e la vicinanza de Romani raddolcito avessero fra qualche tribù degli Unni la ferina religione dei padri loro, rizzando riechi simulacri là dove prima si contentavano di rozzi e guerrieri simboli, simili a que'della I. 1134 seimitarra di Marte. Non tollerarono que' di Panticapea lo zelo di Gorda, e l'uceisero, mettendo in sua vece il fratello Moagero; si volsero indi contro Dalmazio, trucidandolo con tutt'i Romani. Questo esito ebbero le predicazioni di Giustiniano e di Gorda: ma l'Imperatore congregò in Odesso le soldatesche di Tracia ed i Goti Federati, non che una possente armata nel Promontorio detto il Sacro all'entrata del Ponto Eussino, inviando contro gli Unni tre Capitani, Godilla, Badurio, e Giovanni, figliuolo di Rufino e nipote di Giovanni lo Scita. Gli Unni atterriti per sì formidabili preparativi, abbandonarono Panticapea e pressoc-

che tutta la penisola del Bosforo Cimmerio, fuggendo con Moagero di la dal Tanai: ma non tardarono a riapparire o queste od altre innumerabili moltitudini Unniche alla volta

L'antica patria degli Unni, quale comparisce per la prima volta nella Storia, era posta, come io la descrissi, tra il Caspio ed il Caucaso. Le grandi trasmigrazioni del tempo d'Attila non l'avcano diserta de suoi primieri abitatori a'giorni di Giustiniano; l'Unnico nome si facea sempre temere fra le balze del Caucaso, e le loro armi, vendute 1.66 or alla Persia ed or anche a'Romani, decideano sovente della vittoria fra l'una e l'altra nazione. Giustiniano imprese a guadagnar gli Unni Sabiri; gli stessi che narrai essere 1.1260, stati vinti dagli Abari od Avari nel secolo precedente. Balac, Re di questi Sabiri, essendo morto, la vedova Boarex o Boazer prese animosamente a guidarli nelle battaglie: nè l'Imperatore indugiò ad offerirle grandi ricchezze in dono, si eli ella venne tutta coll'animo in favor de Romani: e. radunato un esercito di cento mila combattenti (era si popoloso ancora il paese degli Unni Caucasei) si fece incontro a'Re di due altre Unniche tribù, le quali si disponeano ad andare in soccorso de Persiani e del Re loro Cabade. Chiamavansi Glones e Stirax; i quali conducevano un drappello di venti mila contro l'Imperio. Non tornò difficile alla Regina il dissiparli: rimanendo Glones morto e Stirax prigionicro, eli ella mandò avvinto eo cepni a Giustiniano. Ma questi, non so per qual ragione o pretesto, lo fe'impiecare alla vista di Bizanzio nel sobborgo di Sieca, oggi Galata.

S. XXV. A questi lieti successi non risposero in principio A. 528 gli eventi sul Danubio. Gli Unni, che da per ogni dove con le svariate loro tribù eingeano l'Imperio, gli Anti e gli Selavi, ehe s'erano in mirabil guisa moltiplicati, varcarono il fiume, affliggendo la Tracia. Ermanarico il Grande avea 1 796 soggiogato gli Anti e tutti gli Sclavi ovvero Slavi; poscia il pronipote di lui Vinitario degli Amali col braccio de suoi 1. 889

Ostrogoti punì crudelmente i tentativi di Box o Booz, Re degli Anti, che o già rimesso erasi, o si volca rimettere in libertà. Ma così gli Ostrogoti di Vinitario come gli Anti di Booz per lunga età servirono agli Unni fino alla morte di Attila; ed ora questi Anti, sciolti dal duro giogo, si collegavano volentieri cogli Unni a danno dell'Imperio. Contro i medesimi Anti fu spedito da Giustiniano il proprio nipote Germano; Patrizio, ed in guesta occorrenza dichiarato Maestro de' Soldati per la Tracia. Nacque Germano da un fratello di Giustiniano, del quale non si conosce il nome: giovine valoroso, al quale incresceano la corruzione della Reggia Bizantina e la baldanza di Tcodora, Priva l'Imperatrice di prole guardava con occhio invidioso un Principe, che avrebbe potuto, lei viva, succedere al marito. E già tre figliuoli, avuti da Passara, ornavano la casa di Germano; Giustiniano, Giustino e Giustina: indi, morta la moglie, s'uni egli col sangue degli Amali, sposando la figliuola d'Amalasunta.

La Tracia era divenuta misera preda degli Anti, allorchè vi giunse Germano. I Barbari , sebbene fortissimi per copioso esercito, non tardarono a sentir la forza del l'oro nomico; in breve ora furono rotti e fugati. De' loro costumi nome di Germano presso tutti e massimamente presso i vinti (1); e la sua vitoria concedè a Giustiniano di chiamarsi Antico. Dopo alcuni anni Germano ebbe il carico di conquistar l'Ilalia sugli Sotrogoti; se cio fosse stato, migliori, parmi, riusciti sarebbero i destini della nostra penisola, ed i Longobardi, per quanto si può giudicare, non se ne sarebbero imadernoniti.

L'anno appresso a tal disfatta ( fu il 530 ), la Tracia videsi

<sup>(1)</sup> Procopius, De Bello Gothico, Lib. III. Cap. 40.

travagliata da' Bulgari, essendo Consoli Oreste, e Lampadio, per attestato di Marcellino Conte, che fu presente a quei fatti. Mundone si condusse alla difesa di questa Provincia dall' Illiria : lo stesso, che altra volta era stato si fieramente assalito da' Bulgari e fatto salvo da' Capitani di Teodorico 11. 706 degli Amali, Negli ultimi giorni d'Anastasio Augusto, si dette a lui ( ciò piacque probabilmente anche al Re d' Italia, che allora viveva in pace con quell'Imperatore ), il quale ereollo Maestro dell' una e dell' altra Milizia per l'Illiria. Di quivi Mundone discacciò i Geti, prepotenti nemici, che Marcellino Conte afferma (1) essere stati vinti da esso, primo di tutti gli Officiali dell'Imperio, i quali si fossero fatti a reprimerne l'impeto (2). I Geti non devastarono per tredici anni l'Illiria, dal tempo d'Anastasio fino a quel di Giustiniano, senza che niun Romano si facesse a combatterli ; e Marcellino Conte non favella d'una seconda correria de' Geti fra gl' Illiriei : ma egli, dono aver toccato di questa, patita sotto Anastasio, 11, 952 passò immediatamente alla narrazione della guerra Bulgarica del 530: e non senza distinguerne i tempi (3). Nello spazio interposto tra l'ineursione Getica e la Bulgarica, Mundone si tenne forse in disparte fino alla morte di Giustino. Giovanni Malala scrive, che nel Consolato di Decio,

<sup>(1)</sup> Olla illa ( Vedi prec. pag. 706 ) . . . Getae equites . . . depraedati sunt harman. . . .

Marcell. Comes in Chronico ( Anno 517, Anastasio et Agapito Consulibus ).

<sup>(2)</sup> MUNDO ... DUDUM CETIS ILLYMICUM discursantibus PRIMUS OMNIUM ROMANORUM DUCUM incubuit, eosque ... fugavit.

Id. Ibid. ( accennando all'invasione antica ed unica del 517 ( DU-DUM ) ).

<sup>(3)</sup> His AUTEM DEINDE Consulibus (Oreste et Lampadio ) idem Dux, audaciae suae secundus, . . . . . Bulgaars feliciore pugnă eccidit.

<sup>1</sup>d. Ibid. (Anno 530 ).

cioè nel 529, Mundone passò a' servigi dell'Imperio (1); c Teofane erede, ciò essere avvenuto nel tredicesimo anno di Giustiniano, che cadde nel 539 (2): Scrittori pugnanti fra loro, e che in niun caso vogliono antiporsi a Marcellino Conte. Gli onori furono dall'Imperatore confermati a Mundone, il quale dall'Illiria volò in Tracia, e liberolla da'Bulgari, tagliandone molti a pezzi (3). Nel veder costoro levarsi contro l'Imperio, si scorge il modo antico tenuto da Barbari di saccheggiar le Romane Provincie, quando essi aspiravano a soldi ed a doni maggiori de' consucti.

S. XXVI. Le grandi somme di danaro, con le quali egli comperava i Barbari, gli furono acerbamente rimproverate da contemporanei sì come una delle principali cagioni di quelle mirabili estorsioni, che procaeciavangli tutto giorno di riempire il Tesoro, sempre sitibondo e sempre esausto e sottile. Un'altra eagione gli addebitarono; la smania, cioè, di costruir nuovi edifici o di ristorare gli antichi. Ben si può eredere, che Giustiniano il più delle volte avesse nello spendere oltrepassato i giusti confini; ma ne'principi del suo Imperio arridergli sembrava la fortuna e comandargli di non badare a'risparmi per attirare a se i Barbari o per provvedere con sontuosi edifici all'ornamento e non di rado alla difesa dell'Imperio. Di questi soli edifici, pertinenti a primi anni suoi, ed alla sola Costantinopoli dirò per ora una qualche parola, rammentando innanzi tratto la riedificazione del sobborgo di Sicca e le mura,

<sup>(1)</sup> Iohannis Malalae, Chronographia, pag. 450. 451. Editionis Bonnensis ( A. 1831 ).

<sup>(2)</sup> Theophanis Chronogr. (Anno 45. Iustiniani, dell E. V. 539).

<sup>(3)</sup> In Timacian quoque advolaus, quingentis eorum in practio supe-

Marcel, Comes, loco citato.

onde lo cinse. Volle che si chiamasse Giustinianopoli, e Giustinianeo il porto, dov'egli abitò prima dell'Imperio. Ristoro gli aquidotti della città, che penuriava d'acqua, edificati già dall'Imperatore Adriano; aprivvi pubblici bagni, ed ornò splendidamente il Circo, decorandolo di portici pe' Senatori e rizzandovi un magnifico Trono. Le lodi, che meritò per queste prime opere andarono di mano in mano scemando per la sempre crescente vanità d'imporre il suo nome agli edifici ed alle città; di queste annoveraronsi fino a dicciotto, che si chiamarono Giustiniane o Giustinianopoli. E fuvvi chi ricordò d'aver Giustiniano ecceduto il numero delle dodici Alessandrie, fatte costruire o rinnovate dal Macedone, A nove altre nella Tracia, nell'Asia ed in Affrica Giustiniano volle si desse la denominazione di Teodorie o di Teodoropoli: tanto sempre potè quella donna sull'animo del marito, e tanto le furono comuni con esso non dirò i titoli ma eziandio i trionfi ottenuti durante la sua dominazione da' Capitani dell'Imperio.

Era sulle rive del Bosforo e della Propontide un luogo suburbano, detto l'Ereo; alla bellezza naturale di que'lidi Giustiniano aggiunse i pregi de'Palazzi, che fabbricovvi e dci giardini che vi disegnò per Teodora. Nell'Ereo ella trapassava la maggior parte dell'anno: ivi affollavasi la moltitudine servile de Senatori e de Magistrati, aspettando con ansiosa cura che cessassero i lunghi sonni, a'quali soleva ella darsi anche di giorno, e gli arcani riti per conservar la freschezza del suo corpo. Il Prefetto del Pretorio vegliava sovente alle soglie di Tcodora: Crisomalla intanto ed Indara ne'più secreti ritiri dell'Imperatrice trattavano la cosa pubblica, mentre gli Eunuclii del Palazzo curavano di arricchirsi, e con ogni genere d'arroganza o di soprusi vendicarsi dell'oltraggio patito nella loro persona. Tutto spirava

Ami delizie nell'Ereo, non turbate se non dalla presenza impor
6. c. 1 una d'un Porfirione, ovvero d'una vasta balena, che in
834 festò quelle rive per più di einquant'anni, sommergendo
le navi (1), ed ispirando gravi imori afamiliari di Teodo
ra (2). Ne Giustiniano pott per lungo tempo venirne a ca
po; e non per gli sforzi altrui, ma per proprio impeto
finalmente il mostro perì, col dare in secco nell'atto di

perseguitare un branco di delfini. S. XXVII. Rivale non di Giustiniano e di Teodora, ma del magnanimo Teodorico, sembra essersi anche Amalasunta piaciuta di nobilitare il Gotico regno con gli edifici, n. 809, come si vide massimamente nel nuovo suo Palazzo. I brevi frammenti scoperti e'non ha guari di Cassiodoro (3) ne parlano con ammirazione; in ciascuna sua parte appariva la mente di colei, che avealo fatto costruire: ricco di Musaici, adorno di preziosi marmi e coperto d'oro, in Ravenna, sì come penso. Questi fuggitivi ricordi ci rimangono soli del genio d'Amalasunta per la Scoltura, oltre quelli dell'aver dato compimento al Mausolco di Teodorico. Scarse parimente son le notizie intorno alle sue cure per l'ornamento d'Italia; sappiamo nondimeno aver ella fatto fab-A. 528 bricare in Pavia i sedili oecorrenti al popolo per assistere agli spettacoli nell'Anfiteatro, e scavare sotterranei aqui-

dotti per la nettezza e pel buono stato di Parma (4); città già mancante d'acque, ma da Teodorico con salutari on-

<sup>(1)</sup> Procopius, De Bello Gothico, Lib. III. Cap. 29.

<sup>(2)</sup> Idem , Historiae Arcanae , Cap. 15.

<sup>(3)</sup> Tom. VIII. Serie Seconda, Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino.

<sup>(4)</sup> Cassied. Variar. Lib. VIII. Epist. 29. Henoratis, Possessoribus et Curialibus Parmensis civitatis.

Non minori furono le sue diligenze per la provincia intera de Bruzi. Un mal vezzo solea consigliare a Possessori ed a Curiali d'abbandonarla per la maggior parte dell'anno. Vote restar soleano le città, e le case confidarsi agli schiavi; squallore, che increbbe alla Regina, e tosto ella serisse a Severo di comandare a Possessori ed a Curiali de Bruzi, promettessero di tornare a casa e fra le patrie mura; obbligassersi di rimanervi, pena una multa, per . la maggior parte dell'anno: quali eittà più favorite dalla natura in una provincia delle più liete pe'lavacri dell'Appennino e per l'abbondanza delle sue greggi? (3). Al medesimo Severo diè il carico di ricercar la fonte Arctusa nel territorio di Squillaci, ove narrava la fama che l'acque rispondessero con un mormorio alla voce dell'uomo (1). Simili maraviglie narravansi del fonte Marciliano presso a Consilino, antichissima città di Lucania, dove al tempo di Amalasunta, nel luogo detto Leucotea, si teneva il più frequente mercato della provincia nel di natale di San Cipriano, e si credeva elle l'acque allora si levassero in alto assai più del solito (5). Cassiodoro dilettavasi di guesti racconti e gl'ingrandiva nelle sue Lettere, paragonando il fonte

<sup>(1)</sup> Diutină siccitate laborantem . . . . saluberrimă undă rigavit. Cassiodor. Ibid.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 30. Genesio, Viro Spectabili.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 31. Severo, Viro Spectabili.

<sup>(4)</sup> Aquae voce hominum commoveri, ui quasi appellatae respondeant Id. Ibid. Epist. 32. Severo, Viro Spectabili.

<sup>(5)</sup> Aquas suas in altitudinem cumulumque transmittit.

Id. Ibid. Epist. 53. Eidem Severo.

di Marciliana eol fiume Giordano, ed il Mar de Coralli eol seno di Baia (1).

S. XXVIII. Non cessavano intanto le provvide sollecitudini della Regina in favor de'Romani. Attesta Procopio. che giammai ella non gli afflisse con pene corporali o con multe pecuniarie; rara, ma troppo breve, felicità, se credibile in tutte le parti. Accrebbe di cinquanta soldi gli averi de Domestici o Protettori, deputati al servigio di ciascun Conte, giudicando essere la scarsezza de loro emolumenti la cagione principalissima d'ingiurie gravi recate da quegli Officiali alle Provincie (2). Rilasciò ne primi giorni del A. 526 Suo governo i tributi straordinari imposti alla Sicilia, inviando il Saione Ouidilane, acciocchè si restituissero i danari percepiti a titolo d'aumento dell'ordinarie contribuzioni, ed a ciaseuno de Provinciali si facesse abilità d'ottenere il raddirizzamento de'torti Ioro inferiti da'riscuotitori (3).Non omise ricordare i grandi benefici di Teodorico verso la Sicilia, il quale comandò si descrivesse un nuovo e più moderato censo (4), veggendo che la lunga quiete ampliato aveva i popoli dell'isola e favorito la coltura de'campi (5).

Con pari moderazione, Amalasunta esercitò i dritti della Sitocomia, la compera forzata delle granaglie, cioè, se-

<sup>(1)</sup> Cedat Corallici pelagi laudata semper opinio. Cassiod, Lib. IX. Epist. 6, Primiscrinio.

<sup>(2)</sup> Provinciales damnis plurimis ingravatos . . porvitate.

Id. Ibid. Epist. 43. Wiliae , V. I. Comiti Patrimonii.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 10. Universis Possessoribus, Defensoribus Syracusanae civitatis, vel universis Provincialibus.

<sup>(4)</sup> Sub consuetà prudentiae suae moderatione censum statuit efflagitari, Id. Ibid. (5) Longa quies et culturam agris praestitit, et populos ampliavit,

Id. Ibid.

Ann di G. C \$26 E04

condo le discipline di quel secolo. I Vescovi da lunga stagione, pel vantaggio de popoli e per le leggi degl' Imperatori, aveano la mano in questa ed in altre facecande Municipali. A'Vescovi perciò ed agli Omorati d'Italia si rivolse la Regina per frenare le immani cupidigie così d'alcuni cittadini, che torcevano in propria utilità la vettovaglia comperata per pubblico uso (1), come de mercatanti non mai sazi del guadagno ne giorni più difficii e paurosi di penuria universale: inculcando a' venditori, si contentassero del giusto prezzo e non nascondessero il frumento (2).

Non trascurava ella intanto le private utilità del Re. L'artefice Teodoro nella Massa Rusticiana, pertinente ad Atalarico ne Bruzj, scopri abbondanti vene d'oro, testimonio della ricchezza d'Italia (3); la Regina impose a Bergantino, Conte del Patrimonio, d'averne cura con lo stabiliri un Officio, retto da un Cartario il quale regolasse i lavori; e questi tornerebbero proficui all'intera Provincia. Fortunata la figliuola di Teodorico, s'ella non si fosse imbattuta in Teodato degli Amali e forse nella Imperatrice Teodora. Le stesse pene, a cui Amalasunta vedeasi costretta di metter mano, erano temperate con alquanta dolcezza; tale, per eagion d'esempio, quella imposta da lei a Campaniano, uomo cloquente di Lucania (4), togliendo la moglie di lui Agenanzia ed i figliuoli

Panicii speciem corruptam in proprinm redegere substantiam. Cassiod. Ibid. Lib. IX. Epist. 5. Episcopis et Honoralis.

<sup>(2)</sup> Ne dum caritatem nimiam quaeritis, scelesium vobis aliquid optetis. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Italia dives inferal nobis et aureos fructus.

ld. Ibid. Epist. 3. Bergantino, V. I., Comiti Patrimonti (4) Campaniani, viri disertissimi, in Lucania provincià.

Id. Ibid. Epist. 4. Abundantio , Prefecto Practorio.

Amii dal novero de Curiati per inserirli nell'ordine de semplici (c.s. Possessori; accocche (furono le sue parole) si patiscano (c.s. da essi le molestie, che solevano ad altri recare.

S. XXIX. La menzione di questo egregio Lucano riconduce al pensiero i nomi de'non pochi Romani, che s'illustrarono per l'ingegno sotto il governo d'Amalasunta. I più chiari uomini di questo secolo erano mancati prima di II. 596 Teodorico; ma qualcuno de giovinetti, onde io feci parola, erano giunti alla maturità; fra quali Aratore, a cui la Regina confert gli onori di Conte de' Domestici nel tempo medesimo in cui concedeva quelli del Patriziato a Tulum. Fecegli scrivere da Cassiodoro, essere di non minor momento l'aver dato un difensore armato, si come quel Patrizio, a Roma, che d'appaiarlo con un uomo peritissimo nelle lettere (1). Tale dalla pubblica opinione giudicavasi Aratore: tal'e' mostrossi nel Foro, dove commendarono tutti l'eloquenza di lui, limpida ed efficace. Le Dalmazie lo avevano deputato a Teodorico; ed egli con tanta facondia trattò delle pubbliche utilità di quei Provinciali (2), che piacque al Principe, sebbene divenuto assai schivo dell'udir simiglianti discorsi (3). La rinomanza del padre, ch'era solenne dicitore, aveva stimolato Aratore a mostrarsene degno figliuolo: ma troppo presto gli fu rapito, e gli esempj del paterno arringo furono il migliore, se non il solo, retaggio

<sup>(1)</sup> Perfectionem esse judicamus, quemadmodum Virum Magnificum Patricium Reipublicae armatae parti providimus, ita et de sociando ci litterarum peritissimo consulamus.

Cassiod. Lib. VIII. Epist. 12. Aratori , Viro Illustri.

<sup>(2)</sup> Pompotam legationem quam.....torrenti eloquentiae peregisti.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Apud illum ( Theodoricum ), magnā cautelā sollicitum

Id. Ibid.

Anni di G. C. 526-

da lui conseguito. Ad Aratore tornò principalmente in lode appo la Regina di essersi cotanto innalzato nell' esercizio dell'eloquenza, sebbene lontano da Roma; potersi vantare perciò la Liguria d'aver generato i suoi Tulli (1). Dopo ciò Amalasunta, volle s'insinuasse ad Aratore di considerare in qual pregio ella il tenesse nel congiungerlo (2) a' consigli di Tulum, che trattava gli arcani del Regno (3). Di qui apprendiamo, che non altrove se non presso il nuovo Patrizio stava la somma del Gotico regno ne primi giorni d'Amalasunta: ma di lui non trovasi fatto dappoi niun ricordo nella Storia: e solo rimase la memoria d'una casa. già stata del Patrizio Agnello, nel Castro Lucullano di Napoli, che Amalasunta donogli; e Tulum, consapevole d'aver voluto il Re Teodorico rimunerare con questa (4) i meriti del Referendario Giovanni, glie ne fece ampia donazione (5): insigne testimonio della pietà, con cui l'illustre guerriero venerava i divisamenti dell'amico perduto e dell'Eroe rapito a tutta la stirpe de' Goti,

§ XXX. Anche tra costoro fuvvi sotto Amalasunta in Italia chi coltivo gli studi, e massimamente i sacri. Nato fra Goti mi sembra in vero un uomo insigne, che non si rendette noto alla posterità se non sotto il nome di Scita.

<sup>(1)</sup> Mittit et Liguria Tullios suos. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Cognosce quid ex meritis tuis aestimavimus, quando illius consilio te vides sociatum.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Qui nostri Imperii tractal arcanum.

<sup>(4)</sup> Theodoricum constat voluisse largiri.

Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 25. Ioanni , V. I. Referendario.

<sup>(5)</sup> Pleuissimae donationis effectum.

Parlo di Dionigi, detto anche il Piccolo o l' Esiquo, che si potrebbe ascrivere all'Eparchia o Romana Provincia dell' Orientale Imperio, chiamata Scizia: di cui Tomi era la Capitale: ma Cassiodoro vieta di erederlo, colà dov'egli afferma, essere stato Dionigi fornito di costumi Romani tuttochè non Romano (1). Scizia continuavasi ad appellare parimente sotto Giustiniano l'antica Dacia Oltredanubiana od il paese de'Geti, sì come in que' medesimi giorni serivea Giovanni di Lidia (2), il quale soggiunse d'aver l'Imperatore creato eol nome di Scitico un Prefetto a'Geti o Goti, usciti dall'antica terra di Decebalo e militanti nell'Imperio. Nuovo ed insigne testimonio è questo dell'opinione, che s'aveva nell'Oriente sull'identità de' Geti e de Goti, sì comune in Italia e nella Spagna; opinione illustrata da Cassiodoro e da Giornande, non ehe dallo stesso Giustiniano Imperatore, il quale, al dir dello stesso Giovanni Lidio, ricercò gli scritti oggi smarriti di Critone, ch' era stato presente alla guerra di Traiano contro Decebalo, e per sì fatta lettura si pose in mente di riconquistare l'antica Dacia oltre il Danubio. D'indi gli venne il pensiero d'aversi a togliere dalla Prefettura del Pretorio tre provincie ricchissime, cioè l'Isole del Marc Ionio, la Caria e la Cerastide, per porle sotto l'autorità del nuovo Prefetto di Seizia, con propria entrala e con particolare giurisdizione. Allargò poscia, e , secondo il suo costume , ristrinse tali provvedimenti con varie delle sue Novelle.

Queste cose mi piaeque dire intorno alla patria di Dionigi lo Scita, narrate per la prima volta da un uomo, i cui

<sup>(1)</sup> Dionysius Scrrita natione, sed moribus omnino Romanus. Cassiodor, De Instit, Divin. Cap. 23.

<sup>(2)</sup> Ioannes Lydus, De Magistratibus, Lib. II. Cap. 28.

libri furono scoperti egli è pochi anni alla nostra volta. Ami De'lavori, pe' quali vive tuttora il nome di Dionigi, e del accio lungo soggiorno in Italia parlecò in più opportuno lungo; in questo giova ricordar le teologiche disputazioni del Conte de'Goti, onde toccai, e che riusel formidabile ad II. 860 Eugippio del Castel Lucullano. Altre scritture si troveranno forse de'Goti, premuti fin qui dall'obblivione, od almeno altre memorie del loro ingegno: essendo certo, che non tutti si tennero i Goti schivi ne digiuni delle lettere in Italia, o contenti a non altro studio se non delle Beltagnic di Deceneo. Alcuni fra essi avcano appreso ad emularo il Romano in una lunga pace, che durata era più di quattro lustri; ne pochi fra giovani aprivano la mente a vagheggiare, tuttocchè tralignante, la civilta Latina.

S. XXXI. Ma i più vecchi ricordavano con dolore la loro primiera vita in sulle rive del patrio Danubio, la quale andavasi corrompendo sopra quelle del Po e del Tevere: vita non esente di pericoli e d'affanni, ma piena ed intera, e premiata dalla vittoria. Ora l'Italia non dava si eccelsi e gloriosi frutti; a'loro figliuoli, nati di quà dall' Alpi, veniva meno, dicevano, il rigoglio delle battaglie vere, costretti a limitarsi fra vani simulacri di guerra e di finti combattimenti, mancando i nemici. Se i Franchi ed i Borgognoni tremavano in ascoltare il nome degli Os rogoti, ciò avveniva perchè non era spenta del tutto la razza del Danubio; e viveano ancora i Tulum, gli Osvini ed i Sigismeri a tutelare la Gotica fama. Tolti che fossero questi valorosi di mezzo, ben si vedrebbe quanto dall'antica si dilungasse la nuova generazione degli Ostrogoti, e qual detrimento i libri e le scienze d'Italia recassero alla virile dominazione de'discendenti dagli Amali. Poscia, magnificando più che non era giusto l'ignoranza di Teodorico, affermavano, questa

Anni di G. C 826-534 essere stata l'origine della sua forza, questa il fondamento della sua grandezza: per l'assiduità negli studi menomarsi la vigoria de'corpi, e .con essa deprimersi altresì le facoltà degl'intelletti.

Tristo esperimento di questi dettami fecesi dalla Regina, quando ella, volendo una volta punire i puerili trascorsi d'Atalarico, lo percosse nel volto. Il fanciullo dileguossi piangendo, e, riparatosi appo i vecchi suoi Governatori, mostrò ad essi le guance. A tal vista divamparono i tre Goti di sdegno ; e venuti alla presenza d'Amalasunta , le dissero villama : voler ella spervare al tutto questo suo figliuolo, battendolo e dandolo fra le mani di Pedagoghi Romani, usi a trattar la ferula ; qual coraggio sarebbe rimasto al fanciullo, e come avrebbe potuto egli maneggiar la spada, se gli toccava in sorte di sempre dover tremare nella sua infanzia? Non era così trascorsa la prima giovinezza di Teodorico : e qual danno era mai stato, s'egli fondava un si vasto e temuto Imperio, tuttochè tenuto per analfabeta? Mancò egli forse di senno ? Il cavallo, gli aperti campi, la lancia essere i soli ornamenti d'un Goto : dalle scuole de Retori non doversi aspettare se non fiacchi e codardi Principi, affatto indegni di comandare a'forti: pensasse la Regina di cangiar modi, ed ora mai vedersi da tutti ove si facesse cenno da lei : a liberarsi , cioè , da questo fanciullo , unica speranza degli Amali, per prendere un altro marito e col braccio di lui ridurre la Gotica gente in servaggio.

Non giunsero nuove si fatte voci ad Amalasunta; nè ignoti l'erano i sensi d'una gran parte de' Goti. Dissimulò, ringraziando i vecchi e promettendo loro, che Atalarico da indi in quà non avrebbe avuto se non giovani compagni, seelti fra più generosi; che rinsanguimerebbe, traendo la vita in mezzo a'costumi Barbarici. E tosto furono dal fianco

di lui allontanati gli uomini maturi, ed egli posto in balía d'una mano di giovinetti, che lo rimossero da qualunque studio dell' umane lettere ; nè altro gl' insegnarono se non l'arte delle voluttà, e di far la mostra nell'armi. Con questi documenti, pervenne Atalarico alla pubertà; s'immerse allora, se credi a Procopio, in tutte le crapole del vino e delle donne : increbbegli poscia la madre , nè più la tenne in alcun conto: giovinetto infelice, a cui nocque l'esser degli Amali, e nel quale invano i Goti sperarono d'avere un Eroe simile agli Avi.

S. XXXII. Quando Atalarico giunse all'adolescenza, A.5307 Teodorico, figliaelo di Clodoveo, movea l'armi, che ho detto essergli riuscite non poco infelici, contro gli Ostrogoti 11.4070 nelle Gallie. Nuovi tumulti si destarono in quel tempo contro Amalasunta, quasi non dovesse una donna sedere al timone dello Stato in mezzo agli affanni ed a'timori per un si fiero insulto. Ma la Regina provvide fortemente alla salvezza del suo popolo; quanto più sogghignavano i Goti tanto più ella s'innalzava, e tanto più vinceva con la prudenza e col coraggio. Sopraggiunse allora la guerra contro il Re Gelimere, nella quale molti accusarono d'una grande A. 533 imprudenza la Regina per aver aiutato i Romani contro il Vandalo, quasi la ruina del vicino regno Barbarico non avesse avuto a farle presagire i Bizantini disegni sull'Italia. Ma la cura di vendicare i trucidati Goti ed Amalafreda cliuse gli occhi ad Amalasunta; potè anche sperarsi da lei, che non fosse avvenuta si pronta e compita la rotta de' Vandali. Che che fosse stato di ciò. Amalasunta strinse vie meglio i legami dell'amicizia con Giustiniano, e fermò i patti con lui acciocchè i Goti fornissero di vettovaglie l'armata Imperiale, che drizzava le prore verso l'Affrica. Nè falli alla data fede, avendo l'esercito di Belisario trovato

4 ni 6. 526 ampie provvigioni di frumenti nella Sicilia, ed ottenuto gran copia di cavalli, che gli riuscirono di non piecol soccorso (1). Ma tosto che fu vinta l'Affrica, in sul cadere del 833, Be-lisario mando in Sicilia per occupare il Castello di Lilibeo, si come quello che stato essendo finora sotto la potestà de Vandali, dovea ora passare in balla del lo vincitore. I Goti frattanto se n'erano impedroniti, negando al totto di cederlo ad alcuno. Inutili si rimasero le Lettere, piene di minacce, che Belisario sersise à Prefetti di Sicilia, i quali risposero, secondo il mandato avutone dalla Regina (2), che tutta la Sicilia ca qual del sovella, ne avea separato il Castello di Lilibeo, ciò era da riputarsi contrario a'precetti delle Gotiche leggi. Belisario giudicò di nulla operare per allora, contentatosi di servirene a Giustiniano.

§. XXXIII. I Goti, veggendo in qual modo crescevano tuttod! Tambiziose voglie dell' Imperatore, non seppero grado ad Amalasanta di coltivarne con tanto zelo e tante sollecitudini l'amicizia. Molti presero a congiurar contro lei, e molti ad avversarla; l'opinioni si divisero, e, per attestato di Procopio (3), si venne alle aperte sedizioni. Tre fra più nobili si fecero duci all'impresa; e questi tre la Regina prescelso a servir d'esertipio. Gl'inviò, continua Procopio (4), nell'estremità d'Italia, colà dove per l'appunto si temeva l'impeto de Franchi, non essendovi mai stata durante il suo regno che questa unica ma non lieve paura di guerra in quelle contrade. Audarono i Goti, e, per quanto l'uno si trovasse assai lonano dall'altro, non cessendovi

<sup>(1)</sup> Procop. De Bello Vandalico , Lib. I. Cap. 14.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. II, Cap. 5.

<sup>&#</sup>x27;(3) Id. Ibid, De Bello Gothico , Lib. I. Cap. 2.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid.

sarono di congiurare per mezzo degli amici. Valido stuolo An di clienti e di soldati gregari teneva deste l'ambizioni di 6. que' principalissimi personaggi, onde Procopio tacque o 534 piuttosto ignorò i nomi e le qualità.

Cresceva in tal guisa il pericolo d'una vasta cospirazione sì che alla fine Amalasunta stabilì di scriver subito a Giustiniano e chiedergli se, volendo ella uscire d'Italia, sperar potesse di vedersi accolta, qual figliuola di Teodorico, nella Reggia di Bizanzio. Lieto l'Imperatore invitò a se la Regina, e volle che in Epidauro, ovvero Durazzo, le si preparasse un magnifico Palagio fino a che non le piacesse di riprendere il cammino verso la Propontide. Amalasunta, certificata di queste amichevoli disposizioni, commise ad alcuni de' suoi più fedeli di veleggiare alla volta d'Epidauro con una nave, carica delle sue ricchezze (furono quaranta mila libbre d'oro), la quale aspettar dovesse i suoi comandamenti avanti di porle in salvo nella città. Da un'altra parte inviò segreti messi ad uccidere i tre, ch'ella tenea per autori della sedizione. Come Amalasunta seppe d'essere stata obbedita, si tenne paga e sieura, nè tardò a richiamar d'Epidauro in Ravenna i suoi fedeli co'tesori, deposto qualunque pensiero d'abbandonare l'Italia.

S. XXXIV. Giustiniano, sperando poter presto o tardi persuadere ad Amalasunta d'uscirne, raddoppiò le cure, largheggiando nelle profferte di benevolenza ed amistà. Quì, scrive Procopio, che a Teodora occorse fossero in mente la venustà e la grazia d'Amalasunta, il decoro della persona, la chiarezza della stirpe ; e che temendo, non avessero tanti pregi a vincer Giustiniano, se la Regina venisse in sul Bosforo, avesse deliberato di spegnerla; ciò che più tardi mandò ad effetto. Io non so se veramente Teodora ordisse insidie ad Amalasunta : ma ben può credersi , anAnni 6. C. 526che senza Procopio, che gelosa rabbia rodesse il petto di donna, già innoltrata negli anni, contro una più giovane, alla qualc tante lodi tributava la fama; figliuola d'un Eroe, non d'un Oreario. Certa cosa è, che prima della guerra Vandalica, e dopo, Giustiniano spedi parecehie Legazioni amichevoli alla Regina, ricordate si come troppo frequenti ed anche moleste da Cassiodoro (1).

Una fitta nube nasconde a'nostri occhi l'arcane pratiche di regno ed i cupi misteri dell' Ereo. Alle sfrenate voglice della dominazione accoppiava Teodora le brevi e bizzarre fantasie delle seene: una voce, un suono, uno sguardo bastavano a metterla talvolta in furore, ed a destarle talvolta i sensi di compassione. Ma più freguenti erano i malvagi parosismi, fra' quali non vuol tacersi l'oltraggio da essa recato ad un vecchio e rispettato Patrizio, di cui a bella posta Procopio amò d'omettere il nome. Non potendo questo Patrizio riscuotere i molti danari dovutigli da un familiare di Teodora, gli venne in mente d'aiularsene all'Imperatrice ; il che avendo cha saputo , raccolse intorno a sc un coro d'eunuchi, e quando il creditore gittossele a' picdi , esponendo il suo dritto , la donna con grandi risa cominciò a cantar, come in teatro, una sua frottola intorno ad una deformità o ad un morbo del supplichevole. Gli eunuchi le tenner bordone, ripetendo la cadenza della frottola in sino a che non dileguossi l'infelice.

S. XXXV. Gli affari d'Italia intanto si disponevano a certa ruina. La sanità d'Atalarico era mal ferma, qualunque ne fosse la cagione; la strage de' tre Goti aveva irritato gli

<sup>(1)</sup> Tantis nos legationibus tam raro requisitus ornavit; et singularis illa potentia, ut francos Domosos erigeret, reverentiam zoi culminis inclinavit.

Cassiod. Var. Lib. XI. Epist. 1. Senatui Urbis Romae,

animi de' più possenti loro concittadini; le cospirazioni ed i subugli moltiplicavansi, tuttocchė Amalasunta governasse con mano valida i freni dello Stato; e Teodato degli Amali 534 volgea l'animo a nuovi pensieri, or che la sua negghienza ed avarizia lo traevano al consiglio di fuggir l'Italia, e dar la Toscana, ch' egli possedea pressocchè intera, in balía di Giustiniano, solo se questi gli permettesse di condurre in Bizanzio i rimanenti suoi dì, annoverandolo fra' Senatori e pagandogli grandi somme d'annui danari. Procopio in questo luogo ridice, che cagione di tanta impazienza in 11.1062 Teodato fosse stata la severità d'Amalasunta nel reprimere l'avare voglie di lui, e nel condannarlo a restituire quanto avea malamente usurpato. Soggiunge, ch' essendo venuti Demetrio Vescovo di Filippi nella Macedonia, ed Ipazio, Vescovo d'Efeso, in qualità di Legati al Pontefice Romano, Teodato avesse disvelato ad essi la sua intenzione, pregandoli di farne motto all'Imperatore.

Ribollita era in Bizanzio la disputa fra' Monaci Acemeti e que Monaci Sciti, che già si videro suscitar pressocche

un tumulto in Roma per la formola d'essère uno della II. 967 Trinità stato crocifisso. Gli Acemeti aveano voce d'inclinare al Nestorianismo e gli Sciti all'Eutichianismo ; donde gl' implacabili odj fra essi. Ora prevaleano gli Sciti presso Giustiniano ed il Patriarca Epifanio; anche perche gli avversari s'udivano favellar non rettamente della Beata Vergine Maria. Gli Acemeti sperarono trovar favore in Roma, e vi spedirono per Legati Ciro ed Eulogio: ciò fe' cenno a Giustiniano, che anch'egli mandarvi dovesse Ipazio e Demetrio; e così fece, accompagnandoli con una sua Lettera, scritta ne' principi del 533, a Giovanni II.º Pontefice, inserita di poi nel Codice Giustinianeo (1).

<sup>(1)</sup> Cod. lustin. Lib. I. Tit. 1. Leg. 8. De Summa Trinitate (1. Gen. 555).

Ann di G. C 526-

I due Vescovi fecero lunga dimora in Roma, e vi tenner consulta con Teodato. Ben si può credere, che alla sua codarda natura potesse piacere di menare ingloriosa la vita in Bizanzio, fuori d'ogni pericolo, ed omessa qualunque cura del nome, ch'egli portava. Quanto ad Amalasunta, non mai dimentica del sangue degli Amali, nè la viltà nè la cupidigia le fecero concepire il pensiero di volersi ella tramutare in Costantinopoli, ma la necessità e l'urgenza de'casi; disegno, da recarsi ad alto, in ogni evento a uando Atalarico prenderebbe da sè le redini del governo. Questi, ripete Procopio, non cessava di consumar fra bagordi la giovinezza; e già i suoi mali, frutto della sua intemperanza, s'accresecano: perciò, s'egli venisse a finire, altri pericoli dovea temere Amalasunta, per l'odio d'alcuni Goti contro lei, e per la morte forse avvenuta del fedele Tulum, di cui ho detto non udirsi più il nome dopo il suo Patriziato.

S. XXXVI. In mezzo a tante paure, Cassiodoro, nella A. 333, duodecima Indizione, divenne Prefetto del Pretorio. Serivendone, secondo il suo debito, al Senato, loda i costumi d'Atalarico, alfermando, saper già comandare a se stesso chi non ancora si trovava in istato di reggere i popoli (1); essere questa la più difficile delle dominazioni (2). Molto certamente convien detrarre da simiglianti elogi: ma molto rimane tuttora per metter d'accordo l'indulgenza di Cassiodoro con la severità di Procopio verso Atalarico. Più assai meritati furono gli encomi profusi dal nuovo Prefetto ad

Mirabili temperamento concordioe, autoquam populos possil regere suis jam caepit moribus imperare.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Hoe est profecto difficillimum regunadi genus, exercere juvenema im suis sensibus principatum.

Id. Ibid.

Amalasunta, dicendola degnissima di reguare, dotta nel Greco e nel Latino linguaggio, ed orgogliosa della ricchezza di sua nativa favella (1); parlando molte lingue senza bisogno d'interpetre (2), si che gli Ambasciadori delle varie genti le parlavano con fiducia nel proprio idioma, ed ella nella stessa guisa dava loro le risposte (3). Ma qual maraviglia? Nasceva la Regina dagli Amali, fra'quali Cassiodoro trovava gli esempi di tutte le virtù: Amalo venne in fama per la sua fortuna; Ostrogota per la perseveranza; Atal per la mansuetudine ; Munitario per l'equità : Unimundo per la sua virile bellezza; Torrismondo per la temperanza: Unalamiro per la fede: Teodemiro per la pictà (4). 11. 506

Non nelle Calende di Gennaio, si come faceano i Consoli, ma nel giorno del Santo Natale solevano i Prefetti del Pretorio entrare nella lor dignità, e distribuire le cariche pertinenti all' Officio (5). Due Lettere molto notabili , a se stesso l'una (6) ed al Senato l'altra (7), dettò Cassiodoro

<sup>(1)</sup> Arricae facundiae claritate diserta est; Ronam eloquii pompă resplendet ; nativi seamons unextate GLORIATUR.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Apud aures prudentissimae Dominae nullus eget interprete. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Non enim aut Legatus moram, aut interpretationem aliquam sustinet de mediatoris tarditate jacturam; quando aterque genuinis verbis auditur, et patriotică responsione componitur.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Enituit enim Amalus felicitate, Ostroghota patientià, Athal mausuetudine, Munitarius aequitate, Unimundus formă, Thorismuth castitate, Unalamer fide, Theudimer pictate.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Si hodierno die Redemptionis invenimus vitale remedium . Id. Ibid. Lib. XI. Form. 17. Promotiones Officii Praetoriani, quae Natale Domini funt.

<sup>(6)</sup> Idem, Var. Lib. IX. Epistola 24. Senatori, Praefecto Praetorio.

<sup>(7)</sup> Idem , Ibid. Epist 25. Senatui Urbis Romae.

Anni nel nome d'Atalarico Re intorno alla propria carica, nelle 6.5. C. quali adornossi d'egregie lodi; non minori di quelle che 331 pose in bocca di Teodorico nel favellar d'una precedente

11. 735 sua Prefettura, tenuta non so in quale anno. Replicati onori, onde v'ha più d'un esempio, e fra poco si vedrà quello di Giovanni Cappadoce sotto Giustiniano. Molti, senza pruove bastevoli, attribuiscono al padre di Cassiodoro la precedente 11. 735 Prefettura in tempo di Teodorico: ma già dissi di non poter

II. 735 Prefettura in tempo di Teodorico: ma già dissi di non poter consentire a questa opinione. Della prima Prefettura non si favella, è vero, particolarmente nelle due Lettere del Re Atalarico, ma vi si fa motto del Consolato di Cassiodoro; e si soggiunge d'aver egli goduto pressocchè tutt'i sommi onori (1), ognuno de' quali era minore di quel massimo, non escluso il Patriziato. La doppia Prefettura di Cassiodoro non toglie, che anche suo padre fosse stato Prefetto del Pretorio; del che fa egli rispettosa menzione (2). Dalla Lettera d'Atalarico al Senato s'apprende, che ne' principi del suo regno, il nuovo Prefetto avuto aveva l'incarico di custodire in qualità di Duca Littorano i lidi d'Italia (3); milizia che fu onoraria o vacante, come allor si dicea, e più civile che militare, che che ne dicesse il Re, non essendo giammai eomparso alcun nemico; e però, gittate l'armi (4), Cassiodoro tornò a suoi studi, lasciando egregi documenti della

<sup>(1)</sup> Anteactis fascibus mirabilis continentiae exempla praebuisti. Nam licet omnes pene honores summos egeris....

Cassiod. Ibid. Epist. 21.

<sup>(2)</sup> Paternam Praefecturam Itaasco orbe praedicata.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Primordia regni nostri et armis juvit et litteris.

Id. Ibid. Epist. 25.

<sup>(4)</sup> Par suis majoribus Decarus sumpsit intrepidus: cui, quiz defuit hostis, moribus triumphavit eximis.

Id. Ibid.

Anni di i. C. K26-

sua temperanza verso i popoli, e della generosità con cui mantenne a proprie spese i Goti a lui sottoposti (1). Non minori elogi vi si danno al Prefetto per aver egli con la lezione de'libri (2) ricerche l'origini degli Amali, ondo sa-rebbero perite le memorie, se affidate alla sola tradizione. Lo ringrazia il Re dell'aver posto in evidenza d'essere stata Regale per diciassette generazioni la sua schiatta, ed ottenuto che le Gotiche antichità divenissero una parte della Romana Istoria (3).

Per più anni prolungossi la Prefettura di Cassiodoro sotto i Re Teodato e Vitige, nel nome de quali non che della Reina Gudelina, egli detto parecchie Lettere, conservando l'Officio di Questore. Alcune dicomsi scritte a Senatore, cioè a Cassiodoro, Prefetto del Pretorio, nel modo appunto con cui altra volta comando a se stesso d'andar nella Reggia, in nome di Teodorico (4); del che già favellai. A tal co- 11. 772 stume, che dura tuttora fra noi negli affari, non pose mente lo Storico insigne dell' litaliana Letteratura, quando egli asseri, senza darne altra pruova, d'aver quel comando richiamato non Cassiodoro, ma il padre in Ravenna (5). Del rimanente, confesso d'ignorare ner qual razione le Lettere

Nam deputatos Gornos suis pavit expensis. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Lectionz discens quod vix Majorum notitia cana retinebat. Iste Reges Gomonox longà obbivione celatos latitudo vetestatis eduxit. Iste Anatos cum generis sui claritate restituit; evidenter ostendens in decimam septimam progeniem stirpem nos habere Regalem.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Originem Gottneam historiam feeit esse Romanan. Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid.. Lib. III. Epist. 28. Cassiodoro, Viro Illustri, Patricio.

<sup>(5)</sup> Tiraboschi, Tom. III. Parte I. Lib. I. S. X.

Anu di G. 0

d'Atalarico e d'altri Re Goti ebbero ad essere cotanto ricolme de fatti di Cassiodoro medesimo, che le compose, o perchè le lodi, ond'era degno, doverono si sovente ascoltarsi dalla sua bocca (1).

Nel suo proprio nome serisse Cassiodoro a molti Vescovi di pregare per lui (2): ma raccomandossi principalmente al Romano, acciocchè di tratto in tratto lo ammonisse intorno delle cose spettanti all'Officio di Prefetto (3); non esser tanto sua quanto del Papa la cura della Citta eterna e mirabile in tutta la terra (5); la sicurezza del popolo volersi principalmente difendere dal suo spirituale Pastore (5).

principalmente dienuere dai suo spiritulae l'astore (s).

§ XXXVII. Giovanni s' appellava il Romano Pentefice, a cui si rivolse Cassiodoro. Succedette a Bonificio II.º; e questi a Felice IV.º, eletto per comandamento di Teodorico.

A. 530 Felice morì nel Cousolato d'Oreste e di Lampadio: cidificò nella Via Sacra la Basilica di San Cosma e Damisno, vicino al Tempio di Roma, e rifece l' altra di San Saturnino, andata in fiamme, nella Via Salaria. Ordinò molti Vescovi e Preti, ed ebbe la tomba in San Fietro. Due Lettere (l'una a tutt'i Vescovi, ed a Sabina l'altra ) vanno altorno cot nome di Felice IV.º; le quali appartengono a

<sup>(1)</sup> Fuisti nimirum summa temporis laus...cum molem tantara Regalis ingenii facundiae tuae viribus sustinerer....et cum opus esset eloquio defaecato, causa protinus tuo credebatur ingenio.

Cassiod. Var. Lib. IX. Epist. 24.

<sup>(2)</sup> Idem , Lib. XI. Epist. 3. Diversis Episcopis.

<sup>(3)</sup> Monete me quae sunt gerenda sollicite. Idem, Ibid. Epist. 2. Ioanni Papae.

<sup>(4)</sup> Nolite in me tantum reijcere civitatis curam , quae potius vestră laude secura est.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Securitas enim plebis ad vestram respicit famam.
Id. Ibid.

<sup>1</sup>u. 1010

Anni di G. C. 826-

più recente autore: una terza sembra scritta da lui, non da Felice III.º, a San Cesario d'Arles, acciocche non si promovessero senza esperimento i laici al Sacerdozio (1). Ma spettano senza dubbio a Felice IV.º due Lettere o Costituzioni; la prima (2) prescrive a Vescovi Siciliani alcune regole d' Ecclesiastica disciplina; la seconda giudica le controversie vecmentissime tra l'Arcivescovo ed il Clero di Ravenna, delle quali parlerò nel Libro seguente.

Più tempestoso fu il Pontificato di Bonifacio II.º Nacque in Roma da Sigisbuldo, che credesi essere stato un Geto. La sua elezione fu contesa da Dioscoro : ordinato nella Basilica di Costantino, mentre Bonifacio s'ordinava in quella di Giulio, durando per ventinove di la dissensione tra il Clero ed il Senato. Ma tosto Dioscoro morissi, e terminò lo scisma, per odio del quale cadde Bonifacio in errore, avendo contro le disposizioni de'Canoni antichi sperato di schivarne i danni ed i pericoli col nominare il suo successore. Si raccolse a tale uopo un Sinodo in San Pietro, dove condannossi la memoria di Dioscoro e s'addito per futuro Pontefice il Diacono Vigilio: ma in un Secondo Concilio Romano di quell'anno s'annullarono i provvedimenti del Primo, e Bonifacio precedette ad ogni altro nel condannarli, gittando al fuoco il chirografo già sottoscritto e depositato da esso nella Confessione di San Pietro. Ebbe l'altezza d'animo di confessarsi reo di Maesta Divina innanzi agli ordini del Clero e del Senato (3). Un nuovo Concilio si celebro in A. 531

Anastas. Bibliot. in ejus Vilá.

<sup>(1)</sup> Epist. 1H. Felicis ad Caesarium Arelatensem. Inter Concilia (4. Ottobre 528).

<sup>(2)</sup> Epistola Felicis Papae ad Episcopos Sicilienses. Inter Concilia Labbé-Mansi.

<sup>(3)</sup> Bonifacius neum se consessus est majestatis.

Roma, ove s'addussero le pruove, che la Romana Sede, oltre il Primato sopra tutto l'Orbe Cattolico, aveva speciali dritti a governar le Chiese dell'Illirico ; essendo stato in Larissa eletto il Mctropolitano Stefano, a cui non consentiva Epifanio, Vescovo di Costantinopoli. Una Lettera sola, ma non dubbia, sopravvisse a Bonifacio II.º, indiritta da lui a San Cesario, confermando i Canoni del Concilio, che si celebro in Orangia sotto Felice IV.º alla presenza di Liberio, il Patrizio (1). A Bonifacio scrissero i Vescovi d'Affrica con sensi A. 532 di filiale pietà e divozione. Si riposò in Dio, e fu sepolto parimente in San Pietro.

S. XXXVIII. Prima ch'egli mancasse, avea voluto il Senato Romano imporre con un suo Senatuconsulto i giusti freni così alla Simonía, che una malvagia fama non lasciava d'addebitare al defunto Dioscoro ed a Vigilio, come alla dissipazione degli averi della Chiesa Romana, in danno della quale si vedea non di rado, quando moriva il Pontefice, vendersi per umane brighe la sostanza; e talvolta s'esponeano i sacri vasi all' incanto. Salutare fu certamente questa cura del Senato, non dimentico della sua dignità in tale occorrenza, e si fe' plauso ad Amalasunta per averne confermato i decreti con Lettera in nome d'Atalarico al nuovo Pontefice Giovanni II.º, che si chiamava Mercurio: uomo Romano, e figliuolo di Proietto dal Monte Celio. Ma la Regina s'intromise più che non era uopo in questo affare, richiamando nel suo Palazzo di Ravenna le liti sull'elezione del Papa, tuttochè lasciasse al Clero e Popolo Romano senza niun aggravio i dritti ad eleggerlo (2). Lo stesso volle

<sup>(1)</sup> Epist. II. Bonifacii. Inter Concilia.

<sup>(2)</sup> Cum de Apostolica consecratione Pontificis intentio fortasse pervenerit, et ad Palatium nostrum producta fuerit altercatio populorum. Cassiodor. Var. Lib. IX. Epist. 45. Ioanni Papar.

intorno all'elezione de Vescovi. Diverse multe si leggeano minacciate in varj casi dal Senatuconsulto, le quali piacquero ad Amalasunta, Volte percio, che questo si scolpisse in marmo, e si facesse collocare da Servanzio Prefetto di Roma nell'Atrio di San Pietro; dicendo non esservi lougo più deguno a serbare i decreti dell'eccelso Courseso (1) e della Regia pieta. Questa legge unica ci rimane d'Atalarico intorno a materie miste, ovvero di Chiesastica ed iusieme di civile nature.

S. XXXIX. Giovanni II.º non s' oppose, ignorando quali nell'avvenire avrebbero potuto essere le conseguenze di tal conferma ; del che già favellai. Più largo nella stessa età e 11.1061 più ossequioso verso Giovanni ILº si mostrò Giustiniano Imperatore, tenero ancora della Cattolica fede, che che ne sentisse Teodora. Già pel segreto favore di lei, Severo d'Antiochia rialzava il capo ne' suoi nascondigli , e si rinfocolavano gli errori degli antichi Origenisti, facendo le varie e più discordanti opinioni colleganza fra loro contro il dogma Cattolico. I furori degli Origenisti soprattutto immersero in grandi sciagure la Palestina, e s'infiammarono principalmente, dopo la morte di San Saba, contro i Solitari, suoi discepoli: ma di que tumulti non giunse in Italia se non un suono lontano, che non turbolla sì come fece la rabbia crescente de seguaci di Severo; dalla quale, per opera di l'eodora, sgorgarono grandi mali alla nostra penisola e capitali pericoli a' Romani Pontefici.

Giustiniano Augusto sperò d'accordar gli animi e di reprimere le turbolenze, intimando un Colloquio in Co-

Ami
 atantinopoli nel Palazzo d'Ormisda tra sei Vescovi Severiani 6.0.
 c cinque Cattolici. Nel numero di questi ultimi era Innocenzio di Maronea, il quale scrisse i ragguagli di si fatta disputazione a Tomate, Prete; non che Ipazio d'Efeso e Demetrio di Filippi, venuti poscia in Italia. Nella schiera dei Severiani annoveravasi Filosseno di Dulichio. L'Imperatore aprì con pompa il parlamento, e tosto se ne ritrasse, vo A. 333 lendo che i Vescovi favellassero con libertà.

Ma dopo aver armeggialo per due giorni, ciascuno rimase nella propria senienza, eccetto Filosseno, che s'accosto' at 'Cattolici. Nel terzo di, l'Imperatore chiamolli tutti nella Reggia, overa il Senato, ed entrò molto innanzi nella tratazione de difficili argomenti, su quali si travagliavano allora gl' intelletti; soggiungendo, ch'egi avea pregato per la pace de cuori nell'oratorio di San Michele in Coclo, e che DiO gli avea conceduto di ricondurre con le sue particolari argomentazioni al vero la mente del Reverendissimo Vescovo Filosseno.

Filosseno.

\$ XL. Veri o no che fossero stati questi teologici trionfi dell'Imperatore, giudicò 'egli volersi rinnovare la Professionato ne, data fuori fin dal 528, della sua fede Cattolica. Nel 13.

Marzo 533 videsi pubblicato un suo Editto a Costantinopolitani, dove ripeteva con maggior veemenza l'esposizione dei dogmi Ortodossi da lui seguiti e le condanne degli Eretic.

Quando poi nel seguente anno il suo Codice fu emendato, e venne in luce con nuove Giunte, comando vi s' inserisse il testo di questa seconda Professione (1), come altrest la Lettera, ch' egli scrisse intorno a cò ad Epifanio, V tesoro d' a sus Costantinopoli (2), Gid dava il titolo di Patriarca Ecume-

<sup>(1)</sup> Cod. Iustin. Lib. I. Tit. I. Leg. 6. De Samma Trinitate.

<sup>(2)</sup> Idem , Ibidem. Leg. 7. ( 26. Marzo 533 ).

nico, dal quale sursero poi gli orgogli de Bizantini contro l' Pontefici Romani ed i non lievi affanni di San Gregorio il Carande: ma Giustiniano Augusto intendera, che il Patriare di Bizantini si tenesse per Beumenico solo nell'Oriente, senza pensare, come di poi fecero i Bizantini, a diminuire in alcuna guisa i dritti della Sedia di Roma. Imperocchè avea già dianzi scritto al Pontefice Giovanni II.º per mezzo d'Ipazio d'Efeso e Demetrio di Filippi (1), suoi Logati, rendendagli conto della propria credenza, e confessuando, che la Romana era Capo di tutte le Chiese (2):
ciò che non omise dichiarare anche allo stesso Epifanio (3).

E però l'arroganze d'Acacio Costantinopolitano ed il tumido vento delle Biantine pretensioni de successori non sedussero Giustiniano, che seppe conoscere nella Romana le qualità di Chiesa Cattolica, ovvero d'Universale, quando l'Italia stava in mano de Goti, non certo in quella stagione inimici, ma riputati stranieri a'Romani cost per la stirpe come per la Religione. Grande argomento, a senno d'Acacio, sarebbe stato in pro della Supremazta di Bizanzio il non essere la sua città posseduta dagli Ariani. Ho parlato dell'aspra persecuzione intentata da Giustiniano contro costoro, e delle ricche spoglie ritratte: qui non posso tacere, che ai faita persecuzione si venne molto rallentando nella Capitale, in grazia de Goti Federati, ovvero militanti per l'Imperio, i quali s' eran veduti eccettuare dagli Editit di 11. 1900.

<sup>(1)</sup> Cod. Iustin. Ibidem , Leg. 8, (1. Gen. 533).

<sup>(2)</sup> Victor Iustinianus... Iohanni, Sanctissimo Archiepiscopo almac Urbis ROME, et Patriarchae..... Vestrae Sanctitati, quae Caput est omnium Ecclesiarum.

Ead. Leg. 8.

<sup>(3)</sup> SS. Papa veteris Romae . . . . . Quum ea sit Caput omnium Sanctissimarum Ecclesiarum.

Ead. Leg. 7.

proscrizione sotto Giustino Augusto. Ed ora col fatto i Goti Federati ed altri principalissimi uomini della Reggia, stretti all'Ariana credenza, trovarono il modo a coltivar in pace la propria religione, celebrandone i misteri fuori di Costantinopoli, ne luoghi prossimi alla città; laonde, al dir di Teofane, s'ebbere in Greca favella il nome d'Exacioniti. Nè solo s'andò calmando la persecuzione contro gli Ariani, ma le leggi o promulgate o rinfrescate contro i Pagani e Gentili dall' Imperatore patirono più d'una eccezione, avendo saputo non pochi potenti, quantunque accusati, schermirsene; fra' quali Esichio di Mileto ricorda in primo luogo Triboniano, il famoso compilatore del Codice Giustinianco, e Gievanni Cappadoce, Prefetto del Pretorio; non che Tommaso, Maestro degli Offiej ; Foca, Patrizio e Maestro de'Soldati; 'Asclepiodoto, anche Prefetto del Pretorio, e Pegasio, Referendario.

Delle altre leggi date ne' primi anni del suo regno dall'Imperatore sugli affari propriamente della Chiesa sarà più
opportuno il favellare quando tratterasa de' suoi Digesti e
del Codice, a' quali egli va debitore in gran parte della sua
rinomanza. Principe, che in tutto il resto sarebbe pervenuto
a gloria più vera e più sicura della presente sua fama, se
meno imutabile ne fosse stato l'animo, e più agguerrito
contro l'ebbrezza de' lieti successi, conseguiti da' suoi Capitani; essendosi appena una qualehe volta nella sua vita
dilungato egli di Costantinopoli: ma ebbe il non comune
discernimento di saperne fra molti seegliere aleuni, elie
con le loro vittorie non tanto illustrarono il proprio quanto
il nome di Giustiniano.

FINE DEL LIBRO QUARANTESINO TERZO.

# LIBRO QUARANTESIMO QUARTO.

### SOMMARIO.

| §. I.    | Belisario, Maestro dei<br>Soldati per l'Oriente.                              | Vo Leio.                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | Sua vittoria di Dara §. XIV.<br>sopra i Persiani.                             | Lusso e corruzione dei<br>Vandali.                                         |
| §. 11.   | Felier successi de Ro- S. XV.                                                 | Preparativi de Romani.                                                     |
|          | mani in Armenia, §. XVI.<br>Nuova incursione de-<br>gli Unni Sabiri.          | La Tripolitana e la Sar-<br>degna si ribellano ai<br>Vandali.              |
| S. III.  | Battaglia di Callinico. 8: XVII.                                              | Belisario approda in Si-                                                   |
| S. IV.   | Morte di Cabade, Pace                                                         | cilia.                                                                     |
|          | col suo successore §. XVIII.<br>Cosroe.                                       | E poscia in Affrica. Stra-<br>ge-d' Ilderico.                              |
| \$. V.   | Nuovi furori del Circo <sup>1</sup> §. XIX.<br>nell'Imperio. Tribo-<br>niano. | Morte d'Ammata e di Gi-<br>baniondo. Battaglia di<br>Decimo. Presa di Car- |
| S. VI.   | Giovanni di Cappadocia,                                                       | tagine.                                                                    |
|          | Prefetto del Pretorio. S. XX. Suoi vizj. Giovanni Massillotilacio.            | Ambasceria del Re Ge-<br>limere a Teudi, Re<br>de Visigoti.                |
| \$ VII.  | Prepotenza ed ercessi §. XXI.<br>de Cilestri.                                 | Baltaglia di Tricamare.<br>Fuga del Re Gelime-                             |
| S. VIII. | Ingiurie de Verdi nel<br>Circo a Giustiniaño.                                 | re. Morto di suo fra-<br>telio Zazone.                                     |
|          | Loro unione co'Cile- S. XXII.<br>stri. Eudemone, Pre-                         | Gelimere assediato sul<br>Monte Papna.                                     |
|          | fetto di Costantinopoli. §, XXIII.<br>Prime stragi.                           | Sua lettera o Fara. Si<br>arrende.                                         |
| \$ 1X.   | Scalizione della del Ni-  §. XXIV.  ka. Incendj della cillà.                  | Condotto in Costantino-<br>poli. Trionfo di Beli-                          |
| S. X.    | Uscita di Triboniano e di                                                     | sario.                                                                     |
|          | Giovanni Cappadoce S. XXV.<br>dagli officj. S. XXVI.                          | Prispersione de' Vandali.<br>Riordinamento dell' Af-                       |
| S. XI.   | Giustiniano è pronto a                                                        | frica.                                                                     |
|          | fuggire. Fermezza di S. XXVII.<br>Teodora.                                    | Concilio Romano di Gio-<br>vanni II.º sulla disputa                        |
| S. XII.  | Proscrizioni e confische. Prisco di Paflagonia.                               | de'Monsoi Acemeti e<br>Sciti. Pastenza d'Ipa-                              |
| s. XIII. | Disegno della spedizione                                                      | zio e Demetrio . Le-                                                       |
|          | contro i Vandali, com-                                                        | gati di Giustiniano                                                        |
|          | balluto da Giovanni                                                           | per Costantinopoli.                                                        |
|          |                                                                               |                                                                            |

| S. XXVIII. | Lettere di Cassiodoro in<br>qualità di Prefetto del<br>Pretorio. |            | Sue leggi.<br>Trattati d' Amalasunta<br>con Teodato. |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| g. XXIX.   | Saviezza della sua am-<br>ministrazione.                         | S. XXXVIII | Teodato salutato Re.<br>Lettere della Regina         |
| g. XXX.    | Paoline , ultime Censole<br>in Occidente.                        |            | e di lui al Senato Ro-<br>mano.                      |
| S. XXXI.   | Ritorno del Patrizio Li-<br>berio in Italia.                     | g. XXXIX.  | Pietro, Patrizio e Mae-<br>stro degli Offici.        |
| \$. XXXII. | Morte d' Ecclesio Ra-<br>vennate. Spettacoli.                    | \$. XL.    | Lieti cominciamenti di<br>Teodato, a quali se-       |
| g. XXXIII. | Orfanotrofio d' Amela-<br>sunts. Il Tempio di                    |            | gui l'esilio d' Amala-<br>sunts. Matasunts.          |
|            | San Vitale. Giuliano,<br>Argentario.                             | S. XII.    | Teodeto spedisce Libe-<br>rio ed Opilione Am-        |
| S. XXXIV.  | Legazione del Senatore<br>Alessandro intorno al-                 |            | bascistori a Giustinia-<br>no.                       |
|            | la restituzione del Ca-<br>stello di Lilibeo.                    | \$ XLII.   | Uccisione d'Amalasunta.<br>Sue qualità. Nozze di     |
|            |                                                                  |            |                                                      |

## LIBRO QUARANTESIMO QUARTO.

### GUERRA PERSIANA E VANDALICA. FINE D'AMALASUNTA.

### Anni 526-534.

Già dissi, che Anastasio Imperatore avea costruito Dara Ami in Mesopotamia, non lungi di Nisibi, valido propugnacolo a caccontro i Persiani; che Giustino Augusto speth Belisario saveontro Cabade, Re di Persia; che il giovine Romano imparo l'arte di vincer l'Affrica e l'Italia nella guerra d'O-11. 1900 riente. Questa diede ad Amalasunta l'opportunità di non essere offesa nel suo Palazzo Ravennate, di respingere gli assalti de suoi molti nemici e di rafforzare in ogni luogo il Gotico dominio. Narrai parimente, che Seosè, uno dei n. 1909 più giusti e valorosi Persiani, era stato messo a morte per l'accusa d'aver troppo favortio i Romani. Altro e più grave delitto fugli apposto; d'aver, cioè, fatto seppellire la defunta sua moglie, in dispregio dell'istituzioni antiche di Persia.

§.I. Mancato Scosè, gli odj si rincrudirono tra Giustiniano e Cabade. L'Imperatore comandò a Belisario, si costruisse vicino a Dara il Castello di Mindone sulla via di Nisibi; e spedi a quella volta con altre soldatesche i due giovani e fervidi fratelli Buza e Cutze, nativi di Tracia. Ma i Romani furono disfalti, distrutto il Castello che già s' innalzava, ed un gran numero di prigionieri condannato a perpetua prigione; fra quali Cutze, venuto alle mani de vincitori. Belisario si ricoverò in Dara, ove poco stante udi essere stato egit

creato Maestro de'Soldati per l'Oriente; Giustiniano tuttavia diegli a compagno Ermogene, Maestro degli Officj, ncl quale si vide congiunta la potestà civile con la militare, secondo i nuovi ma non sempre costanti divisamenti del-

1. 747 l'Imperatore, contrarj a quelli di Costantino il Grande. I Persiani pendevano dai cenni di Peroze, pervenuto alla dignità suprema di Mirrane: sotto lui avevano il primo grado Baresmana il Losco e Pitiazi; ma tutti superava nell'improntitudine il Mirrane, che ardi scrivere a Belisario e ad Ermogene, accioeche gli s'aprissero nel di seguente le porte di Dara, c gli s'apparecchiasse il desinare col bagno. Belisario allora si preparò alla battaglia: ed i nemici posero il campo in Ammodio, a poche miglia da Nisibi.

Buza cra con lui, e guidava in un'ala i cavalli; nell'altra Giovanni, figliuolo di Niceta, Marcello, Cirillo e Dorotco si disposero con la rimanente cavalleria, non che Germano: tra gli ausiliari vedeansi Fara, con trecento Eruli, Sunica

ed Auga, condottieri di seicento Cavalieri Unni (a' quali Procopio suol dare il nome classico di Massageti), da un lato; dall'opposto Simas, ed Ascan con altri seicento di quella stessa nazione. L'escreito appena oltrepassava i venti cinque mila: Belisario ed Ermogene stavano in mezzo coi Triari . a fronte de quaranta mila Persiani , già prorompenti col Mirrane. In quel punto, un giovinetto uset dalle loro schiere sospingendo il cavallo verso i Romani e gridando, che venisse pure un qualcuno a provarsi contro lui. Niuno rispose al superbo invito; un solo per nome Andrea, non soldato, ma semplice familiare di Buza, osò; nè guari stette che non lo stramazzasse a terra con un colpo di lancia: l'uecise indi col coltello, alto levandosi un grido di gioia dal campo Romano e dalle sovrastanti mura di Dara. Ed eceo un altro Persiano, più provetto in età, farsi con

un flagello tra le mani a provocar da capo i nemici, proverbiandoli : nè Andrea gli fallì , a malgrado de divicti di G.C. Ermogene. Combatterono con tanto furore, e fu sì gagliardo lo scontro, che i lor cavalli caddero; allora si rizzarono in piè i due avversari, pugnando con rabbia maggiore insino a che Andrea non pigliò il destro d'immergere un pugnale nel petto dell'arrogante. Più strepitosi alzaronsi al cielo gli applausi : poscia i Persiani, quasi vergognando, si ridussero in Ammodio ed i Romani rientrarono in Dara.

Belisario ed Ermogene, eredendo salvo l'onore, giudicarono doversi fare aleun motto di pace al Mirrane: ma questi rispose con l'usata tracotanza, chiedendo per la seconda volta il pranzo ed il lavaero. Belisario volle s'affiggessero queste insolenti minacee alle sommità de'suoi vessilli, affermando elle presto, anche senza la testimonianza de'fatti d'Andrea, andrebbero per terra le Persiane spavalderie. Nè il Mirrane taccasi, e non cessava d'esporre ai suoi quanto si dovessero tenere per codardi questi Romani, che non ardivano allontanarsi dalle mura della loro città. Così dicendo, assegnò il destro lato dell'esercito a Pitiazi ed il sinistro a Baresmana, fermo rimanendo egli nel centro con la Coorte degl' Immortali; poi, verso mezzodi, appiccò la battaglia co' dardi. Ma il vento cominciò a spirare contrario a' Persiani, sì che diminuivasi la forza delle frecce ; il perchè si venne a combatter con l'aste. Or la fortuna dell'armi sembrava inclinarsi contro Belisario, avendo già Pitiazi co' Cadiseni o Cadusi dato gagliardamente nell'ala sinistra de' Romani ; e l'avrebbe rotta se Faras non fosse con gli Eruli uscito improvvisamente dalle già preparate insidie, pigliando l'inimico al fianco, e se Augan e Sunica non avesser cogli Unni cacciato in fuga il nemico. Sunica dalla sinistra passò all'ala destra, ove contro i Romani e Anni di G. C. 526-534

gli Unni di Simas e d'Ascan combatteva Baresmana cogl' Immortali; qui grandi e forti esempi si videro di valor disperato dall'una e dall'altra parte, a' quali Sunica stesso impose degno fine, avendo ucciso di sua mano il gonfaloniero di Baresmana ed in breve lo stesso Baresmana. Cost voltarono il tergo i Persiani, el forgoglioso Mirrane fu disgradato da Cabade, togliendoglisi la tiara contesta d'oro e di gemme, insegna della sua dignila. Ermogene allora si condusse in Costantinopoli, chiamatori dall' Imperatore.

§. II. Non meno felici procedettero in Armenia le cose de Romani, amministrate dal Duca Dorotco, e da Sitta, che in quelle regioni s' è reduto Mastro de Soldati, e poco innanzi avea domato gli Zani. Un nuovo esercito di Persiano, di Persarmeni, di Suniti o Suani, confinanti nel Caucaso cogli Alani, e di tre mila Unni Sabiri fuvri condotto da Mermerore; ad esplorare il campo del quale furtivamente dalle tende Romane spiccossi Dagari con un compagno; ma, caddero in balia degli Unni Sabiri, e solo il compagno potè salvarsi , che riferi a Dorotco ed a Sitta quanto da casi erasi veduto presso il nemico. I ragguagli acquistati a tal modo riuscirono sommamente utili agl' Imperiali Duci, che oppressero Mermeroce con repentino impeto e fecero grande strage de Persiani.

Torno Mermeroe alla prova, ed assall furiosamente la cità di Satala nell'Armenia Romana, donde il respinse la virtù de due Capitani dell'Imperio. Questi presero, sebbene molto inferio di forze, ad inseguirlo; ma si sarebbe in lor danno chiarinia forse la giornata, se al Trace Florenzio non fosse venuto fatto di rapire la bandiera di Mermeroe: ciò fu segno alla fuga ed alla rotta de Barbari. Per tale vittoria due nobili Castelli, pertinenti alla Persia, s'aggiunsero alla dominazione Romana: I' uno di Farangio nella Personali de Perso

1129

samenia, overano le miniere d'oro concedute da Cabade Ania a Simeone, il quale si die à nemici con patto di far suo concedute da Cabade in companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio

S. III. Si lieti eventi non tolsero, che l'Imperatore desiderasse di por fine alla guerra. Inviò Rufino a Cabade, affermando, che niuna ingiuria erasi recata da'Romani alla Persia. Niuna ingiuria? rispose Cabade. Noi dunque dovremo soli stare a quardia della fortezza di leruac sulla 11. 953 sommità del Caucaso, per allontanarne gli Unni ed altre ferocissime genti, che d'indi piombano a saccheggiare cost la Persia come l'Imperio? Anastasio Imperatore, potendo comperar quella fortezza, non volle: si pose anzi ad edificar Dara contro noi; Giustiniano poscia tentò costruire il Castello di Mindone. Per aver pace co' Persiani egli è mestieri o smantellar Dara, o custodire lervac a spese comuni e con le forze unite di Persia e dell' Imperio. Con tali detti ritornò Rufino a Giustiniano. correndo il quarto anno della sua Signoria. A. 531

Da m'altra parte Cabade spedi Azarete con quindici mila. cavalli e con grandi sciami de Saraceni obbedienti al vecchio Re Alamundaro Saccine, fiero nemico de Romani, per la Mesopotamia non già, ma si per l'Eufratesia o Commagene ad invader la Siria e ad impadronirsi d'Antiochia. Tal'era stato il consiglio d'Alamundaro, mostratore e duce

del cammino. Pur Belisario, sebbene sbalordito in prima per l'inusitata via tenuta da quell'Arabo, non tardò a sospingersi velocissimamente oltre l'Eufrate incontro ad Azarete con gli stessi Capitani, che aveano combattuto in Dara, con duemila Isauri e Licaoni , e con le tribù de Saraceni soggette al Re o Capo Areta, figlinolo di Gabalo; non più II. 457 avverse ora, come altrove raccontai, al Romano, I Persiani, delusi nella lora speranza di non essere scoperti, levaronsi dall'impresa, e pensarono al ritorno, avviandosi per le difficili e solitarie regioni lungo la taciturna riva dell' Eufrate. Non tralasciò Belisario d'inseguirli senza posa, e ad una giornata sola di distanza fino a che non s'attendò nelle vicinanze di Callinico, famosa per la difesa del Conte 11. 480 Timostrato. I Romani ristettero in Suri, ove celebrarono la Pasqua, senza combattere: ciò produsse gravi moti nell'esercito contro il Capitano, quasi a bella posta egli avesse voluto reprimere gli spiriti bellicosi del soldato. Ermogene poco dianzi era venuto da Costantinopoli al campo, donde si dovea condurre Ambasciatore in Persia. Non parvegh, che fosse da pigliare a scherno si falla sedizione : perciò si pose d'accordo con Belisario all'opera di sedare gli animi, facendo intendere i pericoli del ridurre alla disperazione un nemico, il quale fuggiva.

Tutto su niente: i gridi turnultuosi crebbero, e massime presso gl' Isauri, che accusavano Belisario di villa, si ch'egli alla sine die il segno della battaglia. Gli Arabi di Areta non sostennero l'urto de' Persiani, e disparvero non senza sospetto di tradimento. Gl'Isauri, che più aveano gridato, surono tra' primi, si come avviene, a scorarsi, e non ardirono muovere contro il nemico: trucidati pressoche tutti co' loro duci da imbelli e codardi. L' Unno Asgano, con istraordinari sforzi di valore, tentò ristorare le sorti del

comballimento, ammazzando un gran numero di Persiani, ma questi lo sopraffecero ed il tagliarono a pezzi; allora Belisario, disceso del cavallo, pugnò da forte qual semplice fantaccino in compagnia di Pietro, Domestico di Giustiniano: e fu sì aspro il conflitto, sì stretti si tennero intorno ad esso gli ordini, che sola potè la notte sopravvenuta separare gli eserciti. Tornarono i Persiani al lor campo: i Romani tragittaronsi la più parte a nuoto con Belisario in un' isola del fiumé, ove in buon punto si trovarono alquante navi, con cui nel di seguente le legioni si trasportarono in Callinico. Sebbene fossero morti più assai Persiani, a loro A. 531 attribuissi la vittoria; ma Cabade giudiconne diversamente, pel maggior numero degli uccisi, e tolse ad Azarcte gli onori del comando. Gli Arabi frattanto, sempre infidi e mutabili, metteano il paese Romano da per ogni dove a ruba; e venne lor fatto di prender prigionieri Demostrato, fratello di Rufino, e Giovanni, figlinolo di Luca, provali Capitani dell'Imperio, i quali di poi si riscattarono con gran prezzo di danari.

S. IV. Dopo la battaglia di Callinico, Ermogene partissi per la sua Legazione in Persia, e Belisario tornò in Costantinopoli. Allora egli divenne marito d'Antonina, già incam- A.531? minata negli anni. Sitta gli succedè; contro il qualc innoltraronsi per la Mesopotamia i tre Duei Persiani Camarange, Apabedo e Mermeroe. Assediarono Martiropoli, difesa da Buza e da un Goto per nome Sbesa o Besa, del quale dovrò 11. 471 molto parlare. Ma Sitta ingannolli, facendo lor credere con sottili arti, che gli Unni Sabiri, assoldati come ausiliari dai Persiani, discendeano in vece nella qualità di loro nemici. Prima dunque sostarono incerti gli assalitori di Martiropoli; poseia si dileguarono, contenti di ricevere in ostaggi da Sitta i due Romani Martino e Senecio. Poco appresso arri-

varono i Sabiri per congiungersi co' Persiani, secondo i precedenti accordi, sotto le mura di guella città: ma, trovatala del tutto libera, si sparsero nella Commagene, donde cavalearono alla volta della Cilicia e della Siria, saccheggiandole. Il Romano Doroteo aspettolli al varco delle montagne d'Armenia, e li ruppe in parecchi scontri, togliendo loro gran parte della preda.

Morto era frattanto il Re Cabade in Persia, ed avea la-

sciato il trono al suo prediletto figliuolo Cosroe, ovvero Nursivano. Dinanzi al nuovo Principe si presento Ermogene, accompagnato da Rufino, da Tommaso ed Alessandro; tutti recatori delle pacifiche parole in nome di Giustiniano, le quali parvero a Procopio indegne della gravità Romana. Queste vinsero Cosroe; ma più lo vinsero i bagliori d'una gran copia d'oro. A provvederlo, volò Rufino in Costantinopoli, dopo essersi fermati col Re i punti principali delle contese fra le due nazioni. Trascorso alcun tempo si divolgo, essere stato Rufino fatto uccidere da Giustiniano, che riprovava i patti della pace. Cosroe perciò, giurando vendicarsi, avea già mosso contro la Mesopotamia gli eserciti, quando Rufino il raggiunse in Nisibi col danaro. Questo disciolse i nodi, che rimaneano, e dopo nuove pratiche pervennero A. 533 Ermogene e Rufino a' desiderati accordi, nel sesto anno di Giustiniano. Si restituirono vicendevolmente i luoghi occupati dall'una e dall'altra parte, durante la guerra: e non più Dara da indi in qua esser dovesse, ma Costantina, come dianzi, la sede propria del Duca di Mesopotamia. I prigionieri altresi restituironsi dall'uno e dall'altro lato; fra quali annoverossi Dagari, che poi venne in gran rinomanza per le sue guerre contro gli Unni.

S. V. Più atroci e sanguinose battaglie s'erano combattute, prima della pace Persiana, in Costantinopoli, colpa la

Anni di G. C. 526-

tirannia de Cocchieri Cilestri contro i Verdi, abborriti per l'antica offesa da Teodora. Non meno di lei gravi a quegli oppressi riuscivano Giovanni di Cappadocia, Prefetto del Pretorio, ed il Questore Triboniano, che naeque da Macedoniano in Panfilia, e venne in celebrità per la sua seienza legale. I lavori nella compilazione de' Digesti e del Codice Giustinianeo tramandarono il nome di Triboniano alla posterità: ma la sua rinomanza pose in maggior luce i documenti dell'avarizia sua portentosa e dell'aver egli (così ne pensarono i coetanei) mutato per danari e rimutato le leggidell'Imperio. A coloro, i quali sudano su quei ponderosi Volumi, ricorre tutto di Triboniano, quale un venale nomo, al pensiero : e quando Giustiniano s' avea per un ente divino da' Giureconsulti , all' Imperatore solo s'attribuivano i pregi de Digesti e del Codice, a Triboniano i difetti e le perpetue variazioni, quasi comperate con la moneta de più ricchi tra gli offerenti; nè altro suonò il nome del Questore se non come quello d'un mercatante o venditore di leggi.

se non come queuo d un mercatante o ventatore di teggi.

La sua inestinguibile a varizia era temperata mirabilmente
da'suoi modi cortesi, dagli accorgimenti e dalle grazie del
suo parlare. Triboniano tuttavia corruppe si rari doni del
Cielo con la turpe adulazione verso Giustiniano, al quale
dicea di temer forte non avesse un qualche di a vederio
improvvisamente rapito in Cielo per la troppo grande pietà;
del che si ridera il suo contemporaneo Esichio di Mileto,
accusandolo d'essere (già ne correva il romore) Ateo ed almeno Pagano, a dir tali stoltezze da poltrone. Le quali per altro solleticavano Giustiniano, diligentissimo nelle sue leggi
a favellare della sua pietà e del soprannome di Pico, risamessogli per lunga successione dall'imperatore Antonino (1);

<sup>(1)</sup> Antoninus Prus, ex quo hace appellatio ad nos pervenit.

Novella 78. Cap. V. ( 18. Gennaio 539 ).

S. VI. Così piaggiava, e non senza frutto, Triboniano. Ma più efficaci riuscivano presso Giustiniano l'arti di Giovanni Cappadoce; quelle, cioè, d'arricchirlo e di sopperire per tutt'i versi all'instancabile sua prodigalità, massimamente in favore de Barbari. Mazaca, denominata poscia Cesarea di Cappadocia, fu la sua culla; ed egli si lasciò di gran lunga indietro i propri concittadini, cattivi sempre, ma pessimi per causa di lucro. Militò da prima fra gli Scriniari delle milizie; poscia, in qualità di Cappadoce, piacque a Giustiniano, che annoverollo fra ragionieri, ed in breve ora , condottolo al grado invidiato degl' Illustri , gli fece invadere la Prefettura del Pretorio d'Oriente. Ignorava Giovanni le lettere; ma tale risplendeva in lui un lucido ed inopinato senso negli affari, e sapeva egli si ben discioglierne i più difficili nodi, che giunse ad impadronirsi di Giustiniano, tenendolo per circa un dieci anni avvinto a' propri voleri. Alla fine tremonne la stessa Teodora, come del suo più fiero inimico. Giovanni prese a spogliare i ricchi, quando con iniqui processi, e quando con le battiture o con ispietate morti ; a' quali orrori potrebbe non prestarsi fede, se Procopio non gli avesse descritti nelle sue pubbliche Storie (1) più ampiamente che nelle arcane (2). Giovanni di Lidia, il quale non mai allontanossi di Costantinopoli, e vi seguitò il corso de'suoi Offici sotto l'autorità de'molti e molti Prefetti del Pretorio, creati da Giustiniano, racconta con maggior severità i delitti del Cappadoce. Avea mutato l'Aula Pretoria in ergastolo, dove non s'udiva che il romor de'flagelli e delle catene, che affliggeano qualunque credeasi posseder danaro. I carnefici stavano sempre appa-

<sup>(1)</sup> Procopius, De Bello Persico, Lib. I. Cap. 24, 25.

<sup>(2)</sup> Idem , Historiae Arcanae , Cap. 17.

recchiati a nerbar un qualche infelice, o ad avvincerlo coi ceppi se non rilasciasse l'oro; e, se ostinati si tenessero nelle ripulse, a più erudelmente martoriarli, fino ad ueciderli con indegni strazi. Di questi scellerati supplizi narra Giovanni Lidio, essere stato spettatore il popolo: ma egli stesso vide spirare innanzi a se Antioco, da lui conosciuto; misero vecelno, che la fama dell'avere trasse al Pretorio del Cappadoce, ove con due corde lo sospesero per le mani, ed ci, slogate le giunture, dici fuori l'ultimo fiato (1).

Ouesto avveniva in Costantinopoli sotto gli occhi dell'Imperatore; ma le Provincie dell'Imperio non erano allegre più della Metropoli; e da per ogni dove si distendeva il braccio dell'atroce Prefetto, che sapea scegliere i più inumani ed i più simili a se per vessare a mano salva le città e per portarne via, se si potesse, fin l'ultimo soldo. In Filadelfia, patria di Giovanni Lidio, mandò un altro Cappadoce, il quale parimente chiamavasi Giovanni, soprannomato Massillotilacio a cagione delle sue deformi e tumide mascelle. Costui pose in fondo non quella sola città, ma tutta la Lidia, bagnata dall'aureo Pattolo, conducendo seco ad espilarla un nugolo d'esecutori con un esercito di Cappadoci. Uno di quelli, che in Filadelfia caddero tra le mani del Massillotilacio, fu Petronio, chiaro per le virtu e per la stirpe, non che per le facoltà e per le lettere : cospicuo in oltre per la bellezza della persona. Invano il Vescovo ed il Clero s'interposero per lui, ora che nudo e carico di catene lo vedeano tratto e vergheggiato per le vie; fino a quando egli non ebbe mandato a casa per averne gli argenti e le gemme, che se' gittare a piè de' sicari. Ma Proclo, altro cittadino di Filadelfia, non volle tollerar simili

<sup>(1)</sup> Ioannes Lydus, De Magistratibus, Lib. III. Cap. 57.

Anni di G. C 526oltraggi; e, fingendo andar pel danaro, pigliò sottilmente il destro, ed impiecossi con le sue mani. Giovanni Massillotilacio frattanto vivea tra' bagordi e le volutta, insidiando l'onor delle donne d'ogni sorta in tutta la Lidia, e non permettendo che alcuna famiglia si dovesse riputar illesa non diro dagli eccessi della sua rapacita, ma eziandio della sua libidine.

A più atri furori si sospingeva in Bizanzio la lascivia del Prefetto Giovanni; e la sua voracità sorpassava le sfrenate intemperanze de'più odiosi adoratori del ventre presso l'antichità. Impure schiere di donne gli mesecano : vestite delle sottili e trasparenti vesti di Lidia, dette le Sandici: ed egli trapassava tra infami deschi le notti, nè mai cessava, neppure co' frequenti vomiti, l'ingorda ingluvie di costui, pel quale s'andavano ricercando i più preziosi pesci ed i più rari uccelli ne' mari e nelle selve, per farne gli apparati dell'oscene sue mense. Vinto dall'ebbrietà e dalla stanchezza de' faticosi piaceri, davasi al sonno; donde sorgea per trattare da una parte con rara felicità gli affari generali dello Stato, e dall'altra per profferir l'empie sentenze dei tormenti e delle scuri onde congregar danari a profitto di lui e di Giustiniano. La magnificenza de' suoi Palagi e dei suoi bagni, sospesi nell'alto, emulavano allo splendor dell' Erco, e d'ogni altra dimora dell'Imperatrice, Questi, nei primi anni di Giustiniano, erano i costumi de principali personaggi, e gli orrori pressocchè favolosi della loro lussuria e crudeltà. Chiunque nega di credere alle atrocità dei capricci o delle vendette di Teodora descritte da Procopio nelle Storie segrete, apprenda nelle palesi di Giovanni Lidio, que il fossero i patiboli rizzati dall'impudico Prefetto Giovanui di Cappadocia. Quando egli più si riputava felice, l'incolse la giustizia di Dio, condannandolo ad aspri sup-

Anai di G. C.

plizj sulla terra; ed a lui tocco ( del che al suo luogo si parlerà ) mendicar l'obolo negli ultimi anni di sua vita, non a Belisario, si come in altra età mentiva la fama. Calepodio, Cubiculario e Spatario, chi era stato possente sotto Anastasio, padroneggiava del pari nella Reggia di Giustiniano, collegato con Giovanni di Cappadocia, e però non lieve fu la parte chi egli ebbe de' pubblici odj.

§. VII. La smania del Prefetto per l'oro gli facea prendere a disdegno i modi antichi di riscuotere in derrate una parte de l'inbuti. E' non cercava riformare i vizi gravissimi di tali modi; o, se il cercava, non premetteva le preparazioni opportune allo scopo: e però i frumenti, sviati dal solito corso, rimanevano invenduti nelle Provincie, soprattutto in quelle distanti dal mare. Perivano in tal guisa le possessioni del i muechi enormi de grani raccolti: una molitudine immensa di liberi uomini ridotti alla miseria imondava le città; ma i più, sperando fortuna, si rifuggivano in Costantinopoli. Non pochi tra essi poneansi a servigi d'alcuna tra le fazioni del Greco. Era questa, st come si disse, una delle maggiori piaghe dell'Orientale B. 418 Imperio; ne sarebbe stata minore in Italia senza la fermezza ed i provvedimenti di Teodorico e d'Amalasunta.

Zenone Augusto avea protetto i Verdi, ed Anastasio i Rossi: ora, sotto Giustiniano, i Verdi stavano basso, quantunque costui avesse promulgato una legge, proteggirice indistintamente di tutti quelli che chiamavansi colori del Circo (1). Ma i Cilestri sentivano la loro forza, e rideano della legge, pensando all'impunità. Due fra essi, Faustino e Paolo, nati nella Cilicia e micidiali entrami, uccisero in una sedizione un familiare di Callinico, Prefetto della Se-

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. 35. 56. XXXVI-XXXIX.

Ani di G. 6 conda Gilicia, che difeso avea la via del padrone. Furono condannati a morte, secondo la legge; ciò increbbe all'Imperatrice, che comandò si sospendesse Gallinico in croce (1). Giustiniano fece le sue viste di piangerlo; poscia, se credi a Procopio (2), non ricusò d'aver la sua porzione de danari del defunto.

Tutt i legami, non solo della città, ma della natura e della famigia, tutte le più care amicizie si discioglicano, se il richiedesse l'utilità delle fazioni ovvero delle parti Circensi. La patria de Verdi e de Cilestri, non che d'altri Cocchieri, consistea ne l'or colori; per questi alfrontavano volentieri la morte, promti ad uccidere o ad essere uccisi; nè chiedeano il perchè, nè paventavano il più spaventevole supplizio, se disbramassero la rabbia contro i colori avversi, o credessero di giovare al proprio. Le loro donne, tuttochè use ad astenersi dagli spettacoli del Circo, infammavano l'odio de' mariti, degli amanti e de'figliuoli contro que' delle contrarie parti; si che il furore si cangiava in delirio da disgradarne le frenesie, sebbene più nobili, de'così detti Bertose s'echers, che per l'appunto in quel secolo soleano insanguinare il Settentrione d'Europa.

Sotto Giustiniano i colori antichi de' Rossi e de Bianchi eran cessati coll' aggregarsi d' alcuni fra Cilestri e d' altri fra Verdi. A' Cilestri e, che tutto ardivano e tutto potevano, s'unirono in Bizanzio non pochi giovani dissoluti, spettanti alle principali od alle più ricche famiglie. Correano di notte-tempo la città, dando addosso agl'inermi e cercando svergognar le femmine, armati di pugnali. Anche in pieno meriggio analevano a'lor codardi trionfi; ed una donna fra

<sup>(1)</sup> Evagrius, Hist. Eceles. Lib. IV. Cap. 32.

<sup>(2)</sup> Procopius, Hist. Arcanae, Cap. 17.

le altre, che costeggiava le sponde ridenti del Bosforo col Anni marito, nel sentirsi assalita da una barca di Cilestri, anzichè patir violenza, saltò snella nel mare, ove morì. Taceano intanto le leggi; niuno ardiva chiamar costoro in giudizio e niun Magistrato giudicarli, se non fosse per assolverli. Capitale pericolo sarebbe stato ad un Giudice, anche per l'esempio di Callinico, il ricercare i colpevoli, Cocchieri o no, se protetti dal color Gilestro. Ne i creditori osavano esercitare il lor dritto contro niun di costoro : molti anzi vidersi costretti a lacerar le scritture : molti obbligati a manomettere gli schiavi; ed aleune ingenue donne ridotte a sposare più d'uno tra sì fatti liberti. Da ultimo, volendo i Cilestri assaporare qualche voluttà nuova, ebber vaghezza di vestirsi alla Barbarica, e prescelsero la foggia degli Unni.

S. VIII. A tal modo si viveva in Costantinopoli, e nelle principali città dell'Asia. I Verdi non tralasciavano di vendicarsi disperatamente, sebbene sempre puniti, allorchè un evento non aspettato li congiunse per poco d'ora con gli avversarj. Celebravansi nel Circo le feste degl'Idi di Gen- A. 832. naro alla presenza dell'Imperatore : v' erano anche i Cilestri; ma il popolo, malcontento di Giovanni e di Triboniano, mormorava, ed i Verdi si doleano principalmente di Calepodio. Alla fine fecero euore, gridando a piè del Trono d'esser poveri ed infelici e perseguitati da tale, che più d'ogni altro gli opprimeva. Finse Giustiniano di non comprender chi fosse costui; ma, quando per mezzo del banditore domandò si parlasse più apertamente, udissi risonare il nome di Calepodio nelle boeche de' Verdi. L'Imperatore invano cercò discolparlo; i gridi cresceano; egli adirossi, e fe'loro dire dal banditore; Tacete, Giudei: tacete, Manichei e Samaritani. Era questo uno de malvagi pretesti, onde la Reggia Bizantina si mantellava per osteg-

di G. C. 826-834 giarli, quasi fossero Erelici o miscredenti; alle quali contumelie lo stesso banditore soggiunes, per comandamento dell' Imperatore, i titoli di scellerati e degni del capestro. Allora i Verdi proruppero, chiedendo essere piuttosto ammazzai quanti erano, che di condurre una si misera vita senza niuna speranza mai di giustiaia. Del 1 cost snon fosse mai nato Sabazio, dal quate procede cotui, che non è mai satolio d'ucciderci ! Entrarono allora i Citestri a ragionare, accagionando la parte aversa di tutti gli omiodi e degli altri delitti, che si commettevano in Costantinopoli; ciò che i Verdi con maggiori animi rimproveravano agli erunli.

Eudemone, Prefetto di Bizanzio, aveva con raro esempio di forza e di giustizia comandato, che s'imprigionassero sette assassini d'entrambe le fazioni. Quattro e' li fe' decapitare; de' rimanenti tre uno fu impiccato per la gola, ma il laccio che dovea strangolar gli altri due, un Cilestro ed un Verde, si spezzò, e que' caddero a terra. Il popolo applaudi alla loro liberazione, che parve soprannaturale; i Monaci di San Conone mossero da un Monastero vicino e con una barca vi condussero in salvamento l'uno e l'altro colpevole. Terminavano in quel punto le vociferazioni dei Verdi nel Circo, a' quali rimproverava l'Imperatore d'amar troppo la vita; essere perciò divenuti sì queruli ed insolenti. Essi allora lo caricarono di maledizioni e d'ingiurie, imprecandogli morte, sì come a reo ed a stupido tiranno; laonde levaronsi a romore i Gilestri, empiendo d'urli e di minacce il Circo. I Verdi, frementi di rabbia, uscirono dall' Ippodromo, lasciato l' Imperatore in mezzo a'suoi diletti ; e si sparsero per la Città , portando in ogni luogo il terrore. Ma quando si seppe, che i duc condannati erano con ugual sorte, quantunque di colori diversi, caduti sotto

la mano del Prefetto, gli odi delle parti s'accomunarono, ed i due avversi campi s'unirono in un solo, animati d'un medesimo spirito contro Eudemone. S'affrettarono insieme, non più nemici, verso la sua casa, che posero in fiamme; la plebe s'accoppiò con essi; e tutte le generazioni de' poveri e degli sventurati, che ho detto essersi riparate in Co- II.1137 stantinopoli, crebbero ad una moltitudine immensa: riscaldandosi poscia gli sdegni, corsero alle prigioni per liberare i compagni. Da queste uscì una mano di scellerati, che dettero il guasto a Bizanzio. Il contrassegno de' ribellanti era la parola Nika; cioè, Vinci: con questa parola Verdi, Cilestri e plebe stimolavano il proprio coraggio; e tutti ripetevano, Vinci, nelle vie di Costantinopoli; donde in appresso quella memorabile sedizione chiamossi Nika, ed ottenne rinomanza tristissima nella Storia.

S. IX. Il tumulto infuriò per cinque interi giorni. Alle più insigni Chiese, a' migliori edifici di Costantinopoli appiccarono il fuoco le forsennate faci de' Bizantini tumultuanti; fra le prime si vide ardere la Sofia, che poi risorse più bella e più ricca, ed innalzasi ancora sul suolo, schbene mutata la Religione, col titolo di Santa Sofia : fra secondi si vide crollare il bagno di Zeusippo, l'Ospedale magnifico di Sansone con tutti gl'infermi, una parte della Reggia Imperiale, i Grandi Portici fino al Foro di Costantino, e non pochi Palazzi de' ricchi. Giovanni Lidio scrive, che que'Portici, ond'egli deplora la perdita, cospicui per la grandezza e nobiltà delle colonne, furono edificati sotto Costantino ad imitazione di que' di Napoli e di Pozzuoli dai Campani, sì che l'una e l'altra città sembravano essere state trasferite in Bizanzio (1). Sia lecito a me di non lasciar pas-

<sup>(1)</sup> Ioannis Lydi , De Magistralibus , Lib. III. Cap. 70.

sare inosservati questi pregi antichi, ma ignoti fin quì, G. C. della mia patria.

I Sacerdoti, e tutto il Chericato, vedendo un si ficro scempio, tentarono placare con ogni miglior arte il furore del popolo. Portaronsi per le vie i Sacri Libri, le immagini e le reliquie più venerate de Santi : ma inutilmente : anzi, avendo Mundone, il vincitore de' Bulgari, radunato intorno a se una mano d'Eruli e d'altri Barbari, piombò addosso al popolo, nel luogo detto il Milio, uccidendone molti, fra' quali caddero eziandio alcuni di que' soccorrevoli Sacerdoti. Ciò dette un gran risalto all'ire della plebe; anche le donne presero parte al combattimento, lanciando sassi dalle case contro i soldati. Nè questi allontanaronsi dalla mischia, ed alla lor volta bruciarono una quantità enorme d'abitazioni. Così Costantinopoli giacque arsa e sformata.

S. X. In mezzo a tante ruine, Triboniano e Giovanni Cappadoce affacciaronsi di nuovo al pensiero della plebe concitata. Verdi e Cilestri si posero con grandi urli a chieder la pena di costoro : e l'Imperatore giudicò doverli contentare, togliendo all'uno ed all'altro gli offici. A tal modo cessarono ( è Giovanni Lidio, che il dice ) i latrocinj del Cappadoce : ma non furono gli ultimi, e dopo qualche tempo egli tornò più rapace alla Prefettura del Pretorio, più assetato di piaceri all'infami suc voluttà. Ne Triboniano stette lungamente lontano dalla carica, e dal solito suo mercanteggiar delle leggi. Foca e Basilide, insigni Senatori, tennero il luogo de' due conceduti alla vendetta del popolo; Trifone succede ad Eudemone: ciò che fece sperare a Giustiniano, bastar dovesse per reprimere la sedizione: laonde si condusse nel Circo per parlare al popolo col Libro degli Evangeli alla mano. Ma piccol frutto ebbero i suoi detti. pochi essendo stati gli uomini che gli applaudirono, molti

che gli dettero dell' asino e dello spergiuro: e però , chiaritosi egli, si ritrasse nella Cittadella del Palazzo, dove l'aspettavano Teodora e Belisario, venuto dalla guerra Persiana, e l'Eunuco Narsete, non che Ipazio e Pompeo, nipoti d'Anastasio Augusto. Difficil peso era quel nome in tali frangenti; perciò i due Patrizi, non sapendo a qual partito appigliarsi, credettero doversi presentare all'Imperatore ne principi del tumulto, e rimanersi nel Palazzo, col fine di certificargli la lor fedeltà. Ma Giustiniano pensonne altrimenti, e gli parve d'aver in casa due nemici, od almeno esploratori : laonde , alla fine del quinto giorno , impose loro d'useir dalla Reggia. Obbedirono essi, non senza molta difficoltà, quasi presagissero la loro fine; videro tuttavía, che quanto più essi tardavano, tanto più s'accendevano i sospetti e s'aumentava l'incertezza dell'Imperalore.

All'alba del di seguente si sparse nel volgo, essere Ipazio e Pompeo usciti dalla Reggia: esser Giustiniano fuggito di là dal Bosforo. Allora i sediziosi accalearonsi davanti alla dimora d'Ipazio, col disegno di salutarlo Imperatore : pel quale atto proruppe in altissimo pianto ed in miserabili gemiti Maria, sua moglie, donna di rara prudenza e d'esimia virtù ; dicendo esser morte al marito quel grido: venissero gli amici, accorressero i clienti per unirsi a lei, e per salvarlo. Ella intanto teneva stretto Ipazio, ed avvitiechiavasi a lui, quasi fuori di se stessa; ma la moltitudine gliel rapì, e lo trasportò negli spazi fumanti del Foro di Costantino, dove gl'imposero un aureo monile sul capo, mancando il diadema e gli altri ornamenti degl' Imperatori. A tal modo Ipazio, volente o no fino a quel punto, fu tratto alla sua perdizione, che che facesse o dicesse la scarmigliata Maria, e diè finalmente al volgo l'assenso di precederlo nel Armi Circo. Non tardo ad arrivarvi, ed a sedersi, accompagnato 6.2. da Pompeo, sul Trono Imperiale, tra le infide acciama—
3.33 zioni della plebe.

§. XI. Giustiniano a quell'ora tremava nella sua Reggia, povero di consiglio, ed ondeggiante fra le più opposte opinioni. Avea già preparate le navi sotto alla Reggia per tragittare il Bosforo e tramutarsi nell'Asia. In questa sua prostrazione, alzossi Teodorra e venne al soccorso del marito, dicendogli: Qual debolezza è mai questa? Doeranno dunque le donne acere il vivile proposilo? Perchè queste navi già pronte a salpare? A te non sarà certamente difficile il fuggire, o Giustiniano: ma chi può sopravvicare al suo Trono, fu degno giammai di repnare? Quanto a me, seguirò i detti de maggiori, e morrò con la porpora indosso: tu, se il vuoi, fuggi, ma solo: fuggi e vivi: ma qual vità sarebbe la tuta.

Gli animi, a queste parole, si levarono; e sola Teodora in quel punlo compt gli offici d'Imperatore. Tutto cra in-certo; ambigue le voglie de Senatori; dubbiosa la fedelta de Domestici e Proteitori, non che delle rimanenti milizie; la plebe trionfante da per ogni dove; i Gilestri, già si careggiati nella Reggia, uniti ora co 'Verdi; ed Ipazio, accetto agli uni ed agli altri, festeggiavasi da un popolo intero nel Circo. Ma tanto la donna potè, che Belisario non più guardò a pericoli, e si sospinse co suoi Astati e Scutari; nell'Ippodromo; Mundone cogli Eruli ed altri Barbari occupò le principali Porte: Narsete, che avea già guadagnati col-l'oro alcuni della plebe a staccarsi dal tumulto, fe impeto con le sue soldatesche da un altro fianco, e tanta fu la strage in quella sola giornata, che Procopio (1) disse ucesis

<sup>(1)</sup> Procop. De Bello Persico , Lib. I. Cap. 24.

Anni di G. C. 526-

trenta mila, e Giovanni di Lidia (1) cinquanta mila del popolo. Giusto e Boraide, fratelli di Giustiniano, cacciarono Ipazio dal soglio, ed il condussero insieme con Pompeo al cospetto del vincitore, ehe dannolli a morte; indarno piangendo e strepitando Pompeo, al quale ricordava Inazio con maggior dignità che morivano innocenti, e che anch' essi nascevano di stirpe Imperiale. Probo, loro cugino e terzo nipote d'Anastasio, ebbe gli stessi destini. Troppo severo sembrò Marcellino Conte verso i tre uccisi, quando egli narrava d'essere stati essi gli autori di que' sanguinosi fatti : e d'aver ciascuno di loro aspirato con perfide ambizioni all'Imperio. In quelle ampie onde di sangue cittadino si spense la sedizione del Nika, e spirarono i moti di coloro, i quali con altro vocabolo si chiamarono Vittoriatori. Agevolmente i Cilestri, eccetto pochi, ottennero il loro perdono da Teodora; e tutti restituironsi agli antichi odi, renduti più atroci per la breve amicizia, contro i Verdi.

§. XII. Qui comineiarono le proscrizioni e le confische. Gli averi de 'nipoti d'Anastasio Augusto caddero nel Tesoro di Giustiniano, le sostanze de Patrizj e de Senatori, convinti d'averne seguitato la parte, si vendettero. Eulogio, che di ladrone pubblico era divenuto Anacoreta in Egitlo, trovato avea un tesoro in una spelonea, e venne in Costantinopoli, per profferirne una porzione a Giustiniano. Questi creolio Patrizio a cagione di que' danari e Prefetto del Pretorio, non so se nell'Illiria: ma Eulogio, stando a quell' ora in Costantinopoli, parteggio per Ipazio, sì che i residui delle sue ricchezze passarono all' Imperatore; poscia, fatto più saggio, tornò all' Eremo antico, dove riposatamente

<sup>(1)</sup> Ioan. Lydus, De Magistratibus, Lib. HI. Cap. 70.

morì (1). Nè i supplizi scarseggiarono, e si recise il capo a Tommaso Segretario e Medico dell'Imperatore, il quale avca divolgato i falsi romori (niuno può dire se a bella posta o per ignoranza) d'esser fuggito Giustiniano. Tutto era silenzio in Costantinopoli, e le sue ruine destavano un alto senso di pietà. Gli encomi, che Teodora ottonne per la sua fermezza e per aver posto il cuore in petto al marito, la fecero credere degna della sua fortuna: ma l'Imperatrice, la cui parzialità pe' Gilestri non era stata fra l'ultime cagioni di tante calamità, ricadde nelle sue consuetudini; avara più che non era stata dianzi; più anelante al fasto, all'arroganza ed alle vendette.

Prisco di Paflagonia, giù Segretario di Giustiniano e poi Console Codicillare od Onorario, dopo il trambusto dei Vittoriatori videsi andare in ruiga per l'ira di Teodora. Non si lodavano le virtù di lui, ed il grande affetto di Giustiniano lo avea condotto a molta opulenza: ma non essendosi Prisco mostrato arrendevole all'Imperatrice, tanto ella oprò con falsi ragguagli sul marito, che si tenne sicura di cacciare il Paflagone in una nave alla volta di Cizico, dove fecelo tosarc ed ordinar Diacono, senza che Giustiniano chiedesse più di questo suo favorito se non per appropriarsene i tesori. Era in Bitinia un luogo chiamato Pitio. rinomato pe' fonti che quivi sgorgano di calde acque. Ivi, poco innanzi erasi condotta con grandi albagie Teodora, A. 832 seguitata da numerose schiere di Patrizi, Senatori e Cubiculari, che sommavano a quattro mila (2). Risplendeano

<sup>(1)</sup> Ducange, Notae ad Chronicon Paschale, pag. 340. Edit. Parisinae, et 628. Bonnensis (A. 1832): ex Narrationibus ineditis Ioannis Carpathi, Episcopi.

<sup>(2)</sup> Theophanes . Chronographia , sub anno sexto Iustiniani.

tra essi Menna, stato Prefetto del Pretorio nel primo anno di Giustiniano, ed Elia Conte delle Sacre Largizioni; ossequiose turbe, che pendeano da'cenni della donna. La quale

sparse in gran copia i danari fra' Monasteri, gli Ospedali e le Chiese; i molli agi frattanto ed i tiepidi lavaeri di Pitio le piacquero sì che l'Imperatore fe' fabbricarvi un sontuoso Palazzo con ampie Terme, a cui un ingegnoso aquidotto versava l'onde salutari di que' fonti.

S. XIII. Tra' diletti di Pitio vasti e faticosi pensieri d' una difficil guerra si maturavano, alla quale con tutte le forze contraddisse Giovanni Cappadoce, ristabilito nelle sue dignità. Fu questo per lunga stagione il segreto di Giustiniano e però di Teodora: e tale impresa gli stava più a cuore che non forse la guerra Persiana, donde avea richiamato Belisario, innanzi di terminarla. Poi vennero le eure per l'audacia de'Vittoriatori; alle quali seguitò la pace col Persiano, Allora solamente Giustiniano a'suoi Consiglieri fe'motto de suoi disegni contro l'Affrica. Non dispregevoli ragioni addusse in contrario il Cappadoce, ricordando i grandi preparativi e le spese ingenti di Leone Augusto contro Genserico, Rc de' Vandali ; sforzi, che terminarono con l'onta e con la fuga di suo cognato Basilisco. A voler prendere 1. 1278 Cartagine per la via di terra, esser mestieri consumare più di quattro mesi; ad assalirla per mare, s'incontrerebbero tutt'i pericoli d'una lunga e difficil navigazione : i porti d'Italia e di Sicilia stare in mano a' Goti, che diverrebbero i veri arbitri dell'impresa, e senza essi riuscire impossibile di tener l'Affrica, presupponendo che le cose andassero a seconda. L'Imperio d'Occidente non era cessato, quando Leone Imperatore minaeciava le Libiche sponde; molti danni perciò doversi aspettare dalla guerra contro i Vandali, se viuto il Romano, e niun profitto, se vineitore.

Anni di G. C. 526-

Giustiniano, contro sua voglia, s'arrese a tali ragionamenti, sebbene pietosa cura il pungesse d'Ilderico, già Re, stato suo amicissimo in Costantinopoli al tempo di Giustino Augusto: e bene avea tentato di rimetterlo in seggio, scrivendone più volte a Gelimere : ma questi rispose con gran sopracciglio, che l'Imperatore non si dovea impacciare se non de' fatti dell' Imperio. Alla fine il Vescovo Leto venne a confermare nel primiero proposito l'Imperatore, narrandogli una visione, che alle Romane schiere promettea certissime vittorie in Affrica, se d'indi si discacciassero i Vandali Ariani, e si rimettesse la Cattoliea fede in onorc. Non domandò più oltre Giustiniano, e tutto si diè ad apparecchiar navi e soldati. Strinse i patti, onde ho favellato, con Amalasunta pe'cavalli e per le vettovaglie da somministrarsi all' esercito, e commise a Belisario la somma della guerra. S. XIV. Ho detto replicatamente in qual modo i Vandali usciti di Germania, fossero poscia divenuti popoli Gotici; riputati per tali dagli Storici Procopio ed Agatia: e come aumentando s' andassero di molte e molte tribù in Affrica, massimamente degli Alani e de Goti. Finchè visse Genscrico, l'accozzamento di tali tribù diè i più gravi timori all'Imperio; il Vandalico nome turbò i sonni degli Augusti Bi-

perio; il Vandalico nome turbo i sonni degli Augusti Bizantini; le veloci correrte sul mare, gli audaci assalti ed i felicia latrocinj de Vandali fecero spesso venir meno il cuore ad ogni Romano; ma sotto il codardo e feroce suo figliuolo Unnerico gli esempi dell' antico valore si dispersero e le militari lor discipline si corruppero. Le moltiplici ari, per le quali s' era di cotanto accresciuta in Affiria la Romana corruzione, aveano destato il dispregio e l'orrore ne Vandali, che la conquistarono: ma ora, dopo una lunga pace, avean costoro perduta qualunque memoria e coscienza della primiera loro fortezza, datsi ad ignobili ori e ad im-

belli discipline. Cartagine, già cotanto famosa pe suoi vizi e per le suc voluttà, rimeritava i suoi vincitori di tutto il male da essi recatole. Squisiti bagni e preziosi desinari erano, all'età di Giustiniano, la sola cura del Vandalo; i niù rari cibi, ricerchi per terra e per mare, gli s'imbandivano: coperto egli di seriche vesti e d'ori, e non inteso ad alcun esercizio se non della caccia. Banchettavano tutto di fra le delizie d'irrigui giardini, od all'ombra de' boschetti ; le lascivie del Circo e gl'irritamenti degli Anfiteatri più che non dianzi regnavano in Cartagine, dove le moltitudini de'mimi e de' saltatori si vedeano accorrere, accompagnate dagl'infami stuoli delle Timeliche.

Tanta mollezza non chiudeva le vie alle crudeltà : ed il suolo d'Affrica vieppiù infocava le passioni violente de'Vandali. Gli Ostrogoti ne aveano fatto l'esperimento, immolati al sospetto di congiurar contro Ilderico; il quale ora vivea nelle stesse condizioni da esso imposte ad Amalafreda, e scontava nel carcere le suc passate felicità, insieme con Oamero ed Evageo suoi nipoti. Oamero non avea dismesso i costumi antichi, nè s'era lasciato vincere dall'ignavia, che occupava tutte le facoltà d'Ilderico. Passava pel più valoroso de' Vandali , che l' oporavano col nome glorioso di loro Achille. Ma non giovogli da prima il suo coraggio contro l'insidic di Gelimere; poscia costui lo fe' privar della vista, rinchiudendo più strettamente Ilderico ed Evageo.

S. XV. Belisario sciolse le vele da Costantinopoli, vendi- A. 533, catore di si crudeli oltraggi. Il Patriarca Bizantino Epifanio benedisse con gran solennità le navi ed i soldati, fra'quali un giovane Trace, testè battezzato, che dopo le debite preghiere a DiO fu condotto dallo stesso Patriarca e posto nella capitana. Chiamavasi Teodosio, e nasceva da genitori della setta Eunomiana, donde passò alla credenza Cattolica.



Ann di G. C 526Belisario lo tenne al saero fonte; adottollo insieme con Antonina per figliuolo, e l'ebbe assai caro : più assai ehe non avrebbe voluto, sì come poseia gli eventi dichiararomo. Con Belisario e con Teodosio partironsi Antonina e Pozio, figliuolo di lei, verso l'Affrica: eio fu eagione, per quanto si vedrà, di molte sventure al Capitano, di molti danni a'paesi da lui conquistati. Lo Storieo Procepio, Consigliere di Belisario in Persia, temendo i perieoli dell'Affricana spedizione, avrebbe prescello di rimanersene: ma, confortato da un fausto sogno, veleggiò anchi egli alla volta del regno Barbarico.

Piecolo sforzo sembrava essere questo di Giustiniano, e non pari alla brama di caeciar dall'Affrica i Vandali. Diecimila fanti, e cinque o sei mila cavalli fra Romani e Federati lo componeano. Doroteo, Duca d'Armenia, e l'Eunueo Salomone, originario del luogo, dove Anastasio fabbricò Dara, insieme con sette altri Capitani sovrastavano ai Federati: ed i Romani obbedivano a Giovanni di Durazzo, insigne per la sua dignità di Maestro de' Soldati, il quale avea sotto di se Teodoro Ctenato, Sarapide, Zaido, Marciano e Terenzio, per la fanteria; per la cavalleria, Rufino ed Augan, Domestici di Belisario, non ehe Pappo e Barbato. V'erano quattro cento Eruli, guidati da Fara, già sì chiaro per le sue geste in Dara, e seicento sacttatori Unni, condotti da Sinnio e Bala, uomini fortissimi non meno del loro eoneittadino Augan, or ora lodato, ehe avea combattuto altresì con tanto valore in Persia. Sopra cinque cento vaseelli di varia grandezza s'imbarcarono venti mila marinari, oltre l'esercito; tratti dalla Ionia, dalla Cilicia e dall' Egitto e governati da Calonimo d'Alessandria, Prefetto del naviglio. Il Patrizio Archelao, già Prefetto del Pretorio in Bizanzio e nell'Illiria, era il Ouestore delle milizie:

ma Belisario, Duce Supremo delle soldatesche di terra e di mare, avea una potestà illimitata ne inferiore all'Imperiale, circondato da valido nerbo de' suoi Astati e Scutati, egregi guerrieri nelle lunghe prove Persiane.

Anni di G. C. 526-534

S. XVI. Gelimere ( tanta era la sua neggliienza ) ignorava, come ben presto si seppe, le notizie di questo passaggio. Or già la fortuna s'era volta contro i Vandali. Un Goto per nome Goda tolse lor la Sardegna, da lui tenuta in nome del Re'; non per privata ingiuria, ma per odio contro le crudeltà dell'usurpatore : un Romano, chiamato Pudenzio, prese a sollevar contro Gelimere l'Affrica Tripolitana. I Romani, sebbene si fieramente afflitti da' Vandali negli averi e nelle persone, pur tuttavolta non furono ridotti legalmente in servitu, e rimasero gli Ordini ovvero le Curie : del che già feci parola. Queste di poi vennersi 11, 157, ristorando sotto i Re Trasamondo ed Ilderico : nè il lusso de' Vandali contribul poco a si fatto rialzamento delle Curie, avendo essi bisogno de Romani per gli edifici, per gli spettacoli ed i piaceri del Circo, non che per ogni maniera d'arti, Cessata la persecuzione Ariana, i Romani d'Affrica vissero in uno stato comportabile; privi di gloria, ma non della nativa lor cittadinanza e della propria legge Romana, e già venuti nel grado, per opera dell'animoso Pudenzio, di prender l'armi, levandosi contro i Barbari. Si fatti esempj ( l'ho più volte narrato ) si videro solo presso i popoli di sangue Gotico, quali gli Ostrogoti ed i Visigoti ; o fatti Goti, quali e Borgognoni e Vandali. Le razze Germaniche, massimamente de Franchi e de Longobardi, riuscirono assai più funeste per ogni verso a' Romani.

più funeste per ogni verso a Romani.
Pudenzio intanto avea spedito messi per aiuto a Giustiniano, il quale mandogli Tattimuto con un piccolo esercito.
Bastarono queste poche soldatesche per condurre ad effetto

irre a 73 di G. C 526i divisamenti degl'insorti Romani, e l'intera Provincia Tripolitana in breve si restitut sotto il dominio dell'Imperatore, 
indarno fremendo Gelimere. Ma più fortunate in principio 
furono le vendette del Re contro la Sardegna, ove deputò 
suo fratello Zazone con cinque mila de più valorosi tra Vandali, sopra cento venti velosisime navi. Approdarono in 
Cagliari, e venne fatto al Principe di superar Goda e d'uceiderlo; lieto egli pereito serisse a Gelimere; non temere: 
trata è la Sardegna o arai tra poco, Re del Yandati e degli 
Alani: e quanto a coloro, i quali ardiscono di minacciarci la guerra in Affrica, non aeranno altra sorte se 
non quella che tocco loro al tempo di Leone Imperatore.

S. XVII. In quel mezzo navigava Belisario col proposito di fare alquanta dimora in Sicilia. Prima di giugnervi, l'esempio d'Antonina giovò mirabilmente all'armata, essendosi corrotta l'acqua, eccetto quella fatta da lei per se apparecchiare, serbandola in vasi di vetro, nascosti nella sabbia in fondo alla nave. Questo accorgimento conciliò i voti dell'universale ad Antonina, ed accrebbe il suo dominio sul marito. Ma l'avarizia e l' inumanità di Giovanni Cappadoce guastarono con perfido trovato il pane delle milizie, sì che per le pessime qualità del vitto morirono in Metone del Peloponneso eirea einquecento soldati; al che Belisario provvide con grande animo; e ne serisse all'Imperatore, ma senza che questo nocesse punto a Giovanni. Finalmente Belisario, nel decimo sesto giorno dopo aver dato a' venti le vele, discese in un luogo deserto di Sicilia, prossimo all'Etna, e spedì Procopio, suo Consigliere, in Siracusa col carico di comperar vettovaglie dagli Ostrogoti, ma sopraltutto per chiarirsi delle cose d'Affrica, e del miglior modo per assalirla : ciò che Procopio con rara felicità mandò ad effetto, avendone avuto preziosi ragguagli mercè d'un suo amieo, mereatante in Siraeusa.

Era da tre di tornato un fattore di questo da Cartagine. Affermava, che Gelimere non temea d'alcuna prossima sventura; e nulla pur anco si sapea quivi del nembo, che minacciavalo; non intendere i Vandali se non alla guerra di Sardegna; starsene tranquillamente il Re in Ermione della Bizacena, distante un quattro giornate dal lido. Allegro Procopio per sì recenti e non aspettate notizie costrinse l' uomo a salire senza indugio in una nave, apparecchiata nel porto d'Aretusa, ed il trasse a Belisario, invano maravigliando l'amico di vedersi rapito l'agente, che poi fugli rimandato con molti doni. Procopio trovò Belisario immerso in grave dolore per la morte di Doroteo, Duca d'Armenia : ma valsero a confortarlo i chiarimenti ottenuti, ed e' comandò che le trombe dessero il segno della dipartenza. Giunsero a Malta, e nel di seguente al lido Affricano di Capovada, lontano cinque giorni di cammino da Cartagine.

§. XVIII. Volgeva il terzo mese, che l'esercito abbandonale avea le rive della Proponide, quando egli disecse in sulla terra d'Affrica. Cinqué arcieri soltanto rimasero a guardia di ciaseuna delle navi; tutto il resto, soldati e marinari, drizzarono lungo le spiagge il volto alla Capitale del Vandalo. Il propizio seaturire d'una sorgente d'acqua in un arido luogo della Bizacene, fu tenuto per mirabile augurio da'Romani, che tosto s' impadronirono di Silletto, situata sul mare: città, il cui Vescovo ed i principali cittadini accolsero Belisario; ed egli cercò far note le Lettere dell'imperatore, ove dicessi di non volersi rompere la pace stabilita con Genserico, nè osteggiare i Vandali, ma solo cacciar dal seggio I usurpatore Gelimere, che teneva imprigionato il legitimo Re Ilderico, ed avea morti od abbacinati gli amici di lui ed il parenti. Ne mesto fut tutto, e quando Gelimere.

seppe in Ermione l'arrivo de Romani, comandò a suo fra-G. C. tello Ammata di trucidare Ilderico ed Evageo, essendo già trapassato l'infelice Oamero. Un tenebroso ergastolo, che i Cartaginesi appellavano Ancone, s'apriva nella Reggia di Cartagine per coloro, i quali venivano in sospetto a Gelimere, sicuri or tutti di morire; ma, quando Ammata ebbe fatto uccidere Ilderico ed Evageo con altri, accorse rapidissimamente al passo di Decimo, per contendere a' Romani l'andata, e lasciò in vita i rimanenti prigionieri. Gibamondo, suo nipote, dovea con due mila Vandali appoggiarlo a sinistra, e dictro a lui sarebbe venuto Gelimere col grosso dell'esercito.

Certa, per tali disposizioni e per la natura delle angustie di Decimo, sembro a Procopio dover essere la ruina de Romani; pur tutto si voltava in lor pro, cd in pernizie del nimico. Attama giunse in Decimo prima del tempo convenuto, e vi combattè gagliardamente contro Giovanni l'Armeno, spedito da Belisario con trecento cavalli. Già il Principe ne aveva uccisi dodici di sua mano; ma il soverchio ardore tradillo, e cacciatosi troppo innanzi nella mischia, vi cadde trafitto: allora i suoi Vandali si dettero alla fuga. Non migliore fu la sorte di Gibamondo in un'adusta e deserta pianura, ove il raggiunsero gli Unni di Belisario ; uno de quali aveva, secondo l'uso patrio, il privilegio ereditario d'essere primo ad assalire nelle battaglie. Questi adunque s'innoltro solo verso Gibamondo; ma i Vandali, sbalorditi per tale audacia, rimascro immobili, e l'Unno gridò, ecco una vivanda, che vuol essere divorata. Così dicendo, unissi co'compagni e piombo addosso a nemici; gli uccise tutti, non eccettuato Gibamondo

Belisario intanto, dopo aver commesso a'fanti la custodia d' Autonina, procedè co' cavalli oltre, ignorando ciò che

fosse avvenuto agli Unni da un lato ed a Giovanni Armeno dall'altro. Trapassate le città di Lepti e d'Adrumeto, giunse in Grassa, ov'era un Palazzo del Re con giardini amenissimi che destarono la maraviglia di Procopio, uso alle magnificenze di Costantinopoli e dell'Asia : irrigati con larghe fonti, e pieni di felici alberi, carichi talmente di frutta, che avendone i soldati fatto uno scempio, parve non rimanesse alcun vestigio di tal saccheggio. Da Grassa i Romani pervennero nelle vicinanze di Decimo. Apparve allora Gelimere co'Vandalici cavalli ; e già egli metteva in iscompiglio alcuni drappelli Romani , già Uliari , Domestico di Belisario , fuggiva con ottocento Cavalieri, detti gl' Ipaspisti ovvero gli armati di scudi, verso il campo. Ma il cadavere d'Ammata venne veduto dal Re, che proruppe in pianti ed in gemiti, Abbracciollo con tenerezza, e gli volle rendere i funcbri onori : ciò valse a rapirgli una certa vittoria di mano; l'occasione propizia gli fuggi : cd egli, mancatogli del tutto il cuore, non pensò che alla fuga. Prescelse la peggiore di tutte, non verso la Bizacene o verso la Capitale per inanimire i Vandali rimastivi, ma verso la Numidia, ove si riparò nelle cocenti pianure di Bulle. Giovanni l'Armeno c gli Unni arrivarono la sera nel campo di Belisario; ciascuno raccontò le proprie geste all'altro, esultando tutti per l'improvvisa e non isperata vittoria.

§. XIX. Nel giorno seguente, i fanti con Antonina pervennero a Decimo, e s'unirono con Belisario; il quale comando si rompessero alla fine le dimoranze; s'avvissero i Romani vessilli alla volta della sospirata Cartagine. Gli abitanti pieni di gioia (erano di sangue Romano la più gran parte) illuminarono con Le faci la ciltà: i Vandali riparavansi nelle loro Chiese, tenendosi stretti agli altari. Quella di San Cipriano, convertita ne' propri usi Ariani, as sorgea fuori le mura: ivi Belisario passò la notte della vigilia di quel Santo, l'oracolo dell'Affrica. I Preti Ariani,
pregando per Ammata, l'aveano riccamente adobbata, col
sospendere da per ogni dove i preziosi doni, ond'ella era
colma, e coll'accendervi gran copia di lumi: poscia, fatti
sicuri della morte di lui, fuggirono: i Sacerdoti Cattolici
v'entrarono ed acerebero il numero delle lampadi. La
stessa notte il custode dell'Ancone liberò da se in Cartagine
i prigionicri, attoniti di vedersi tornati alla libertà, ed ignari
dell'arizo de l'Bomani.

Spuntava il di sacro al Martire illustre. Ogni anno solea Cartagine celebrarne con grande solennità la festa; ma niuna era stata più avventurosa di questa, in cui si credette che San Cipriano introducesse quasi con la propria mano 1. 1112 i liberatori nella sua città. Dopo novanta cinque anni della Barbarica dominazione, i Romani rivedeano in Cartagine l'Aquila dell' Imperio : tutti, eccettuati gli Ariani così Barbari che Romani, abbracciavano con ineffabile gaudio il soldato, versando lagrime di piacere. Belisario, in mezzo all' acclamazioni del popolo, fu guidato al Palazzo, dove s'assisc in sul Trono del Re, indi ad un banchetto apparecebiato per Gelimere nella sala detta la Delfica, Ministravano a lui, ad Antonina ed a'Capitani dell'esercito que'medesimi, che qualche giorno dianzi servivano al Rc, or fuggente a briglia sciolta in Numidia; erano gli stessi ornamenti delle mense, gli stessi preparativi ed anzi le medesi-

S. XX. Belisario fe tosto riparare le mura cadenti di Cartagine; donde una nave di trasporto avea sciolto nello stesso giorno dell' entrata de Romani. Veleggio in Ispagna, ove regnava Teudi, che per mezzo di quella nave riscippe i riodigimenti d'Affrica, e giudicò non doverne far motto a niuno.

me vivande : misero esempio di trascorrevol fortuna.

Giungeano intanto dalla parte di Cadice Gutteo e Puscia, Legati di Gelimere, chiedenti soccorso a Teudi. Non altro rispose per ben due volte il Re de Visigoti, se non curassero d'aerr più certa notizia di Cartagine: ciò che gli Ambasciatori tennero per un discorso insensato; ma era pur troppo vero, ed essi ben se ne avvidero al ritorno. Da un altro canto, per una delle molle singolarità occorse a Belisario in Affrica, nello stesso giorno del suo banchetto nella Dellica, giungeano in Cartagine le lettere già da me riferite di Zazone sul riacquisto della Sardegna. I recatori di queste, condotti a Belisario, le dettero a lui, stupefatti di trovarsi al suo cospetto, ed appena prestando fede a quel così recentino rivolizimento.

Gelimere intanto radunava in Bulle quanti Vandali e Mori egli potca contro i Romani. Spedì a Zazone un messo per richiamarlo con le soldatesche in Affrica; e non Goda, gli scrisse ignorando la morte di costui, è il nostro nemico; ma i Vandali sono stati abbandonati da Dio: e tu non partisti verso la Sardegna se non per l'occulta forza, che a noi ti dovea rapire col fiore del nostro esercito. Giustiniano regna in Cartagine; Ammata e Gibamondo giacciono spenti: la Casa di Genserico e la stirpe gloriosa deali Asdinai non hanno altra speranza che in te , se saprai abbandonar velocemente l'isola, e ricondurti fra noi al nostro campo di Bulle in Numidia. Non mostrossi pigro Zazone a raggiungere il fratello: e grande fu la pietà nel vedere i vincitori di Goda tornar si mesti, ed abbracciare piangendo i concittadini senz'aver il coraggio di chiedere de'figliuoli e delle mogli. Gelimero e Zazone si tencano fortemente avvinti con mutui amplessi, deplorando l'orrido caso: i rimanenti guerrieri taccano.

S. XXI. Quando gli animi furonsi rinfrancati alquanto;



Gelimero e Zazone si rivolsero a veder modo se la mercè d'un qualche tradimento de' Barbari o de' Romani Ariani venisse fatto a'Vandali di ripigliare Cartagine. Cercò di corrompere gli Unni , che tumultuavano, dicendo essere stati con un falso giuramento di Pietro Duca tratti entro Bizanzio : essere certi , ehe si sarebbero invecchiati nell'Affrica senza molta gloria e non avendo niuna parte nelle prede: laonde promisero a' segreti messi Vandalici di volger, nell'atto della pugna, il ferro contro i Romani. Belisario, per mezzo del trafuggitori, ebbe le notizie di queste occulte mene ; il perchè fece impiecar Lauro, cittadino di Cartagine, sul colle sovrappostole ; ciò che indusse un gran terrore negli animi, e ruppe le fila della congiura. Poscia Belisario cercò allettare con doni o con promesse gli Unni e con la comunione della mensa, fino a che non ebber confessato d'essere pessimamente per le cagioni preallegate disposti contro i Romani. Esortolli a sperare d'uscir ben presto vincitori dall'Affrica, e earichi di spoglie; giurando egli di mantencr le sue parole. Anche gli Unni giurarono di rimanergli fedeli: ma tosto cedettero a nuovi consigli d'astenersi da ogni combattimento in principio, e d'aspettar l'evento d'una battaglia, per indi prorompere contro il popolo elie sarebbe stato vinto. Allora, credo, fuggirono in Napoli alcuni pochi Unni, e furonvi ricevuti dal Conte Uliari, che la teneva in nome d'Amalasunta : del che Giustiniano menò di poi grandi scalpori,

Gelimere s' attendò in Tricamara, Iontana cento quaranta stadi da Cartagine. Il suo campo ripieno dell'oro, che avevano in ogni età i Vandali rapito a'Romani, contenca cento mila guerrieri, e vi si comprendeano i Mori confederati, che stavano al retroguardo. Zazone teneasi nel mezzo: ed un ruscello divideva i due esercii. Perciocchè Belisario



avea premesso Giovanni l'Armeno con la cavalleria, e poi era venuto col rimanente de' cavalli a porre il campo non lungi da quel ruscello. Giovanni fu il primo ad oltrepassarlo, ed a dar nel nemico; nè fu lunga la pugna, ove perirono i più valorosi de' Vandali, tra'quali Zazone. Gli Unni, scorgendo inclinata la vittoria in favor de' Romani, seguirono la fortuna e s'unirono ad essi contro Gelimere. Il quale, caduto affatto da ogni speranza, si rivolse di nuovo alla via di Numidia con la moglie, con la famiglia e con pochi amici fedeli alla sua sventura; Giovanni Armeno l'inseguì per cinque giorni, e l'avrebbe preso certamente se non gli avesse la sorte invidiato i premi del suo valore. Uliari, quel Domestico di Belisario, di cui ho toccato, volendo colpire un uccello sopra un albero, scoccò un dardo, che per errore uccise l'Armeno, amaramente rimpianto da Belisario e da tutto l'esercito. I Romani frattanto si disperdeano da per ogni dove saccheggiando le ricchezze de'Vandali, e facendo un gran numero di prigionieri, uomini e donne : in ogni luogo s'udivano gli strepiti de'vinti, gli urli delle madri ed i pianti de' fanciulli ; ciascuno fuggiva, portando invano i suoi più preziosi averi, dappoichè la spada Romana uccideali senza più resistenza, serbando solo i fanciulli e le fermine alla schiavità.

S. XXII. Con questa impreveduta vittoria, conseguita nel mese di Dicembre, terminossi l'anno 533, essendo Console A. 533. per la terza volta Giustiniano senza Collega. Gli altri e non meno memorabili casi della Vandalica guerra, spettano all'anno seguente ; nè io posso tacerne del tutto, sebbene impaziente di ricondurmi a ragionar dell' Italia. Cassiodoro ignorava forse la rotta di Tricamara, quando egli serivea nello stesso mese di Dicembre al Senato Romano in sensi 11.1112

con la Persia.

di non grande osseguio verso l'Imperatore (1), futtochè Belisario fosse già padrone di Cartagine. Ciò addita, che gli Ostrogoti ed i Romani loro aderenti non erano lieti per tale conquista: una simile gelosía si destò in Cosroe, Re di Persia, quando seppe compiuti i fati dell'Affrica: nondimeno egli spedi Ambasciatori a Giustiniano per rallegrarsi della vittoria, soggiungendo d'essergli dovuta una parte della preda; non potendo mai credersi, che la guerra di Affrica si sarebbe tentata senza la conclusione della pace

Gelimere s'era salvato nell'estremità della Numidia sopra una montagna chiamata Pappua, ov'era Medene, città d'alcuni Mori suoi confederati. Belisario commise a Fara d'assediarlo cogli Eruli ; s'impadroniva intanto de'regi tesori, che Bonifacio, Sovrantendente di Gelimere, imbarcati aveva in Ippona col disegno d'approdare in Ispagna; ma i contrarj venti lo rattennero, ed egli consegnò una gran porzione di quelle ricchezze a' Romani. Durante l'inverno A. 534 del nuovo anno 534 il vincitore, per mezzo de'suoi Luogotenenti, s'impossesso della Sardegna, delle Baleari e d'altri luoghi stati sotto la dominazione de Vandali, ed ebber prin-II.1108 cipio le controversie dianzi accennate intorno al Castello di Lilibeo, mentre il Re traeva miseri giorni sull'altura di Pappua. Questa vita in un luogo selvaggio e privo d'ogni conforto cominciavagli a sembrar più dura, che non la cattività o la morte.

S. XXIII. Fara n'ebbe pietà, e gli scrisse umanamente, pregandolo d'arrendersi; al che rispose il Re di non potere quantunque oppresso da un' ingiusta e crudele aggressione

<sup>(1)</sup> Vedi tl prec. Lib. 43. 6. XXXIV.

Anni di G. C.

Terminava, dicendo: Addio, carissimo Fara: mandami. ti supplico, una cetra, una spugna ed un pane. L' Erulo domando la spiegazione dell'ultime parole al recator della lettera, e questi lo chiarì, che Gelimere chiedeva un pane per non averne mai più veduto alcuno da più mesi presso i Mori ; una spugna per curar gli occhi e tergere le lagrime; una cetra per disacerbare il dolore, cantando una canzone da lui composta. Fara compati a tanta sventura; soddisfece alle richieste del Rc : ma strinse con maggior diligenza l'assedio del Monte. Uscito Fara dalla regia stirpe degli Eruli, meritò di trovare uno Storico (1), il quale ne tramandasse il nome a' posteri, perchè seppe in mezzo ai furori delle battaglie rispettar la miseria de' vinti, senza calunniarli : Barbaro, che o a'suoi Eruli diè precetti d'umanità, o fe' presupporre d'essere costoro meno tristi di quanto credevano i Romani.

Ma il tempo s'approssimava; e Gelimere, avendo perduta ogni speranza di soccorso, preparavasi alla dedizione. Un giorno, dopo tre mesi, vide un figliuolo di sua sorella rapir ferocemente dalla bocca d'un fanciullo Moro de più miserabiti una cattiva foeaccia d'orzo schiacciato, posta sulla bragia: tanto la fame potè sul giovinetto, che traeva dalla madre il sangue degli Asdingi. Ein qui Gelimere aveva patito con inflessibile animo le calamità della sua famiglia: ma ora il proposito gli venne meno, e serisse a Fara d'essere omai protto alla resse. Non posso pris, Fara, non posso resistere alla malsogità della fortuna. L'Erulo, dopo averne riferito a Belisario, mando Cipriano sul Pappua per giurare all' infelice, che sarebbe onoratamente accolto da Giustiniano, e che nulla da indi in qua gli sarebbe manima.

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Vandalico. Lib. II. Cop. 6.

Am di G. 6 526 cato. Gelimere accettò i giuramenti, e discese con tutt'i suoi dal Monte, alle cui radici attendevalo Para ; partironsi emtrambi per Caragine, dove Belisario attendeva il Re nel sobborgo d'Aclas. Fattoglisi dinanzi Gelimere, si diè a ridere disperatamente, si che ad aleuni parve quasi uscito di senno; ma i suoi amici affermavano di non averlo egli perduto giammai, e che ridendo volca beffarsi dell'umane cose, nel vedorsi dopo tante grandezze condotto a questo eccesso di sicarure.

S. XXIV. Non più felice di lui era Belisario nel suo intimo cuore, quantunque circondato di sì gran gloria. La moglie Antonina il rendea la favola dell'esercito, e gl'invidiosi tentavano d'accusarlo all' Imperatore, quasi egli volesse insignorirsi dell'Affrica e seder sul trono de' Vandali, Belisario giudicò, non esservi miglior modo a confondere i suoi emuli che il mostrarsi di nuovo in Bizanzio. Fece i suoi provvedimenti per difendere il paese da lui conquistato; ma non appena e' s'era imbareato, che udissi la sollevazione generale de' Mori contro i Romani. A debellare il nuovo nemico spedi Salomone, in aiuto del quale vennero poscia da Costantinopoli Teodoro di Cappadocia ed Ildigero, genero di Antonina: guerra ehe duro più d'anni quattordici, mentre la Vandalica s'era compiuta in pochi mesi. E però Giustiniano decretò gli onori del trionfo a Belisario; antico sospiro dei Romani, ma dopo Tito, Traiano e gli altri Cesari avevano i nuovi costumi e la mutata Religione abolito l'uso del trionfare ; nè Costantinopoli era stata mai spettatrice di quelle lunghe pompe.

Il guerriero con Antonina giunse in Costantinopoli, accompagnato dagli Unni, secondo la promessa lor fatta di ritrarli dall'Affrica. Nel di stabilito innoltrossi a pie, non sulle spalle de prigionieri, come gli antichi trionfatori faccano,

verso il Circo, dove l'aspettavano Giustiniano e Teodora. Anni Seguiva Gelimere con veste di porpora sugli omeri ; venivano poscia i parenti e gli amici e la turba de principali Vandali, cospicui per la dignità del volto e l'altezza delle persone; indi procedeano in prolissi ordini le spoglie dei vinti, le sedie d'oro, i troni e le lettighe della Regina, un tesoro inestimabile di gemme ; suppellettili d'ogni sorta, una gran copia di preziosi vasi, e soprattutto quelli del Tempio di Gerusalemme, onde Genserico avea spogliato Roma in altra stagione. Molte migliaia di monete d'oro e d'argento in sette grandi panieri; vesti di porpora conteste di perle, armi e corone d'enorme prezzo ed il Libro degli Evangelj coperto d'oro e di diamanti. Come s'appressarono al Circo, Gelimere spogliossi della porpora, senza ira e senza gemili; poscia, guardato intorno con faccia imperterrita, trovò pace in se stesso, ripetendo i prischi detti, Vanità delle vanità, e tutto è vanità. Il Senato ed il popolo accolsero il Capitano con liete aeclamazioni; ma quando egli si prosternò innanzi a Giustiniano ed a Teodora, fu mestieri di costringere Gelimere ad imitarlo; ed e' si curvò in atto di chi non era uso ad adorare (così allora dicevasi) Teodora: nobile ritrosia, per la quale il vinto apparve più generoso e magnanimo del vincitore.

S. XXV. Giustiniano e Teodora colmarono di ricchezze le figliuole d'Ilderico, e tutt' i discendenti d'Eudossia, moglie del Re Unerico, nata dall'Imperatore Valentiniano. 1. 1227 Quanto a Gelimere, sarebbe stato egli annoverato fra' Patrizi e Senatori, se avesse voluto abbandonar l'Ariana credenza; ma egli stette immobile nella sua fede, contento solo dell'ampie terre, che Giustiniano gli donò in Galazia dell' Asia Minore. Ivi sopravvisse pochi anni, stando eon sua moglie in seno alla propria famiglia nell'abbondanza e nella

tranquillità, benefici che il più delle volte non sono conceduti da Dio a cli amò i tumulti e l'illusioni dell'umane grandezze. Lo stuolo infinito de Vandali prigionieri fu diviso in varj drappelli o compagnie; i più giovani si divisero in cinque squadroni di cavalleria ed ebbero il nome di Vandali Giustinianei (1). Da Bizanzio veleggiarono alla volta d'Oriente, ove di poi combatterono contro Cosroe di Persia.

Qualtro cento di costoro giunti nell'isola di Lesbo s'impadronirono de nocchieri, voltarono la prora verso l'Affrica, e vi presero terra in un deserto lido; fuggirono indi verso il Monte Aurasio e la Mauritania. Non s'ebbe più notira di loro, ma la fama narrò d'essersi quivi perpetuati que' pochi Vandali, fondando un nuovo popolo, che i viaggiatori del secolo trascorso crederono ravvisare come straniero all' Affrica; giudizio rinnovellato nell' ultime guerre d'Algeria, per essersi rinvenuta fra gioghi dell'Aurasio una tribù con capelli bioudi ed occhi cilestri, a piccola distatza da Lambesca, ove stanziò la Terza Legione Romana; e vi sussistono ancora le porte trionfali, gli aquidotti ed un tempio d'Esculapio con colonne Doriche.

I Vandali, che non furono tratti al trionfo di Belisario in Costantinopoli, o fuggirono verso ignote regioni Affricane, contenti d'un'oscura e selvaggia liberta, o si mescolarono co'ilori, perdendo a poco a poco la propria lingua e Religione. L'Anonimo di Ravenna parla d'una mano di Vandali fuggita nella Mauritania Gaditana, rimpetto a Cadice, i quali più non comparvero. Ed cra opinione, che gli antichi Vandali rimasti di là dal Danubio, quando i loro concittadini passarono in Ispagna ed in Affrica, mandato avessero una legazione al Re Genserico, chiedendo la loro

<sup>(1)</sup> Procopius, De Bello Vandalico, Lib. II. Cap. 44.

parte di terre Affricane, elle sarebbero venuti a coltivare, abbandonando l'Europa. Negò Genserico di darle, quasi en prevedesse che un di l'Affrica cesserebbe d'appartenere ai suoi, e sarebbe mestieri di conservar per essi un asilo in Europa. Molte popolazioni Slave pretendono al giorno d'oggi credersi Vandaliche tra l'Elba e l'Oder: ed in Ungheria v'ha il distretto di Bellatinz, i cui non numerosi popoli ottengono da reggiori dello Stato il fastoso ma falso nome di Vandali. Per l'appunto in quel tratto dell'antica Pannonia si ricoverarono i Vandali Asdingi del Re Visumaro, 1.731 disfatti da Geti o Goti di Geberico.

§. XXVI. Giustiniano poscia concedè, che si battessero monete aventi nel rovescio l'effigie del Capitano, con l'Iscrizione: Belisario, gloria de Romani. Resittut al Tempio di Gerusalemme i sacri vasi, che aveano fatto la mostra del trionfo; gli apparati del quale furono in Musaico dipinti nel Vesibolo del Palazzo. In tal guisa l'Affrica rientrò sotto la Romana dominazione dopo cento dodici anni, che Gense-1-1008 rico approdovvi la prima volta, chiamatovi da Bonifacio. La durata del suo regno uguagliossi a quella di tutto il tempo, nel quale i suoi successori chbero il regno: fatale bilancia, dove un solo pose tante fatiche per ingrandirio; e gli altri adoperarono diligenza non minore per isnervario e corromperlo con effeminati costumi e col più oltracotante lusso.

Non appena Celimere s'arrese, l'Imperatore a suoi fastosi titoli d'Alamannico, Golico, Germanice, Francico ed Antico soggiunse i nuovi d'Alanico, di Vandalico e d' Affricano; a Cartagine diè il nome di Giustiniana. Creò nelle riconquistate provincie un Prefetto del Pretorio, e questi fu Archelao, Duce dianzi dell'armata, che riscder dovesse in Cartagine; indi promulgò nel 13. Aprile 534 due leggi a re1166

golare il governo dell'Affrica ed a rimetterla in assetto. Con la prima eomandò ad Archelao di piantarvi l'amministrazione eivile de' Giudici, assegnando loro i vari emolumenti e deserivendone una per una le carielie, da quella del Prefetto fino all' altre de' Grammatici e degli Oratori, dopo aver molto ringraziato della rapida vittoria il Signore degli eserciti, e descritto le crudeltà de'Vandali Ariani, le Chiese profanate, gli averi tolti e le lingue recise a'Cattolici (1). A Belisario indirizzò la seconda intorno alla potestà militare, dividendo l'Affrica ne' Ducati della Provincia Cartaginese, della Mauritania, della Numidia, della Bizacena e della Tripolitana, oltre la Sardegna; rimettendo in queste Provincie i confini antichi, ed annoverando gli stipendi costituiti alle milizie, soprattutto alle limitanee (2). Volle da ultimo che si collocassero i soldati con un Tribuno in Septa o Ceuta per informarsi di quanto si faceva in Ispagna e nel paese de' Franchi (3).

Giustiniano assoggettò tutt' i popoli, di qualunque origine si fossero, e eosì Vandali rimasti nell' Affrica come ogni altra sorta di Barbari, a viver con le Romane leggi (4). Riedifieò le mura d'ogni città, le quali erano cadute in ruina, colpa di Genserico, il quale cercava d'abbatterle, giudican-

<sup>(1)</sup> Vuonus venerabiles viros, qui abscissis radicitus linguis..... Cod. Iustin. Lib. I. Tit. XXVII. Leg. 4. De Officio Praefecti

Praetorio Africae (13. Aprile 534; che che ne dica il P. Pagi).

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Leg. 2. (43. Aprile 534).

<sup>(3)</sup> Inbemus . . . . . quaecumque in partibus Hispaniae seu Francorum aguntur, Viro Spectabili Duci denunciare . . . . in trajectu . . . . contra HISPANIAN , qui SEPTA dicitur.

Ead. Leg. 2. 6. 2.

<sup>(4)</sup> Ut onnes Arms Romanis legibus subditi sint.

do che solo i petti de Vandali avesser dovuto essere in ogni ela il propugnacolo del regno. La Religione Cattolica fu ristabilita in onore; le pene contro gli Ariani ed altri Eretici si rinnovellarono, e molti Mori con alquante tribù di Barbari passarono al Cristianesimo; poscia ristoraronsi le prerogative antiche del Vescovo di Cartagine (1), over ora sedea Reparato, che ivi congrego un Concilio di dugento dicciassette Vescovi nella Basilica di Fausto, violata già da Unnerico, per pregare Giovanni II.º di chiarire alquanti lor dubbj (2); ma quando la Lettera del Concilio pervenne in Roma, era già trapassato quel Pontefice.

S. XXVII. La Chiesa d'Affrica, già cotanto famosa pel Beato Agostino, avea brillato d'una luce novella per la persecuzione patita sotto i Vandali. San Fulgenzio di Ruspa, grande ammiratore di Roma ed illustre ornamento della 11. 490 sua patria, morì quattro anni prima della conquista di Be- A. 529 lisario, nè vide ritornare a' suoi splendori la Cattolica fede, per la quale avea tanto patito. Ma il Diacono Ferrando, discepolo di San Fulgenzio, teneva ora in Affrica il campo della scienza; e non solo Eugippio del Castel Lucullano di II. 860 Napoli lo consultava, ma la stessa Romana Chiesa l'interrogò sotto Giovanni II.º intorno alla disputa fra'Monaci Acemeti e gli Sciti, per la quale stavano tuttora in Roma, dopo la battaglia di Tricamara, Ipazio e Demetrio, Vescovi d'Efeso e di Filippi. S' esplorarono eziandio i pareri d'alcuni Vescovi d'Oltremare ; ma vinse l'opinione di Ferrando , il quale credette potersi accettare contro gli Acemeti la formola degli Sciti, che uno della Trinità patito avesse, ma

soggiungendovi la parola nella carne.

(1) Novella 131. Cap. IV. (17. Aprile 541).

<sup>(2)</sup> Epistola Africanorum Episcoporum ad Ioannem. Inter Concilia.

Giovanni II.º alla sua volta radunò un nuovo Concilio in Roma, ove piacque si fatta sentenza; e però il Pontefice, secondo questa, rescrisse all'Imperatore nel 25. Marzo 534, condannando gli Acemeti, ma raccomandandoli alla pieta di lui, sebbene troppo ringhiosi (1). Questa Lettera del Pontefice, per lievi sospetti notata di falso, fu valorosamente difesa come legittima da'niù savi : l'evento stesso ne prova la verità, perchè uniforme alle Professioni di fede, già nel 11.1120 precedente Libro esposte, non che al fatto di Giustiniano, che comandò inserirsi la Lettera di Giovanni ILº nella Seconda Edizione del suo Codice, pubblicata il 16. Novembre dello stesso anno 534, quando già Ipazio e Demetrio riveduto aveano dopo non breve assenza il Bosforo ; lodati oltremodo ed avuti cari dal Pontefice. Il quale più apertamente condannò, sì come Nestoriani, gli Acemeti, scrivendo a'Senatori Liberio, Avieno, Severino, Fedele, Opilione, Avito, Giovanni, Silverio, Clemenziano ed Ampelio, non A. 534 che a Senatore, cioè a Cassiodoro, Prefetto del Preto-

r.e (2).

\$. XXVIII. Non altre memorie ci rimangono delle molte fatiche di Giovanni II.º in pro della Chiesa Universale oltre le sue Lettere del 7. Aprile 534 a Vescovi delle Gallie (3) sulla causa di Contumelioso, Vescovo di Riez, accusato di molti e gravi dellui; a Preti dello stesso Contumelioso (4) ed a San Cesario Arclatense intorno allo stesso argomento (5). Quanto a Cassiodoro, il modo con cui amministrava egli a nuora sua Prefettura del Pretorio, non riusel punto in-

<sup>(1)</sup> Cod. lustin. Lib. 1. Tit. I. Leg. 8. De Summå Trinitate.

<sup>(2)</sup> Epist. III. Ioannis Papae II. Inter Concilia.

<sup>(3)</sup> Epiet. IV. Ejusdem Pontificis. Ibidem.

<sup>(4)</sup> Epist. V. Ejusdem. Ibidem.

<sup>(5)</sup> Epist. VI. Ejusdem. Ibidem.

feriore al suo nome. Nell'udire che Roma era minacciata dalla fame, volle andarvi da se per provvedere alla pubblica sussistenza ; indi lasciovvi l'eloquente Ambrosio a tenervi le sue veci (1). Tornato in Ravenna, gli scrisse del suo amo- 11.1060 re verso l'eterna Città, pel quale dice, d'aver egli volentieri sostenuto i disagi del viaggio, acciocche quel popolo nei beatissimi tempi de Regnanti non perdesse nulla degli antichi diletti (2). Egli è giusto perciò, che la Città risuoni delle lodi de nostri Principi, e si preghi la divina clemenza di conceder la salute a' Signori (3).

Di quali Principi e' parlasse, regnanti sull'Italia, male il discerno. Atalarico non fu giammai nominato se non solo e senza niuna menzione d'Amalasunta nelle Lettere scritte da Cassiodoro in nome del Re. Nella sua propria qualità di Prefetto potè tener altre vie, nè disgregar più la madre dal figliuolo; e così fece, scrivendo al Senato (4) non che a tutt'i Giudici delle Provincie per ammonirli di curare la riscossione delle Terze della duodecima Indizione II. 760 ( ossia del 534); affinchè la divozione de Possessori delle terre nota si rendesse a' Padroni del regno (5). Un' altra, ma non v' ha motto intorno a'due Regnanti, drizzò Cassio-

<sup>(1)</sup> Cassiod. Var. Lib. XI. Epist. 4. Ambrosio, V. I. Agenti vices. (2) Ideo enim peregrinationis incommoda . . . . intravimus , ut populus

ille antiquis delectationibus assuetus, beatissimis anananticu temporibus . . . . . perfruatur.

Idem , Ibidem , Epist. 5. Eidem Ambrosio.

<sup>(3)</sup> Urbs . . . . . laudes debet nosmonum Principus personare . supplicemus, ut primum nobis salurus poursonus elementia divina concedat. Id. Ibid. Eidem.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. XI. Epist. 4. Senatui.

<sup>(5)</sup> Per duodecimam Indictionem . . . . , quaternus et Possessorum devotio gratissima Domes innotescat.

Id. Ibid. Epist. 7. Universis Indicibus Provinciarum.

doro nella stessa Indizione a Giovanni, creandolo Cancelliero ed esponendogli le condizioni dell'Officio (1). Nelle Lettere, che seguitarono a queste, pote nondimeno Cassiodoro, in favellar di due Principi, accennare a Teodato e ad Amalasunta ne brevissimi giorni, che que regnarono insieme.

S. XXIX. Pieno d'alti sensi, ma guasto dalle solite sue ampollose declamazioni, con esempi tratti da pesci ed altri animali, fu l'atto d'indulgenza verso molti detenuti nelle carceri, che Cassiodoro liberò nel giorno del Santo Natale (2): nobile prerogativa d'un Prefetto del Pretorio. Allo stesso modo, venne allegando ragioni astronomiche intorno al Zodiaco, per dare un premio di settecento soldi a qualunque Corniculario avesse lodevolmente compiulo l'esercizio della sua carica nella Provincia del Sannio (3). Simili ricompense pose in favore de' Primiscrini della Campania (4). Inculcò a' Bruzi ed a' Lucani di pagare a Roma un tributo, che s'era pattuito in vece degli armenti, ond'erano debitori pel vitto della Città ; essendo glorioso, egli diceva, d'alimentar colei che fu la Regina del Mondo (5). Impetrò da' Principi (qualunque si fossero) cento libbre d'oro per sovvenire alle necessità della Liguria, e massimamente della città d'Asti; e però esortava il popolo a ringraziarli (6), facendogli sperare nuovi beneficj dagli

<sup>(1)</sup> Cassiod. Ibid. Epist. 6. Ioanni, Cancellario.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 40. Indulgentia.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 36. Anatholio, Cancellario Provinciae Saunti-

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 37. Lucino, Viro Clarissimo Cancellario Car-

<sup>(5)</sup> Gloriosum qu'dem Ronan pascere.

Id. Ibid. Epist. 39. Vitaliano, Viro Clarissimo, Cancellario LUCANIAE et BRUTIORUM.

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. Epist. 45. Liguribus.

stessi Principi, solo che i Liguri volgessero l'animo a' preparativi del fiorentissimo esercito (1); apparato guerriero, il quale sembra convenire più a' tempi di Tcodato che non d'Atalarico degli Amali. Grandi lodi finalmente diè Cassiodoro alla città di Como in Liguria, liberando i suoi cittadini dagli aggravi, che pativano a cagione de'cavalli deputati al corso pubblico (2).

Sì fatte larghezze in favor di quella Provincia dopo le vittorie di Belisario su' Vandali, accennano a' Franchi, verso i quali Giustiniano dirizzava la faccia dall' Oriente, sperando averli amici nell'impresa, che già meditava contro l' Italia. E già la conquista d'Affrica e di Sardegna riavvicinava i Romani eserciti dell' Oriente agli antichi territori dell'Imperio; vo'dire alla Spagna ed alle Gallic, del che non omise Giustiniano di favellare nella sua seconda legge del 13. Aprile, dianzi recata. Ma di ciò in appresso: qui II 1166 giova commendar Cassiodoro, che faceva rivivere le virtù antiche, alleviando i popoli d'Italia e proteggendoli contro le immanità de' pubblicani. Non si stancava di predicar la giustizia e l'equità nelle sue Lettere, pregando i Giudici di non allontanarsi dal retto sentiero ; d'ascoltar umanamente le preghiere ; di dar l'esempio de' costumi (3). Nè pretermetteva di ricordar loro l'amore pe' felici Principi (4); vano

presagio, s' e' parlava d' Atalarico e della madre.

<sup>(5)</sup> DOMNORUM clementia . . . . nunc ad apparatum florentissimi exercitus vota convertite.

Cassiod. Ibid. Epist. 46. LIGUARRUS.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 14. Gaudioso, Cancellario Provinciae LIGURIAE.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 9. Iudicibus Provinciarum.

<sup>(4)</sup> Excitetur nunc amor omnium circa Domnos felices. Id. Ibid.

§. XXX. Uguali felicità, per la fortuna del Principi, prometteva egli alle Provincie in un suo Editto (1), notable per la saviezza ed utilità degli avvertiment. Due altri Editti sopravvivono a Cassiodoro, per fermare i prezzi delle vettovaglie; l'uno (2) in Ravenna, l'altro (3) per la Flaminia. Tal era in que l'empi, tal è stata fino a d'i nostri la diigenza, il più delle volte misera, di volte con leggi assegnare il valore alle coste venali. Ne Cassiodoro contentavas; ran, secondo le discipline della sua eth, minacciava le verghe ad ogni contravventore, s'egli cocedesse le mete poste alle vettovaglie da Vescovi e dagli Olficiali appartenenti alla Prefeitura del Protorio.

L'anno, in cui Cassiodoro la tenne, fu l'ultimo non solo

a. 534 d'Atalarico Re, ma eziandio del Consolato in Occidente.
Paolino, il Giovane, della famiglia Decia, fuvvi salutato Console; in cui si spense la dignità, per la quale i Romani erano a tant'altezza saliti, e che dovea ben presto cessare anche nell' Oriente. I Fasti Consolari non di rado ripeterono
il nome de' Decj, onor del Senato e di Roma. Il Patrizio
Venanzio, commendato dal Re pe'molti suoi figliuoli, che
faceva esercitar nell'armi ed crudir nelle umane lettre (4),
fu padre di Paolino; diverso da Venanzio, prole di Li11. 491 berio (5). Nel crearlo Console, Atalarico scrisse a Paolino,
che nell' augusta Curia di Roma v'erano pressocche tanti
Deci, o parenti de' Deci, quanti Senatori,

<sup>(1)</sup> Rerum Donnes regnantibus omnia vobis justa, omnia moderata promittite.

Cassiod. Ibid. Epist. 8. Edictum per Provincias.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. XI. Edictum de pretiis custodiendis RAVENNAE.
(3) Id. Ibid. Epist. 42. Edictum pretiorum per FLANINIAM.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. IX. Fpist. 23. Senatui Urbis Romae.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 22. Paulino, Viro Clarosimo, Consuli.

S. XXXI. Vedemmo testè, che fra quelli, a cui scrisse Anni Giovanni II.°, v'era Liberio. Tornava egli d'Arles dove avea lasciato di se gran desiderio e rinomanza illustre per la 634giustizia del suo governo; per la vigilanza e per la saviezza, non che pel valore. La Basilica edificata da Liberio in Orangia, ch'egli volle far consacrare da San Cesario, ac- 11.1118 colse i molti Vescovi congregatisi per tal cerimonia in quella città, e diventò la sede d'uno tra' più famosi Concili delle Gallie, nel quale non semplici punti d' Ecclesiastica Disciplina, ma si diffinirono alcune più sustanziali verità del dogma Cattolico. Liberio sottoscrisse dopo i Vescovi agli atti del Concilio insieme con sette Illustri o Senatori, fra' quali si legge Opilione, già cotanto accetto ad Amalasunta, I Visigoti avevano altra volta insidiato alla vita di Liberio, e trafittolo di la dalla Duranza con un colpo di 11.1060 lancia; sua moglie Agrestia ed una figliuola già il credevano estinto: l'intera Provincia era in affanno, ma il Patrizio scampo, e credette doverne attribuire il merito a San Cesario. Così narra un testimonio di vista (1).

La Regina richiamò in Ravenna Liberio, il difensor delle Gallie contro i Franchi, non solo senza logliergii la Prefet- 11.1070 tura ( ivi andò il Conte Aram a tener le veci di lui ), ma preponendolo alla Milizia Presenziale (2): non alla vacan- 11. 1011 te, a cui era stato promosso il suo figliuolo Venanzio da Teodorico in qualità di Conte de' Domestici. Ecco Liberio, l'antico e fedele amico d'Odoacre, sovrastare al Presenzia- 1/1, che difendeano la persona d'Amalasunta; bella fiducia

<sup>(1)</sup> Meniani Presbyteri, Vita S. Caesarii, Lib. II. s. 8. 9. Apud Mabillon, A. O. S. B. Tom. I. Append.

<sup>(2)</sup> Ut nec Praefecturam, quam bene gessit, amitteret......et Dignitatem accepit Praesentialem.

Cassied. Var. Lib. XI. Epist. t.

Angi di G. C. 526-834 riposta dalla Regina in quel guerriero, che può dirsi essere stato l'ultimo a trattar l'armi Romane alla caduta dell'Imperio d'Occidente. Guardate, scrivea Cassiodoro a Sena-tori (1.) quest'uomo cost chiaro pe suoi meriti, cost piace-vole nella conversazione; bello per la dignità del volto, più bello per le sue ferite, venir fra noi dalle Gallic. Di lui riparlerò quando farommi a toccare degli Ostrogotici Concilj oltre l'Alpi.

S. XXXII. In quel medesimo anno della Seconda Prefettura di Cassiodoro fu tolto a' vivi Ecclesio, Arcivescovo Ravennate, compagno dell'Ambasceria e de' patimenti dell'il-11.1027 lustre Pontefice Giovanni I.º, fatto morire da Teodorico. Sotto Felice IV.º nacque un'acerba controversia tra Ecclesio ed il suo Clero intorno all'ordinazione de Sacri Ministri. al distribuire i redditi della Chiesa, massime di quelli che potevano esserle straordinariamente donati, ed alla maniera d'avere i conti dagli Economi. Felice volle ascoltare i contendenti, ed Ecclesio prontamente obbedì (2) con una moderazione, che non trovò imitatori presso alcuni dei suoi successori, avversi alla Sedia Romana e divenuti Scismatici col pretesto di non dover soggiacere ad alcuno i Vescovi d'una città quale Ravenna. Il Pontefice diè la sentenza, che riusci piuttosto favorevole al Clero; ed Ecclesio l'esempio non volgare d'accettarla senz'altre querele. Agnello Ravennate, il quale fioriva ne primi anni del nono secolo, ci conservò la Costituzione di Felice IV.º; da farne tanto più conto quanto più rari sono i Decreti e gli altri

<sup>(1)</sup> Respicite Patricium Liberium, communione gratissimum, meritis clarum, formă conspicuum, sed vulneribus pulchriorem.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Agnelli Ravennatis, Liber Pontificalis, pag. 95. et seqq. Edit. Muratori, Inter S. R. Ital. Tom. II. Part. 1.

Anni di G: C 526-

scritti di quel Papa. Ecclesio da indi in quà visse caro a que Preti ed a tutto il popolo, dopo aver vinto se stesso. Morì nel mese di Luglio 534, e gli succedette Ursicino.

Gio che v' ha di più notabile nella Costituzione di Felice IV.° sugli affari della Chiesa di Ravenna, è il divieto posto agli Ecclesiastici d'intervenire ne pubblici spettacoli. Diceva esser crudele opera, che assistessero ne Circhi e negli Anfiteatri, dopo aver recitato le celesti parole nelle Chiese. Con quanta pompa si celebrassero gli spettacoli, videsi nel Consolato d'Eutarico; ma non leggiamo, che sotto i Re Goti ne derivassero i tumulti e le stragi, onde Costantino-poli udivasi affitta, nè che Amalasunta pigliasse a protegger Cocchieri contro Cocchieri, od a violare in grazia d'alcuni tutte le leggi, al pari di Teodora. Il genio possente di Teodorico antimava la figliuola, che sapea raffrenare gli studj del Circo senza distruggerli, ed anzi prestando aiuto e favore al popolo, se rimanesse ne giusti limiti; ella, che ornava gli Anfiteatri, si come sappiamo aver fatto in Pavia.

§. XXXIII. Monumento più degno della sua gloria si dee riputar I Orfanotrofio, che Agnello Ravennate riferisce aver ella edificato in un luogo di proprio suo dritto, dove surse il Monastero di San Pietro dopo la cessazione dell'Arianesimo in Ravenna. Ma ciò che onora principalmente i tempi della Regina è la costruzione del Tempio di San Vitale, di cui anche oggi s'abbellisce Ravenna. Bugiarda fama soleva ne secoli trascorsi attribuirne la lode a Giustiniano ed a Teodora, quasi costoro l'avessero a proprie spese costruito, e poscia venuti fossero di Bizanzio per trovarsi presenti alla sua consecrazione. Gli antichi versi secolpii in San Vitale sulla tomba d'Ecclesio ed i ragguagli d'Agnello Ravennate na accertano, che da quel Vescovo cominciossi l'edificazione del Tempio depo il suo ritorno da Costantinopoli; et

di G. 6 526 però dopo la persecuzione de Cattolici e la morte di Teodorico. La magnanima tolleranza d'Amalasunta concede ad Ecclesio d'innalara quelle splendide mura, insigne ornamento di Ravenna, per le quali si spesero venti sei mila soldi, cioè trentaquattro mila scudi odierni d'oro.

A Giuliano, Argentario (si direbbe oggi banchiero), Ecclesio commise principalmente la cura d'edificar San Vitale. Cittadino di grande autorità fra'i Ravennati, e suocero di Bacauda, che anche s'illustro per la fabbrica del Tempio di San Michele in Ravenna. Ma i primi onori son dovuti a Giuliano, che alzò altresì dalle fondamenta l'augusta Basilica di Santo Apollinare; famosi monumenti dell'arte Romana e Cattolica, ma già mutata si pel gusto infelice di quell'età, e sì per l'invasione de' Gotici ed Ariani concetti nelle discipline Architettoniche. Toccai del Tempio di Santo 11. 824 Apollinare, ove mi sembra scorgere più forse la Gotica natura, che non la Romana d'Architettura; nè parmi del tutto aliena dalla Gotica, sebbene in assai minor grado, l'indole del Tempio di San Vitale. Questo, sebbene compiuto più tardi, levavasi nell'aria prima della morte d'Ecclesio e d'Amalasunta : donde apparisce l'errore di chi credette ravvisar l'imitazione delle forme Bizantine in San Vitale di Ravenna, e spezialmente delle forme di Santa Sofia. La quale non cominciò a riedificarsi da Giustiniano che nel 537. cinque anni dopo il disastro de' Vittoriatori e tre dopo la fine d'Ecclesio e d'Amalasunta. I Ravennati allora non aveano vaghezza ne bisogno d'imitar niuno fuori d'Italia : e, se qualcuno imitò, fu certo Costantinopoli quella che, dopo aver perduta l'aura dell'arti Greche, prese i suoi modelli da Ravenna e da Roma e da tutta la nostra penisola, si come ne fanno pruova gli edifici di Bizanzio costruiti alla foggia di

11.1141 Napoli, di Pozzuoli e della Campania, de' quali ho favellato.

S. XXXIV. Così stavano le cose in Ravenna, quando Belisario mostro Gelimere a Bizanzio. Le cure di Giustinia- 6. C no si vennero allora sempre più rivolgendo verso l'Occidente, ove giudicava che i Romani vessilli proseguir dovessero il loro trionfale cammino; ma stavagli a cuore l'Italia, e non gli era uscito dal pensicro la fuga tentata dalla Regina. Quando egli vide che da lungo tempo non si ragionava più dell'andata in Epidauro, il Castello di Lilibeo gli diè un pretesto alla speranza d'intimidir la Regina o di venire in qualunque modo a qualche fruttuoso accordo. L'Imperatore perciò fece le viste di non voler tollerare la ripulsa del Lilibeo; e, quasi ad aggravare i rimproveri, pose fuori le sue viete querele pel saccheggio di Graziana.

Spedi Alessandro Senatore in Roma per chiarirsi del vero stato d'Italia; poi dovesse l'Ambasciatore passare in Ravenna per esplorare il segreto concetto d'Amalasunta sotto il pretesto d'esporre queste con altre querele alla Regina. Obbedi Alessandro ; e giunto da Roma in Ravenna , ebbe occulti colloqui con essa : indi venuto pubblicamente innanzi a lei, recitò le seguenti parole contenute in una Lettera di Giustiniano: Il Castello di Lilibeo, che è nostro, preso da te con inquista forza, è tuttora nelle tue mani: a dieci Unni fuggiti dall'esercito Imperiale d'Affrica nella Campania il Goto Uliari, col tuo consenso, die ricetto in Napoli: 11.1138 per somma ingiuria eziandio lu recasti danni gravissimi alla mia città di Graziana. Giudica da te stessa dove abbiano finalmente a riuscire cotanti oltraggi (1).

A questa Lettera rispose con un'altra la Regina: Non è d'un animo generoso il muover liti ad un Re giovinetto e privo del padre, o Imperatore. Niun fondamento hanno

<sup>(1)</sup> Procep. De Bel. Got. Lib. I. Cap 3.

i tuoi richiami; dovresti anzi rammentare, che la querra contro i Vandali non si condusse a fine se non per gli auti de Goti coss di vettoeaglie come di cavalli. Senza la Sicilia, non aerebbe potuto l'armata Imperiale tenere il corso alla volta dell' Affrica; e nostra in vertia fu la vittoria si Vandali. A noi tuttatos negossi qualunque parte nella divisione delle spoglie. De dicci Unni fuggitivi non occorre facellare, quasi fossero un grand esercito, e, quanto a Graziama, se i Goti, peccarono, fiy questo I effetto dell'aver ignorato essi, che tua fosse la città, intenti, com erano, solo ad inseguire il Gepida. Ne tuo fu in alcun tempo il Castello di Libbeo: e tu in ogni caso acresti docuto darlo al Re Atalarico per compenso di quanto egli oprò, si come tuo socio, nella guerra Vandalio.

S. XXXV. Questi furono i palesi ragionamenti; ma i privati s'avvolsero in una caligine profonda, che le narrazioni di Procopio non valgono a dileguare, anzi l'accrescono, avendo egli confuse in un solo tempo le due Legazioni successive d'Ipazio e Demetrio, Vescovi, e d'Alessandro Senatore, con dire ch'e' s'erano accompagnati nel venir da Bizanzio e nel farvi ritorno : cose affatto lontane dal vero , e che, turbando l'ordine di que' si mal conosciuti eventi, raddoppiano la tenebría intorno alle occulte intenzioni d'Amalasunta, Imperciocchè afferma Procopio d'essere Teodato stato dalla Regina chiamato in Ravenna e costretto alla restituzione d'alcuni fondi usurpati a molti Toscani ed allo stesso Patrimonio del Re, poco appresso alla partenza degli Ambasciatori : cioè d'Ipazio e Demetrio ( essi avrebber do-ILILII vuto svelare a Giustiniano il partito, del quale parlai, posto da Teodato d'andare in Bizanzio ), e d'Alessandro, recatore d'una gran novità ; d'avergli, cioè, segretamente promesso

Amalasunta di voler mettere in mano dell' Imperatore tutta l'Italia.

Simili profferte, alle quali non risposero i fatti, si finsero certo in Costantinopoli, quando ivi si seppe dopo il ritorno d' Alessandro , essere morto Atalarico , e regnare Amalasunta con Tcodato. Qui seguono i rimanenti e non più credibili racconti di Procopio intorno al cieco fato, che sospinse la figliuola di Teodorico ad unirsi con Teodato, dopo averlo acerbamente offeso: ma prima di parlarne, debbo toccar delle leggi date in nome del giovinetto sventurato, la cui lunga tabe avea sommerso la madre in tanti affanni, ed inanimito Giustiniano a' suoi vasti desiderj della penisola Italiana. Secondo'i ragguagli d'Agnello Ravennate, mancò Atalarico nel 2. Ottobre 534, quando veramente Alessandro erasi partito d'Italia per alla volta di Costantinopoli. Uomo assai destro negli affari, e venuto in rinomanza per le pratiche da me accennate della pace con- 11.1132 clusa co' Persiani

S. XXXVI. L'Editto, che abbiamo d'Atalarico, va diviso in dodici Capi. E' presuppone, che altri ne avesse pubblicato il Re, oggi perduti, e che anche dell'avo Teodorico ve ne fossero stati (a'quali non perdonarono i secoli ), oltre l'Editto Generale pe' Goti e pe' Romani (1). Per tali certamente voglion tenersi gli Editti particolari di Tcodorico alla Sicilia. 11.1085 V'ha di coloro, dicesi nell'Editto d'Atalarico, i quali vivono con ferina sevizia, e che, fatto ritorno agli agresti principj, credono dover odiare feralmente ogni dritto dell'umana compagnta. Il Re perciò pose varie pene contro i vari de-

(1) Omnia Edicta tam nostra quam Domini Avi Nostri sub omni districtionis robore custodiri.

Cassied. Var. Lib. IX. Epist. 18. Edictum Athalarici Regis.

litti di chiunque invadesse le altrui terre; o v'affiggesse titoli e minacee: contro gli altri, che ingannassero il Principe col fine d'ottenerne Rescritti favorevoli; contro chi ardisses dividere i matrimoni altrui; contro gli adulleri ed i biganti, le concubine, i concubinarj : contro i violenti uccellatori delle donazioni; contro i malefici o sortilegi; contro i litiganti, che appellavano una seconda volta dopo le scatenze degli ordinarj Giudici: contro finalmente i violatori degli Editti de The Gott. Doveano i Sacioni contringere ogni contravventore a rispettar questi provvedimenti, che furono spediti al Senato Romano, affinche ivi si recitassero i dodici Capi dell'Editto, ed il Profetto della Città il facesse per trenta di leggere ne' luoghi più frequeuti di Roma (1); i Giudici poi dovessero far lo stesso in tutte le Provincie d'Italia (2).

Niun concorso conceduto erasi al Senato Romano in questa legge, se non d'ascollarla, quando ella giunse di Ravenna. Ma insieme con le pene, le quali rammentano all'o-mo l'imperfezione della sua natura, giunsero dalla Roggia i benefiej d'una generosa indulgenza, che Giovanni II.' e pareceli Oliminati avean chiesto in favore d'alquanti nobili Romani, sostenuti nel carcere per sospetti di non so quale sedizione. Lunga era stata la lor prigionta, e tutta la Cita vivea mesta per al diuturna calamità (3). La Regina comando a Salvanzio, Prefetto della Città, di porli subito in libertà; se rei veramente, ne andassero assoluti se innocenti, avessero il dritto di vendicarsi per nezzo delle leggi. Non meno

<sup>(1)</sup> Cassiod. Ibid. Epist. 19. Senatui Urbis Romae.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 20. Ad Universos Iudices Provinciarum.

<sup>(3)</sup> Longue custodiae poenă maceratos, ul cuncta Civilas mocrorem de illorum continuă calamitate contraxeril.

Id. Ibid. Epist. 47. Salvantio , V. I., Praefecto Urbis.

confortevole riusci l'altro comandamento d'Amalasunta, che si restituissero a l'Irofessori di Grammatica, d'Eloquenza e di Dritto gli antichi emolumenti, cessati per avara disusanza; fausto consiglio, di cui si seppe grado a Cassiodoro, che serisse al Senato d'appartener l'armi anche ai Barbari: sol de Homani essere il pregio dell'eloquenza e delle lettre.

S. XXXVII. Quì, dopo sì fatte allegrezze cominciano i paurosi giorni, e si dischiude a nostri sguardi l'orrida scena degl'inganni di Teodato verso Amalasunta. S'egli è vero, che gli elogi ed i doni (già ne favellai) della Regina verso 11.1062 il cugino fossero stati posti da esso in obblio per la susseguente condanna, di cui mostrasi cotanto preoccupato Procopio, egli dee certamente aversi per falso, che Teodato prima della morte d'Atalarico fosse marito di Gudelina; la quale divenne Regina, st, e sua moglie, ma dopo la morte d'Amalasunta : ed i due figliuoli, Teodegisclo e Teodenanda, nacquero a Teodato da una prima sua moglie, di cui non si sa il nome. Strane cose raccontava Procopio intorno II. 305 a' patti, pe' quali Teodorico ed Odoacre regnar doveano entrambi amichevolmente in Italia: più strane or ne racconta intorno alla semplicità, con cui avrebbe Amalasunta offerito il regno a Teodato, purchè si contentasse d'averne il nudo nome, rimanendo appo lei l'autorità. Se la Regina cadde nella demenza di credere, che ciò fosse possibile, per fermo ella non volle nè potè voler dare il regio titolo ad un' altra donna, che venisse a sederle accanto con pari grado, sebbene onorario, e con pari dignità. Più onesto ad Amalasunta sarebbe tornato il partito d'abbandonar per sempre l'Italia, e di fuggir alla fine in Epidauro.

Indifferente agli occhi della Regina riusciva qualunque altro non legittimo legame, che avesse potuto stringere TeoAnn di G. C 526dato con Gudelina quando venne meno Atalarico. Non l'amore verso un nomo innoltrato assai nella vita sembra essere stato il consigliero d'Amalasunta, ma la credenza di potersi contro una parte dei Goti appoggiare sopra un uomo ricchissimo, e padrone d'una delle più nobili Provincie d'Italia; sopra un uomo educato nelle scienze e nelle lettere, nelle vene del quale scorreva il sangue degli Amali. Troppo giovine a quell'ora dovera essere Teodegischo, di cui la sorte ci rimane oscura del tutto, e ci è ignoto s' ei fosse migliore o no di suo padre Teodato.

Derisoria parve senza fallo a costui la proposizione, che dovesse regnar solo di nome, se veramente fugli fatta; ma che gli fosse fatta, niuno da esso in fuori l'udi ; ed egli ben potè inventarla, quando si credette il più forte. Quantunque a' più accorti s' appanni l' intelletto nell' approssimarsi della loro ruina, pur egli sarebbe mesticri d'altri testimoni che non di Teodato per credere spento in Amalasunta ogni lume di ragione, s'ella pensato avesse di tanto schernire il cugino quanto risulterebbe da' detti di Procopio; e l'ambizione di lei sarebbe stata più stolta de' patti, che questi attribuisce a'due Re degli Ostrogoti e degli Eruli. Ad Amalasunta non mancavano buone ragioni a sperare, che Teodato aderisse lcalmente alla parte di lei, mettendo in comune gl'interessi e le cupidigie del regno fin qui elettivo, al quale finalmente avea Teodato più dritti presso i Goti, che non una donna, tuttocche nata da Tcodorico. Qui ella s'ingannò; ma di quì nacque l'opinione presso molti Scrittori (fra quali nominero Goffredo di Viterbo, fin dal duodecimo secolo (1), e, per cagion d'onore, il Maffei (2)), ch'ella, nelle cui

<sup>(1)</sup> Godefrid. Viterb. apud Muratori , Sc. Rer. Ital. VII. 382.

<sup>(2)</sup> Maffet, Ver. illustr. Lib. IX.

mani stavano la forza del reguo ed il favor de Romani, sposato avesse il cugino, sperando averne figliuoli.

Anni di G. C. 526-534

Ed io non gl'incredibili ragguagli pervenuti a Procopio sugli arcani colloquj, a cui mancarono gli ascoltatori, ma si accetto quest'opinione, fondata sull'indole delle femmine, il cui perpetuo danno sta e starà sempre nel credere, che il dono della propria mano muterà gl'incostanti cuori de'più malvagi uomini, spezzando i loro vincoli precedenti con qualunque altra donna. Intorno a ciò che non avrebbe promesso, che non avrebbe giurato Teodato? So che nè Giornande, nè alcuno degli Scrittori contemporanei pervenuti alla posterità parlarono di queste nozze; ma essi non ci tramandarono se non qualche fuggevole parola intorno ad Amalasunta; e gli sponsalizi aveansi a tener per qualche tempo celati, onde rafforzarsi nel regno, procacciando la benevolenza della maggior parte de' Goti contro gli altri, che aveano sempre rimproverato alla Regina di volersi clla rimaritare col fine di metter loro il giogo sul collo.

§. XXXVIII. Alcuni di si fatti Goti, cotanto avversi a lei, non avranno trascurato di spargere, che i giorni d'Alalarico crano stati recisi dalla madre. Non v'era sorta di novelle e calunnie, che i nemici d'Amalasunta non inventassero; quanto più assurde, tanto più ammesse avidamente da chi sperava d'aver parte nel governo sotto un nuovo regno, non più soggetto alla Regina. I parenti e gli amici de 're potentissimi Goti fatti trucidare da lei, piacevansi a propagar oltre l'Alpi tali romori, che dilettavano l'odio de Franchi verso Amalasunta. In mezzo a tante animosità, e già chiarita de' molti desiderj di Giustiniano, ella condusse Teodato in sul Trono, il giorno appresso alla morte del figliudo, parendole non essersi altro modo a combattere le cupidigie Bizantine. Marcellino Coute non parlò nè del regno nè del

matrimonio, ma pare che tutto avesse compreso in una sola parola, quando egli disse d'essere Amalasunta la creatrice di Teodato (1).

In tal guisa egli, che apprestavasi a fuggir dall'Italia, s'udi gridato Re de'Goti e si vide accolto nel Regale Palazzo di Ravenna; del che Amalasunta diè i ragguagli al Senato Romano per mezzo di Cassiodoro, dicendo: La dolorosa perdita del nostro diletto figliuolo ci vinse l'animo st, che noi non trovammo più conforto se non immergendoci ne pensieri di pubblica utilità. Prima che noi lo perdessimo, l'autore d'ogni misericordia e d'ogni castità (2) ci avea riserbati gli affetti del nostro maturo fratello. Noi cercavamo un sostegno alle cure nostre Regali (3): ma chi più del felicissimo Teodato avrebbe potuto aiutarci a portare i gravi pesi del Regno, ponendo in comune i suoi co'nostri consigli? La comunione del regno dimostra i costumi (4); e però noi aprimmo il nostro Palazzo ad uno del sangue nostro, ad un Principe generato dagli Amali (5). Egli è paziente nell'avversa fortuna e mode-

<sup>(1)</sup> Amalasuntham, creatricem suam, de regno pulsam...occidit.

Marcel. Comes, Chronic. ( A. 554. Justiniano IV. et Paulino Consulibus ).

<sup>(2)</sup> Auctor ille castitatis et misericordiae singularis, qui nobis primaevum grat subtracturus filium, maturi fratris reservavit affectum.

Cassiod. Var. Lib. X. Epist. 3. Senatui Urbis Romae Amalasuntha Rugina.

<sup>(3)</sup> Quaesivimus Regales curas quo solutio fulcirémus.

<sup>(4)</sup> Communio regni mores asserit.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> RESERAVINUS itaque, Deo juvante, Palaria viro nostri generis claritate conspicuo . . . . Amalorum stirpe . . . .

Id. Ibid.

sto nella prospera (1): la sua erudizione risplende nelle civili, ma più nelle sacre discipline, per le quali s'innalza l'uomo a contemplare Iddio, sorgente d'ogni virtù e d'ogni diritto. Questo germe degli Amali ha l'animo facile alla compassione, pronto all'ospitalità; e, per quanto egli spendesse ne' suai larghi conviti e nell'arricchir co'doni la sua Chiesa privata, sarebbesi detto essere stata questa una frugalità. Il suo censo per celeste rimunerazione cresceva (2). Esultate . Padri Coscritti : voi avreste dovuto desiderar lo innanzi che noi l'avessimo eletto. Egli è sempre padrone di sè (3): ha sempre innanzi agli occhi la gloria de' suoi Maggiori e l'esempio di Teodorico.

Niun motto si fece di Gudelina, che sarebbe stato necessario, s'ella fosse divenuta Regina ed uguale negli onori ad Amalasunta. L'aperta confessione della privata Chiesa di Teodato è testimonio del suo Arianesimo. Quanto a quella, che la Regina chiamava larghissima frugalità del nuovo Re, non si può sospettare, che qui l'avare voglie a lui rimproverate da Pro copio fosser coperte con vocaboli onesti: ma si fa cenno certamente a suoi molti fondi e Coloni. aventi la stessa natura di quelli pertinenti al Privato Patrimonio del Re, con gli stessi o con poco minori privilegi. Già dissi, che questi fondi e Coloni s'appellavano in Italia 11. 238

<sup>(1)</sup> Patiens in adversis, moderatus in prosperis. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> In hospitalitate promptus, in miseratione piissimus..... Veniamus ad illam PRIVATAE ECCLESIAE largissimam frugalitatem, quae tantum procurabat donis abundantiam, conviviis copiam...., sic cum multa expenderet, census ejus caelesti remuneratione crescebat.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Olim rector sui.

Id. Ibid.

A an di G. C 526

Fiscali: detti anche Tamiaci nel Codice non che nelle Novelle di Giustiniano. Quanto a Teodato, egli parimente scrises a Senatori con la penna di Cassiodoro; e rammento le liti contro esso intentate, che non disse d'aver perdute, ma d'averle dovuto trattare secondo il dritto comune (1); della qual cosa riferiva grazic alla sapientissima donna, lodandola per l'ingegno, pe costumi, per l'eloquenza e per un ammirabil dottrina, la quale copiosamente si diffondeva in varie lingue (2). Ma, quasi ad altro s'accernasse, ascoltaronsi le seguenti parole nella Leitera: La Regina mi colle consorte nel regno, acciocchè non le mancasse un fedela ciuto, ed a me acconciamente si confervise a l'avic Imperio (3).

Cost pensava Teodato; nè Amalasunta l'ignorò giammai; nè la memoria della sua giustizia nel costringerlo a stare in giudizio col dritto comune fu la vera od almeno la sola cagione della calamità di lei, sì come parve a Proconio.

S. XXXIX. Amalasunta (4) e Teodato (5) non indugia-

<sup>(4)</sup> Causas enim, ul scilis, june commun nos fecti dicere cun privatis.

Cassiod. Ibid. Epist 4. Senatui Urbis Romae Theodahadus Rex.

<sup>(2)</sup> Quis possit edicere quantă pietate, quanto morum pondere decoretur?.....Ejus doctrina mirabilis per multiplices linguas magnă ubertate diffunditur.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Consortem me regni..... ut nec illi deesset fidele solatium, et noma avrium congrue praestaretur Industrium.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. X. Epist. 1. Instiniano Imperatori Amalanuntha Regina.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 2. Iustiniano Imperatori Theodahadus Rex.

rono a spedire una Legazione in Bizanzio, cost per dar contezza del nuovo regno all'Imperatore, come per doniandargli la continuazione della pace. Amalasunta scrisse in oltre a Teodora, salutandola, e facendole i più lieti auguri (1). L'uno (2) e l'altra (3) parimente con apposite Lettere pregarono Giustiniano di permettere, si trasportassero nell'Italia i marmi, elic la Regina per mezzo di Calogenito fatti avea comperare in Oriente; scrivendogli esser gloria dell'Imperio tutto quel che giovar potesse all'ornamento d'Italia. Gravi dubbj frattanto surti erano in Bizanzio intorno ai consigli d'Amalasunta, nel easo ch'ella rimanesse priva, come da lungo tempo eredevano i Medici, del figliuolo. I segreti colloqui del Senatore Alessandro non aveano potuto non contemplare un si prossimo avvenimento; laonde Giustiniano deputò Pietro in Italia per cogliere il frutto di questa morte, sempre sperando che la Regina volesse fiualmente veleggiare alla volta di Costantinopoli.

Era Pietro nato in Tessalonica, e lo chiamavano Illirico, non perchè fosse, ma perchè la sua patria e tutta la Maccdonia atotisatavano al Prefetto del Pretorio per I'lliria. Ucmo grave e prudente, di colti e facili costumi, adorni d'una rara eloquenza e del dono della persuasione, la quale scorreva dalle sue labbra. Trattò cause nel Foro; e, divenuto caro a Giustiniano, si vide antiposto a molti uel difficile incarico d'indurre la figliuola di Teodorico a lascière il regno. Pietro di poi pervenne a' gradi supremi di Maestro degli Officje di Patrizio, da' quali ebbe il nome presso la posterità, e serisse Istorie, che non pervennero a noi, ec-

<sup>(1)</sup> Cassiod. Ibid. Epist. 10. Theodorne Aug. Amalasuntha Regina.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 8.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 9.

Anni di G. C. 526cetto alcuni frammenti. Fu notato di grande avarizia, onde v'erano al lagrimevoli esempi nella Reggia; ma niuno, per quanto si sappia, l'accusò d'alcun delitto commesso per la smania de' danari. Doveva egli calcar in Italia l'orme d'Alessandro, fingendo esser venuto per le controversie del Lilibeo e di Graziana, onde parlare segretamente con Amalasunta intorno al modo migliore d'allontanarsi ella dall'Italia. Or e' si chiari ben presto, avendo incontrato nel suo viaggio i Regi Legati a Giustiniano, da' quali seppe d'essere morto Atalarico e d'aver questi avuto per successore Teodato insieme con Amalasunta. Pietro, incerto del suo cammino, riferi le novità occorse a Giustiniano, e ristette in Aulona sul Mare Ionio.

§. XL. Teodato intanto dissimulava ne' primi giorni del suo regno, mostrandosi pieno d'equità e di moderazione. Fece seriver da Cassiodoro a Teodosio, Soprantendente del suo Patrimonio, che il Re avrebbe avuto da indi in qua pensieri affatto diversi da quelli dell' uomo privato: che se fino a quel di Teodato era stato costretto a difendere con fermezza i propri dritti, ora egli, mutato il proposito, pretendea di mitigar il passato con la elemenza (1), comandando a que della sua casa l'umanità verso lutti; di mettere in disparte qualunque presunzione od insolenza: di trattar le liti secondo le comuni leggi, ed innanzi agli ordinary Magistrati. Voler egli cominciar le riforme dello Stato da quelle di sua famiglia; cost gli altri mon ardirebber peccare, veggendo la seceriti delle do-

<sup>(1)</sup> Mutavinus cum dignitate propositum; et si autea fusta districte defendimus, nunc elementer omnia mitigamus.

Cassiod. Variar. Lib. X. Epist. 5. Theodosic, homini 800, Theodohadus Rex.

mestiche discipline presso il Principe: badassero tutti coloro, i quali gli apparteneano, ad accrescere la sua fama con la loro modestia (1).

Si lieti esordi non ebbero un lungo effetto. Il Re cominciò ben presto a non più ascoltare i consigli della Regina, ed a segregarla dagli affari, sebbene vivesse con lei nello stesso Palazzo; allontanò da essa i più fedeli amici, e, fatto più ardito, ne uccise alquanti, sì come narra Procopio. Non altro sollievo rimase alla sventurata donna degli Amali se non la compagnia e le lagrime di Matasunta, sua figliuola, unico pegno, che or sopravvivea, del suo matrimonio con Eutarico. La regia vergine apprese fin dalla sua più tenera gioventù a sopportar gli oltraggi della fortuna, che giammai non placossi al tutto con lei; e quando l'Italia passò in altre mani, Matasunta pati, come dirò, nuove sventure innanzi che la sua condizione si facesse più comportabile.

L'eco lontana ed ingannatrice, che s'ascolta de fe d'Italia in Gregorio Turonese, fa credere d'essere ne'p rimi albori del regno di Teodato morta la Regina Andel'aeda .. madre d'Amalasunta. I bisbigli accreditati da paren'a de tre-Goti uccisi furono dopo lunga stagione accolti da quello. Scrittore (ignoro quale nel propagarli fuori d' Italia fossestata la volontà o l'opera di Teodato), si ch' egli narrava d'aver Amalasunta nel sacro calice preparato il veleno ad Audefleda; e che questa essendo repentinamente morta. nel berlo, avessero gl' Italiani (2) costituito in Re loro Teo-

<sup>(1)</sup> Augete famam nostram per patieutism vestram, Cassiod, Ibid.

<sup>(2)</sup> Quo illa hausto, protinus mortua col . . . . Indignantes ergo liat.

dato, inorriditi per tanto delitto. Alla quale menzogna lo stesso Turonese avrobbe contraddetto, se avesse avuto sotto gli occhi le Lettere testè riferite di Cassiodoro al Senato Romano, in nome de due Principi.

Il Re non guari stette ad apparir tutto intero. Accomunò gl'interessi propri con quelli de'Goti nemiei d'Amalasunta, i quali chiedeano vendetta del sangue da lei versato de'tre potentissimi, onde io più volte feei parola. Erano in gran numero i parenti di costoro, e splendeano pe' primi onori del Regno. Teodato prese in mano la loro eausa, ed in poelu di venne a tale, mentre Pietro aspettava in Aulona le risposte di Giustiniano, che parvegli doversi tronear gl'indugi e porre in disparte i rispetti. Nel Lago di Bolsena, il quale appartenea certamente al suo vasto Patrimonio Toscano, galleggiava in altra età un' isoletta, che poi fermossi non Iungi dalle boeelie del Marta: in questa sorgeva nel tempo de' Goti un munito Castello, padrone di quelle sponde, circondate intorno intorno da rupi biancastre. Amalasunta, tratta per volcr di Teodato dalla Reggia, e non so se divelta dalle braccia di Matasunta o se accompagnata da lei, si vide rinchiusa in tal Castello, invano piangendo il fallo d'aver creduto a quell'uomo e collocatolo accanto a se nel Palazzo di Ravenna.

S. XLI. In principio sperava Teodato di far credere, che volontario fosse stato il viaggio della Regina verso il Lago; e forse anch'ella non comprese, nell'incamminarvisi, d'andarvi prigioniera. Ma finalmente il Re comandolle di scrivere a Giustiniano, ehe niun male aveale Teodato recalo,

contra hanc mulierem . Theodadum Regen Tescare invitantes , super se regem statuunt.

Gregorius Turonensis, Hist. Franc. Lib. III. Cap. 31.

sebbene pessimamente da lei dianzi abborrito. Obbedi ella, non più dubbiosa della sua sciagura : e Teodato nella medesima sentenza inviò Lettere all'Imperatore, deputandogli per la seconda volta non poclii Ambasciatori, fra quali primeggiavano Liberio ed Opilione. Così pensava il Re d'aver occultato il vero agli sguardi umani, e massimamente a que' di Liberio, il cui gran nome sembravagli un forte usbergo a difendersi da qualunque imputazione. Ma il Capitano de' Presenziali d'Amalasunta non avea si ottusa la vista da non iscorgere i pericoli, che la minacciavano, e gl' indegni agguati ov' ella cra caduta. Se Liberio contentossi di recare le scuse di Teodato in Costantinopoli; ciò avvenue perchè giudicava non poter soccorrere in altro modo la Regina, se non tenendo Teodato in freno con la paura, che questi avea di Giustiniano.

E però, come fu giunto in Aulona co' Colleghi, espose a Pietro di Tessalonica i nuovi casi della Regina; poscia, pervenuto in Bizanzio, narrolli a Giustiniano, secondo il vero. I compagni gli consentirono tutti, eccetto solamente Opilione, il quale s'ostinò molto in affermare, non esser Teodato di nulla reo al cospetto d'Amalasunta. Pe'racconti sinceri di Liberio l'Imperatore, che avea già imposto a Pietro di prendere la Regina sotto la protezione dell'Imperio, gli rinnovò tali comandi, o nd'ella stesse di buon animo. A Pietro nondimeno vuole Procopio aver segretamente commesso Teodora in Bizanzio di far uccidere Amalasunta: troppo audace sospetto contro la fama dell' Ambasciatore. Lo stesso Procopio, che appone quelle perfide brame all'Imperatrice, confessa d'essergli rimasti oscuri affatto i modi tenuti da essa per attuarle.

Al mese di Novembre dell'anno 534 il più tardi vuol ri- A. 534 ferirsi l'esilio d'Amalasunta, non al 30. Aprile 535, come

pretende Agnello Ravennate: quasi Pietro Tessalonicese, partitosi di Costantinopoli quando vi s'ignorava la morte d'Atalarico, avesse dovuto per lunghissimo spazio di tempo non ricever Lettere di Giustiniano in Aulona, dopo essersi conosciuta l'esaltazione d'Amalasunta e di Teodato al Trono, per mezzo de' primi Legati. L'arrivo di Liberio e d'Opilione in Aulona, ove s'imbatterono in Pietro, ci chiarisce che Amalasunta regnò per pochi giorni , quanti ne intercedettero fra la prima e la seconda Legazione (1).

S. XLII. Pochi giorni altresì durò la prigionta d'Amalasunta (2). Quanto più approssimavasi Pietro, tanto più la fazione de' Goti protetta da Teodato s'accendeva, e minacciava la Regina. Si diceano perduti, s'ella scampasse; nè riusci difficile il persuaderlo al vile Teodato, che non potea più pagare se non coll'ingratitudine i beneficj ricevuli. Qual sicurezza dover essi avere, se dopo si violente offese lasciasser viva la Regina, perchè aspirasse alla vendetta? L'Imperatore già commuoversi; già Pietro con artifici e con danari venirle in soccorso: e chi sa qual esito avranno avute in Bizanzio le parole di Liberio e d'Opilione in nome del Re, troppo sommesso per verilà e troppo sollecito di piacere a Giustiniano? Perchè quelle scuse all'Imperatore , o quali dritti dopo Teodorico può

<sup>(1)</sup> Theodatus, collati sibi immemor beneficii, rost mes alaquot esm in balneo strangulari praecepit.

Historia Miscella, apud Muratori, Scrip. Rev. Ital. I. 104.

<sup>-</sup> Mortuoque Athalarico, mater sua, Theodatum consobrinum suum regni sui participem faciens, non post multum, ipso jubente, occisa est. Iornandes, De Regnorum successione, apud Muratori, Ib. I. 241. (2) In insulam laci Businessis cam exilio relegavit, ubi raucessinos pas

in tristitià degens ab ejus satellitibus in balneo strangulata est.

vantar l'Imperio sull'Italia? La virtu de Goti conquistolla, e difenderla saprà la spada non di quelli tra noi, che obbedir poterono ad una donna, ma d'ogni Goto, che rimpiange i tre prestantissimi uomini, uccisi a tradimento, ne quali stavano la salvezza e lo splendore della nostra gente. Amalasunta è donna Romana: s'affrettino i più generosi a punirla, ed a lavar nel suo sangue l'iquominia, ond ella pretendea coprire il nome glorioso e sempre rispettato de Barbari.

Consentì a que' detti lo sconoscente, il quale già si trovava in sul pendio del delitto. E tosto, non appena elie Pietro di Tessalonica giunse in Ravenna (è Procopio che il narra) i novelli amici di Teodato senz'altre dimore avventaronsi sull'isola del Lago, e strangolarono Amalasunta nel bagno. Infame resto presso la posterità il nome dell'isola : ma invano vi si cerca oggi una qualche reliquia dell'esecrato Castello, e non altro vi avvanza se non qualche umil tugurio di pescatori. Alto cordoglio per la codarda strage occupò le menti così de'Romani come della più gran parte de' Goti ; la compassione per Amalasunta si propagò d'età in età, e le leggende del Medio-Evo, che furono co- 11.10:6 tanto severe od oltraggiose verso il genitore, non ehbero che l'accento della stima e del dolore verso la figliuola. Ella piacque a' Romani, e si fe' perdonare il sesso dalla nraggior parte de' Goti, avendo per mezzo de'suoi Capitani serbato illeso l'Imperio di Teodorico, eccetto la Spagna e la Gallia Visigotica, tenute da esso, ma non aggregate a'suoi Regni. Lieti nel nome d'Amalasunta combatterono gli Ostrogoti sul Danubio, e si fecero temere di la dall'Alpi; l'abbondanza e la pace regnarono in Italia; rifiori la Sicilia; le Dalmazie obbliarono il pericolo, che sempre sovrastava loro da'vicini. Così non avesse lasciato ella opprimere i Van-

dali. Amò gl'ingegni e le lettere; amò le ingenue arti: l'idea del bello informavala, ed ella il trovava principalmente nel mondo Greco e Romano, quantunque dalle rive del Danubio traesse illustri esempi di fortezza nella sua razza, e nobili memoric di virtu cavalleresche nel suo popolo.

Oueste virtu sventuratamente non valsero a preservaria da'furori de' nemici, e dall'impeto delle passioni avverse: ma que che l'uccisero non la dispregiavano, consapevoli della virilità dell'animo, e che mano più ferma della sua non avrebbe governato i destini d'Italia. Donna d'incliti pregi, non giunta pur anco al suo trigesimo nono anno ; scorta e prudente : padrona de' cuori se parlava in molte favelle, ma schiva nelle parole, nè mai sì possente come per la scienza di risparmiarle con dignità e di taccre a proposito. La sua erudizione attesta le eure, che prese Teodorico nel farla educare da'più insigni maestri di Roma e di Ravenna; e però ella increbbe a' Goti più spasimati della Barbarica natura. Ebbe il senso squisito nello scegliere gli uomini più opportuni a qualunque uopo, eccetto il solo, che dee distruggerle, si come avviene alte donne; represse i soprusi, e puni le prevaricazioni, predicando ed avendo cara la giustizia.

Sol nella mente d'Amalasunta si radicò il pensiero, che dopo una qualche generazione i Goti si potessero incorporar ne' Romani. S' ella fosse stata lungamente sul Trono d'Italia, l'alto concetto si sarebbe recato forse ad atto, e cost parimente sarebbe avvenuto agli Eruli d' Odoacre; popoli entrambi, privi di guidrigildo, e però, come già dissi, ac-II. 174. conci molto ad unificarsi co' vinti. Amalasunta il tentò : ma di questa gloria, che mancò al padre, privolla Teodato, il quale venne ridestando contrari sensi ne Gotici petti, donde scoppiò la fiamma che divorollo, e trasse il regno alla perdizione.



Di tante doi, che ornarono Amalasunta, sembro essere una funesta contrapposizione la sua brama del regno: ma per chi nacque degli Amali non era virti il cederlo con imbelli accordi ad alcuno; e la prepotenza de casi nol comandava. Ben la Rugina difeso avea il regno fin qui, e l'avrebbe sempre difeso: ella sperava continuarlo nella sua stirpe, se avesse prole, o tramandarlo a Teodigisclo, la cui aspettativa sarebbe stata indegnamente abolita dal padre, ove le pratiche di cedere all' Imperatore la Toscana si fossero effettuate. Teodato non dimentico i benefici della Regina, che dopo aver obbliati gli affetti pel figliuolo: poscia, quasi a sommergere in se tutt' i rimorsi, proruppe in nuovi eccessi contro chiunque aveva in pregio la rimembranza d'Amalasunta: e tosto e die la mano, calda tuttora di sangue, a Gudelina.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO QUARTO.



## LIBRO QUARANTESIMO QUINTO. SOMMARIO.

| S. 1.   | Sconlitta d'Erminfrido,<br>Re de Turingi. Fuga<br>di sua moglie Ama-<br>laberga presso il Re<br>Tondato.                                         |                   | Legge de Ripuari.<br>Leggi personali de vari<br>popoli Barbarlei. Te-<br>stamenti presso l Ri-<br>puari.                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş. n.   | Arti Romano-Gotiche<br>introdotte da lel pres-<br>so i Turingi.                                                                                  |                   | Legge de Bavari.<br>Giunte alla Legge Sa-<br>lica.                                                                                          |
| g III.  | Insidie di Teodorico, Re<br>de Franchi, contro suo<br>fratello Clotario, Santa<br>Radegonda.                                                     | g. xv.            | Concilj celebrati dagli<br>Ostrogoti nelle Gallie<br>Menzione delle scuole<br>d'Italia.                                                     |
| ş. IV.  | Indegnità patite da Clo-<br>tilde , Regina de'Visi-<br>goti. Morte di suo ma-                                                                    |                   | Morte e testamento di<br>San Remigio. Dritto<br>chiamato di regalia.                                                                        |
| g. v.   | rito Amalarico. Fine di Teodorico, fi-<br>gliuolo di Clodoveo.<br>Gli succede Teode-<br>berto, suo figliuolo,<br>che sposa la Romana             | g. XVII.          | 1 Re Clotario e Childe-<br>berto necidono i te-<br>neri figliuoli del pre-<br>morto loro fratello<br>Clodoulto, San Clo-<br>doaldo.         |
| g. VI.  | Lettere di Glustiniano<br>Imperatore a Teode-<br>berto. Hisposta del Re.                                                                         | S. XVIII.         | Se Clotario, per effetto<br>di rimorsi, avesse fab-<br>bricato il Templo Go-<br>tico di San Pietro in                                       |
| S. VII. | Guerra Burgundica. Fi-<br>ne del regno, e pri-<br>gionia del lle Godo-<br>maro.                                                                  | 8. XIX.<br>8. XX. | Roano.  Progressi de'Visigoti nel-<br>la civiltà e nell'arti.  Sdegno di Glustiniano                                                        |
| ş viii. | Condizione de Romani<br>delle Gallie sotto i fi-<br>gliuoli di Clodovco.<br>Guidrigildo imposto<br>a' Borgognoni ed a'Vi-<br>sigoti da' Franchi. | y. A.S.           | Imperatore nell'udir<br>la morte d'Amalasun-<br>ta. Pubblico dolore in<br>Roma. Sdegno di Teo-<br>dato contro il Senato<br>e Popolo Romano. |
| S. 1X.  | Formole dette d'Angiò.                                                                                                                           | 8. XXI.           | Moto delle Gotiche sol-                                                                                                                     |
| . A . 2 | Teodorico di Clodoveo<br>rivede ed amplia tutte                                                                                                  |                   | datesche verso Roma.<br>Vaccene,                                                                                                            |
|         | le varie Leggi de' po-<br>poli a lui soggetti, nel<br>Parlamento di Scialon.                                                                     | 3. XXII.          | Ginstiniano scrive a Teo-<br>dato per mezzo d'Era-<br>cleano, Prete. Rispo-                                                                 |

| s. xxi | ste di Teodato e di S. XXXI. Disposizioni civili ed E-<br>Gndelina. Oscuri detti di Cassio-<br>doro, malamento rife-<br>frica.                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | riti all' uccisione di \$. XXXII. Fine d'Epifanio di Co-<br>Amalasunta, Fan cen-<br>no a Matasunta. Fan cen-<br>pone invece di in                                     |
| S. XXI | V. L'Imperatore s'impadro-<br>nisce di Sirmio e del-<br>la Seconda Pannonia, Sandria.                                                                                 |
|        | spogliandone Teoda- § XXXIII. Coperta natura d'An-<br>to, Ne dichiara Me-                                                                                             |
|        | tropoli Tauresio, col S. XXXIV. Giustiniano muta le Pro-<br>nome di Prima Giusti-<br>niana. Il Sinecdemo<br>di lerocle. Giustiniano di lerocle. o ristringendole a ua |
| S. XX  |                                                                                                                                                                       |
| g. XX  | gia di Bizanzio. potestà civile con la                                                                                                                                |
| S. XX  | VII. Leone di Cliicia. Suo militare. estorsioni. Prisco di S. XXXVI. Legge sulle possessioni Emesa, faisario.  Tamiacha.                                              |
| g. xx  |                                                                                                                                                                       |
| S. XX  | IX. Morte di Giovanni II.º ra Gotica.  Gli succede Agapito. S. XXXIX. Fozio, figliuol d'Anto- Legazione d'Eraclio, nina, e Console Coli-                              |
| g. XX  |                                                                                                                                                                       |

## LIBRO QUARANTESIMO QUINTO.

GUERRA TURINGICA E BURGUNDICA. LEGGI DE BAVARI E DEI RIPUARI. CONSOLATO DI BELISARIO. TEODATO, RE D'ITALIA.

## Anni 526-535.

S. I. Amalaberga degli Amali, sorella del Re Teodato e Anni non migliore di lui, andava raminga in quella stagione, lun- G. C. gi dal suo regno della Turingia. I fatti non aveano risposto alle grandi lodi , che s'udirono d'Amalaberga in bocca di 11. 833 Teodorico degli Amali : nè io tralasciai di narrare le prepotenti ambizioni, con cui ella indusse il suo marito Ermenfrido a chiamare contro Baderico, suo cognato, il Re de' Franchi Teodorico, nato da Clodoveo, Ucciso Baderico 11.1001 e fallite le promesse d'Ermenfrido, era il Franco tornato a casa, giurando punire l'infido Turingo in altra occorrenza; del che non perde la memoria, e, quando gli parve oppor- A. :31 tuno, pregò suo fratello Clotario d'unirsi con esso nell'impresa Turingica, promettendogli una larga parte delle spoglie. La proposta piacque a costui, e però i due Re di Metz II, 611 e di Soissons s'avviarono lietamente verso le regioni più lontane della Germania, là dove scorre il fiume Onestruda, oggi Unstrutto, che bagna l'odierna Eicfelda in Sassonia. Teodorico Metense infiammò i suoi Franchi alla guerra non solo pel raceonto dell'inganno tessutogli da Ermenfrido, ma per la memoria dell'orribili erudeltà usate altra volta da Turingi, allorchè uccisero non piccol numero d'ostaggi dati loro da Franchi per fermar la pace fra due popoli, e,

fatto improvviso impeto nel paese degli avversarj, trucidarono principalmente i fanciulli, sospendendoli pel femore agli alberi; poscia più di dugento fanciulle perirono avvinte a feroci cavalli, correnti per diverse vic, o schiacciate soto il peso de' carri; misero pasto degli avoltoj e de' cani.

Ampie fosse avca preparato il Turingo in un campo, dove intendea combattere, coperto d'erba, nelle quali sperava precipitar si dovessero i cavalli del nemico, ignari delle disposte insidie. Ne ciò avvenne senza detrimento de Franchi; ma, quando appresero a conoscerle, s'avventarono furiosamente sopra il popolo d'Ermenfrido, e lo cacciarono in fuga fino all' Unstrutto, dov' è fama d' averne fatto essi tanta strage, che il fiume si riempi di cadaveri, su'quali, quasi per un ponte, i Franchi passarono all'altra sponda. L'intera Turingia venne per tal battaglia sotto le leggi dei vincitori; ma Ermenfrido non depose l'armi, e mantennesi libero in qualche cantone del perduto regno per alcuni anni, sino a che Tcodorico non l'ebbe chiamato in Tolbiaco, promettendogli amicizia ed allettandolo con ricchi doni. Andò Ermenfrido, sieuro della data fede; ma favellando un dì con Teodorico sul muro della città, si vide ad un trallo cader da quell'altezza ed esalare lo spirito. Amalaberga fuggi, al dir di Procopio (1), presso Tcodato con duc figliuoli, de' quali si dovrà riparlare, Amalafrido ed una fanciulla, per nome Rodelinda.

§. II. Così cessarono le voglie della dominazione in Amalaberga. Sua madre Amalafreda era stata d'assai più infelice nell' Affriça. Queste due donne degli Amali, che tana smania ebbero di regnare, imitarono Amalasunta cost ad proposito d'ingrandiris come nel diffondere l'arti e la civilia.

<sup>(1)</sup> Procopius, de Bello Gothico, Ltb. IV. Cup. 25.

presso i Vandali ed i Turingi. Amalafreda non fu straniera certo al consiglio di Trasamondo, suo marito, d'ornar Cartagine od altre Affricane città eon insigni edifici: Amalaberga la superò, mostrando a'suoi popoli, ch'erano assai più alieni de' Vandali da ogni pensiero d'onorar l'arti, come nelle Germaniche foreste potessero sorgere sontuosi Palagi, ed una splendida Reggia sulle rive dell'Unstrutto. Venanzio Fortunato ei lasciò le memorie di queste, che ben possono a quell'età chiamarsi maraviglie in Germania : colà dove. ma nelle regioni più prossime al Reno ed a'Romani, Ammiano Marcellino si rallegrava scorgendo, che in vece degli 1. 791 antichi tuguri si cominciasse omai a fabbricar case all'uso Romano (1).

La Turingia di la dal Danubio era in condizioni assai men proprie a ricevere il seme delle civili discipline od a voler mutare la sua vita silvestre. Dopo le atrocità dianzi narrate, che mostrano quali fossero gli effetti d'una tal vita presso que popoli, è cagion di stupore l'udirsi da Venanzio Fortunato lodar la Reggia fiorente d'Ermenfrido (2), i lunghi e felici tratti degli edifici arsi da' Franchi (3) e le loro alte cime ornate di fulgidi metalli (4). Chiunque non voglia

<sup>(1)</sup> Donicilia cuncta, ritu Romano, constructa, Ammian. Marcellin. Lib. XVII. Cop. 1.

AULA palatino, quae floruit antea cultu,

Hanc modo pro cameris moesta favilla tegit.

Venantii Fortunati, Liber De excidio Thuningiae, Vers. 3. 4. Opp. I. 474. Edit. Luchi.

Quae steterant longo felicia culmina tractu,

Victa sub ingenti clade, cremata jacent. Id. Ibid. vers. 5. 6.

Aunea quae rutilo nituere ornata metallo .

Pallidus oppressit fulgida tecta cinis. Id. Ibid. 7. 8.

negare ad un versificatore, quale Venanzio, i driti, che si concedono à Poeti d'esagerare o di fingere, vedrà nondimeno in quegli elogj una parte di vero, insolito senza dubio nella Germania del secolo sosto; della qual parte, o grande o piecola, i Turingi andarono debiori ad Amalaberga. Nè o curo i rimanenti racconti di Venanzio sulla ricehezza e sall'insso de Cortigiani o sugli aurei cocchi di Ermenfrido (1), che ben esser potenno e ricehezza e lusso di Barbari senza niun fisto d'arti o di buon gusto.

S. III. Fin qui Teodorico, nell'ardere i tetti del nemico, usava il dritto della vittoria : ma dell'indole scellerata di lui e degli altri fratelli suoi; la quale balenava sovente ne' loro atti, s'ha un orrido esempio in Turingia, quando Teodorico, per compenso della comune vittoria, procacciò d'uccider Clotario, chiamandolo a segreto colloquio nelle sue stanze, ove nascose dietro una tenda gli armati suoi sicari; ma, nell'entrare, a Clotario venne visto un qualche piè di costoro, e si pose in sull'avviso ; allora il fratello gli tessè una favola, e donogli un gran desco d'argento, che poi gli fe' chiedere dal suo figlinolo Teodeberto. Questi erano i costumi de'Re Franchi; e così Tcodorico avvicendava doni ed insidie; poscia rivolea le cose donate, fabbricando sempre un qualche nuovo inganno. E molti, per quanto scrive il Turonese, l'accusarono d'aver con queste sue arti, nelle quali era espertissimo, ucciso Ermenfrido a tradimento. La conquista della Turingia fe' noti al Franco i Longo-

(1) Stans netate pari, famulorum turba nitentum,

Funcreo sordet pulvere, functa die.

Clara Ministrorum sipata corona potentum.....

Flammirorum vincens, nertu.as in curribus (crinibus?) aurum

Strata solo recultat lacticolor Ametu.

Id. Ibid. vers. 11-16.

bardi, che abitavano in Pannonia; e però Teodorico diè Visigarda in moglie a Teodeberto, nata dal Re Longoțardo Vaccone.



Clotario non era miglior di Teodorico. Nobile preda nella pugna Turingica gli toccò in sorte; la figliuola di Bertario, ammazzato dianzi da Ermenfrido; al quale delitio non so se Amalaberga stendesse le mani, come oscuramente accenna Gregorio Turonese. La giovinetta chiamavasis Radegonda, e Clotario sposolla, ma le uccise un fratello non in battaglia; poi la fe allevare nell'arti Romane, per renderla sempre più infelice, si ch'ella die un addito alla Reggia del Franco, e si ritrasse in Pottieri. Quivi ella edifico il Monastero di Santa Croce, ove condusse i suoi di nell' esercizio di tutte le virtit, ed ebbe a Ministro delle sue beneficevare Venanzio Fortunato, che dalla Regiua riseppe i casi della prima gioventti di lei e gli splendori passati della Corte d'Ermenfrido.

S. IV. Clodomiro, altro figlinolo di Clodoveo, era già morto, dopo avere spietatamente gittato nel pozzo Sigis- 11.003 mondo, Re di Borgogna, con tutta la famiglia. Nelle vene dell'altro loro fratello Childeberto, Re di Parigi, scorreva un sangue, che nol rendea più pietaso: ed, essendo corso un falso romore della morte di Teodorico avvenuta in Turingia, s'impossessò egli di Clernonte in Alvernia, pe' suggerimenti d'Arcadio, del quale favellai. Ma tosto che il Re Chil- 11.00 deberto chiarissi del vero, abbandonò quella città, cavalcando verso la Suagna, dove Clotilde sua sorella implorava soccorsi contro le crudeltà dell'Ariano suo marito Amalarico de Balti. Non fuvvi maniera d'oltraggi, che costui non ponesse in opera per ismuoverla dalla sua fede Cattolica, o per punirnela, e la batte si crudelmente una volta, ch'ella tinse del suo saugue un velo e mandollo a c'hildeberto. Non 11.000

Anai appena i Franchi toccarono il suolo di Spagna, che Anna-G. C. larico volle fuggir sopra una nave; ma nell'atto di porre in salvo i suoi tesori, si levò una sedizione contro lui, ed un colpo di lancia il trafisse. Childeberto s' impadrona di quei

A. 832 fesori, e condusse con se la sorella, che mori per via: il suo corpo, trasportato in Parigi, fu seppellito accanto a quello di suo padre Clodoveo. Teudi l'Ostrogoto, già tutore d'Amalarico, gli succedette; quel medesimo Teuti, che lasciò perire i Vandali senza levare un braccio, nè dire una parola.
Dopo la st ricea e facil vittoria di Spagna, Childeberto

A. 533 S'uni con Clotario per assalire il Regno de Borgognoni. Ma prima di parlar della guerra Burgundica, giova tornare a Teodorieo, il quale rientrato era in Clermonte, saccheggiando tutta l'Alvernia; indi partissene, lasciandovi un suo parente per nome Sigisvaldo, che proseguì ad affliggere il pae-11. 638 se. In quel mezzo Mundarico, Principe Franco (figliuol forse di qualcuno fra Rc uccisi da Clodoveo ) pretese la sua parte del regno; e Teodorico spedì un esercito, che senza più lo costrinse a chiudersi nella città di Vitrì. Quivi Munderico concluse con Aregisilo, Consigliere del Re, onorevoli accordi, che non furono mandati ad effetto se non col trucidarlo, Teodorico frattanto inviò Teodeberto contro le regioni della Gallia Visigotica; e questi occupò Beziera: poi giunse a Caprasia, ossia Cabriera, che gli fu posta in mano per opera della Romana Deuteria; di cui cotanto invagliissi, che dopo qualche tempo sposolla, quantunque marito di Visigarda.

> §. V. Teodorico finalmente, che non avea mai ascoltato i gemiti dell'Alvernia, tolse di mezzo Sigisvaldo, il quale gli era venuto in sospetto. Pretese anzi, che Givaldo, nato da costui, e compagno di Teodeberto, fosse posto a morte.

ma Teodeberto lo volle salvo, facendolo fuggire in Arles presso gli Ostrogoti; quivi una qualche tregua od altra simile convenzione s'era stabilita co' Franchi di Teodorico . mercè la quale alcuni ostaggi Arelatensi si trovavano in mano di Teodeberto. Givaldo perciò non vi si tenne per sicuro, e passò in Italia, ove Amalasunta non si curava di sapere se il ricever quell'esule dovesse o no increscere a Teo- A. 833 dorico. Ciò dimostra, che, oltre le precedenti minacce dei Franchi nel 530 in circa, egregiamente ributtate da Libe- 11.1070 rio, nuove dissensioni sursero nell'anno, in cui Cassiodoro ascese alla Prefettura del Pretorio, delle quali non avvanzano altre memorie se non alcune troppo scarse parole di lui nello scrivere al Senato, quando già esso Re Teodorico

Per queste sappiamo, ch'egli morì di dolore, del non aver potuto vendicarsi de' Goti ed impedire il loro trionfo (1) nelle Gallie : frutto degli accorgimenti e del valor di Liberio, celebrato nella stessa Lettera per le sue imprese nella Gallia Ostrogotica (2). Ma fu incruento ( Cassiodoro il diee (3)) questo trionfo, non essendo Teodorico venuto alle mani contro l'escreito d'Amalasunta, sua cugina. Che che sia di sì oscuri eventi, appena Teodorico ebbe il tempo dopo

avea finito di vivere.

<sup>(1)</sup> Sed quamvis superba natio declinaverit conflictum, vitare tamen proprii Regis nequivit interitum. Nam Theodoricus ille, diu potenti nomine gloriatus, in triumpium Principum nostrorum languoris potius pugna superatus occubuit,

Cassiodor. Var. Lib. XI. Epist. 4. Senatui.

<sup>(2)</sup> Liberius diu absens , . . . de Republică benemeritus. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Ordinatione, credo, divinà, ne nos aut affinium bella pollucrent, aut juxte productus exercitus (Gottonen) aliquam vindictam pon haberet Id. Ibid.

stato Clodoveo.

la luga di Givaldo a riveder Teodeberto, che velocissimace mente si condusse verso il padre, l'asciando Deuteria con
una figliudo di lei nell'Alvernia. Gli chiuse gli occlui; e tosto
co'suoi doni placo l'ingordigie degli zii Clotario e Childeberto, che gli avrebbero voluto rapire il paterno regno, nel
quale ottimamente rafforzossi per le cure de' suoi fedeli,
si che potè senza più ostacoli celebrare le sue nozze con
Deuteria. La morte di Teodorico, per quanto afferma Cassiodoro, impedi, che i parenti venissero alle mani, e nondimeno vendicò in qualche maniera gli Ostrogoti: ma i
figliuoli di Clodoveo non viveano tanto schivi delle guere
fraterne quanto volca far credere il Prefetto del Pretorio.

S. VI. Quando Giustiniano seppe, che Teodeberto era

succeduto al padre nel regno, s'affrettò di spedirgli Ambasciadori con molti danari. Credo, che ciò avvenisse dopo la dedizione del Re Gelimere, allorchè l'Imperatore pose in A. 531 Ceuta i soldati, a sopraveder qualunque moto s'udisse in Ispagna e nel paese de Franchi. Le sue Lettere a Teodeberto ci furono rapite dal tempo; ma sussiste tuttora la risposta del Re, dove, nè comprendo per quali ragioni, vollero alcuni cancellare il nome, che vi si legge, di Giustiniano per sostituirvi l'altro di Maurizio Augusto, quasi tal risposta dovesse attribuirsi ad un altro Re Teodeberto in più tarda età. Niuno più di Giustiniano ebbe care l'amicizie coi Barbari d' ogni sorta ; e , poiche i Franchi crano si vicini all'Italia ed all'Affrica, in costoro soprattutto egli concept le più grandi speranze per attuare i suoi vasti disegni. Dubbiosa nondimeno parcagli la fedeltà de Franchi, sì ch'e non si rimase dal farne motto a Teodeberto, e dall'accusare di poca lealtà un Principe ignoto a noi, che credesi essere

Teodeberto prese a difendere questo Principe, domatore,

di G. C. 526com'egli dice , di molte genti e chiaro per innumerabili Ambritonii. Tante vittorie dieva il Re del Franchi essere state il conservato di Recome verso i popoli tutti; averlo perciò esaltato cotanto il Signore; volersi stare al giudzio di DlO (1). Pur tutti sanno qual fosse Clodoveo, quando ammazzava i suoi non meno atroci parenti; nè si sarà egli mostrato diverso da se medesimo allorchè trattavasi d'eseguire i patti, la cui mercè Anastasio Augusto il creava Console Romano. Questi patti, la cui nerce che spargerebbero la più gran luce sulla Storia d'Europa, ci furono parimente invidiati dal tempo; ma se ne fa motto nel Prologo antico (2) alla Legge Salica, riveduta, come or diro, da Teodorico, padre di Teodochero.

S. VII. La guerra Burgundica, nella quale presuppongo che Amalasunta fosse venuta in aiuto de Borgognoni, procede in principio assai lieta pe Franchi di Childcherto e di A. 833 Clotario. Il trionfo non sanguinoso d'Amalasunta, ricordato da Cassiodoro, appartiene a questa guerra; e dalle sue parole, che seguono, chiaramente apparisce d'essere stato tranquillo e devoto alla flegina il fle de Borgognoni Godomaro dopo la morte del Re Teodorico, quantunque avesse perduto una battaglia (3), onde non trascurai di far motto. Il 100 Questa sembra essersi guadagnata non dagli Ostrogoti di Teodorico degli Amali o d'Amalasunta, ma da Re Clotario e Childeberto; e sembra che le preghiere di Godomaro e

<sup>(1)</sup> Epistola Theodeberti Regis Iustiniano, Imperatori, Apud Duchesne, Hist. Francor. Script. L. 862. Ex Frehero.

<sup>(2)</sup> Gens Francoren inclyta, auctore Deo condita, fortis in armis, frana pacis fordere.

Prologus Legis Salicae.

<sup>(3)</sup> Recuperavit prece quod amisit in acie. Cassiod. Ltb. XI. Epist. 1.

Ann di G. C 526-

l'interesse d'Italia consigliato avessero alla Regina d'intervenire in favore del vinto: laonde i Franchi per alquanto spazio di tempo s'astennero dal più offendere il Borgognone, e Teodorico morissi di languore, seorgendo la possanza d'Amalasunta,

A. 534 Ma già nell'anno, che seguitò alla Lettera di Cassiodoro. s' infiacchiva per la malattia d' Atalarico e per l' incertezza delle future sorti d' Italia questa possanza ; nè Liberio vivea più nelle Gallie. I due Re, uniti ora con Teodeberto, come si legge in Mario Aventicese, comparvero di nuovo contro i Borgognoni, essendo Console Paolino; al quale impeto non poterono resistere i Burgundici popoli, e Godomaro si rinchiuse in Autuno. I Franchi non posarono, e strinsero sì fattamente il Re, ch'egli s'arrese. Così cessò il Regno di Borgogna, che vennesi dividendo fra'tre assalitori: ed i Borgognoni, afferma Procopio (1), furon costretti a militare insieme co Franchi ed a pagar loro le imposte, come faceano a' giorni di Godomaro. Ben presto si videro i Borgognoni portar l'armi contro l'Italia sotto le bandiere de'nuovi loro padroni. Quanto a Godomaro, la fortuna il favorì più d'Ermenfrido, ed i vincitori si contentarono di tenerlo rinchiuso nella perpetua prigione d'un Castello,

§. VIII. Qui è necessario soffermarsi a considerar le condizioni de Romani delle Gallie, mentre reguavano i figliuoli di Clodoveo: antico e primario argomento delle mie Storie, così per paragonare la lor sorte civile con quella de Romani vinti da Longobardi, come perchè gli usi ed i costumi de Franchi passarono in Italia dopo Carlomagno. Un errore invincibile regna intorno a ciò nelle menti degli uomini: ed è che i Longobardi avessero trattato in Italia i vinti Romani.

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib 1. Cap. 45.

"ani al modo stesso che i Romani furono trattati nelle Gallie da Franchi: errore, il quale muta sustauzialmente l'essenze delle Storie così dell' uno come dell' altro popolo, e pone in obblio l'enormi differenze tra le qualità delle loro conquiste, non che tra le svariate nature di ciascuna delle Germaniche tribb. Ma questo errore si riduce a falsar solamente le cose d'Italia; più vasto d'assai, e dannoso alla Storia di tutta quanta l'Europa, è l'altro di credere, che i Goli et il Germani fossero una medesima gente.

Già si vide, quanto mai l'indole d'un popolo, che pagava 11. 474 il quidrigildo come il Germano, fosse diversa da quella d'un altro, che nol pagava come il Goto. Ma le molte tribù Germaniche non tennero tutte lo stesso modo; ed i Franchi vollero tassare il guidrigildo per mezzo della legge Salica, i Longobardi per mezzo dell'estimazione dell'uomo: ampia sorgente di nuove differenze. Ho detto a bastanza in qual 11.171. guisa la legge de diciassette Capi andasse tassando le vite de Soldati Romani, agguagliate a quelle de servi di Clodoveo; c come poi queste vite Romane fossero graduate in altra maniera con maggior mansuetudine: ora dirò che anelie a'vinti Borgognoni, da'quali s' ignorava il guidrigil- II. 202 do, s'impose questo da Franchi vincitori. Quel Libro di Legge Romana presso i Borgognoni, che narrai aver avuto il u. 926 nome di Papiano (seritto, non so se per pubblica o piuttosto per autorità privata ), dichiara d'essere stato un Re dei Franchi l'autore del quidrigildo appo i vinti, secondo il tenore della Legge Salica. V'ha de'Manoseritti, ehe danno il nome di Teodorico a tal Re: ma volcano dir Teodoberto, con cui certamente s'accordarono Clotario e Childeberto. introducendo un pari quidrigildo nelle porzioni del regno Burgundico, toccate a ciascuno di loro. Ciò che veggiamo adoperato pe' Borgognoni s'adoperò di tratto in tratto per

Anni di G. C. 526quanti Visigoti ed Ostrogoti eran caduti o cadder poscia sotto il dominio de Franchi nelle Gallie. Ma Visigoti ed Ostrogoti ebbero il favore d'esser trattati da Barbari, cioè, col maggiore, o col nobile guidrigildo posto pe Franchi nella Legge Safica; i Romani de paesi Visigotici ed Ostrogotici restarono colpiti dal fato del guidrigilda minore, ovvero dell'ignobile (1).

S.IX. Questo avvenue in quanto alla condizione legale delle razze Barbarica e Romana sotto i figliuoli di Clodoveo. Ma nel fatto la condizione de Romani conquistati da essi riuset assai migliore che non quella de' Romani vinti dal padre loro, si quando egli era idolatra, e si quando poi divenne Cattolico. Lasciando stare, che le prime asprezze delle leggi s'erano raddolcite moralmente pel beneficio del tempo e della Religione Cattolica, l'invite più estese, che i figliuoli di Clodoveo fecero a' Romani lor sudditi di portar l'armi pe Franchi, o dilatò ampiamente gli ordini dei Convitati del Re, od aprì a tutt'i Romani un campo assai più spazioso e facile per naturarsi Franchi da un lato; ed ottenne dall'altro, elie la Legge Romana tutto di vieppiù s'allargasse in uso de Franchi medesimi, come un necessario Supplemento alla Legge Salica. I matrimonj tra gli nomini e donne delle diverse razze moltiplicaronsi ; al quale nopo basto l'esempio di Teodeberto e della Romana Deuteria. I Vescovi ed i Sacerdoti crebbero sempre più in autorità ed in venerazione; crebbe perciò la forza, che proteggeva i Romani contro i Barbari.

Non poche insigni città ed una qualche intera Provincia delle Gallie Meridionali si ribellarono a' Visigoti per darsi

<sup>(1)</sup> Vedi mio Discorso Della condizione de Rowani, vinti da Longubardi. 5. VII.

aFranchi; non pereliè il Re Teudi perseguitasse ora i Romani Cattolici, ma o per la memoria delle persecuzioni patite fino ad Amalarico, e dell'altre che avrebbero potuto sopravvenire, o per la naturale avversione tra Cattolici ed Ariani, Queste volontarie dedizioni, alle quali non era straniera la credenza religiosa de' popoli , produssero , che gli Ordini e le Curie antiche de Romani fossero umanamente trattate da figliuoli di Clodoveo; spesso questi le saccheggiavano, ma rispettando la loro istituzione. Le formole dette d'Angiò, compilate sotto un Re Childeberto, il dimostrano; le quali se appartengono, come io credo (1), al tempo del figliuolo di Clodovco, sono del 515; se a Childeberto II.º, del 575. Piena ed intera in queste formole apparisce la vita Romana delle Curie ne' paesi obbedienti a quel Re: ma, sebbene la potestà vera dimorasse nelle spade solo de Barbari e che in quanto ad essi fossero vane sembianze i dritti di tali Curie, nondimeno aveano le medesime un'autorità certa ed efficace su' Romani, quando i loro interessi non contraddicevano a quelli de' Franchi.

S. X. Un gran beneficio erasi fatto dal misleale Tcodorico a'suoi popoli, così Barbari come Romani, quando egli avendo intimato, non so in quale anno, un Parlamento (lo chiamarono per hinga età il Campo di Marzo, e poscia il Campo di Maggio) in Scialon sulla Marna, rivide, riformò e ridusse in miglior ordine le Leggi particolari di ciaseuna gente. Il Codice Teodosiano, del quale ho detto che 11. 102 le Interpetrazioni Visigotiche andavano pigliando il luogo, fu nuovamente perciò consentito a' Romani del regno di Teodorieo, e confermatone l'uso con autorità pubblica. Non così avvenne a' Romani vinti da' Longobardi, che non det-

<sup>(1)</sup> Discorso Della condizione de Romani , etc. f. IX.

1212

tero giammai un simil permesso co'loro pubblici atti, e neppur col silenzio, come si vedrà dagli effetti che seguirono. Pe'Franchi, Teodorico ampliò e corresse i testi della Legge Salica, e delle Giunte fattevi di mano in mano così dallo stesso Clodoveo come da' figliuoli (1). A'Visigoti, venuti sotto il suo dominio nelle Gallie, avrà Teodorieo parimente apprestato copie legali e sincere delle leggi d' Eurico. A.1310 e di quante appo essi formavano il Corpo delle Antiche. Non parlo de' Borgognoni, su' quali e' non regnò : ma tre Leggi pubblicaronsi nel Parlamento di Scialon per la prima volta in iseritto od almeno si rividero da lui, che poi divennero molto usuali nell'Italia; e furono quelle de Bavari, de' Ripuarj e degli Alemanni. Qui toccherò delle due prime;

Oueste tre Leggi, quali noi le abbiamo nel nostro secolo, non sono certamente secondo il testo fatto scrivere da Teodorico. Molte riforme se ne fecero dopo lui, sotto Dagoberto e Carlo-Magno, spezialmente intorno alle reliquie del Paganesimo, le quali furono di mano in mano abolite seeondo il voto della Religione Cattolica. Ma l'antica sostanza di queste Leggi durò, sì che senza danno del vero è dato il parlarne fin da' tempi di Teodorico, Re d'Austrasia, per intendere molte consuetudini, che oseure si rimarrebbero chi volesse indugiar molto a dichiararle. Teodorico deputò alquanti uomini più saggi, ed cruditi degli antichi usi, a serivere od a proporre le Leggi, che non poteano aver

della terza in altro luogo, quando Clotario la riformerà.

<sup>(1)</sup> Theodoricus Rex Francontus, cum esset Cathalaunis, elegit virus sapientes . . . . . . jussit conscribere Legem Francorum, Alamannorum et BAJOARIOREM; et muccioce certi, quae in ejus potestate erat, sectundum consuctudinem mam; appendice append et improvisa et incomposita re-

Prologus ad Pactum Legis Salicae antiquioris.

forza e vigore senza l'accettazione degli uomini liberi di Andiciascun popolo, i quali convennero in Scialon. De Franchi G. S. Salici e Ripuari non può dubitarsi: ma i Bavari e gli Alemanni, vinti da Clodoveo in Tolbiaco, ebbero lo stesso u. 198 drilto, non essendo stati essi ridotti alla servità.

S. XL Sigeberto avea regnato su'Franchi Ripuari di Colonia, e combattuto valorosamente in Tolbiaco a favor di Clodoveo, che indi lo uccise per impadronirsi del suo re- 11.429, gno. Stendeasi questo altra volta sulla riva del Reno in quel tratto, che i Romani chiamarono Prima e Seconda Germania delle Gallie: ma i Borgognoni s'erano allargati d'assai lungo il Reno; e però sotto Sigeberto, Clodoveo e Teodorico il paese de' Ripuarj non prolungavasi che tra Colonia e Magonza; cinto dalla Mosa e dalla Mosella, dalla Schelda e dalla foresta Carbonaria. Non entrerò qui a vedere in qual modo i soldati e cittadini Romani, che stavano a difesa degl' Imperatori sulla ripa del Reno contro i Barbari, s'imbarbarirono ed incorporaronsi ne Franchi, pigliando il nome comune di Ripuari, dopo la caduta dell'Imperio: ma ciò mi sembra tanto più essere avvenuto (1), quanto meno s'ascolta nella Legge Ripuaria di Tcodorico ricordare i Romani e la Legge Romana, eccetto in pochissimi casi e massimamente in quel dell'atto religioso d'affrancare i servi II. 397 detti Tavolarj nella Chiesa; la qual menzione della Legge Romana ristringesi alle manomissioni per causa di pietà, e ricorda gli usi generali de'popoli Cattolici di quell'età.

Niun motto parimente s'ode nella Ripuaria, intorno alla possessione Homana, consentia dalla Legge Salica; nè al 11. 340 guidrigildo, nobile od ignobile, che in questa si pone sopra i cittadini Romani. La Romana cittadinanza perció non fu

<sup>(1)</sup> Vedi Discorso Della condizione de Romani, etc. 5. X.

riconosciula da' Ripuari, sobbene il lor paese dovesse abbondar d'uomini usciti dal sangue Romano: questo silenzio rende non solo verisimile ma necessario il credere all'incorporazione di costoro nella cittadinanza Ripuaria. Il Re Teodorico parlò sol de Romani viaggiatori e forestieri. che non fermassero la dimora tra' Ripuarj : laonde, se mai fossero uccisi, la sola protezione o vendetta della lor vita era un quidrigildo di soli cento soldi; nell'atto che questo aumentavasi a cento sessanta, se il forestiero fosse Barbarico; Alemanno o Frisone, Sassone o Bavaro (1). Anche il Borgognone, schivo d'ogni guidrigildo, videsi assoggettato a quel di cento sessanta. Cento soldi valea parimente la vita d'uno schiavo di sangue Romano, manomesso da un Ripuario; ed il Fisco s'impadroniva delle sostanze del liberto, se questi venisse a morir senza figliuoli; nelle cose criminali dovesse in oltre giudicarsi costui secondo la Legge Romana (2); il che importa d'esser egli nelle civili soggetto alla Ripuaria. Si fatti ordinamenti sul liberto non uscivano dalla sua persona: i suoi figliuoli divenivano al tutto Ripuarj. Frequente nella Legge Ripuaria occorre poi la menzione de' Romani spettati alle qualità servili o litiche (3), non a quelli annoverati nell' ordine de' cittadini.

S. XII. Escluso in qualunque altro caso il nome Romano, Teodorico provvide, che se un Barbaro Alemanno, Franco Salico, Borgognone o di qualunque altra nazione, ma stanziato presso i Ripuari, fosse chiesto in giudizio, si difendesse ciascuno secondo la Legge del luogo dove nac-11. 353 que (4); nuovo esempio della distinzione famosa tra leggi

<sup>(1)</sup> Lex Ripuariorum, Tit. XXXVI. 5. III. IV.

<sup>(2)</sup> Ibid. Tit. LXI.

<sup>(3)</sup> Ibid. Tit. LXV. LXVI. et passim.

<sup>(4)</sup> Ibid. Tit. XXXI.

personali e territoriali. L'essersi parlato in generale di Ano qualunque nazione dimorante nel tratto Ripuario, farebbe G. C. credere permessa in questo luogo anche la Legge Romana: ma Teodorico accennò alle sole nazioni, ond'egli avesse riconosciuta o fosse per riconoscere in avvenire la cittadinanza, mereè l'assegnazione del quidrigildo, il che li facca divenir Ripuari, tuttochè vivessero ciascuno con Legge diversa, I Romani, stanziati nel paese Ripuario (1), non ottennero aleun quidrigildo, simile a quello elle avevano i Barbari di tutta la Germania, ed a quello che Romani stessi ebbero già dalla Legge Salica. La Legge Romana in oltre, permessa nelle cose criminali solamente a' liberti . patì quanto alle civili del tratto Ripuario i dispregi e l'onte, che dovevano esser l'effetto dell'ingiusta differenza tra' prezzi delle vite de forestieri , secondo fossero Barbari o Romani.

Così facevano i Barbari ; prendeano sovente dalla Legge II. 209 Romana, e la dispregiavano. L'uso de testamenti, che si scorge stabilito presso i Ripuarj (2), affatto incognito a'Fran- II. 360 ehi di Legge Salica ne' tempi di Clodoveo, procedea da Romani : sieuro indizio d'una maggior civiltà d'essi Ripuari a' giorni di Teodorico. In tutto il resto, poco discostavasi la Legge Ripuaria dalla Salica : gli stessi ordini de giudizi o de' malli, e de' Giudici o Rachimburgi; ma la prima riesce II. 357 assai più oscura e breve che non la seconda intorno alle materie giurisdizionali ed al novero de' pubblici Officiali, perchè molto lasciossi a'costumi, e non si reputo necessa-

<sup>(1)</sup> Hoc autem constituimur, ut infra pagum Repuarum tam France. Burgumones, Alenani, seu de quacumque natione connoratus fuearr, in judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit. sic respondeat.

Lex Ripuariorum , Tit. XXXI. 5. III.

<sup>(2)</sup> Ibid. Tit. LIX. LX.

Anni di G. C 526rio di ridurre in iscritto tutte le consuctudini. Mancano altrest nella Ripuaria le sazievoli descrizioni de' più minuti furti e delle più piecole ferite: il dritto civile v' è più ampiamente svollo; e la barbarie, che vi regna per entro, è meno agreste che non nella Salica.

S. XIII. Meglio assai ordinata così dell'una come dell'altra è la Bavarica. Per molti rispetti può dirsi più civile ed umana. La vita d'un cittadino Bavaro pagavasi cento sessanta soldi; ed altrettanti quella d'ogni forestiero, che passava per causa di Religione o per qualunque necessità (1). Qui possono e debbono comprendersi anche i Romani passeggieri: eppure nella Legge Bavarica non ricorre il nome giammai de'Romani, sebbene vi si scorga manifestamente la traccia di parecchi loro costumi, e di non poche 11.528- leggi; del che altrove favellai, non senza sperare, mi si facesse più aperto alla mente il motivo d'una sì notabile simiglianza; ma nulla m'occorse al pensiero, ed io non so altro soggiungere. La prima Edizione, data nel 529, del Codice Giustinianeo non fa presupporre, che i Bavari ne avessero fatto il loro pro a'giorni di Teodorico, figliuolo di Clodoveo: ma forse le imitazioni delle leggi di Giustiniano appartengono alla più recente riforma della Legge Bavarica sotto Dagoberto, quantunque io non sappia scorgere perchè fra' Barbari solo i Bavari si fossero invaghiti del dritto di Giustiniano. Altri veggono una qualche rispondenza tra la Legge Bavarica ed il Codice de' Visigoti, disputando per sapere se questo venne da quella o viceversa : io non credo essere di gran rilievo queste similitudini, sì che le medesime disposizioni di legge non avessero potuto piacere a'due popoli, senza che l'uno sapesse dell'altro : ciò potrebbe an-

<sup>1)</sup> Lex Bajuvariorum, Tit. III. Cap. XIII. XIV.

che dirsi per avventura in quanto alle concordanze del dristo dississance col Bavarico. I testamenti, che sono indizio di della maggiore civiltà non della maggiore tività d'un popolo, ignoravansi al tutto appo i Bavari, sebbene assai più civili d'altri Barbari. Solo si permettono in favor della mogile al marito, il quale morisse non avendo figliuoli nè figliuole, nè nipoti nè pronipoti, nè altro parente (1). Le successioni legitime si distendeano fino al settimo grado, como fra i Longobardi; poscia il Fisco acquistava i retaggi (2). Sulle donazioni e sulle vendite s'associlano noche ma savie narole.

lo non tacqui ne de'duelli, ne de'Campioni Bavarici. L'autorità delloro Duchi nel dover essi presedere a queste, 11. 227 pubbliche pugne, dimostra quanto fossero antichi si fatti costumi, sebbene Gondebaldo il Borgognone avesse pubblicato intorno a ciò la prima legge in iscritto, che ci sia nota. Il figliuolo di Godovee confermò nella Legge Bavarica gli ono- 11. 530 ri a'Duchi ed agli Agilonfingi. Si vide già quanto maggiore del comune fosse il puidrigitolo ad espiare Iuccisione d'un Agiloffingo. Più severamente opravasi pe'delliti commessi contro uno tra gli Agilolfingi , divenuto Duca de'Bavari , lasciandosi nella sua balia il truedare qualunque congiurasse contro la vita di hii (3), o chiamasse i nemici nel Du-

Lex Bajuvar, Td. XIV. Cap. 1X. De eo qui sine liberis moritur, Cap. III.

<sup>(2)</sup> Ibid. Cap. IV.

<sup>(5)</sup> Si quis contre Ducen suum, quem Rex ordinavit in provincid illă aut populus sibi elegerit Ducen, de morte ejus consiliatus feeri, et exinde probatus negare non potest, in Ducis sit potestate homo; ille, et vita illius et res infiscentur in pubblico.

Ibid. Tit. II. Cap. I. 5. 4.

cato (1), e ponendo la pena di morte a chi uccidesse il Duca (2). La confisca seguitava in eiascuno di questi tre casi. Novecento sessanta soldi erano il gudrigitdo stabilito in favore del Duca, s'egli permettea che vivesse chi avea congiurato contro lui (3). All'uccisore d'un Vescovo si metteva indosso una tunica di piombo, secondo la sua statura; e quanto era il peso di tal tunica, tanto peso d'oro dovea pagarsi dall'omicida.

Da ciò, che si è detto sugli onori dovuti alla famiglia degli Agiollingi, egli è facile il vedere, che presso i Bavari la nobilità ereditaria era formita d'aleuni privilegi e d'aleune prerogalive, che ne formavano un Corpo diviso da ogni altro nello Stato. Dopo gli Agiollingi venivano le cinque famiglie degli Huosi, de' Throzza, de' Sagana, degli Hailingua e degli Aemion, a' quali concedeva la legge l'onore d'un doppio guidrigido (4). Ma ciò, che dava il massimo risalto a' Dueli Agiollingi, era la disposizione, con eui si rendeva immune dalla pena chi avesse uceiso aleuno per comandamento del Duea (5); enorme facolta, che l'Editto di Rotari concedè parimente a'Re Longobardi. Ciò che facevano i Bavari ed i Longobardi fu posecia imitato da molti popoli, sotto Carlomagno e dopo i per la quale imitazione ben si

 <sup>...</sup> Si aut in necem Ducis consiliatus fuerit aut inimicos in provinciam invitaverit.

Lex Bajuvariorum, Tit. II. Cap. I. S. III.

<sup>(2)</sup> Si quis Ducem sum occiderit, anima illius pro unimă ejus săt, mortem quam intulit recipiat, et res ejus infiscentur în pubblico în sempiteroum.

Ibid. Tit. II. Cap. II.

<sup>(3)</sup> Dux vero cum nongentis sexaginta solidis componitur.

1bid. Tit. II. Cap. XX. 6. IV.

<sup>(4)</sup> Ibid. Tit. II. Cap. XX. 5, I.

<sup>(5)</sup> Ibid. Tit. II. Cap. VIII 6. I.

Anni di G. C. 526-

ravisa l'origine lontana di quelle occulte giurisdizioni e di que misteriosi l'ribunali, che poi si dissero Vemici, cd ande Vestfalici, poiche in quella Provincia per lunga età durò la disciplina di condanuarsi gli uomini a morte da insisbili Giudici; orribil doltrina, di cui altrove favellerò, c che aveva i suoi riti particolari, come si scorge dal Codice trovato in Detmolda, città di Vestfalia.

\$.XIV. Questi furono i principali stabilimenti del Re Teodorico intorno a' popoli soggetti al suo dominio, diversi da Salici, su' quali egli regnava principalmente. Alcune Giunte alla Legge Salica di Glodovco si fecero altrest dallo stesso Teodorico, ma in compagnia de' suoi fratelli Chiddeberto e Clotraio, con l'assenso degli Olimati e de' guerrieri di tutta la loro gente, sparsi per le Gallie. Interminabili questioni si fanno sopra si fatte Giunte (1) per assegnarne a ciascun Re la sua parte: del che non calmi, perchè i particolari lavori di que Principi furono assorbiti nella Riforma di Carlo Magno; e questa fu la sola, chi ebbe forza ed autorità di Legge Salica in Italia.

Nella Ripuaria non v' ha orma degli Antrustioni, ne del particolare lor guidrigitalo, non perche fosse victato ad un Ripuario di conseguire una tal dignità, ma perche la Ripuaria si dee tenere come una specie di Supplemento pressocche Municipale alla Salica, nella quale soltanto si descrissero gli onori ed i dritti comuni a Franchi d'ogni tribu. A me sembra, che il dritto generale per tutti era il Salico, salvo le materie in cui non si trovava disposto altrimenti dalle consuctudini Ripuarie. Il principali cangiamenti, che fecero alla Legge Salica i figlinoli di Clodoveo, spettavano di quidrigitalo ed allo stato de Vescovi e Sacerdoti, posti

<sup>(1)</sup> Vedi l'ultima Edizione della Legge Salica del Pardessus.

sopra gli Antrustioni Franchi, e sopra i Convitati Romani del Re; beneficio, che facea la Religione a'popoli, volendo che l'ultimo de' vinti Romani potesse proteggerli, ascendendo, mercè quel quidrigildo, a' più sublimi gradi tra'vincitori, e sedesse onorato tra' più illustri del regno. Ma di 11, 206, queste cose in altri luoghi ragionai, non tralasciando mai di notare, che infamia somma e gran dauno era pe'Ro-11. 211, mani quel veder tassata la loro vita per prezzo di danari. S. XV. Si fatte leggi appo i Franchi si stanziarono in A.5339 vari campi di Marzo nelle Gallie, Giova ora fare un brevissimo cenno ad alcuni Concilii, che ivi si raccolsero dopo la morte di Clodoveo, e massime agli Ostrogotici. Del Quarto 11.1002 Arclatense ho già parlato nel tempo di Teodorico, Re d'Ita-11. 942 lia : come altresì dell' Epaonense, spettante a' Borgognoni, a' quali appartiene parimente il Secondo Lionese, tenuto nello stesso anno 517, da undici fra gli stessi Vescovi d'Epaona; sebbene altri neghi d'essersi congregato in Lione quel Concilio. Sentenziarono i Padri contro Stefano, accusato d'incesto; si promisero mutuo soccorso nelle loro disgrazie avvenire; deliberarono, che se il Re loro Sigismondo separato si fosse dalla comunione Cattolica, ciascuno di loro si sarebbe ritirato in un Monistero a pregare per la pace della Chiesa e del Principe; nè sarebbero usciti se non dopo averla ottenuta.

Quatro altri Concilj celebraronsi nella Gallia Ostrogolica, essendo ivi Liberio il Prefetto del Pretorio; iu Carpentrasso. in Orangia, in Valenza del Rodano ed in Vasa o Vaissa. Nel pimo, che fu del 6. Novembre 527, San Cesario d'Arles e quindici altri Vescovi de' paesi obbedienti ad Atalarico e ad Amalasunta provvidero sulle donazioni, che faccani salle Parrocchie; del secondo, nel quale sottoscrisse lo stesso II.1118 Liberio, dissi a bastanza; il terzo celebrato verso il 529

di G. C

( ma San Cesario non potè assistervi e mandovvi Cipriano di Tolone ), condannò di nuovo gli errori de'Semipelagiani; l'ultimo del 5. Novembre 529, è il più rilevante di tutti per l'Italia, Pereiocchè, in mezzo ad alcuni Canoni d'Ecclesiastica disciplina, uno ve n'ha, pel quale s'impone a tutt'i Preti delle Parrocchie d'istruir nelle proprie case i giovani Lettori, secondo il salutare eostume di tutta quanta l'Italia (1); donde apprendiamo, qual fosse pe'voleri di Teodorico e d'Amalasunta la cura d'erudire la gioventù nell'oneste facoltà. I Vescovi decretarono altresì di recitare il nome del Pontefice Romano, qualunque si fosse, e di seguitare in aleuni punti la Romana Liturgia. Il Coneilio si tenne in quella porzione del territorio Vasense, la quale si chiamava il Vico di Liberio. Quattro anni dopo, a 23. Giugno 533, v'ebbe in Orleans un altro Concilio, per comandamento del Re Childeberto e de' fratelli: quivi da trentuno Vescovi si pubblicarono ventuno Canoni disciplinali.

§. XVI. Nel principio di quell'anno, mort San Remigio, A. 333
l'Apostolo de Franchi. Rare notizie ci rimangono di lui, ele
presede alla grand'opera di condurti con Clodveo alla fede
Cattolica. Dopo la mutazione di Costantino è questo uno
de' maggiori fatti del genere umano : e però a San Remigio si diè il nome di nuovo Silvestro. L'atra barbarie avrebbe coperto l'Europa, se il Re de' Franchi non avesse piegalo il collo innanzi al Vescovo di Reims; la cui lunghissima vita si lega co più grandi avrenimenti del quinto e del
sesto secolo, avendo egli veduto cader l'Imperio d'Occidente, sorgere i nuovi Regni Barbarici, mutarsi tutt'i cosumi, e tramontar tutte le glorie del passato. Il suo passio-

<sup>(1)</sup> Bréquigny, Chartae et Diplomata, I. 83. Edit. Pardessus. ( A. 1843 ).

rale officio durò più d'anni settanta, ch'egli spese in combattere l'idolatria de Franchi, le reliquie della quale gli soprayvissero : a mantenere i dritti della Cattolica fede, a sovvenir gl'infelici ed a dar l'esempio d'ogni virtù. Emilio e Cilinia furono i suoi genitori ; ricehi e possenti Romani di Laone; perciò il figliuolo visse alla Romana, del che ci chiarisce il suo testamento, celebrato secondo i riti del Codice Tcodosiano. Ed è notabile, che avendo San Remigio indotto Clodoveo a radunare il Concilio d'Orleans, nel quale II. 641 ho detto essersi fatto parola della Romana Legge, non si

vegga la sottoscrizione di lui tra l'altre de' Vescovi.

Un punto rilevantissimo, che si trattò in tal Concilio, fu, che i Vescovi si riserbarono il dritto di presentare e di raccomandare al Re qualunque Abbate o Sacerdote o Cherco chiedesse Benefici Ecclesiastici; donde alcuni Scrittori Francesi traggono l'origine di ciò che nelle seguenti età si chiamò la Regalta; vasta materia di contese nel Medio-Evo. In questo Canone dell'Orleanese Concilio mi sembra scorgere solamente l'autorità de' Vescovi, non quella di Clodoveo, appartenendo a'Franchi ed al Re il possesso d'immensi tratti delle Gallie, da voltarsene una porzione all'uso de Benefiej Ecclesiastici; ma senza l'opera de'Vescovi non potes quell' idolatra testè convertito alla Cattolica fede assegnar le sue terre a quell' uopo.

Che che fose stato di ciò, i Benefiei Ecclesiastici cominciarono a prender nuova forma dopo il Concilio. Quanto a II. 430 San Remigio, dissi d'avergli Clodoveo donato le Ville di Condiciaco e di Giuliaco; non incredibile dono, del quale dispose il Vescovo nel suo testamento a favore della sua Chiesa Remense; nè i dubbi, che si proposero contro l'autenticità di quell'atto pe'difetti delle varie sue copie, valgono a farlo tenere per falso nella sua sostanza ed in tutte le sue

parti. Nel nono secolo, era già trascorso un gran tempo, che la Chiesa di Reims possedea le Ville di Condiciaco e di Giuliaco : le quali nel testamento si dicono essere state chieste a Clodoveo da San Remigio per le pregliiere del nobilissimo fanciullo Clodoaldo. Queste riuscite sarebbero impossibili, se tal fanciullo fosse stato il figliuolo del Re Clodomiro, sì come pretendono gli avversari del testamento: ma Clodoaldo accennato da San Remigio era un fanciulio affatto diverso da quello, di cui sono per raccontare gli spaventevoli casi.

S. XVII. I tre figliuoli, elie il Re Clodomiro laseiò morendo nel 524, chiamavansi Tibaldo, Gontieri e Clodoaldo, illustri orfani, de'quali appena giungevano il primo al decimo, ed il secondo al settimo anno. La lor madre Gundeuca gli abbandonò per impalmar suo cognato Clotario: e però, come già dissi, l'ava Clotilde accolti gli aveva ed 11.1004 educavali con amorevole cura. La cupidità d'arricchirsi del fraterno regno assalt Childeberto e Clotario; ciò che alcuni dicono essere avvenuto nel 526, due anni dopo la morte di Clodomiro, ed altri nel 533 : ma l'età de figliuoli di Clodomiro dimostra, che queste novelle ambizioni dei due Re non sursero nel loro petto se non al più tardi nel 530. Finsero perciò di voler dividere il regno Orleanese fra' tre fanciulli, e pregarono in Parigi la Regina Clotilde di volerli confidare ad essi, acciocchè s'alzassero sullo scudo e fossero gridati Re. L'ava, lictissima per questo proponimento, fe' desinare i nipoti e gli abbracciò piangendo per l'allegrezza, quasi ella vedesse rivivere il suo figliuolo Clodomiro. Non appena i fanciulli giunsero nel Palazzo di Childeberto, dove trovavasi Clotario, che la Regina udi essere venuto Arcadio, Senatore d'Alvernia, del quale narrai 11. 903 le infelici geste in Clermonte. Arcadio le si fece innanzi

Ann di G. C 826 con una spada nuda e con un paio di cesoie, dicendole in nome de due Re: seegli, o Regina; vivranno i woi nipoli, se questa forbice reciderà i lunghi loro capelli: se non vuoi, ecco il ferro, che gli ucciderà. Inorrid Co-blde, allonita; e, quasi uscita da sensi, gridò; morti, anzicche tosati i figliutoli dun Re. Arcadio non le die il tempo di mutar proposito, e portò correndo adue Re la risposta, espressione fatale d'uno sventuralo affetto.

Clotario, il più scellerato de' figliuoli di Clodoveo, prese Teobaldo pel braccio, e, gittatolo a terra, il trafisse con la spada nel petto. Gontieri, cadde a piè di Childeberto, chiamandolo padre, ed implorando mercè, si che questi funne commosso a segno che insolite lagrime gli bagnarono gli occlij. Domando in nome di Dio la vita del fanciullo al fratello ; ma questi , agitato da più atroci furie , minacciò d'ucciderlo insieme con Gontieri. Così Childeberto si ritrasse : e Clotario disbramò le sue voglie, svenando il nipote. Clodoaldo, che non oltrepassava i sci anni dell'età sua, fu tolto al macello per la coraggiosa e fedele solerzia d'alcuni Franchi, maravigliati di sì codarda ferocia. Pervenuto alla giusta età, si tagliò da se stesso i capelli, consacratosi Prete del Signore in Parigi, ove tornò; e diè il suo nome a Novigento sulla Senna, che il ritiene tuttora, e chiamasi anche oggidi San Clodoaldo ovvero San Clu. I Governatori di Teobaldo e di Gontieri ebbero lo stesso destino. Clotario uscì a cavallo di Parigi, pensando a'nuovi acquisti : Clotilde seppelli nel Tempio di San Pietro e Paolo, 11. 642 che poi s'appellò Santa Genovefa, i due teneri corpi, e si die a far grandi orazioni e limosine. Teodorico, sebbene innocente di quella strage, s'ebbe nondimeno una parte nelle spoglie, leggendosi che suo figliuolo Teodeberto possedè Orleans ed alquante città, le quali appartennero a Clodomiro.

§ XVIII. Poche Storie di popoli Cattolici, vanno sozze di delitti simili a questo. Se Riccardo III.º d'Inghilterra uc- G. C. cise i nipoti, nol fe' di sua propria mano; ed egli non confessò d'averli fatti morire. Clotario non si diè alcun pensiero della sua fama ; solo Childeberto, che fu meno spietato, sembrò temere gli sguardi altrui, e si chiuse per alcun tempo in un suo diverso Palazzo sulla Porta di Parigi. Facil credenza presso l'uno e l'altro di tali fratelli incontrarono le calunnie, che dopo alquanti anni si sparsero contro Amalasunta d'aver avvelenata sua madre, quasi gli altrui delitti valessero a scemare il peso de' proprj. Questi ferocissimi Franchi del sesto secolo commetteano in pace qualunque delitto, sperando poter placare l'ira di Dio coll'edificar Monasteri e Chiese in gran copia; erudele pensiero de' riechi e potenti fra Barbari, se disgiunto dal pentimento, elie solo guarisce gli animi e li conforta : ma l'Europa sarebbe divenuta un vasto deserto, se la legge dell'espiazione imposto non avesse a' Franchi ed a simiglianti popoli di costruire que' Monasteri e di rizzar quelle Chiese, ove a gara traevano gl' infeliei ed i poveri ed ove l'arti e le scienze si nudrivano

lo non so se Clotario avesse avuto rimorsi; ma dopo qualche anni e' fabbricò il Gotico Tempio, da me altrove 11.821, descritto, di San Pictro in Roano. Una parte de'Visigoti era già suddita di quel Re, quando egli trucidava i nipoti; ed un'altra glie ne toccò in sorte per averli trucidati; da'quali paesi egli potè agevolmente chiamare gli artefici Goti per compire quell'ammirabile opera. I Visigoti, a malgrado di tutte le sventure da essi patite dopo Clodoveo, non aveano perduto la fama d'essersi molto innoltrati nella civiltà e nell'esercizio dell'arti. Al tempo di Clotario la Spagna nobilitossi pe'molti e singolari edifici , de'quali ho favellato in

altro Libro; e quando Rigunte, nipote di Clotario, dover sposarsi a Recaredo, che poi fu Re de' Visigoti, com'ella giunse in Tolosa ebbe a disdegno non solo i vestiti e le calzature de Franchi, affranti pel lungo viaggio, ma gli apparati de' cavalli e de'earri. Volle che diligentemente si badasse a ciò, che non la rendesse indegna d'essere ben ricevuta dallo sposo; cercassero i Franchi di non apparir

S. XIX. Tal' era la rinomanza, che i Visigoti aveano di gentili e d'urbani fra Barbari: tale il romore d'avere i loro Architetti una particolar maniera d'edificare alla Gotica, di eui si fece in Roano l'egregia prova. Sembrommi, 11. 791 ehe questa maniera si fosse recata dagli Architetti d' Eutarico in Italia, quando egli fra le mille illusioni della possanza e della gioventu venne in cerca d'Amalasunta. La quale fino agli ultimi giorni di sua vita mostrò il suo genio per l'arti e per la magnificenza nello scrivere a Giustiniano

cotanto inculti fra Visigoti, per non esserne derisi (1).

11.1187 intorno a' marmi di Calogenito. In mezzo al gemito universale per la morte dell'amata Regina, Pietro di Tessalonica, il quale già stava in Ravenna, credette di scorgere un fausio avvenimento pel suo Signore, al quale oramai spianalo avrebbero il cammino d'Italia la codardía ed il malvagio nome di Teodato, che le nozze eon Gudelina poteano contribuire a render vile e spregevole. Pietro, dati all'Imperatore i ragguagli di questi eventi, si fermò in Italia; e Teodato, elie non avrebbe dovuto, sperava in Pietro, facendo

<sup>(1)</sup> Cum ipsi, fatigati de itinere, vestimenta haberent inculta, calciamenta scissa, ipsosque equorum atque carrucarum adparatus adhuc sicut planstri evecti eraut, esse disjunctos. Oportere omnia haec diligenter stabiliri .... ac suscipi cum omni elegantià ab sponso; ne forte si inculti adparerent inter Gotsos inriderentur ab ipsis.

Gregor. Turon. Hist. Franc. Lib. VII. Cap. 9.

Anni di G. C. 526-

egli e Gudelina il colmo della lor possa per conciliarsene l'animo a rendersi propizio l'Imperatore: ma questi erasi gà da lunga stagione appigliato in suo cuore alla guerra Gotica, se non gli venisse fatto di ottenere in altri modi la cessione d'Italia.

& XX. Grande affermava Giustiniano essere stato il suo dolore nell'udir l'uccisione d'Amalasunta : solenne divenire perciò il debito di vendicarla. Teodora, quanto ella più ne avea goduto, se ne mostrò tanto più rammaricata. Un solo avrebbe dovuto piangere sinceramente l'indegna fine d'una donna, da lui tanto lodata: ma Cassiodoro, mi duole il dirlo, passò a lodare Tcodato. Funne rimeritato presso la posterità con l'accusa, che io credo falsa, d'aver congiurato contro la vita d'Amalasunta; Teodato intanto spediva le Gotiche soldatesche alla volta di Roma, che si turbò fortemente a tale annunzio; ed a'commossi animi quasi pareva, che la morte della Regina dovesse disperdere la Città. Quando in Ravenna si conobbe l'agitazione delle Romane menti, e che i principali Senatori aggiustavano fede a' romori del volgo, Cassiodoro, datosi tutto fin da'principi del nuovo Regno a Teodato ed a Gudelina, minacciò in nome del Principe i Padri Coscritti. Perocchè alcuni Vescovi furono spediti dal Senato in Ravenna cost per comprendere il vero stato delle pubbliche faceende, come per presentare a Teodato alcune domande. Nel dar loro commiato il Re scrisse a Senatori nella seguente sentenza:

Poiche da Noi si die congedo, compiuta la Legazione, a l'emerabiti l'escori, coremmo pouto colentieri condescendere alle vostre petizioni, quantunque ve ne fossero delle riprensibili. Ma vennero alcuni da Roma nel nostro Palazzo, e ci riferirono essere la Città travagliala da vani sospetti, che potrebbero arrecarte gran danno,

se non fosse la nostra mansuetudine (1). A chi, se non all'Ordine vostro, imputar la colpa di tanta leggerezza (2)? Voi avreste dovuto invece ammonir ciascuna Provincia d'operare in quisa, che i primordi del nostro requo n' avessero letizia e splendore (3); avvenne il contrario tuttavia: e Noi possiamo lodare Iddio, che i doni suoi ornò co vostri eccessi (4). Qual città non fia scusabile, se Roma delinque? (5). Ma Noi vogliam perdonare prima d'esserne richiesti. Allontanate i sospetti da voi; tornate all'antica divozione pe'vostri Re; scegliete alcuni tra voi che vengano in Ravenna per trattarvi degli affari del Regno; noi gli avremo al nostro fianco, e premio sarà per essi di vedere il Principe (6).

Con minore acerbità si rivolse Teodato al Popolo Romano, lodando il suo affetto pe'suoi Padroni. A che tante paure? Quali stolti sospetti? Avete un Principe (1)

<sup>(1)</sup> Civitatem Romanam adhue ineptà sollicitudine laborare; et id agert, ut nisi nostrae mansuetudinis interesse, pericula sibi potius certa ex dubis suspicionibus concitaret.

Cassiod. Variar. Lib. X. Epist. 13. Senatui Urbis Romae Theodahadus Rex.

<sup>(2)</sup> Cui debent populorum inanis levitas imputari, nisi vestro Ordini? Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Quae Principis primordia viderentur ornare.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Gratias divinitati referimus quae dona sua vestris ornavit excessibus Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Quae civitas non excusabilis , si Rona deliquit? Id. Ibid.

<sup>(6)</sup> Certe munus est videre Principem.

Id. Ibid.

<sup>(7)</sup> Habetis Principem , qui pictatis studio optet in vobis invenire quoi dilizat.

Id. Ibid. Epist, 14. l'opulo Romano.

amante della pietà, e sempre lieto di trovare in voi qualche cosa ch'egli ami. Rivolgetevi contro i nemici, non contro i soldati, vostri difensori (1). Avreste dovuto voi stessi 535 desiderare un tale aiuto. È muova ella forse per voi la faccia de Goti? Non li nominaste fin qui Vostri Padri? Essi, abbandonate le lor famiglie per venir verso voi , non sono solleciti che della vostra sicurezza, e Noi di giorno e di notte non pensiamo ehe alla comune utilità.

S. XXI. Così Cassiodoro facea le sembianze di non comprendere i terrori, che a tutti dava il bagno di Bolsena. Finalmente parlò con più chiarezza, e scrisse al Senato che Vaccene, Maggiordomo del Regio Palazzo, veniva in Roma, con buon nerbo di soldati per difenderla, Costui, credo, fu tra coloro, i quali più nocquero ad Amalasunta. Ecco, diceva Cassiodoro per parte di Tcodato, ecco il rimedio, che A. 534 Noi con mente pietosa vi procacciammo, Padri Coscritti (2): non voqliate corromperlo con sinistri sospetti. Niuno ignora i meriti e le virtu di Vaccene. A lui comandammo di tenersi fuori della Città ne luoghi più acconci a guardarvi da ogni nemico: l'officio de' Goti (3) è di spargere il sanque per voi , e di liberarvi da qualunque pericolo. Nel tempo stesso, Teodato inviò i suoi messi al

Senato ed al Popolo per prestare il giuramento, sì come (1) Numquid vos nova gentis facies deterruit? Cur expavistis, quos Parentes hactenus nominastis? Qui, relictis familiis, ad vos venire properant , de vestrá erant potius s euritate solliciti.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Remedium, quod pro vobis, Patres Conscripti, più mente tractarimus, non sininus vobis fieri acerba suspicione contrarium.

Id. Ibid. Epist. 18. Senatui Urbis Romae Theodahadus Rex. (3) Ut qui vos tentaverint appetere , . . . . manus eis Gormonum debeant obviare.

Id. Ibid.

s'era fatto in tempo d'Atalarico. Imperiosa troppo è la nostra pietà, Padri Coscritti; e Noi, che la mercè di Dio, tutto possiamo, Noi, che non siamo tenuti per le altrui condizioni, ci lasciamo vincere nondimeno dalla propria nostra volontà (1). In tal guisa favellara il Prefetto del Pretorio; esortando con altra Lettera il Popolo Romano di credere a colui, che aiurava senza notervi esser costretto (2).

Mentre Teodaio poneasi con queste parole a rammorbidire i cuori de' Romani, sperava in Ravenna persuadere a Pietro Tessalonicense di non aver comandato la morte d'Amalasunta, ed anzi avrebbe voluto salvarla, se il cieco furore de Goti avesse mai potuto frenarsi. Ma questi Goti per l'appunto, serive Procopio, lungi dall'esser punit, godevano de primi nonri nel Palazzo Ravennate; ciò che avveniva, sapendolo e vedendolo Cassiodoro. Pietro non istancavasi di predicare a Teodato ed a Goti, essere omai per questo delitto divenuta necessaria la guerra con Ilmperatore. Teodato perciò preparavasi alla difesa, inviando Vaceene alla volta di Roma. Era in quell'anno l' Iladia travagliata dalla penuria; e massimamente la Liguria e la Venezia; Teodato volle, che alla prima s'aprissero i pubblici granati d'Pavia e di Tortona, que' di Trevigi e di Trento alla seconda (3).

e di Tortona, que' di Trevigi e di Trento alla seconda (3). §. XXII. Giunscro finalmente le Lettere di Giustiniano I Ravenna, e le recava Eracleano, Prete. Non erano accrbe, per quanto si scorge dalla breve risposta del Re Teodato, che

<sup>(1)</sup> Imperiosa nimium res est, Patres Conscripti, pietas nostra; quando proprià voluntate vincimur, qui alienis conditionibus non tenemur. Nam cum.... possimus ounnia, sola nobis licere credimus laudanda.

Cassiod, Ibid. Epist. 16. Scnatui Urbis Romae.

<sup>(2)</sup> Quando ille jurat qui non potest cogi.

Id. Ibid. Epist. 47. Populo Romano.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 28. Senatori, Praefecto Praetorii Theodahadus Rex.

affermò di tenere per un gran beneficio l'aver meritato Ann un si soave colloquio dall' Imperatore (1). Volca Giusti- G. C. piano, che Teodato scrivesse al Romano Pontefice intorno allo stato d'Italia, ed all'opinione del Senato; di ciò il Re si disse contento (2), nè tardò a scrivere; ma ignoro con quali termini ed in quale intendimento. Avea Giustiniano raccomandato due affari ( tanto egli fingevasi alieno ancora da ogni ostile pensiero ) a Teodato ; quello d'alcune Monache, gravate da imposte sopra un fondo soggetto all'inondazioni dell'aeque (3), e l'altro di Veranilda (4) che d'Ariana s'era fatta Cattolica ed avea perduto, per quanto sembra, una parte delle sue sostanze. Pel primo, rispose il Re d'aver commesso a Cassiodoro di provvedere; per l'altro, d'aver pagato del proprio, non essendo giusto (5) si facesse forza in materia di Religione. Con queste sue rae-

<sup>(1)</sup> Per Venerabilem virum Heracleanum, Presbyterum, augusta nobis pogina vestrae Serenitatis illuxit; gratiam sermonis benigne tribuens . . . . ut revera magnum sit beneficium, tantum suave Principis meruisse tolloquium. Cui reddimus, quantă valemus charitate responsum . . . . .

Cassiod . Ibid. Lib. X. Epist. 25. Iustiniano Imp. Theodahadus Rex.

<sup>(2)</sup> Significamus etiam pro vestro voto ad Papam Urbis Romae nos litteras destinasse.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Monasterium famularum Dei . . . . tributorum gravi sorte laborare, co quod ager ejus nimià inundatione perfusus, etc.

Id. Ibid. Epist. 26. Iustiniano Imperatori.

<sup>(4)</sup> Veranildae causa . . . . quamvis ante lougum tempus sub parentum nostrorum regno contigerit, tamen necesse nobis fuit negotium de propriét largitate componere, ut tali facto cam nou poeniteret, mutatà religione,

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Cum Divinitas patiatur diversas Religiones esse, nos unam non audemus imponere. Retinemus enim legisse uos, voluntarie sacrificandum esse Domino, non enjusquam cogentis imperio.

Id. Ibid.

comandazioni, ed erano comandi, pregustava Giusliniano i piaceri del suo regnare in Italia. Ed anche Teodato raccomandò, ma con diverso animo, un Romano, che si conduceva in Costantinopoli per affari della Chiesa di Ravenna (1).

Dopo l'arrivo delle Lettere dell'Imperatore in Italia, Pietro avviossi alla volta di Costantinopoli con quelle di Teodato a Giustiniano ed a Teodora (2). Diceva il Re di essere stati ammoniti ed il Pontefice Romano ed il Senato di soddisfare all'interrogazioni dell'Imperatore; che Pietro avrebbe avuto in Roma le risposte occorrenti (3); che insieme con lui sarebbe andato in Costantinopoli un Rego Legato : che ringraziava l'Imperiale Clemenza dell'essersi mostrata lietissima della sua esaltazione al Regno (4); essere necessaria la pace ; volersi la gloria dell' Imperio dilatare per mezzo de beneficj; non saper l'Imperatore cercat vili risse negli altrui Regni (5). La Regina Gudelina scrisse ne'medesimi sensi solo a Teodora, soggiungendo, che l'Ambasciador di Teodato era un Sacerdote venerabile per l'eccellenza della dottrina e per la santità de'costumi (6). Avea

<sup>(1)</sup> Cassiod. Ibid. Epist. 45. Justiniano Imperatori Theodahadus Res. (2) Sed et vobis, Gloriosi Principes, cum sitis absolute mirabiles aliquid tamen additur, cum vos omnia regna venerantur.

Id. Ibid. Epist. 49. Justiniano Imperatori.

<sup>(3)</sup> Beatissimum Papam Urbis Romae vel amplissimum Senatum nostra praeceptione commonitos . . . . . . ut vir eloquentissimus Petrus , Legatus Serenitatis vestrae, et doctrinà summus . . . . competentia responsa reciperel.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Gratias Divinitati referimus . . . . quo provectus nostrus Clementati VESTRAS GRATISSINUM ESSE DECLARASTIS.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Non enim rixas viles pen Regna requiritis.

<sup>(6)</sup> Virum Venerabilem . . . . moribus doctrinaque pollentem, Sanctituis

Gudelipa ricevuto per mezzo d'Eracleano Lettere particolari dell'Imperatrice, con le quali esortavala donnescamente a farle con anticipazione sapere ciò che la Regina d'Italia consigliato avrebbe al marito (1). Accorte lodi ed astute promesse a Gudelina udivansi nella Lettera di Teodora; per le quali riferisce grazie la Regina, pregando l'Imperatrice di non ingannare le sue speranze (2); aver ella in Italia ricevuto il più eccelso de' doni per le auguste parole indirittele (3). Quali fossero state, ignorasi; ma da queste si può scorgere come Procopio avesse taciuto non pochi fatti della Storia d'Italia prima della morte d'Amalasunta, e dopo; e come da racconti di Bolsena fosse rapidamente passato a que della guerra Gotica.

S. XXIIL Non posso lasciar questa Lettera di Gudelina, scritta da Cassiodoro, senza rammentare gli oscuri detti con cui ella significò a Teodora d'essersi operato, secondo si credette convenire all'animo suo Imperiale, inforno ad una persona, che quivi non si nomina; per la qual persona dice Gudelina esserle pervenute solleticanti parole (4). In

etiam honore reverendum ad vestram Clementiam legationis officio peculiariter euravimus destinandum.

Cassiod. Ibid. Epist. 20. Theodorae Augustan Gudelina Regina. (1) Hortamini enim, ut quidquid expetendum a triumphali Principe

domno jugali nostro credimus, vestres ante senseus encenanus.

<sup>(2)</sup> Ante quidem de eausarum nostrarum aequitate praesumsimus ; sed nunc amplius de vestră promissione lactamur . . . . . Nunc implete promissa; ut rem tenere faciatis, cui spem certissimam contulistis.

<sup>(3)</sup> Litteras Pietatis vestrae accepi ; et colloquia oris vestri mumeribus omnibus celsiora reverentissimà gratulatione promerui.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Nam et se maa ressona, de quâ ad nos aliquid venso retutante

Ann di G. C ciò v'ha chi scorge l'annunzio della morte d'Amalasunta, e della parte, che v'ebbe Gudelina; festeggiata perciò ed avuta per amica da Teodora. Se così fosse, Cassiodoro si potrebbe tenere per complice o per consapevole del delitic ma egli non avrebbe lasciato contro la sua fama un si deplorabile cenno coll'inserire volontariamente nelle sue Varte la Lettera dettata in servigio di Gudelina. In quell'ignota persona parmi ravvisar Matasunta, che l'Imperatrica avea raccomandato alla guardia di Gudelina, lusingando costic con soavi ed artificiosi modi. La Regina terminava dicendo, essere suo desiderio, che Teodora così comandasse nel Regno d'Italia come comandava nell'Imperio (1). Non contenti Gudelina e Teodato di queste Lettere, che

confidarono a Pietro Tessalonicense, tre altre ne fecero serivere da Cassiodoro a Giustiniano ed a Teodora; inviade per mezzo del Saccediot, loro Ambasciatore. Dall'unica A 535 del Re si rileva, che non lungo era stato il soggiorno di Pietro in Italia (2); e si rinnovano le pregliore per la pace (3), ricordando l'antica fedeltà degli Amali verso I'lm-

pervenit, hoc ordinatum esse eognoscite, quod vestrus caedudues andes convenire.

Cassiod. Ibid.

 Desiderium enim nostrum tale est . . . . . ut non minus in Regno nostro , quam in vestro jubcatis Imperio.

Id. Ibid.

(2) Retinetis, aspientissimo Principum, et per Legatos nostros, et per virum disertissimum Petrum, quem streza ad nos vestra Pietas destinavit, quo studio concordiam Augustao Serenitatis optemus.

Id. Ibid. Epist. 22. Iustiniano Imperatori Theodahadus Rex.

(3) Pacem siquidem sub omni sinceritate petimus, qui causas certaminis non habemus.

Id. Ibid.

perio, e la stima che Leone Augusto avuto avea di Teodorico. Delle tre di Gudelina la prima pretende, che più del Gio regno ella curava la grazia di Teodora (1), voler Teodato e la moglie non risplendere d'altra luce (2); non esser giusta la discordia tra'regni Romani (3). Nella seconda rammentansi le grandi promesse fatte da Pietro, che ora s'incamminava per Costantinopoli, a Gudelina; e di non aver egli taciuto, che s'erano in Costantinopoli approvate le eose d'Italia (4); ogni sospetto pereiò doversi mandare in bando (5) e venirsi alla eonelusione d'una stabile pace (6). In tal guisa Teodora teneva deste le speranze della Regina, fino a che non giungesse il destro d'affogarla. Con la terza Lettera Gudelina rinnovò le stesse preghiere a Giustiniano (7).

S. XXIV. In mezzo a si magnifiche promesse, Giustiniano impadronivasi della Seconda Pannonia, tenuta fin qui da Teodorieo degli Amali e dalla figliuola. Nella Seconda

<sup>(1)</sup> Quando me tantae Dominae ita potest amor exigere, ut supra Regnum cognoscar aliquid majus invenire.

Cassiod. Ibid. Epist. 21. Theodorae Augustae Gudelina Regina. (2) Debetis nos claros reddere, qui de vestrá volumus luce fulgere. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Cum nullam inter Romana regna deceat esse discordiam.

<sup>(4)</sup> Suscipientes Legatum vestrum virum eloquentissimum Petrum . . . . optata nobis Augustae gratiae monumenta fulserunt; ut per eum disceremus acceptus vosis esse, quod in hác Republicá constat evenisse. Ostendistis vos diligere quidquid ad justitiam cognoscitur pertinere.

Id. Ibid. Epist. 23. Theodorae Augustae.

<sup>(5)</sup> Omni suspicione detersă, desiderabilis potest unanimitas permanere.

<sup>(6)</sup> Nunc est potins quod Regna conjungat promissio fixa, et potiva concordia.

Id. Ibid.

<sup>(7)</sup> Id. Ibid. Epist. 24. Iustiniano Imperatori Gudelina Regina.

Ann di G. C \$26 Pannonia erano Sirmio e Basiana; città, che nel Sinecdemo di Ierocle Grammatico veggonsi attribuite all'Orientale Imperio. Non entrerò qui nelle sottili disquiszioni, che si fanno intorno all'età del libro Ierocliano, arido e diguno Catalogo dove si descrivono l'Eparchie o Provincie del l'Imperio in Europa ed in Asia, escluse le nuove Provincie dell'Affrica Vandalica: ma Sirmio certamente, come già

II.1088 dissi, cra d'Amalasunta, e però il Sinecdemo fu scritto dopo la morte di lei, ne'principi del 535, innanzi che Giustiniano mutasse nello stesso anno gli ordini delle Provincie spetanti all'Imperio Bizantino. Di tali mutamenti non v'ha orna nel Sinecdemo. Non cost avvenne intorno al recente acquisto di Sirmio e di Basiana, che vi sono descritte. In un rilevantissima Novella, con la quale Giustiniano, dopo aver IL 1957 dato alla sua patria Tauresio il nome di Giustiniano, Prima.

nievanissima Noveila, con la quale clustiniano, dopo ave dato alla sua patria Tauresio il nome di Giustiniana Primi, trasferisce in questa la Sedia del Prefetto al Pretorio Illireo, si vede già posseduta dall' Imprenatore la Seconia Panonia, e si parla di Sirmio, che per errore leggesi Firmo!! Notable documento della diligenza, con cui l'Imperatore cercò d'allargarsi, o come protettore d'Amalasunta ne'ochi giorni del suo regno insieme con Teodato degli Amali, o come suo vendicatore. In tal guisa l'umil villaggio, dore nacque Ubrauda, or detto Giustiniano, divenne Metropio d'una Provincia, e videsi arricchio d'un Arvineviscovato, intorno al quale molto egli affaticossi appo i Pontefici Romani Agapito e Vigilio. Quanto a Tauresio, circondollo di mura quadrangolari, ed a ciaseun degli angoli v'impose

<sup>(1)</sup> Cum enim in antiquis temporibus Finan ( lege Suam ) Praefectura fuerit constituta.....

Novella Iustinian. XI. De Privilegiis Archiepiscopi Iostinianus Painan, etc. (A. 353).

una torre ; donde quel villaggio s'ebbe il nome di Quadritorrito. Prossimo a questo surse in ampio giro il nuovo edicio della città, da lui chiamata Prima Giustiniana. Diffici pare a Procopio d'annoverarno i Templi ed i Palazzi del Principe ; i vasti Portici , le fonti , le vie , i bagni ed i Fori: nobile ornamento di tutta la contrada.

S. XXV. L'anno, che seguì alla morte d'Amalasunta, fu A. 535 insigne pel Consolato di Belisario. Un secondo trionfo gli fu decretato dall'Imperatore, secondo l'antica foggia; e però i prigionieri lo portarono sulle spalle. Il nuovo Console dalla sua Sedia Curule spargea le spoglie de Vandali. Al popolo si concedè rapire non poche di quelle, che avean fatto la mostra nel primo trionfo. Notabile riuscì l'anno presente per le molte leggi, o Novelle, che allora promulgaronsi; certissimo testimonio dell'operosa natura, se non della venalità di Triboniano. Perocchè non erano trascorsi ancora quaranta quattro giorni dopo la Seconda Edizione del Codice Giustinianeo, e già l'Imperatore, nel primo del novello anno 535, dava fuori la sua Novella sugli Eredi e sulla Falcidia, rammentando la pace conclusa con la Persia, la vittoria su'Vandali e la soggezione degli Zani (1): non che l'altra sulle restituzioni e sulle donne partorienti nell'undecimo mese (2). Quattro altre Novelle si videro uscire alla luce nel mese di Marzo; l'una (3) sul doversi ridurre a sessanta il numero de'Cherici della Maggior Chiesa Costantinopolitana; l'altra (4), che dichiarava secondarie

<sup>(1)</sup> Novel. Iustiniani 1. De heredibus et Falcidia in Praefat. (1.Gen.335.).

<sup>(2)</sup> Novel. 39. De restitutionibus et et quae parit undecimo mesac, etc. (4. Gen. 535).

<sup>(3)</sup> Novel. 3. Ut determinatus sit numerus Clericorum, etc. (16. Marzo 53.5).

<sup>(4)</sup> Novella 4. De fidejussoribus et mandatoribus, etc. (16.Marco 533).

verso i ereditori d'aleuno l'obbligazione de'fideiussori e di simili persone; la terza (1) su'Monaci ed i Monasteri, sulla vita comune, sull'elezione degli Abati e sul divicto delle coneubine appo essi; la quarta (2) sull'ordinazioni de Vesovi e de'Cherici, sulle loro qualità e sulle spese ad essi permesse. Parlavasi ancor delle donne, che prima del cinquantesimo anno di loro età non si potessero giammai ordinar Diaconesse.

E tosto in un medesimo giorno, che fu il 16. Aprile 535, si udirono promulgar due Novelle, una sull'inalienabilità delle eose immobili pertinenti alla Chiesa (3), l'altra contro la cor-11.1076 ruzione de'Giudiei (4). Ho già toceato dell'ultima, dove si fa menzione di Teodora, e dove si propone il giuramento, che dovea darsele da tutti gli Officiali dell'Imperio. Infiniti mali annovera l'Imperatore, procedenti dall'avarizia de' Magistrati: e per essa vedeansi dalle Provincie fuggir in Bizanzio · innumerabili stuoli di Sacerdoti e di Curiali, d' Officiali e di Possessori, con grandi turbe d'agricoltori gementi pei furti de' Giudici. Stabili gli emolumenti e le sportule per quarant'otto Provincie, vietando a' Giudici di riscuotere altro danaro; comandò, non si vendessero le cariche; si giurasse di non essersi dato danaro per ottenerle; non si mandassero Sostituti o Vicari, detti Conservatori de luoghi. Si vede in questa Novella già ereata nella Siria ( non pervenne a noi la Legge o Novella, che ciò disponeva), in onor di Teodora, la provincia Teodoriade, onde si tace nel

<sup>(1)</sup> Novella 5. De Monachis ( 19. Marzo 555 ).

<sup>(2)</sup> Novella 6. Quomodo oporteat Episcopos, etc. ( 16. Marzo 555 )-

<sup>(3)</sup> Novella 7. De non alienandis aut permutandis rebus Ecclesiasticis immobilibus (16. Aprile 535).

<sup>(4)</sup> Novella 8. Ut judices sine quoquo suffragio fiant ( 16. Aprile 555).

Sincedemo; e però questo Catalogo di città e di Provincie fu drizzato un qualche giorno prima del 16. Aprile, dopo l'acquisto di Sirmio e della Seconda Pannonia; le quali cose avvennero certamente ne primi tre mesi del Consolato di Belisario.

I casti precetti e le virtuose parole di quest'ottava Novella farebbero credere, che i pubblici costumi nell'amministrarione dell'Imperio avessero dovuto averne un qualcle pero 
ma Giovanni Cappadoce, Prefetto del Pretorio, era colui al 
quale si scorge indiritta la Legge; infausto presagio sul 
modo, nel quale sarcibbe stata ella eseguita. Molto della sua 
Legge gloriossi Giustiniano: volle che s'ineidesse in marmo e si collocasse ne Portici delle Chiese: un esemplare 
seritto in membrane si custodisse con le sacre suppellettili 
nel tesoro di ciascuna Chiesa in tutto l'Imperio: dovesse si 
popolo riferir pubbliche grazie al Signore dell' averta ottenuta (1). Soggiunse le più fiere imprecezioni alla formola, 
con cui si giurvaa d'amministrar lealmente la giustizia, e 
di non commettere aleun furto (2).

§. XXVI. Inutili affatto riuscirono tali precauzioni. Evagrio racconta, che smisurata era l'avarizia di Giustiniano e rabbiosa la sua inglurie del danaro, si che diessi a vendere i pubblici Offici a pia offerenti, e l'intere Provincie a' Magistrati, od a riscuotitori de tributi, ed a tutti coloro i quali professano di tendere insidie agli uomini (3). Questo avvenne, secondo Procopio (4), un anno appresso alla pub-

<sup>(1)</sup> Novella 8. Cap. XI. Edictum post Epilogum.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Tit. III. Iusjurandum quod praestatur ab his qui Administrationes accipiunt.

<sup>(5)</sup> Evagrius, Eccles. Historiae, Lib. IV. Cap. 30.

<sup>(4)</sup> Procopius, Historiae Arcanae, Cop. 21.

blicazione della Novella ottava, che fu data contro la venalita de Giudici. Molti ricchi, afferma lo stesso Evagrio, furono per le calunnie ad essi ordite, spogliati de lor patrimoni da Giustiniano; e non si videro più frequenti e più facili calunnie contro i ricchi se non le concedute alle più turpi donne, che ne accusassero alcuno d'averle violate. A gara sorgevano allora i vendicatori nel nome dell' Imperatore : ne v'era più legge o dritto che non si manomettessero, se per salvare una parte delle sostanze non cousentissero gli accusati a metter l'altra in balta di Giustiniano. Tal'era la rinomanza, che intorno a ciò durava nella fine di quel secolo, quando seriveva Evagrio, il quale non disse d'aver letto giammai le Storie segrete di Procopio; ne queste si serissero dallo Storico, se non col proposito di tenerle celate agli occhi de' contemporanei.

E però, posta dall'un de'lati ogni memoria non tanto dell'ultima legge, ossia Novella ottava, quanto del giuramento prescrittovi, le cariche si venderono in piazza per pregio di danari, trionfando pubblicamente l'inverecondia degli oblatori. Poscia si credè più acconcio dare in fitto le principali Magistrature de' Municipi ; affinchè i pubblicani traessero a se qualunque provento delle Provincie, nelle quali vedeansi andar vagando, insigniti delle maggiori dignità, questi appaltatori, ed infellonire contro i popoli. Gli ultimi superavano sempre in ferocia i precedenti, e li rinfamavano. In tal modo si stabilì e confermò nell'Orientale Imperio quella portentosissima corruzione, di cui scorgeremo divenir misera preda l'Italia, quando vi giungeranno gli Alessandri Forficula e gli scellerati Logoteti così di Giustiniano come de suoi successori fino all'età di San Gregorio il Grande, allorche i padri, per pagare l'imposta, eran costretti a vendere il proprio figliuolo in ischiavo.

§. XXVII. Autore di queste infami allogagioni fu Giustiniano da se; ma di più sotile trovato s'attribuiva il merito a Loone di Gilicia, \*Referendario.\* Narrava la gente, che questi avesse mostrato le vie all' Imperatore di dar per danaro le sentenze, o dopo essersi patteggiato sul valor delle lifi. Gran fama ebbe costiti d' invereconda e precipite adulazione, da disgradarne lo stesso Triboniano; attissimo ad occupar gli animi altrui con gioconde parole, nè meno avido e spasimante d'arricchirsi. Pervenne a gran dovizia, e nell'arte delle rapine fu creduto inventore di nuovi modi e di più squisite istituzioni. Ne giudigi spesso ingamol funa e l'altra parte, facendo pagar da entrambe un qualche favore, ch'egli sapeva opportunamente distribuire; st che nella coscienza dell' universale non parvero aver più forza le leggi ne gli stromenti ne altre più solenni seriture.

A que' giorni viveva in Emesa di Siria un uomo chiamato Prisco, insigne falsario e contraffattore degli altrui caratteri. Avea la Chiesa di quella città ottenuto in altra stagione l'opulento retaggio del Patrizio Mammiano, Prisco s'argomentò di fare buoni guadagni, promettendo mercè un premio, additare agli Economi della Chiesa non pochi documenti d'onde Mammiano appariva creditore de' più ricchi e possenti cittadini d'Emesa. Erano istromenti foggiati da Prisco; ma i crediti avrebbero, se veri, perduto la forza per la prescrizione d'oltre i quarant'anni dopo la morte di Mammiano: e però i Curatori della Chiesa divisarono d'andar tosto in Costantinopoli, e d'offerir buon gruzzolo di moncte a chi facesse ottener loro una legge, che stabilisse una più lunga prescrizione in favore di tutte le Chiese dell'Imperio. Non tornò vana la loro speranza ; ed , o fosse stato Leone di Cilicia o lo stesso Triboniano, la nuova legge si promulgò, e Giustiniano con la nona sua Novella, di cui ed alle ingordigie.

di G. C.

or ora favellerò, volle che tal favore giovasse altresi alla Chiesa Romana.

Quanto ad Emesa, l'Imperatore inviovvi Longino, che poi divenne Prefetto di Costantinopoli, aceiocche il nuovo dritto vi fosse posto in osservanza, e si riscotessero i crediti della Chiesa. Percepironsi da prima due cento pesi d'ore; ma quando si seppe, che ben più vaste liti e condannagioni doveano aspettarsi, alto stupore invase gli animi e niuno si tenne più sicuro di non esser vessato in nome dell'antico Patrizio Mammiano. La lunghezza del tempo li rendeva inabili alla difesa. Ma Longino, sospettando non queste fosti del con propositi del difesa.

ser calumnie, comando a Prisco di recargli tutte le scritture pertinenti all'eredità di Mammiano; e poiche quegli negava d'obbedire, diegli una tal guanciata, che il falsario cadde supino, confessando i suoi deltiti. Ciò pose fine a timori

S. XXVIII. L'Imperatore non tardò ad abolir queste disposizioni. Ma ora ch' egli stava per la centenaria preseriatione seriese al Pontellee Giovanni Il.º di non dover l'ambiena de la comparatione del Sommo Pontificato. Voler egli percio iltustraria, col far partecipe de nuoci benefiej la patria delle leggi e la fonte del Sacerdozio (1): non dover solo godier di questi l'Oriente: si propagassero amche in tutto l'Occidente; si stendessero a tutte l'solo:

<sup>(1)</sup> Ul legum originem antranon Roma sortita est, ita el Summi Pontificatus apricem apud cam esso nemo est qui dubitet. Unde el nos necessarium duxinus partrium legum, fontem Sacerdotti speciali nostra numes lece illustrare.

Novella 9. Iustiniani. Ut etiam Ecclesia Robana centum annorum gaudeat prescriptione (16. Aprile 535).

sapessero tutti che l'eternità di Giustiniano (1), tati doni a Dio ed alla Sede Venerabile offerica: la proveidenza del suo Imperio dilatarsi fino agli ultimi seni dell'Oceano (2). Per queste parole potea sembrare; che Giustiniano assoporasse nella sua mente le speranze di vedersi ridolto in mano l'Ocediente intero, e che l'orgogliona Bizanzio dovesse porsi nel luogo di Roma, proteggendola dalle rive del Bosforo fino all' ultima estremità ed alle più lontane spiagge d'Europa (3).

Sembrava parimente, che Teodato avesse a credersi già decaduto dal suo regno d'Italia, ove l'Imperatore prendeva il destro di dettar leggi civili, tuttocchè in favor delle Chiese. Ma non ancora Giustiniano erasi apparecchiato all'impresa d'Italia, e la ribellione de' Mori nell'Affrica non tralasciava d'essergii molesta. La guerra contro Teodato la differita perciò d'un qualche mese; a temperar frattanto ciò che poteva esservi di soverchiamente ossile contro i Goti nella Lettera dell' Imperatore al Pontefice Giovanni II.º, si soggiunse, che il beneficio della preserizione centenaria valer dovesse alla Chiesa Romana per tutelar le possessioni, ond'ella godeva nell'Orientale Imperio. Ma Teodato non ignorava quali fossero le sue vere condizioni, ed cragli mestiere di tollerar tutti gii oltraggi, de'quali mentre vivea Teodorico non avrebbe ardito niuno di concepir soltanto il pensiero

<sup>(1)</sup> Quod igitur nostra aeternitas ad . . . . Dei honorem , Venerandae Sedi Summi Apostoli Petri dedicavit.

Novella 9. Iustiniani.

<sup>(2)</sup> Ad ipsos Oceani recessus extendantur.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Reminiscentes hujus legis praerogativam .... non soluni in Occidentalibus partibus Romanae Eccussuse condonamus, sed etiam in Orientalibus partibus, in quibus Ecclesiasticae Urbis Romae possessiones sunt.

Id. Ibid.

1214

C. XXIX. Non so se al Pontefice Giovanni II.º fosse pervenuta la notizia di sì fatta legge, incerto essendo il giorno della sua morte; ma i migliori computi la pongono sotto il 25. Aprile 535 (1). Ebbe il sepolero in S. Pietro e gli succedè Agapito di Roma, figliuolo di Gordiano, Prete ora in San Giovanni e Paolo. Prima cura del nuovo Pontefice fu di spedire una Legazione in Costantinopoli, così per dar contezza della sua elezione, come per provvedere intorno al fatto del Patriarca Epifanio, il quale avea consacrato in Vescovo Achille, tornato appena dall'Arianesimo alla fede Cattolica, Diceva il Pontefice d'esser ciò contrario a'Canoni: e l'Imperatore nol negava, ma egli stesso avea ciò comandato. Ammonito da' Nunzi del Papa, conobbe l'error suo, ed inviò Eraclio, Prete, in Roma, con Lettere gratulatorie per Agapito; cercando in esse di scolpar Epifanio, e dicendosi pronto a terminar questo affare amichevolmente coll'interposizione de Legati Pontifici. Ma dopo alguanti giorni A. 535. Epifanio Costantinopolitano usel di vita.

Grandi a que' giorni, verso la metà dell'anno, erano gli apparecchi di guerra in Costantinopoli; ed anche il Re Teodato preparavasi alla difesa d'Italia, tuttocchè non si rimanesse dall'inviar Legati sopra Legati a Giustiniano per ottener la pace; i quali non faceano alcun frutto, sebbene l'Imperatore non togliesse ancor loro tutte le speranze. Rimandò anzi Pietro di Tessalonica in Ravenna; e questi, se non m'inganno, arrivò presso a poco nello stesso tempo della venuta d'Eraclio in Roma. Non tardò il Pontefice a rispondere , ledando la pietà dell'Imperatore , lodando la sua fede Cattolica, ed esortandolo a sempre più difenderla ed onorarla. Ignorando la morte d'Epifanio, non si ristette

<sup>(1)</sup> Mansi ad Baronium et Pagium, A. 555. 6. XXVII.

dal nuovamente biasimarlo; e , poichè l'Imperatore aveagii toccato della Metropoli Ecclesiastica di Giustiniana Pri-

gli toccato della Metropoli Ecclesiastica di Giustiniana Prima, rispose Agapito d'aver commesso un tale alfare a muovi Legati, che in gran numero egli spedi alla volta del Bosforo. I nomi di questi si leggono in un Concilio Costantinopoliano, che tennesi poco appresso; e furono Sabino di Canosa, Epifanio d'Ascoli, Asterio di Salerno, Leone di Nola e Rustico di Fiesole con Pelagio e Teofane, Diaconi della Chiesa Romana (1).

\$ XXX. Si pericolosa parve ad Agapito la deliberazione di Bonifacio II.º intorno all'arbitrio del Pontefice di nominare il successore al Pontificato, che ne'primi giorni della sua dignità bruciò nella Chiesa varie Scritture, in cui ciò si prometteva, scampate dall'incendio, che appiccava lo 11.1117 stesso Bonifacio alle rimanenti. Ma egli annullò altresì gli alti di Bonifacio contro Dioscoro. E tosto vennero in Roma i Vescovi Cajo e Pietro col Diacono Liberato ( lo stesso. che scrisse il Breviario della Storia Ecclesiastica di quel secolo), sì come Legati dell'ultimo Concilio tenuto sotto II.1167 Giovanni II.º in Cartagine. Reparato, Vescovo di questa città che or diceasi anche Giustiniana, presedè alla radunanza; in cui si tratto lo stesso argomento de' Vescovi Ariani, ternati alla Chicsa Cattolica (2). La riconciliazione degli Eretici occupava in quell' età le menti e soprattutto dopo la conquista dell' Affrica, quando le felici armi dell' Imperio procacciavano un gran numero di non sempre sincere conversioni.

Epifanio di Costantinopoli nella causa d'Achille non attese all'esempio già dato da Padri Affricani di consultar la

<sup>(1)</sup> Epist. IV. Agapiti. Inter Concilia ( 15. Ottobre 535 ).

<sup>(2)</sup> Concilium Africanum sub Ioanne Papa II.º Inter Concilia.

Ann di G. C 526Sede Romana (1). Cost fecero questi, e ne furono grandemente lodati; non avendo i Canoni antichi provveduto (i di che non era possibile) a tutti i easi occorrenti sopra una si vasta e difficil materia. Non lieve impresa era di confortar gli animi a rientrar nel dogma Catolico, e di spogliare i Vescovi Elerodossi d'ogni onore. Prevalse nondimeno la più severa sentenza, ed Agapito rescrisse agli Affricani dovesse starsi alle regole antiche, allontanando gli Eretici riconciliati dagli onori. Arrossiacano, disse, di chieder altro se non di tornare (2). Significò le stesse cose a Renovato (3), che aveagli particolarmente scritto, dopo aver avuto i ragguagli della morte di Giovanni II.º

S. XXXI. Oltre la Legazione in Roma, il Concilio di Cartagine inviò il Diacono Teodoro in Costantinopoli a pregar l'Imperatore di restituir l'Affricane Chiese nel godimento delle loro sostanze, perdute pel fatto de'Vandali. Giustiniano scrisse a Salomone, Prefetto del Pretorio in Affrica, volendo che tutti ritornassero agli antichi lor dritti, riavendo ciò che i Vandali avevano usurpato a ciascuno, ed anche a'genitori ed agli avi dell'uno e dell'altro sesso, non che a' cognati fino al terzo grado; che si facesse agli Affricani abilità di chiedere fra cinque anni la restituzione degli averi perduti. Quanto alle Chiese, comandò, riprendessero elle senza indugio qualunque lor fondo tolto ad essi dagli Ariani, ma con pagar le pubbliche imposte: non si battezzassero gli ostinati nell'Eresia ed allontanassersi da tutte le cariche: non si circoncidessero i Catecuchemeni. Si ristorassero i privilegi della Chiesa di Cartagine; vi si godesse l'asilo

<sup>(1)</sup> Epistola Africanorum ad Ioannem Papam. Ibidem.

<sup>(2)</sup> Epistola II. Agapiti ad Episcopos Africanos. Ibidem.

<sup>(3)</sup> Epist. III. ad Renovatum. Ibidem.

da'rei, ma non d'omicidio e di ratto e di videnza usata da'Pagani contro i Cristiani; e s'avessero per ferme tutte le donazioni fatte alle Chiese Affricane per la satute delfanima. Questi provvedimenti si trasfusero in due Novelle di quell'anno; l'una (1) per gli affari civili, e l'altra (2) per gli Ecclesiastici d'Affrica.

Nella seconda si trova una delle più antiche disposizioni di legge intorno a'doni per mercè dell'anima. E dichiarossi, che tali disposizioni dovesser valere per tutte le Chiese dell'Imperio. Quando l'Italia verrà in poter di Giustiniano s'udranno pubblicare ordinamenti del tutto simili a quelli, che ora pubblicavansi nell'una e nell'altra Novella per le cose Affricane. Ma fin dal presente anno le Chicse, come altresì og ni cittadino Romano d'Affrica, ottenevano il dritto di chiedere la restituzione de'fondi altra volta posseduti da esse in Italia, se consentisse Teodato; d'uno de'quali permessi dati da quel Re abbiamo un certissimo esempio in Cassiodoro (3). Al modo stesso, le Chiese d'Italia, e massimamente la Romana, rientravano tutte per postliminio nel godimento dell'antiche lor terre dell'Affrica Vandalica. La guerra Gotica, che or ora comincerà, pose fine ad ogni dubbiczza intorno al consenso, che Teodato non avrebbe certamente negato a Giustiniano, travolgendo la nostra penisola in brevi gioie pel trionfo di Bizanzio, ed in lunghi affanni per l'avarizia e la crudelta de Luogoteti, onde favellerò, e degli occhiuti sgherri, che vennero a depredarla se-

Novella 35. De successoribus corum qui in Afraca degunt (senza data, ma è del 535).

<sup>(2)</sup> Novella 36. De Ecclesiis Constitutis in Arma ( senza data, ma è del 535).

<sup>(3)</sup> Cassiod. Var. Lib. XII. Epist. 9. Paschasio, Praefecto Annonae.

condo le discipline di Giovanni Cappadoce, o degli altri non meno avidi Prefetti del Pretorio, i quali gli succedettero.

S. XXXII. Non ancor Teodora erasi, come fece di poi, rivolta in danno d'Italia e de Romani Pontefici; ma già le recenti sue cure drizzavansi agli affari della Religione, minacciando l'Oriente. Antimo di Trebisonda videsi pel favore di lei sollevato alla Sede Patriarcale di Bizanzio, coperto amico degli Eutichiani e del sanguinario Severo d'Antiochia. La morte d'Epifanio fu sorgente di grandi mali all'Imperio, or che Teodora mettevasi al lavoro di governar le coscienze degli uomini. Giustiniano le avea resistito, strettosi fortemente al dogma Cattolico: la quale sua persuasione durò sincera per alcun tempo. Le varie suc Professioni di fede Cattolica non tolsero il coraggio a Teodora: ed ecco la prima vittoria dell'Imperatrice nell'aver ella potuto scorgere Antimo sedere in Costantinopoli. So, che Teodora suol esser lodata di tolleranza, perchè si levò in favor degli Eutichiani e degli Acefali: ma troppo grave oltraggio sembrò, ch' clla uscisse anche in ciò da' rispetti del suo sesso, non per compassione verso gl'infelici, appartenenti a qualunque opinione, ma per far trionfare il suo privato pensiero, perseguitando aspramente le contrarie credenze. Alle frenetiche smanie, che l'aveano travagliata fin qui, di favorire i Cocchicri Cilestri contro i Verdi, aggiunse costei le rabbiose voluttà d'affliggere i Cattolici; e questa fu gran parte di regno per lei; allo spirare di sua gioventù.

Severo, che dopo le sue crudeli carnificine avea conci-II. 663 tato contro di se i furori della plebe in Costantinopoli, rifuggito s'era in Egitto sotto la protezione d' triarca d'Alessandria e nemico del Concili

Là Severo avea dato cominciamento alle §

IL 965 ticoli e degli Incorrutticoli o Fantasiast

Agnætie O Emistiami, da me altrore addiste. Ne omisi, che alla morte di Timoteo s'era destata non lieve contesa fra Gaiano e Teodosio per succedergii. Gaiano sedè cento et re giorni: ma Teodora, che chiarissi favorevole a Teodosio, spedì Narsete in Alessandria per discacciarne l'avversario, come segui, dopo essersi dato furibonda battaglia contro il popolo, che amava Gaiano. In questo modo i fautori di Teodosio impadronironsi dell' Alessandrina Sedia, mentregli era in Costantinopoli. Severo allora giudico esser venuto il giorno di ristorar la sua fortuna col favore di Teodosio, lieto della vittoria conseguita in suo pro da Narsete; ivi frattanto gli Accfati ed altri Euteihani concorreano da tutte le parti dell'Imperio per rialzar la bandiera, c rinnovar l' assalto contro il Concilio Calcedonese.

In tal guisa l'Imperatrice contaminava le due principali Sedie d'Alessandria e di Costantinopoli; ne guari stette, che una parte dell'Armenia Romana si tolse dalla comunione di Roma e s'involse nello scisma, il quale pertinacissimamente da tanti secoli vi regna, tenendo gl'intelletti avvinti al dogma Entichiano dell'unica natura di Gran Causto, Giacomo di Siria predicò tali dottrine in Armenia, le quali vi furono ricevute nel Sinodo celebrato in Tovim, il decimo anno di Giustiniano, da Niersen Arcdacarense, ventunesimo Patriarea degli Armeni dopo l' Arsacida San Gregorio Illuminatore ; 1. 663 dando a seguaci di tale opinione il nome di Giacobiti. Rallegrossi Teodora per un avvenimento sì poco sperato; nè rimanevale a conquidere se non la Cattedra d'Antiochia in Oriente: ma non le venne fatto, ed il Pontefice Agapito, condottosi da Roma in Costantinopoli, come racconterò nel seguente Libro, ruppe tutte le fila di quel disegno. Coloro, i quali rimasero in Armenia fedeli alla dottrina di Calce-

donia, s'ebbero il nome di Melchiti, ossia d'Imperiali e di Regi (tal'è nella loro favella il significato di questa parola), perchè Giustiniano si professava devoto alla disciplina di quel Concilio.

S. XXXIII. Egli è inutile al mio proposito il narrare tutt'i rivolgimenti prodotti da' Severiani , Teodosiani , Agnoeti e Temistiani, che disputavano senza posa intorno alla natura di Cristo, Signor nostro, e metteano sovente a fuoco e fiamma ciascuna città dell'Imperio. Antimo solo ingegnossi ne primi giorni d'esser tenuto per Cattolico. Diceva di ricevere e di venerare i quattro Concili Generali : ma tacea della Lettera di San Leone : donde riluceva l'avversione dell'animo suo all'ultimo, cioè al Calcedonese; ma essendone redarguito si schermì con dire, volersi egli sottoporre al giudizio della Sede Romana, ciò ch' egli non fece.

Giustiniano, che a que'dì non pensava se non alla cacciata de' Goti, non avrebbe ( che che ne dicesse Teodora ) sofferito niuna offesa verso il Romano Pontefice nè alcun ardimento contro la Lettera di San Leone. Antimo perciò stava guardingo, e facea cenno all' Imperatrice, aspettando entrambi una qualche opportunità per osteggiare a viso aperto i Cattolici. Gli eventi, che si preparavano delle prossime guerre, sviarono per lunga stagione quell'opportunità, e noequero alla speranza dell'astuto Patriarea Bizantino. L' Imperatore intanto faceva intendere a'meno accorti qual fosse il suo desiderio della Gotica impresa; ed anche, mentre viveva Epifanio, lasciava balenarlo nella sua già riferita Novella intorno a Vescovi, affermando, che molto fin qui gli avea conceduto il Signore, molto avrebbe aequistato dappoi, e felice sarebbe stato il principio, se benedetto da DIO (1).

<sup>(1)</sup> Quae adepta firma habebimus; quae nondum hactenus venera

S. XXXIV. Più scabrosa elle non l'Affricana giudicavasi la conquista d'Italia; e non tanto quanto i Vandali eransi ammolliti gli Ostrogoti, sebbene scaduti dal valore primiero. Ma prima di farsi a descrivere que' memorabili casi, giova toccar delle novità introdotte dall'Imperatore nella divisione delle Provincie. Fra le molte leggi da lui pubblicate intorno a ciò s'hanno pressocchè tutte quelle, clie spettano all'Orientale Imperio ed all'Affrica Vandalica; perirono l' altre, che ridussero in nuova forma l' Italia dopo le vittorie di Belisario e di Narsete ; ne altro ci rimane se non l'incerta descrizione delle Provincie Giustinianee all'arrivo de' Longobardi, che si legge in Paolo Diacono ed in qualche altro Scrittore: grave danno alla Storia delle nostre contrade. Fu solamente civile , non Ecclesiastica la partizione; perciò le Diocesi non si mutarono, e stettero fermi gli antichi provvedimenti sulle Metropoli Veseovili, quantunque con nuovi nomi e con novelle giurisdizioni avesser dovuto non pochi Prefetti delle Provincie tramutar la Sedia dall'una in un'altra città. In tal modo l'antica rispondenza (fortuita o no) d'alcune Provincie civili con l'Ecclesiastiche fu abolita solennemente da Giustiniano.

Se Triboniano fu lo Scrittore delle Novelle sopra tali ordinamenti, lo stesso spirito animavalo nel dettarle che informava Cassiodoro nel comporre le Lettere. Suol precedere a ciascuna di si fatte leggi una Storica prefazione, dalla quale non s' ottiene un vivo lume nè in quanto al passato, nè in quanto al presente. Un grande Imperio (afferma la Novella intorno alla Pisidia) tennero in antico i

acquiremus. Bene autem universa geruntur . . . . si rei principium, fiat decens et amabile Deo.

Nov. 6. in Praefatione ( 16. Marzo 535 ).

Pisidi (1); cessi ora questa Provincia d'avere un Preside; abbia un Pretore detto Giustinianeo: chiaminsi Giustinianei parimente i Conti della Frigia Pacaziana, della Prima Galazia e della Provincia propria d'Oriente (2). L'altra legge sulla Licaonia narra d'aver i Licaoni grande affinità co' Romani per mezzo di Licaone, Re d'Arcadia e degli Enotrj prima d' Enea (3): siavi un Pretore di Licaonia, come quel di Pisidia. Lo stesso e' volle in Tracia, patria dei forti (4); ed in Paflagonia, donde uscirono i Veneti, alla quale uni egli la Provincia dell'Onoriade (5): ma la Cappadocia, patria di Giovanni e celebrata dall'Imperatore con magnifiche lodi, ebbe un Proconsole (6). L'Armenia Romana fu divisa tra quattro Presidi, o Conti Giustinianei (7), al pari dell'Isauria (8). Le due Provincie dell' Elenoponto e del Ponto Polemoniaco si ridussero ad una sola, sotto il Moderator Giustinianeo dell'Elenoponto, in grazia d' Elena, madre di Costantino, escluso il nome di Polemone, perchè tiranno (9). Venivano indi la Lazica, ov'era Petra, detta del pari Giustiniana; la regione degli Zani, acquistata ultimamente; i Suani, gli Scimni, gli Apsili, gli Abasgi ed altre genti, o suddite o confederate. L'Ara-

<sup>(1)</sup> Olim Permanus gentem universae illius terrae summum tenuisse imperium . . . . .

Nov. 24. De Praeside PISIDIAE. Cap. I. (senza data, ma è del 555).

<sup>(2)</sup> Ibid. Cap. 1V. (3) Nov. 25. De Praetore Lycaoniae (senza data, ma è del 535).

<sup>(4)</sup> Nov. 26. De Praetore THRACIAE ( 18. Maggio 535 ). (5) Nov. 29. De Praetore Papalagoniae (senza data, ma è del 535).

<sup>(6)</sup> Nov. 30. De Proconsule CAPPADOCIAE (A. 535).

<sup>(7)</sup> Nov. 31. De Descriptione Quatuor Praesidum Armenae (A. 535).

<sup>(8)</sup> Nov. 27. De Comite Isauriae ( 18. Maggio 555 ).

<sup>(9)</sup> Nov. 28, De Moderatore HELENDPORTI (18, Luglio 536).

S. XXXV. Ma non posso lasciare un sì fecondo argomento senza riparlare de' fondi Tamiaci, onde ho detto 11. 238 esservi stata, sebbene con altro nome, grande abbondanza sotto il Re Odoacre in Italia; nè fra noi mancarono giammai tali fondi. Giustiniano si duole, che in Cappadocia s'erano quasi ridotti al nulla, e che la Tamiaca possessione avea le sembianze d'ogni altra privata: posta sovente a ruba con gli armenti, e manomessa da que' che doveano curarla, e tacevano per la forza de' danari (2). Di qui apprendiamo quanto abbia dovuto increscere a Teodato degli Amali, che il suo dritto su'suoi fondi e Coloni fiscali, ovvero Tamiaci, dovesse trattarsi al pari di quello d'ogni altro privato. L'Imperatore commise al suo Proconsole Giustinianeo della Cappadocia di ristorare il dritto del Principe col cingolo Tamiaco (3), eioè eon la giurisdizione speciale su' fondi e Coloni Tamiaci; non parendo giusto, che le terre particolari degli uomini possenti avessero alcun privilegio su quelle del Patrimonio Privato degl'Imperatori. Perciocchè gli Amministratori ed Economi de più ricchi e poderosi vedeansi non di rado errare per le Provincie, seguiti da clienti armati, e porle a ruba, col pretesto di dover guardare la possessione de'lor Signori; ciò avveniva massimamente in Cap-

<sup>(1)</sup> Nov. 102. De Moderatore Anamae (27. Maggio 535).

<sup>(2)</sup> Tamiaca possessio jam pene in formam privatae redacia est, tota convulsa direptaque una cum quis equitiis, nemine omnino reclamante, ore sollicet ipsis auro obstructo.

Nov. 30. Cap. V.

<sup>(3)</sup> Ibid. Cap. VII.

Auni padocia, donde fuggiva un gran numero di Sacerdoti e di C.C. donne in Costantinopoli, piangenti e gridanti mercè contro 333 l'oppressioni.

A questi Maestrati delle nuove Provincie costituite da Giustiniano, egli assegnò particolari soldatesche, ornandoli non solo della civile, ma della militare giurisdizione (1). Accen-

Il. 1126 nai nel favellar d'Ermogene, che l'Imperatore gli attribul la militare senza togliersi la civile potestà; staccate l' una dall'altra solto Gallieno e Costantino Augusti; qui soggiungo, che la ricongiunzione d'entrambe le qualità in uno stesso uomo apparisce apertamente nelle Novelle intorno alla nuova distribuzione delle Provincie, fatta nel Consolato di Belisario. E quell'Ermogene, che combatté si valorosamen-

A. 338 te in Dara ed in Callinico, serbava sotto quel Console i suoi civili onori di Maestro degli Officji a lui drizzo l'Imperatore una sua legge per ridurre ad otto i Referendari del Palazzo (2). Qualche mese dopo, mori l'insigne uomo, come si legge in un'altra Novella di Giustiniano (3). Era stato Consigliero di Vitaliano lo Scita: e subito dopo la morte d'Ermogene, il Referendario Saturnino patt da Teodora 1.1688 gl'infami oltraggi, onde ho ragionato.

§. XXXVI. Ma già l'Oriente si commovea per vendicer la morte d'Amalasunta. Giustiniano dicea non esser salva la dignità dell'Imperio, se si lasciasse impunito il delilo commesso contro una Regina, presa dall'Imperatore solto il suo patrocinio, quando i romori giunsero in sul Bosforo d'essere stata ella rilegata in Bolsena: sacro riuscire il drifti

Civiles igitur res conficiet more solito: militaribus vero et ipsis commode praeibit.

Nov. 30. Cap. V.

<sup>(2)</sup> Nov. 10. De Referendariis Palatii (15. Maggio 535).

<sup>(3)</sup> Nov. 22. Cap. XLVII. De Nuptiis ( 18. Marzo 536 ).

di protezione ; inviolabile divenir la vita de protetti; l'uccisione d'Amalasunta volersi considerare sì come un attendiso simile a quello d'aver con sacrilega mano spenti Giustiniano e Teodora. Il Senato applaudi; e tutti coloro, à quali
meno importava d' Amalasunta, si mostrarono più accessi
di sdegno per piacere all'Imperatrice. Fino a di nostri
s'udirono gli stuoli de Giurecousuli disputar gravemente
sul debito, che avea Giustiniano di punir Teodato, citando
testi e chiose in gran numero, per le quali fermavasi, che,
oliter l'officio di pietà, il rigore inesorabile del dritto comandava, si togiesse al fellone l'Italia.

E però Giustiniano attese con tante leggi stabilite nel Consolato di Belisario a dar nuove sembianze all'Imperio, allargando e ristringendo i confini delle Provinicia sua posta; creando nuove giurisdizioni e nuovi Offici; volendo che le cose della Religione si mettessero in giusto assetto, a malgrado degl' impeti di Teodora; e le lieto degl' Imperiali ossecqui ne andasse il Pontefice di Roma; che la possessione Tamiaca tornasse agli antichi splendori ed estirpassesi la corruzione de Giudici. Non tutti questi fini furono veramente conseguiti; ma le molte leggi di quel Consolato dimostrano la cura di condurre lo Stato ad una condizione capace di fargli sostenere il peso della guerra, che s' imprendeva, e che per molti rispetti poteasi credere più paurosa della Persiana e della Vandalica.

\$. XXXVII. Insuperabile ostacolo a Bizantini disegni erano i Re figliuoli di Clodoveo, che già trovavasi concilati e per l'armi prese mentre Amalasunta vivea, e per l'acquisto del Burgundico regno. Teodeberto, sebbene il più giovine, si riputava ora il Capo della famiglia. si come colui che nascea da Teodorico, primogentio di Clodoveo; l'ampiezza de suoi dopini el il suo valore nol rendeano indegno di

sì fatta preminenza : perciò aveagli scritto Giustiniano con la giunta di molti doni, e s'era iniziata fra essi un'amicizia, che lusingava i Barbari per la partecipazione degl'Impera-

tori onori o di Consoli o di Patrizi o di Maestri de Soldati. 11. 636 A' quali onori ho detto essersi data diversa interpretazione; da' Romani, quasi non possedessero i Franchi la Gallica terra, se non in qualità d'Officiali dell'Imperio: da Barbari, come se il possesso delle Gallie fosse un premio dovuto alla loro vittoria ; volersi essi riguardare quali Re confederati coll'Imperatore, anche per effetto della primitiva loro natura di Leti e di Gentili.

Ma questi Leti c Gentili aveano tutta la forza in mano d'obbedire o di non obbedire all'Imperio; ne mai essi gli obbedivano più volentieri se non quando 'egli mandava i doni più ricchi nelle Gallie; o quando c' si credevano più lontani dall'Imperatore. Or che trattavasi di scacciar gli Ostrogoti dall'Italia, cra naturalissima la ritrosia de Barbari del divenir confinanti co'Bizantini lungo le Alpi: Giustiniano spedì perciò i suoi Ambasciadori a Teodeberto, ed agli altri Re Franchi, Clotario e Childeberto, con la solita copia di danaro, rammentando loro non tanto che l'Italia fu tolta con la violenza da Goti a Romani quanto che ogni di costoro si rendevano rei d'ingiurie non mediocri ne tollerabili, quantunque niuno gli offendesse. Ma la causa della Cattolica Religione dovea persuadere alla famiglia di Clodoveo d' aversi a scacciare i Goti Ariani dall'Italia, dicea Giustiniano; senza parlar dell'odio nativo, che divideva questi da Franchi. Egli fece a que Re altre promesse, ove pigliassero a difender con l'armi la causa dell'Imperio; ed essi volentieri consentirono alla proposta.

S. XXXVIII. L'acquisto di Sirmio e della Seconda Pannonia dischiudeva opportunamente gli aditi a Giustiniano

1257

per innoltrarsi nella Savia e nelle Dalmazie. Del Conte Ann Osvino più non s'ode parlare in mezzo a questi pericoli; o Gia morto già o avverso alla parte di Tcodato e tenero della memoria d'Amalasunta. Tal era Liberio, che nell'ascoltarpe la morte, ricusò di partirsi da Costantinopoli e di tornar nella Reggia del micidiale: laonde il fedele amico de'Principi sventurati ristette in sulle rive del Bosforo, e fu avuto in grande onore da Giustiniano, che poi gli conferì la Prefettura dell' Egitto (1). Mundone, Maestro de Soldati per l'Illirico, e chiaro per le vittorie su'Geti e su'Bulgari dovea conquistar le Dalmazie. L'impresa d'Italia era degna solo del Console. Belisario radunò intorno a se i più valorosi di Persia e d'Affrica, suoi Domestici o Protettori o Pretoriani Astati e Scutati, valido nerbo di gente a lui devota, e sieura di vincere sotto il suo vessillo. Ebbe, secondo il costume, il governo eziandio del naviglio, sul quale impose quattromila Soldati e Federati con tre mila Isauri, guidati da Enno, clugento Unni e trecento Mori: scarso, ma valido stuolo di valorosi.

Principalissimi fra' Duci erano Costantino e Bessa, entrambi di Tracia. Il primo giunse a gran rinomanza in Italia; e ad alti voli avrebbelo guidato la fortuna, se avesse voluto Antonina: l'altro, useito dalla stirpe de Goti, che non vollero seguitar Teodorico Amalo in Italia (2), militato avea con la sua gente in tempo d'Anastasio Augusto contro Ca- 11. 471 bade: poscia difese Martiropoli contro Camarange, Apabedo 11.1131 e Mermeroc, Peranio altresì era tra' primi dell'esercito, figliuolo di Gurgene, Re degl'Iberi Caucasei, al quale fu in- 11. 999 timata la guerra da Cabade, se non tralasciasse di far sep-

<sup>(1)</sup> Procop. Hist. Arcan. Cap. 27.

<sup>(2)</sup> Id. De Bel. Goth. Lib. I. Cap. 16.

Anni di G. C. 526-535

pellire i morti, privando i cani e gli avoltoi del pasto ad esi necessario. Il fastidio di tali costumi persuase a Peranio di andarne lontano dalla Persia; ed ora, vivendo agli stipendi dell'Imperio, apparecehiavasi alla guerra d'Italia. Valentino, Magno ed Innocenzo guidavano l'equestre schiera; Paolo, Demetrio, Erodiano ed Ursicino la pedestre. Belisario devea far le viste di navigar verso Cartagine, ma discendere in Sicilia e tentarla; impadronirsene, se potea; se incontrasse ostacoli, continuare il cammino verso l'Affrica, dissimulando il consiglio d'occupar l'isola.

S. XXXIX. In tal modo Belisario scioglica le vele dal Bosforo, e felice augurio della sua spedizione fu la vittoria conseguita da Sitta, divenuto Patrizio, sopra i Bulgari, ch'egli assalt nella Mesia sulle rive dell' latro (1), chiamato al di d' oggi Osma. Non tralaseiò Antonina d' accompagnare il consorte, seguita da Teodosio, il giovane Trace da lei adottato. Fozio parimente, suo figliuolo, salì sulla nave, che recarla dovea in Italia; in favore del quale s'eran voltati gli affetti di Belisario; giovine di grandi spiriti e d'indole altera, ma temperata da una gran prudenza, maggior dell'età; egli nondimeno fu cagione di grandi seiagure a se stesso ed anche al padrino. Questi amollo tanto da tenergli le veci del genitore, che Fozio avea perduto in tenera età, senza ereditarne se non tenui sostanze; ma l'altro provvide, procacciandogli molte ricchezze insieme co' Codicilli ( così chiamavansi questa sorta d'Imperiali Rescritti ) dell'Onorario Consolato, dopo la guerra d'Affrica.

Gli stessi omaggi, che prestavansi a Teodora nell' Erco solevano accompagnare nelle sue spedizioni Antonina. I Duci dell' esercito piegavano il capo riverenti dinanzi a lei,

<sup>(1)</sup> Contin. Marcellini Comit. Chronic. Anno 535, Belisario Consult.

## LIBRO QUARANTESIMO QUINTO.

ed i soldati veneravano in essa una potestà più che Imporatoria. La debolezza di Belisario per questa donna s' era da per ogni dove divolgata; e ciascuno sapava d'esser ella implacabile negli odi, serena e perseverante nell'aspettare l'opportunità delle vendette. Lo stesso Fozio n'ebbe le pruove di poi: ora egli era favorito dalla fortuna, e circondato da numeroso drapsello di cletti Domestici e Protettori;

brillante corteggio ed insoliti onori ad un giovinetto, sulla guancia del quale appena la prima lanugine spuntava.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO QUINTO.

## LIBRO QUARANTESIMO SESTO.

## SOMMARIO.

| S. I.    | I conviti del Re Teo-                                                     | g. xiv.   | Condizione di Napoli<br>sotlo i Re Goti.                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| g. n.    | Bellsario conquista la<br>Sicilla,                                        | g. xv.    | Ucclsione di Teodato.<br>Vitige, Re de Goti.                                     |
| g. III.  | Dazio , Arcivescovo di<br>Mileuo. Teodato prof-<br>ferisce il suo regno a |           | Tratteti di Vitige co'Re<br>Franchi.<br>Sne Lettere a Giusti-                    |
|          | Giustiniano.                                                              | 3. A.II.  | niano.                                                                           |
| S. IV.   | Suo pentimento. Lega-<br>zione d'Agapito Papa<br>in Costantinopoli.       |           | Presa di Roma. Prodigi.<br>Progressi di Belisario in<br>Italia. Narni, Spoleto e |
| §. V.    | Rivolgimenti d' Affrica.<br>labda ed Altia. Batta-                        |           | Perugia prese da' Ro-<br>manl.                                                   |
|          | glie di Manuma e del<br>Monte Burgaone. Sto-                              |           | Assedio di Salona. I Goti<br>perdono la Dalmazia.                                |
|          | za. Belisario in Car-<br>tagine.                                          | \$. XXI.  | Il Re Vitige s'incammi-<br>na verso Roma.                                        |
| \$. VI.  | Guerra di Dalmazia.<br>Morte di Mundone.                                  | •         | Combattimento di Beli-<br>sario.                                                 |
|          | Asinar e Grippa. Im-<br>prontitudine di Teo-                              |           | Visando. Rimproveri di<br>Vacl.                                                  |
|          | dato.                                                                     | Z. XXIV.  | Cominciamento dell' as-                                                          |
| \$. VII. | Zelo e fortezza del Pon-<br>tefice Agapito.                               |           | sedio di Roma. Lega-<br>zione di Vitige.                                         |
| S. VIII. | Sua morte. Concilio di<br>Costantinopoli.                                 |           | Assalto generale. ll Mu-<br>ro Rotto.                                            |
| S. 1X.   | Costanziano in Dalma-<br>zia, S'impadronisce di                           |           | Oracolo Gelico. Arrivo<br>de soccorsi in Rema.                                   |
|          | Salona.                                                                   | S. XXVII. | Avvisaglie.<br>Bettaglia di Roma,                                                |
| S. X.    | I Conti Aram e Marcias<br>nella Gallia Ostrogo-                           |           | Temerità di Corsanante.                                                          |
|          | tica. Cure di Cassio-                                                     | •         | Arrivo d' Eutalio.                                                               |
|          | doro.                                                                     | S. XXX.   | Fame e pestenella Città.                                                         |
| XI.      | Elezione di Silverio. Tra-<br>dimento d' Ebrimut ,                        |           | Giovanni, nipote di Vi-<br>taliano.                                              |
|          | genero di Teodato.                                                        | 2. XXXII. | Legazione di Vitige per                                                          |
| . XII.   | Belisario passa in Italia.                                                |           | la pace. Conclusione                                                             |
| XIII.    | Assedio di Napoli.<br>Presa di Napoli. Stragi                             |           | d'una tregua di tre<br>mesi.                                                     |
| . AIII.  | r resa ui rapoil. Stragi                                                  |           | men.                                                                             |

S. XXXIII. La tregua è male osser- S. XXXVIII. Morte di Papa Silverio. vata da Belisario. S. XXXIX. Vigilio Antipapa. Divie-S. XXXIV. Morte di Costantino il ne vero e legittimo Trace. . Pontefice. Inutili sforzi di Vitige S. XL. S. XXXV. Germano in Affrica. Batper impadronirsi di taglia di Scale. Roma, Giovanni inva- S. XLI. Salomone succede s de il Piceno, Morte Germano. Conquista d'Uliteo, zio di Vitige. della Numidia e della Presa di Rimini. Prima Mauritania. S. XXXVI. Scioglimento dell' asse- S. XLII. Dedicazione del Tempo dio di Roma. di Santa Sofia in Co-S. XXXVII. Empio fatto di Belisario stantinopoll, Minaccia e d'Antonina. Cacciata de Bulgari.

di Papa Silverio in esi-

## LIBRO QUARANTESIMO SESTO.

COMINCIAMENTI DELLA GUERRA GOTICA. PRESA DI NAPOLI. AGAPITO E SILVERIO PONTEFICI VITIGE RE. ASSEDIO DI ROMA.

## Anni 526-540.

§. I. Mentre il ternuto nembo approssimavasi, Teodato inviava le Gotiche milizie alla volla della Lucania c. dei Bruzj, oltre quelle, che Vaccene avea guidato nelle vicinanze di Roma. Ne diè il governo a suo genero Ebrimut, marito di Teodeganda. In Dalmazia spech Asinar e Grippa con buon nerbo di soldatesche; nè tralasciò di munir la stessa Ravenna con grandi fosse intorno all'eminenza, detta il Monte Caprario (1) Ingegnavasi di radunar quanti più danari potea, collocandoli non in Ravenna, ma nelle sue possessioni di Toscana; massimamente in Orvieto e nel Castello dell' isola nel Lago di Bolsena (2). Cassiodoro altrest cercava, secondo il suo debito, di sopperire a bisogni della guerra imminente, curando con le sue Lettere a tutti 4

Cassiod. Variar. Lib. XII. Epist. 17. Ioanni. Siliquatario Ra-VENSATI.

<sup>(2)</sup> Omnes opes Theodati, quas in Issaua, vel in Unazveres congregaverat. Continuator Marcellini Comitie. (Ad annum 858, Paet Convilation Belisarii).

i Giudici delle Provincie (1) di ravvivare i pagamenti de'tributi delle Terze per quell'Indizione, che fu la tredicesima.

In mezzo a tanti rivolgimenti, la natura del Re non si mutava; ed i suoi lauti conviti, pe' quali Amalasunta lodavalo

II.1185 nel Senato, divennero più splendidi e frequenti. Sperava Teodato mantener gli animi nella fede, imitando i pranzi II.1158 Affricani di Belisario.

Sovente Cassiodoro desinava col Re (2); nè la sua gravità gl'impediva di ragionare de più rari cibi e squisiti vini. Per farne l'acquisto solea scrivere a'pubblici Officiali, e talvolta con parole asperse d'una qualche minaccia ; ora pel vino Palmaziano e pel formaggio della Sila ne' Bruzj (3); ora per l'Acinaticio di Verona e pe' pesci del Danubio, il quale nel Norico ed in alcun tratto di Pannonia scorrea tuttora sotto l'Ostrogotiche leggi, o per gli altri del Reno dalla parte della Rezia, non che per quelli del mare de Bruzi e di Sicilia (4). Non disdegnava descriverne lungamente le qualità più accette al Re, od i modi, che teneansi per giudicarle: il Conte del Patrimonio avea la guardia de vini (5). Cassiodoro affermava di volersi tutte le Dignità del Regno aiutare a vicenda in tal materia (6): essere non lieve

<sup>(1)</sup> Cassiodor. Var. Lib. XII. Epist. 2. Universis Iudicibus Provis-

<sup>&#</sup>x27;(2) Cum apud agacu Domecu solemni more pranderemus.

Id. Ibid. Epist. 12. Anastasio, Cancellario Lucanian et Brutionen.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 4. Canonicario VENETIARUE.

<sup>(5)</sup> Comitis Patrimonii relatione declaratum est , acinaticium (vinus) fuisse tenuatum.

Id. Ibid.

<sup>(6)</sup> Cunctae Dignitates ( al. civitates ) invicem debent sibi necessaria ministrare, quae probantur ad rerum Dominos pertinere . . . . ad Pos-

ornamento dello Stato il ricchissimo spettacolo delle Regie mense (1); in tal guisa doversi elle apparecchiare agli Ambasciatori delle varie genti, che si credesse tutto possedersi dal Re, tutto ritrovarsi nelle sue mani (2). Così Teodato e Gudelina tra' ricchi desinari e le sontuose cene procacciavano d'ingannare il dolore mordace dell'animo, festeggiando Pietro di Tessalonica o qualunque altro messo di Giustiniano e di Teodora. Con più frutto Cassiodoro descrisse i pesci e le delizie di Reggio in Calabria, nell'occorrenza d'aver egli liberato gli abitanti dagli aggravi della Si- 11.1100 tocomia (3). Molti benefici parimente fece a que' di Squillaci, togliendo a' Giudici gli emolumenti detti pulveratici, e regolando gli affari dell' Annona e del corso pubblico nella sua patria, ond'egli loda l'amenità e le capaci peschiere da lui scavate a piè del Moscio (4).

S. II. A quell'ora, Belisario discendea la seconda volta in Sicilia, ne' luoghi prossimi a Catania, della quale s'impadroniva; e tosto gli si diè Siracusa col maggior numero delle Siciliane città, eccetto Palermo, superba per la forza delle sue mura. Veleggio a quella volta, e vide che gli alberi delle sue navi ne superavano l'altezza; laonde collocò

sessores Veronenses, ubi (Acinaticii) praecipua cura est, jubemus accede Cassind Ibid

<sup>(1)</sup> Mensae Regalis apparatus ditissimus, non parvus Reipublicae probatur ornatus.

Id. Ibid. (2) Sie decet Regem pascere, ut a Legatis gentium credatur omnia possidere.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 14. Anastasio, Cancellario Lucantas et Bau-TIORUM.

<sup>(4)</sup> Agmen piscium sub libera captivitate ludentium.

Id. Ibid. Epist. 15. Maximo, Cancellario Lucantan el Baurtonon.

Anni di G. C. 826-

alla lor sommità quanti più arcieri gli venne fatto a settar la città. I difensori, sbalorditi per l'impinato modo, s'arresero col loro Duce Sinderic (1); ed in breve ora l'intersisola cadde in mano di Belisario. Rara felicità d'eventi, che Vandali e Goti, già si temuti, or si mostrassero così diversi da loro stessi nell' Affrica ed in Sicalia, quasi percossi da un avverso nume. Belisario tornò in Siracusa: ivi egli altese l'ultimo giorno dell'anno e del suo Consolato per celebrarvi la festa di deporre la carica, cò che solea fasi con gran pompa in Costantinopoli; ma ora il caso, non il consiglio, trasferiva tale ricorrenza in un'illustre città conquistata sopra un popolo altero; e tutta l'isola v'accorra. Ileta del mutamento, che ne sacaciava gli Ariani del Coste

n.1085 Gildia, stato si grave anche per altre ragioni alla Sicilia.

Il Console sparse in gran copia monete d'oro fra il volgo;
e nello stesso giorno divenne *Uomo Consolare*.

A. 236 Belisario nel nuovo anno passò in Messina, ove i Romani

Belisario nel nuovo anno passò in Messina, ove i Romani convenivano da per ogni dove a salutare il vincitore. A fronte, nell'opposio lato del Faro, stavagli Ebrimut, i genero del Re Teodato (2), con l'esercito de' Goti, che aveano recato grave danno alla Lucania ed a Bruzi, si che Cassiodoro seemò in quelle Provincie i prezzi delle derrate, volendo che tutti i Possessori, ed anche la Casa del Re (3), con pari sorte pigliassero a mantenere quel mi-

<sup>(1)</sup> Signam pervadit, Duce area Sinderich superato.

Innandes, De Reg. Successione, p. 242.

<sup>(2)</sup> Ebremud . . . . in Bacrus.

Contin. Marcellini Comitis, Chron. (An. 556. Post Consulatum Bellsarii):

<sup>(3)</sup> Additum est etiam beneficii genus ul....a praeceptis Regis nec divina domus videatur excepta.

Cassiod. Var. Lib. XII. Epist. 5. Valeriano, Viro Sublimi.

Anni di G. C. 526-

meroso eserciio (1); stessero perciò in tutta pace i Roma
ii (2). Le somministrazioni delle vettovaglie a Goti doveano di diminuire la quantità dovuta per l'imposte ordinarie; laonde il Prefetto del Pretorio mando a Brurji ed a Lucani la notizia legale di ciò che dovea fornirsi a' Soldati, acciocche minno vendesse loro, come per effetto di particolare indulgenza, un beneficio conferito a tutti con autorità pubblica, di non eser costretti a vender le lor derrate per un prezzo minore dello stabilito (3). Per questa parola di beneficio ardirono alcuni credere, che qui si trattasse di feudi, e di feudi conferiti dal Re Teodorico: del che in altro luogo riparlero.

§. III. N'ello stesso anno, Cassiodoro fu rifermato da Teodato nella Dignità, del che fanno testimonianza le sue Lettere a' Cancellieri delle Provincie (4), agli Officiali della Prefettura del Pretorio (5) del al Consolare del Liguri (6), ad alcuni de' quali e' condago alquanti tributi. Distribut parimente i solti companatici al Popolo Romano, levandolo a cielo con magnifiche lodi nell'ora del pericolo (7). Ma nella Liguria non era cessata la fame, che l'affliggeva da 11.1220

<sup>(1)</sup> Numerosus exercitus, qui ad defensionem Reipublicae noscitur destinatus.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Dum belligerat Gottonum exercitus, sit in pace Romanus. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Imputationum summas infrascriptis Brevibus credidimus exprimendas: ut nemo vobis vendat beneficium quod publică noscitis largitate collatum.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 4. 40. Diversis Cancellariis Provinciarum.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 6. Universis Praefecturae titulos administrantibus.

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. Epist. 8. Consulari Provinciae Ligurian.

<sup>(7)</sup> Id. Ibid. Epist. XI. Petro, Viro Clarissimo, Erogatori Obsaniorum.

Anni di G. C. 526circa due anni; e lo stesso Editto, con cui Teodato avea sperato di confortar la Provincia, dischiudendole i granai di Pavia e di Tortona, crasi rivolto a danno de poveri per aver posto la mano i ricchi nelle grascie. Il Prefetto mando non poche vettovagiie in Milano, ma raccomandando al suo Vescovo Dazio, che si soccorressero i bisognosi, non gli opulenti (1). Questi è quel Dazio, che succedette a Magno nel 530, e che ben tosto s'udrà salito in fama per le sventure della sua petria e pel lungo esilio, in cui visse.

A que'dl (altri crede più tardi) Cassiodoro era venuto col Re in Roma, e gli avea seguiti Pietro di Tessalonica. Sussistono ancora le Lettere acciocche si curassero le vie della Flaminia, e si tenessero pronte le tavole del Re (2), togliendosi via il pretesto, che i viveri d'ogni sorta servir doveano all'esercito (3): venissero tutti frattanto al placido cospetto di Teodato (4). Cassiodoro s'affrettò di scrivere a Massimo, Vicario di Roma, che preparasse il Ponte sul Tevere pel passaggio di lui e della Corte (5). Sembra essere stato lo stesso Massimo, uscio dalla famiglia degli Anici, già Console, a cui Teodato die le insegne inferiori del Pri-

Cassiod. Ibid. Lib. XII. Epist. 27. Datio, Episc. Miniolantes.
 Species... quae mensis Regiis apparantur,... totà sedulitate perquirite.

Id. Ibid. Epist. 18. Costantiniano, Viro Experientissimo.

<sup>(3)</sup> Nam quid proderit exercitui satisfacere si contigerit in Dominorum partione poccare?

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Magnus provectus est, si mercamini ad ejus placidos venire conpectus.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Ambulent commeantium greges, profecto non navigiis incisa no unda deportet.

Id. Ibid.

miceriato o Domesticato nel 536 (1), si come a Patrizio conferi, per la sua eloquenza, quelle di Questore (2).

Anni di G. C.\*

Non ando guari tempo, che s'ascoltarono i romori sulla dedizione di Sicilia e sulla fuga d'Ebrimut, pe' quali Teodato fini di perdere il senno: e, quasi già Belisario gli sovrastasse alla cervice, trattò con Pietro Tessalonicense d'offerire il regno a Giustiniano, ritenendo il vacuo nome di Re, L'intera Sicilia sarebbe dell'Imperatore; a lui manderebbensi ogni anno una corona d'oro di trecento pesi, od invece tre mila guerrieri Goti; non potrebbe Teodato senza l'Imperial beneplacito dar la morte ad alcuno de Sacerdoti e de Senatori, nè confiscarne le sostanze, nè sollevare alcuno alla dignità di Patrizio e di Scnatore; negli Anfiteatri, ne' Circhi ed in ogni luogo dov' era il costume di farsi acclamazioni al Re, s'acclamasse in primo luogo all'Imperatore : miuna statua di qualunque materia si rizzasse al Principe, se non le si ponesse a destra una simile statua dell'Imperatore.

Con questi patti partissi Pietro verso Costantinopoli, ed era giunto fra gli Albani sopra Roma (dovea per l'Appia condursi a Brindisi forse, od a Napoli) quando il Re shalordito e quasi smemorato lo richiamò per domandargli se dovesse piacere o no a Giustiniano la forma delle condizioni. E, poiche Pietro disse di crederlo, Teodato insistendo chiedeva, che avverebbe, se non piacessero? Ne avverrà la guerra, l'altro rispose. Ma ingiusta, replicò il Re; al che Pietro soggiunse, d'essere instili omai si fatte querele: a ciacustmo aver la Provovidenza distribuito que distribuito que distribuito que distribuito que

<sup>(1)</sup> Cassiod. Var. Lib. X. Epist. XI. Maximo , V. i. Domestico.

<sup>--</sup> Id. Ibid. Epist. 12. Senatui Urbis Romac. (2) Id. Ibid. Epist. 6. Patricio. V. i. Quaestori.

<sup>-</sup> Id. Ibid. Poist. 7. Senatui Urbis Romae.

riamente i suoi doni, dando ad alcuno l'amor dell'armi e della gloria , della tranquillità e delle lettere ad altri. Ben era stato felice Teodato fin qui senz'altra cura che delle sue possessioni e dello studio di Platone: un remo di pochi mesi non avergli prodotto che spasimi e paure; lasciasse perciò, lasciasse ad altri omeri l'ingrato peso, e si rifuggisse nuovamente nel seno dell'amate sue discipline, permettendo a Giustiniano di rimetter l'Italia tutta in balta dell' Imperio. Non seppe Teodato resistere a tali detti, ed insieme con Gudelina giurò di voler cedere il regno all'Imperatore, se questi non si contentasse delle prime proposizioni. Volle anzi, che Pietro giurasse alla sua volta di non palesare a Giustiniano la cessione d'Italia, se non in caso, ch'e' rifiutasse tali proposte : al qual effetto dit per compagno a Pietro un Prete Romano per nome Rustico, familiarissimo del Re. Dovea Rustico in Costantinopoli procacciare le utilità di lui; e rammentare a Pietro i giuramenti. Così accommiatolli, dando all'uno ed all'altro le sue Lettere ; palesi alcune , altre segrete.

§.1V. Ma non indugio egli, e nuove speranze gl'invasero il petto. Parendogli poco d'aver inviato Rustico, albo i pensieri ad una più alta Legazione; a quella, cioè, de Romano Pontefice Agapito, che alcuni senza niun fondamento credettero essersi chiamato anche Rustico, per ridurre ad una soltanto le due Ambascerte di Teodato. Ma quella d'Agapito riusci assai più romorosa così per la qualità di lui, come per le violenze, che Liberato Diacono scrive aver fatte il Re al Pontefice, se negasse d'andare in Bizanzio, non che a Senatori, con minacciarli d'uccidere le mogli edi figliuoli, ove non proccurassero ad ogni modo, che l'Imperatore allontanasse dall'Italia en navi di Belisario. Agapito consenti finalmente all'andata; ma i danari materia.

Ann di G. C 526 540

evangli, ed égli non dubito di metter pegno i sacri vasi della sua Chiesa nelle mani de Tesorieri di Teodato. Il quale per altro comandò, le si restituissero que'vasi (1). A questi giorni comparve anche un Edito di Cassiodoro contro coloro i quali s'aveano appropriato una parte de' doni fatti da' Re Goti alle Chiese de' Bruzj e della Lucania. Minacciò di punir questi fraudolenti con la perdita degli Officj e di tutte le Joro sostanze (2).

Cassiodoro allora, stando in Roma, scrisse in nome del Senato all'Imperatore. Il genio relictoro del Prefetto lo consiglio a far parlare la stessa Roma, senza obbliar di supplicare in nome de' Beati Apostoli, Pietro e Paolo: esempio imitato poscia da qualche Pontefice. Dapprima il Senato stende le sue mani (3) a pregar per Teodato: pio Roma gli rende testimonianza di non aver giammai avuto fra'molti suoi Re alcuno, che simigliasse a Teodato per la dottrina o per la pietà (4): ed, io preditigo, ella dice, questo Amalo, nudrito col mio petto, addottrinato da me, forte uomo e carro a' Romanti per la prudenza, recerendo alle nazioni per la virte (5). Se il Pontefice non ebbe Lettere, oltre

<sup>(1)</sup> Cassiod. Var. Lib. XII. Epist. 20. Thomati et Petro, Viris Clarissimis . Arcariis.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 23. Edictum.

<sup>(5)</sup> Rogamus ergo, elementissime Imperator, et de gremio Curiae duplices tendinus manus, ut pacem vestram nostro Regi firmissimam praebeatis. Id. Ibid. Lib. XI. Epist. 15. Iustiniano Imperatori Senatus Urbis Romae.

<sup>(4)</sup> Nullum . . . litteratum . . . . nullum sic doctrină et pietate pollentem.

<sup>(5)</sup> Diligo Amalum, meis uberibus enutritum, virum fortem, meă conversatione compositum, Rouavus prudentiă clarum geutibus, virtute reverendum.

Id. Ibid.

Anni di G. C. 826-

u questa, o niuna o troppo lieve speranza lo confortò d'otenere da Giustiniano, che Belisario fermar dovesse i suo passi. Comunque ciò fosse stato, Agapito nel 23. Febbraio a, usci di Roma, che non dovea più rivedere. Con esso ando

A. 558. usel di Roma, che non dovea più rivedere. Con esso anto Feb.28 fra gli altri Vigilio (1); quel famoso Diacono, delle cui ambiziose voglie s'era tanto favellato in Roma dopo l'elezione di Bonifacio II.º

S. V. Quando il Pontefice dilungavasi dalla sua patria, Belisario svernava in Siracusa, Grandi mutamenti avvenuti erano, durante il suo Consolato, in Affrica, dove i Re Mori Cuzina, Esdilasa, Medisimusa e Iufrute levati s'erano contro l'Imperio. Salomone . Prefetto del Pretorio e Maestro dei Soldati, li vinse nelle due grandi battaglie di Mamma nella Bizacena e del Monte Burgaone; due valorosi, l'Unno Augan ed il Trace Rufino, quegli Domestico e questi Alfiere di Belisario, vi furono uccisi; cagione di grave dolore a'Romani. Salomone avea tentato di placar con miti parole quei Mori; ma eransi tanto più rinciprigniti quanto più credevano d'essere invincibili per la lor moltitudine, affermando poter ciascuno di loro aver cinquanta mogli ed una sola il Romano. Ciò non valse a camparli dalle mani di Salomone, che ne fece orride stragi, e menò prigionieri sì grandi stuoli di fanciulli e di donne, che i vincitori vendeano uno di tali fanciulli per un montone.

I Mori fuggitivi dalla Bizacena si ripararono in Numidia, presso Iabda, Signore del Monte Aurasio, dove ho deto 11.16s essersi ricoverati alcuni Vandali dopo il trionfo di Belisario. Salomone, accompagnato da due Re Mori, Massona ed Ortaia, si pose ad inseguire i nemici; ma l'aspra natura del

<sup>(1)</sup> Vigilius, Agapeti Diaconus.... Costantinopoli....

Liberat. Diac. Breviar. Cap. 22.

Anni di G. C

l'Aurasio e la mancanza delle vettovaglie fecero fallir l'impress , durante la quale s'illustrò Altia con pochi Unni , allorche ne descri Numidici didese una fontana vicina di Tigisi contro Iabda, che gli offeriva grandi ricchezze se permettesse a 'Mori dissetarsi, ed egli nol tollerò ; poi vinse lo stesso Iabda in un singolar combatimento, ma non l'uccise. Maggiori pericoli , dopo essersi ritratto da' Numidi , dovea correre Salomone in Cartagine, dove un mille Vandali Ariani ed alcuni Eruli erano stati presi agli stipendi dell'imperio , e dove i Preti di quella credenza , caduti dalla loro possanza , ecciavano violentemente il soldato Romano a festar nuove cose.

Gli stimoli più gagliardi furono quelli delle Vandale donne, prigioniere o no, che sposato aveano un gran numero di Romani, a' quali veniva l'Imperatore dando in enfiteusi od in fitto le terre, altra volta spettanti alle Sorti Vandali- II. 35 che. Dicevano essere non dell'Imperio, ma al loro quelle terre, divenute perciò dotali a pro de'mariti; qual codardia coltivar come aliene le proprie terre? Volersi anzi riavere le rimanenti, confiscate loro da Salomone contro le ragioni delle doti. Questo fu il segno alla sedizione, che gli Ariani si sforzavano d'accelerare, approssimandosi ora mai la Pasqua, nella quale, secondo gli ultimi divieti, non era lecito ad essi di battezzare i loro figliuoli. Nell'anno dopo il Consolato di Belisario, cadde la Pasqua il 23. Marzo; e quel A. 836 dì parve opportuno a' congiurati per piombar addosso a Salomone: ma non osarono allora, e proruppero pochi giorni appresso, correndo Cartagine con furioso impeto ed ammazzando quanti a loro si facevano innanzi. Salomone fuggi con lo Storico Procopio, lasciatogli per Consigliero, sopra una barca, con cui entrambi pervennero in Sicilia presso Belisario.

Anni di G. C. 526-

Il tumulto fu sedato in Cartagine da Teodoro di Cappadocia, ma i ribelli ripararonsi nelle pianure di Bulla, ove scelsero a Capo Stoza, nomo audacissimo. Costui chiamò quanti Vandali potè sotto le sue bandiere, non che un gran numero di schiavi; e formonne un esercito, col quale incaminossi verso Cartagine. L'avrebbe avuta, se Belisario non fosse accorso rapidissimamente di Sicilia, ciò che coloì di stupore gli animi degli assalitori, che allontanaronsi, nell'udire il nome del Capitano, dalla città. Belisario inseguilli e li raggiunse a Membreza vicino al fiume Bagrada, con duemila eletti soldati, che bastarono a mettere in iscompiglio ed in fuga una molto maggior moltitudine di nemici. E tosto il vincitore, avendo udito che in Sicilia era surto un subuglio fra le soldatesche Romane, commise la cura di Cartagine a Teodoro di Cappadocia e ad Ildigero, e con la stessa velocità, con cui era venuto, si tramutò nuovamente nell'isola insieme con Salomone, il quale si condusse in Costantinopoli. Nel solo udire il suo ritorno, l'esercito di Sicilia rientrò nell'obbedienza.

S. VI. Fortemente in quel mezzo tempo s'era combattuto in Dalmazia fra' Goti d'Asinar e di Grippa ed i Romani di Mundone. Mauricio, figliuolo di Mundone, imbattessi un di ne' nemici presso a Salona, e pugnorvi con raro valore; i primi e più valorosi fra' Goti caddero in quello scontro, ma i Romani, e con casi Mauricio, pressocchè tutti caddero spenti. Mundone, furbondo per la morte dell'amato figliuolo, volò a vendicarlo, e la vittoria il segut, ma Cadmea, come allora dicevasi; peroceche uno de' Goti volti a fuggire gli trafisse il petto, e l' Imperio perde uno de' suoi più ri-nomati Capitani. L'uno e l'altro esercito si separarono, in-certi nell'affermare chi avesse vinto; i Goti avendo perduto il fior de' guerrieri, ed i Romani un Duce, a cui pochi cra-

Anni di G. C. 525-

no uguali. Asinar e Grippa riparaonosi ne 'Castelli di Dalmazia, ed i nemici si ridussero a casa. Per questa notizia gli
animi di Teodato e di Gudelina si rialzarono, e quell'uecisor delle donne passò all'usata insolenza. Mundone, credo, fu quegli che impadronissi di Sirmio e della Seconda
Pamonaia in nome di Giustiniano. Alcuno poi de' suoi Luogotenenti avea dovuto dianzi sospingersi nella Venezia, e
devastarla con una mano di Svevi, cioè d'abitanti della Suaviasa alfiume Sava; ma passeggera fu quella tempesta, per
la quale indi Cassiodoro rilasciò all' afflitta Provincia i tributi della decima quinta Indizione, ossta del 537, serivendo egli di ciò nel medesimo anno (1).

Pietro di Tessalonica e Rustico erano tornati da Bizanzio in Italia; ed a Pietro, per comandamento di Giustiniano, erasi unito Attanasio, fratello del Senatore Alessandro, altra volta spedito ad Amalasunta, i quali riferirono d'aver inutilmente proposto all'Imperatore le prime condizioni di Teodato: essere stato mestieri leggergli la profferta della cessione del Regno, mercè un compenso in danari ed in terre. Seppesi allora, che Teodato nelle sue segrete Lettere avea confessato la sua incapacità di regnare, il suo amore per gli studi e per la quiete a Giustiniano; e che questi gli rispondeva, lodando la sua prudenza ed il suo senno, promettendogli onori e Magistrature con molte ricehezze, secondo le convenzioni da stabilirsi col consiglio di Pictro e d' Attanasio. Ma, dopo i ragguagli di Dalmazia, Teodato cbbe le pretensioni di volersi ridere de' due Ambasciatori, quasi fosse un oltraggio alla regia maestà mostrargli da lui giurato il patto di ceder l'Italia. Li ricevè in presenza

<sup>(1)</sup> Praesentis Indictionis (decimae quintae) tributa non exigas.

Cassiod, Variar, Lib. XII. Epist. 7. Canonicario Venezianus.

Ottimati Goti.

di tutta la Corte; poi domandò loro sogghignando, se eredeano, che non potesse uccidersi un Legato, il quale mancasse di rispetto al Re, o commettesse altri delitti? St, certamente, risposero Pietro ed Anastasio; ma ho fi il desiderio di lasciare il regno, ed invano l'adiri contro noi pel tuo fatto. Noi non abbiamo che a recarti le Lettere a le servitte dal nostro Imperatore, come altrest i un

Questi allora, per paura del Re, pregarono, che a lai si dessero si fatte Lettere, le quali erano cost concepie: Noi amiamo di ricevero i tutti nel Corpo della Romana Repubblica; venite a noi; le vostre dignità ed i costri aceri saranno accresciuti. Non è nuovo il vostro domicilio nell'Imperio, nè i Goti ci sono stranieri, poichi Teodorico visse lungamente in Bisanzio. Voi, dopo ma qualche interruzione, tornerete alla consuetudine primiera coll'aiuto dei nostri Legati, Pietro ed Anastasio non solo di stare alla data fede, ma volendo, che gli Ambasciatori fiossero, come segul, soprattenuti nella più seven custodia.

S. VII. Or egli è tempo di rammentare il Pontefice Agpito, che il suo zelo per la pubblica pace avea condoto in Costantinopoli, supplichevole in pro di Teodato. Ebba straordinari ponori da Giustiniano, che deputo i principali personaggi a riceverlo; ma egli ricusto di vedere il Patriarca, dicendolo intruso, perchè trasferito contro il tenore de Canoni dalla Sedia di Trebisonda nell'altra di Costantiopoli Ed a quelli, che intercedeano per lui, rispose, non l'avrebbe accolto giammai nella sua comunione, se non quasdo promettesse di tornare in Trebisonda, e dasse in iscritto la Professione della sua fede Ortodossa. Le stesse cose ripet

Aoni di G. C. 828-

all'Imperatore. Intanto fin dal primo colloquio conobbe, che questi non arrebbe perdonato a Teodato; e però ad altra meta rivolse Agapio i suoi passi, contento di comporre le cose della Religione, già turbate per l'improntitudine di Teodora, e per la presenza d'Antimo e di Severo in Costantinopoli.

Giustiniano in prima tentò di vincere l'animo del Pontefice con la minaccia di farlo rilegare, se non consentisse a ricevere Antimo nella comunione Cattolica. Teodora dal suo canto largheggiava di doni e di promesse a chiunque le facesse sperare di darle vinta la causa del Patriarca. Ma il Papa stette saldo, e rispose a Giustiniano di non curare i tesori della terra, di non temer le minacce di niuno: d'essersi egli partito di Roma in cerca d'un Principe Cattolico: d'aver trovato in Costantinopoli un nuovo Diocleziano. Del rimanente, a che tante dispute? Si facesse venire lo stesso Antimo, e s' interrogasse costui se credeva o no nelle due nature di Gesù Cristo, secondo il Concilio di Calcedonia. L'Imperatore comandò, si chiamasse; ma il Patriarca non volle rispondere all'interrogazione, sì che Giustiniano apprese a conoscerlo; allora, secondo il Libro Pontificale, umiliossi dinanzi ad A'gapito e l'adorò. Antimo, veggendosi confuso, rimise il Pallio Arcivescovile a Giustiniano, ed usci di Costantinopoli, non disperando giammai del favor di Teodora. In suo luogo nel 13. Marzo fu consacrato dal Pontefice

l'Alessandrino Prete Menna, Economo dell'Ospedal di Sansone, bruciato nel tumulto de Vittoviatori, ma già risorto dalle sue ceneri. Poscia i l'imperatore offeri al Pontefice la sua Professione di fede, simile in tutto alla precedente, spedita in Roma per mezzo d'Ipazio e Demetrio, Vescovi, ed n.1111. approvata da Giovanni II. 9, Agapito approvolla del pari nel a. 88 Anni di G. C 526-540 giorno 18. Marzo, dichiarando nondimeno, ch'egli non riconosceva ne' laici l'autorità di predicar nulla intorno alla fede, ma perchè scorgova nello scritto dell'Imperatore serbate le dottrine de Padri, le rifermava e corroborava il Pontefice.

S. VIII. Aveva questi conceduto brevi spazi di tempo, accioechè Antimo tornasse alla Chiesa Cattolica, rimanendo Vescovo di Trebisonda, Contro simile indulgenza levaronsi un gran numero di Monaci ed Archimandriti Orientali, pregando il Pontefice di voler assegnar certi confini a tali spazi. Queste preghiere non erano ancor giunte in Costantinopoli, quando Agapito giudicò volersi più severamente procedere verso Antimo , e con una seconda sentenza il depose dalla sua Sedia primiera, sì come inimico della fede Calcedonese, Gli stessi Monaci ed Archimandriti, non che molti Vescovi d'Oriente scrissero altresì ad Agapito, ed il supplicarono di provvedere a' tumulti, che potea suscitare la presenza di Severo, di Giuliano d'Alicarnasso, di Pietro d'Apamea, del Persiano Isacco e di Zoara, Prete Siriaco, in Costantinopoli. Costoro erano stati parimente condannati dal Pontefiee : ciò che s'ignorava in Oriente , dove tuttora vivea, oltre il centesimo anno dell'età sua, San II. 660 Teodosio Cenobiarca, dopo il suo lungo combattere contro gli Acefali e contro Severo in compagnia di San Saba; ora , già vieino a render l'ultimo fiato , lodava Iddio nell'udir nuovamente condannata dal Pontefice l'Eutichiana dottrina.

A. 536. La Calcedonese, a malgrado di Teodora, già trioniata Apr. 6 in tutto l'Imperio, quando ad un tratto manco nel 6. Aprile (1) il Pontefice Agapito. Splendidi funerali celebrati gli

<sup>(1)</sup> Mansi . Notae in Baronium et Pagi . Anni 535 . 536.

furono in Costantinopoli; ove al suo arrivo grandi stuoli Anni di Vescovi, di Sacerdoti e di Monaci eran concorsi, e tuttodi s'ingrossavano. L'intera eittà si mosse all'insolita vista d'un Romano Pontesiee, venuto meno in sul Bossoro; i cori de' laici, salmeggiando, precedevano al eadavere, elle appena parve offeso dal pallor della morie ad un Latino, il quale si trovò presente a quella mesta pompa di Bizanzio. Seguivano i Vescovi ed il Chericato: e non v'era Piazza nè Portico dove capir potessero le turbe innumerabili degli spettatori. Lodavansi la sua pietà e la sua fermezza, e eome avesse in sì breve tempo saputo rannodar gli animi e stabilire si amichevol eoncordia tra gli Occidentali e gli Orientali nella rea stagione che correva. Tutti deploravano una sì acerba perdita; ma già Teodora e gli Eutichiani cogli altri Acefali aprivano il euore alle speranze. La mortale spoglia d'Agapito, chiusa in una cassa di piombo, fu trasportata nel susseguente mese d'Ottobre in Roma, e riposò nella Basilica Vaticana. Egli, quando apparecehiavasi a tornare, deputato avea Pelagio suo Apocrisiario o Nunzio in Bizanzio.

Il nuovo Patriarca Menna, volendo recar ad effetto i provvedimenti del Pontefice, congregò tosto nella sua città un Concilio, che aprissi nel 2. Maggio, Furonvi ricondannati Antimo e Severo con gli altri Acefali, e massimamente Zoara. V assistettero i cinque Vescovi ed i due Diaconi, spediti dianzi dal Pontefiee Agapito per suoi Legati, e fuvvi presente Ipazio d'Efeso fra gli altri. Si recitarono le Lettere indiritte, ma non pervenute, ad Agapito. In quella de' Monaei ed Archimandriti, descriveansi le nuove geste di quel Severo, ehe si largamente aveva già inondato di sangue Cattolico la Seconda Siria, ed il suo affacendarsi eo com- 11. 661 pagni a pervertir l'alte Patrizie di Costantinonoli, rizzando

altari e battisteri nelle lor case, ove principalmente Zoara battezzava e sbattezzava i discepoli. Ne tacquero gli Archimandriti, elle ciò avveniva per la protezione de' potenti del Palazzo Imperiale, accennando a Teodora. Ma ella fu costretta così dal Papa come dal Concilio a dissimulare i suoi sdegni, ed a patire, che il marito pubblicasse una sua Novella, con cui l'Iraperatore si sottopose al Sacerdotale giudizio nel 6. Agosto 536, significando al Patriarea Menna d'esser deposti Antimo, Severo, Pietro e Zoara cogli altri da ogni officio e dignità (1). Teodosio parimente fu discacciato dalla Sede Alessandrina, e nel suo successore Paolo u sos cominciò la serie da me descritta de Patriarchi Ortodossi. Severo poco sopravvisse alla sua condanna: ma ben presto

si vedrà Teodora stendere nuovamente ad Antimo la mano. S. IX. Quando in Costantinopoli al cospetto del Pontefice Aganito si disputava sul Concilio di Calcedonia, giunsero di mano in mano all'Imperatore le notizie della ribellione di Stoza in Affrica, della morte di Mundone . seguita dalla perdita della Dalmazia, e della prigionia di Pietro e d'Attanasio per comandamento di Teodato. Quanto a Stoza, Belisario aveva in parte provveduto; e tosto, dopo il suo pronto ritorno da Cartagine in Sicilia, Giustiniano gli scrisse d'invadere con ogni sforzo l'Italia. In Dalmazia venne, per la via d'Epidauro, Constanziano, Contestabile dell'Imperatore, con molte navi e con un esercito novello, che s'aumentò ne' contorni di questa città, Grippa, il Duce Ostrogoto, si teneva in Salona, ove fu ingannato da false relazioni d'essere l'armata Imperiale assai più forte che non era, e doversi aspettar quanto prima la discesa di molti e

<sup>400 11 - (1)</sup> Novella 42. Iustiniani, De Depositione Anthimi, Severi, Petri, Zoarae et reliquorum ( 6. Agosto 536 ).

di molti nemici sul lido. I muri di Salona in oltre non gli Apri pareano ben saldi, nè amica la volontà degli abitanti verso i Goti ; e però uscinne per porre il campo in un luogo interposto fra essa e Scardona.

Costanziano mosse da Epidauro col naviglio, ed occupò l'isola di Lissa; indi, saputo dagli esploratori che Salona era vota, mandò Sifilla, suo Protettore, ad occupar con cinquecento eletti soldati l'angustie de' luoghi prossimi alla città. Entrovvi nel di seguente per terra e per mare; nè ristette ozioso, ma in poco d'ora fe' riparar le ruine de muri. Grippa, quasi percosso da stupore, non ardi trar colpo; e nel settimo giorno dopo la presa di Salona incamminossi con tutt' i suoi Goti verso Ravenna. Così l'intera Dalmazia e la Liburnia vennero senza combattere in mano de Romani; ed il lor Duce per la sua saviezza piacque non solo a que'popoli, ma eziandío a'Goti, che stanziavano in quella Provincia, e che non ne uscirono in compagnia di Grippa. Con questa impresa e con la fine dell'inverno in cui ella A. 236 compissi. Procopio chiude il suo primo anno della guerra Gotica, e dà principio al secondo (1); filo necessario ad aversi da chi voglia con frutto internarsi negli oscuri meati della sua Cronología.

S. X. I Goti, che aveano fatto miglior pruova fin qui, or simicliavano a Vandali, ed il nome Romano tanto spregiato da essi cominciavali ad atterrire. La perdita della Dalmazia non era stata seguita da quella dell'esercito, ma sì della coscienza di poter utilmente combattere. Intatte rimaneano le forze di Teodato, nè altro mancava se non il Re od il Capitano, che riscaldasse i cuori, e promettesse lor la vittoria. Illese altresì nella Gallia Ostrogotica erano le solda-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Gothico , Lib. I. Cap. 7. in fine.

Anni di G. C. 526-

tesche in mano del Conte Aram, successor di Liberio nell'Arclatense città; ed un altro esercito di Goti vi si vile ora guidato dal Conte Marzias, che distendeasi nelle pari del Liguria, oltre le milizie di Vaccene intorno a Roma e di Ebrimuto sul Faro: valide membra di robusto tuttora, ma già declinante corpo. Teodato traeva i suoi di nell'ignavi non dirò degli studj, ma de' banchetti; ed ignavi erano anche i suoi studj, se non metteano il cuore in petto al le, or che si grossa procella minacciavalo, e che Belisario, tornato dall'Affrica, si mostrava in armi sulla sponda opposta del Faro.

In mezzo a fanti pericoli, Cassiodoro non tralasciava d'accorrere da per ogni dove co' suoi provvedimenti o per la sussistenza degli eserciti o per confortare le provincie, travagliate dalla carestia. Stando in Roma, riformò gli usi di tutt' i venditori de' commestibili nelle città di Roma, di Ravenna, di Pavia e di Piacenza; diè migliori forme alla ri-\* scossione de' tributi, non senza imporre gravissime pene a' contravventori ; le quali sue disposizioni furono approvate dal Re (1). Ma spesso cadeva nell'usata vanità, ora tessendo la storia de' costumi e dell'ingegno dell'elefante, s' egli volca comandare ad Onorio, Prefetto di Roma, di ristorar i simulacri cadenti d'alcuni elefanti di bronzo (2), 'ed or facendo la descrizione de' morbi articolari, se dava il permesso all'infermo Conte Winusiado d'andare alle acque Bormie (3). Talvolta, nel concedere qualcuno di si fatti permessi , descrivea lungamente i luoglii , dove altri

<sup>(1)</sup> Cassiod. Var Lib. X. Epist. 28. Senatori, Pr. Praet. Theodohadus Rex.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 30. Honorio , Praefecto Urbis.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 29. Winvisiado Comiti.

dovea condursi per cagione di sanità, sì come fece a Beato, Uomo Chiarissimo (1), nel suo andar sul Monte Lat- G tario. Onesta corruzione del gusto si scorge in tutte l'onere dell'ingegno : nella Poesia, nell'Eloquenza, nell'Architettura di quell'età ; discipline, le quali fioriscono e si guastano insieme. Da' vizj nondimeno dell'elocuzione ambiziosa di Cassiodoro procedettero grandi vantaggi alla posterità, istruita da esso in molte e molte particolarità sugli usi e magisteri del suo tempo, le quali non si troverebbero altrove, sì come quelle su'modi per fabbricar la carta (2) e la porpora (3).

S. XI. Giunta che fu in Roma la nuova della morte d'Agapito, il Clero, il Senato ed il Popolo si radunarono, secondo il costume, per la scelta del successore. Ma Teodato credè non dover egli permettere, che s'elegesse un qualche Pontefice, devoto alla causa di Giustiniano; questa fu la vera cagione delle violenze, nelle quali egli proruppe in tale frangente, non l'altra d'essersi lasciato guadagnar dal danaro, si come afferma il Libro Pontificale detto d'Anasiasio. Elessero Silverio, nato dalle giuste pozze d'Ormisda prima del suo Pontificato Romano. La vita del nuovo Papa Silverio rende impossibile il credere, ch'egli avesse voluto corromper Teodato, e l'assolve innanzi tratto la morte da lui patita per la malvagità di Teodora e d'Antonina. Pur gli eccessi del Re contro gli elettori, e le sue minacce di ueeiderli con la spada, se non consentissero a Silverio, macchiarono l'elezione, avendo molti Sacerdoti negato di sot- A. 536. loscrivere al Decreto, che dovea promulgarsi avanti d'or-

<sup>(1)</sup> Cassind. Ibid. Lib. XI. Beato, Viro Clarissimo,

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. XI. Epist. 38. Ioanni, Canonicario Thusciae.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Lib. I. Epist. 2. Theonio, Viro Sublimi.

dinare il Pontefice. Laonde Silverio, nel di 8 Giugno, ascese per la via del terrore al Sommo Sacerdozio. Ma tale mostrossi egli fin dal principio, che i più ritrosi accordaronsi, e tutti si sottomisero volenti alla sua esaltazione. A que giorni degli spaventi di Teodato e de suoi furori contro i Sacerdoti Romani può attribuirsi la cacciata di Dazio in esilo; leggendosi appo San Gregorio il Grando (1), che questo Arcivescovo di Milano fu bandito per cagione della sua fede Cattolica. Gli spiriti Ariani soprappresero forse per breve ora l'animo imbelle di Teodato, e gli rendettero Dazio-spetto. Il quale fuggi alla volta di Costantinopoli, e soprastette per alcun tempo in Corinto; poscia tornò in Italia; ovi e si vederi nell' anno dell' assedio di Roma.

Belisario intanto già distendeva il piè verso l'Italia. Tuti salutavano in Sicilia il liberatore dell' Affrica; il vincere pareva esser suo, prima che' combattesse; ne urmana ripitavasi la felicità, con cui più il suo nome che altro avea paritio Stosa in Mambresa e represso in sul nascere i tumuli dell'esercito Romano in Sicilia. I principali fra Goti, che stavano a guardia de Bruzi, sentirono venirsi meno il cuore, pensando alla fortuna di Belisario; ed Ebrimut, loro Duca, deliberò di passare in lor compagnia nel campo inimio. Lasciato dunque l'esercito (2), egli ed i suo si tragitaravou sull'altra riva, e si fecero innanzi al Capitano, che gl'inivi in Costantinopoli, Quivi Ebrimut ottenne onori e dignità, premio del tradimento, e fu salutato Patrizio. Allora Teodos ebbe ricorso a' Re de Franchi, e fe' loro esporre il periodo

<sup>(1)</sup> S. Gregorii , Dialog. Lib. III. Cap. 4.

<sup>(2)</sup> Relicto exercita . . . Ebreaud ad Belisarium in Senzau convoluti-Continuator Chronici Marcellini Comittis (Anno 556, Post Consulatum Relisariti.

della lor gente, se all'Imperatore venisse fatto di scacciare i Goti dall'Italia. Il Re promise di cedere a Franchi una parte delle regioni da lui possedute nelle Gallie, oltre due mila pesi d'oro. Ben comprendevano i Franchi la forza di tal ragionamento, e l'utilità delle profferte del Re; ma la memoria dell'ultime promesse a Giustiniano, e l'avara loro natura li tennero in forse; ne quelle pratiche poterono condursi ad effetto, durante la vita di Teodato.

S. XII. Sul cominciar dell'estate, Belisario si sospinse A. 836 finalmente da Messina in Calabria. Vote di difensori trovò le Provincie de Bruzi e della Lucania, essendosi dissipato il Gotico esercito dopo la fuga d'Ebrimuto. Antonina e Fozio erano cel Capitane, e v'era lo stesso Precopio ternato dall'Affrica. S' innoltrarono i Romani senza contrasto lungo il lido , e sempre a vista delle loro pavi fino alla Campania . Là dove sorge Napoli sul mare. Non era la città sì vasta come al di d'oggi, ma più munita d'assai e difesa da ottocento de più valorosi tra Goti. Belisario s' impadronì d'un Castello intorno ad essa, e vi pose le tende. Ivi ricevè i Legati di Napoli, scelti fra principalissimi abitanti, nel nome dei quali parlò Stefano, dicendo, non poter essi opporsi alla forza de'Goti, che stavano per Teodato. Ma bene i Romani di Napoli superata l'avrebbero; e già si stava in atto d'aprir le Porte, quando il vietarono due Avvocati, Asclepiodoto e Pastore. Fecero temere al popolo il furor di Teodato, se vincitore; il disprezzo di Belisario, se s'arrendessero senza combattere. Ne mancherebbero, essi dicevano, i soccorsi mandati dal Re: ma egli non avea nulla in pronto per la guerra, e traeva mollemente in Roma que' giorni pieni di tanti pericoli, consultando sulla sua sorte un Giudeo, che gli prescrisse alcune divinazioni o stregonerie, per le quali rimase atterrito e sfiduciato quell'uomo, indegno d'appartenere agli Amali. Asclepiodoto e Pastore, impadronitisi degli animi della moltitudine in Napoli, si prepararono alla resistenza, e spedirono inutilimente un segreto messo a Teodato per implorarne gli aiuti.

Prospera in principio tornò agli assediati la fortuna dell'armi, e Belisario videsi ributtato da' primi assalti, ove non poehi de'suoi più eoraggiosi perirono. Ruppe gli aquidotti, ma senza pro, essendo la città provvista di pozzi. E già, dopo venti giorni d'inutile assedio, deliberava egli di levarsene, quando ad un soldato Isauro venne veduto un condotto senz' acqua. Vi si mise dentro, e parvegli, che avrebbe potuto senza danno penetrare l'esercito nella città, se s'ottenesse di slargare il foro d'una gran pietra o rupe nativa, lasciata stare nel mezzo dell'acquidotto; pel quale foro potea scorrer l'aequa, ma l'uomo invano vi si sarebbe provato. Parlonne al suo concittadino Paucaride, Scutato di Belisario, e questi al Duee Supremo, che promise grandi premj a'più animosi ove pervenissero a vincer l'ostacolo. Non tardarono Paucaride e gl'Isauri a seguitare il mostrator della via: e' si posero tosto al lavoro, non co'pieconi ma con aguzzi ferramenti e con lime, per non essere uditi da'nemiei, st che in breve ottennero d'aprir nella rupe il passaggio ad un uomo armato di lorica e di scudo. Lungo era stato il eammino di quell'aquidotto; e Procopio afferma (1), che continuava fin verso il mezzo della città, ove l'acqua s'introducea nella sua torre detta Castello.

§. XIII. Belisario allora, per mezzo di Stefano, faeca nuovi ma vani sforzi per indurre i Napolitani alla dedizione. Verso la sera dispose, che quattrocento seetti soldati, condotti da Magno e da Euno, massimamente Isauri, s'ap-

<sup>(1)</sup> Procep. De Bel. Got. Lib. 1. Cap. 10.

pareceliiassero per la notte. Volle, che Bessa il Goto e Fozio gli fossero a'fianchi; poi, quando l'ora gli parve, svelo i suoi consigli ed impose a'quattrocento d'entrare, armati di tutto punto, nell'acquidotto con faci e con trombe a raggiungere i primi, che stavano intorno alla rupe. Ma già il cuore veniva meno a costoro, procedenti per le sotterrance angustie; nè valse la voce di Magno a rattenerli, e la più parte ritrassero il piede verso Belisario e Fozio, i quali rimproverarono ad essi la pochezza dell'animo. Fatti dal Duce Supremo chiamar nuovi soldati, Fozio diè l'esempio a tutti, saltando nell'aquidotto, e sarebbe andato, se Belisario l'avesse conceduto. Si mossero in fine i soldati, vintidal pudore: Bessa frattanto fu collocato da Belisario vicino ad una torre. ove argomentavasi, che riuscir dovesse l'acquidotto, acciocchè tenesse a bada i Goti situati su quella, parlando loro nel nativo linguaggio. Presumeva il Capitano, che in tal guisa i difensori della torre non avessero ad ascoltar lo strepito di coloro, i quali sarebbero sbucati dal canale; nè l'effetto manco, avendo i Goti molto favellato con Bessa, questi dicendo, si rendessero a Giustiniano, e quelli beffandosi di Belisario e dell'Imperatore.

Non era spuntalo il dì, quando apparre finalmente il lume del cielo agi Isauri, che aveano superalo la rupe: ma le parei del condotto erano troppo alte, nè sembrava possibile il soprassalirle. Finalmente, dopo mollo ed inutile brancolare, un soldato spogliossi dell'armi ed aggrappandosi con le mani e co piedi pervenne ad afferrare un'oliva, nata sulla bocca del canale. Ivi appresso era il povero casile d'una donna, che l' Isauro minacciò d'uccidere s' ella fiatasse. Colei anmutoli per la paura; ed egli, che giammai non perdeala d'occhio, legò al tronco dell'albero una corda, gittando l'altro capo nell'aquidotto. Con tale aiuto gi l' Anni di G. C. 526sauri a lazarono al cospetto del ciclo ed al rugiadoso acer notturno. Schieraroni, ed assaltarono il muro dalla parte di Settentrione, fuori del quale stava Belisario, aspettando con mortale impanienza l'esito dell'impresa. Finalmente udironsi le trombo risuonar sulla torre. I soldati, usciti dall'aquidoto l'aveano presa, trucidandone i custodi: ciò fu il segno al-l'assalto universale, che sarebbe stato più spedito, se le scale preparate fossersi rinvenute più alte; ma, non giungendo esse alle sommith delle mura, con due insieme al-taccate si formarono tante scale quante bastarono a vincer l'arditezza de propugnacoli, mentre già gl'Isauri erano penetrai nelle viscere, per così dire, della città.

Così Napoli, percossa da per dove, cadde iri mano dell'avventuroso Belisario. I Giudei pondimeno faceano Inttora una disperata resistenza sulle mura dalla parte d'Oriente, verso il mare. Alla fine fuggirono, ed il nemico entrò, bruciandone le Porte Orientali. Ella era già sopraffatta, ed i vincitori vi discorrevano forsennati, uccidendo quanti faccansi loro dinanzi; misera moltitudine, inconsapevole del fato della sua patria. Prorompeano, e massimamente gli Unni, cbbri di furore, nelle case, mettendole a ruba, c conducendo in servitu le donne co' fanciulli. Una gran turba d'uomini e donne correvano alle Chiese, sperandovi un asilo : ma coloro non perdonavano a' sacri luoghi : e nè i Sacerdoti, nè le sacre Vergini trovavano scampo contro l'impeto e la brutalità del soldato; i mariti ed i figliuoli trucidavansi alla presenza delle mogli e delle madri, gli urli delle quali co'gemiti de'moribondi accresceano stimolo alla crudeltà, ed erano cagioni di nuove morti. Napoli rimase scema d'una gran parte de'suoi abitanti, sì che indi fu mestieri a Belisario di ripopolarla con altre genti fatte venir dal Contado. Procopio cerca d'attenuar questi orrori, narrando ehe Belisario con acconeia orazione pose fine all'uccisioni ed al saccheggio, e che onorò al pari d'ogni Romano gli ottocento Goti posti da Teodato a guardia della città, divenuti ora suoi prigionieri. Ma per lunga stagione durarono le tracce della Napolitana calamità, di cui nobilmente il Pontefice Silverio fe'rimproveri a Belisario; e questi, afferma la Storia Miscella, riconobbe, tardi pentito, i suoi falli. Asclepiodoto e Pastore pagarono con la propria vita il funesto loro consiglio ; l'uno colpito d'apoplessia pel cordoglio ; l'altro ridotto in minutissimi pezzi dal popolo.

S. XIV. Piacemi ora fare un breve cenno alle condizioni della mia patria nel tempo, in cui ella era sì crudelmente saecheggiata e manomessa da Belisario. Nelle Formole di Cassiodoro sulla Comitiva Napolitana si scorge quanto la città fosse ricca di popolo e di commerci (1). Delle sue delizie non parlo. Un Goto, non un Romano, del pari che in Siracusa (2) ed in altre città, sovrastava in Napoli col titolo di Conte, il quale avea la cura così del difenderla, come del custodirne i lidi (3). Anche all'Officio del Conte (4) apparteneano gli ordinamenti sul commercio de'forestieri, e su' prezzi da fermarsi delle lor merci, secondo l'uso di que secoli, acciocchè non oltrepassassero la giusta meta (5); non senza riscuotere sulle contrattazioni un qualche

<sup>(1)</sup> Urbs ornata multitudine civium, abundans marinis terrenisque deliciis, ut dulcissimam vitam te ibidem invenisse dijudices.

Cassiod. Var. Lib. VI. Form. 25. Comitivae NEAPOLITANAE.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Form. 22. Comitivae Synacusanar.

<sup>(3)</sup> Littora usque ad praefinitum locum, dată jussione, custodis, Id. Ibid. Form. 25.

<sup>(4)</sup> Tuae voluntati parent peregrina commercia. Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Praestas ementibus de pretio suo.

Id. Ibid.

Apmi balzello in suo pro (1). Cassiodoro parla degli splendori del Pretorio di questo Conte, non che della turba degli Officiali civili, che il circondavano (2). Per questi, a' quali proseguivasi a dare il nome di Militanti, egli compose una Formola particolare (3). Il Conte di Napoli dovea esaminar parimente i civili negozi (4), non propriamente come Giudice, ma come Capo e censore de Giudici, acciocche l'ordine de' Nobili avessero un degno presidio, e tutti la certezza d'ottener giustizia (5).

I Nobili di Napoli si componeano principalmente degli Onorati, e de principali Possessori così Goti che Romani, 11. 779 secondo le discipline da me in altro Libro esposte. I semu. 780 plici Decurioni o Curiali crano, già il dissi, Romani. Ono-· rati, Possessori e Curiali formavano l' Ordine ovvero la Curia Napolitana, che Cassiodoro magnificava pel fulgore della sua dignità (6), raccomandando a tutti d'obbedire al Conte (7). Così le Curie s'erano fin dall'età degl'Imperatori d'Occidente venute dispogliando a mano a mano della H. 328 loro autonomia; ed ora pendevano da' cenni d' un Goto,

<sup>(1)</sup> Gratine time proficit, quod avidus mercator acquirit. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Praetoria tua officia replent, milifum turba custodit. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Form. 25. Formula Militibus.

<sup>(4)</sup> Civilia negotia sequus trutinator examines.

Id. Ibid. Form. 25. (5) Ut conventus nobilium occursione celabri ceiligatur, et car

nofi juris disceptatione solvantur. Id. Ibid.

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. Form. 24. Honoratis, Possessoribus et Curvalibus citidalis Neapolitanae.

<sup>(7)</sup> Cui vos convenit prudenter obedire.

<sup>1</sup>d. 1bid.

che che dicesse Cassiodoro volendo qualche volta far credere, a malgrado de' contrarj esempj da lui recati nelle sue Lettere, d'esser piena ed intera l'autorità delle Curie, nè i Goti pensare ad altro se non solo alle armi. Finchè 11. 193 vissero Teodorico ed Amalasunta furon sovente represse le burbanze di tali Conti: ma sotto il codardo Teodato la loro insolenza non ebbe altri limiti se non della lor volontà. In segno di gratitudine a Teodorico, la città di Napoli fe' condurre in Musaico un' immagine di lui nel Foro Augustale. A' giorni d' Amalasunta, Napoli ebbe Uliari per Conte, il quale riceve i dieci Unni, divenuti pretesto delle grandi querele di Giustiniano. La memoria cost del padre come della figliuola die a' cittadini le forze per resistere a Belisario; egregio indizio della temperanza del governo in una città sì opulenta per l'ubertà del suolo e per la frequenza de traffichi, ne' quali prendeano principalissima parte gli Ebrei, che furono sì ostinati ed intrepidi nel propugnarla.

§ XV. I Goti, che stavanosintorno a Roma e ne l'uoglii vicini, furono compresi di maraviglia e di stupore nell'udire il caso di Napoli e nello sorgere l'ignavia di l'eodalo, che or montava in furore, or davasi bel tempo, quasi nol toccassero tanti disastri, o quasi egli s'apparecchiasso a metter di presente il regno e tuti i Goti nelle mani dell'Imperatore. I più cospieni, e quelli a cui i' onor patrio più riscaldava i petti, si radunarono in Regeta, lontana dugento settanta stadi da Roma, e vi posero il campo sulle rive del fiumo Decennovio, che non lungi dal Promontorio Circeo si searicava nel mare, quando la faccia di quei luoghi era del tutto diversa dalla presente. In Regeta dunque divisarono i Goti di cacciar Teodato dal regno, e di sostiturigli Vitige, guerriero di gran rimonanza, e chiaro soprattutto pel valore con cui combatte in Sirmio contro i Gepidal al tempo di II. 256

1292

alla volta di Ravenna

Teodorico, sotto il Conte Pitzia ed in compagnia di Tulum. Era stato lungamente in Costantinopoli, ed avea conosciuto Giustiniano. La nascita di Vitige non era illustre, notabile difetto appo i Goti; ma la virtù bellica bastò, e tutti lo alzarono sullo scudo. In tal guisa Vitige fu salutato Re. Come Teodato il seppe in Roma, fuggi precipitosamente verso Ravenna; ma Vitige gli pose alle spalle Ottari, che il raggiunse in Quinto sul fiume Santerno, luogo cinque miglia lontano di Ravenna; e, stramazzatolo, il trucido supino A. 536. come una vittima, ne'primi giorni di Agosto. Era Goto co-

stui, ed avea voluto sposare una fanciulla rinomata per beltà e per ricchezze : ma Teodato , indotto da' danari , la fidanzò ad altri ; per la quale ingiuria Ottari sembrò aver

l'ali nell'inseguirlo. Questa fine s'ebbero i raggiri e gl'ingordi appetiti, non che la timidità e l'ingratitudine di Teodato. Il suo figliuolo Teodegiselo, rimasto in Roma, cadde nelle mani di Vitige, il quale dannollo al carcere ; enè poi s'ascoltò altra notizia di lui, che molti credettero ucciso col veleno, come ne anche di sua sorella Teodenanda, moglie di Ebrimuto, Ignorasi parimente qual fosse mai la sorte di Gudelina; trista famiglia, che disonorò il nome degli Amali. Vitige, ch'era stato prode in battaglia, riusci assai mediocre nel regno, ed a malgrado di non poche virtù lo condusse insieme con se alla rovina. Entrato in Roma, tenne consulta co suoi Capitani e pose il partito, che fu vinto coll'universale assenso, di ritrarre l'Ostrogotico esercito dalle Gallie; d'offerire queste a'Re de'Franchi, antichi nemici, per aver pace con essi ed ottenerne aiuti : di lasciare uno scarso presidio di soli quattromila in Roma sotto la disciulina di Leuderi. l' uno fra più vecchi e prudenti de Goti, e d'incamminarsi

S. XVI. E tosto il Re spedì Ambasciadori a Childeberto. a Clotario ed a Teodeberto, profferendo loro la cessione della Gallia Ostrogotica come altresì un mucchio di danari, se a lor piacesse collegarsi co'Goti contro l'Imperatore, tuttochè si fossero e' non avea guari tempo accordati con esso, anche per moneta. Ma l'acquisto d'Arles e delle nobili città possedute oltre l'Alpi dagli Ostrogoti era possente solletico a' Franchi; ed e' si lasciarono vincere dal danaro, che diviser fra loro, promettendo a Vitige d'aiutarlo segretamente, ne sotto il nome de' Franchi, ma de' Borgognoni, recenti lor sudditi, e degli Alemanni, Così composte le cose, il Re de'Goti richiamò in Italia l'esercito delle Gallie col duce Marzias: e le belle contrade, che la faceano sicura di là da Monti. si diviscro parimente fra' due figliuoli ed il nipote di Clodoveo. I Franchi sin d'allora poterono affacciarsi liberamente all' Alpi, e minacciar quando che fosse l' Italia. La Se conda Narbonese . l' Alpi Marittime . le Alpi Greche . la Seconda Viennese (una parte delle quali apparteneano propriamente all' Italia sotto Augusto), dalle Alpi al Rodano e dal mare a' confini Burgundici, furono la ricca preda, che passò in mano de' Franchi.

Cassiodoro a que'di non posava; ed il Re Vitige seguti gli esempi de precedenti Principi, lasciandolo nella sua carica di Prefetto del Pretorio. Ed ecco il Prefetto dar di piglio alla penna, e scrivere in nome del Re a tutti i Goti: Piacque a Dio, Signor nostro, che Roi fossimo altati sullo scudo: e salutati Re da' Goti (1); ciò avvenne alla faccia del Gielo ed in campo aperto, non tra le anquasite

<sup>(1)</sup> More Majorum, scuto supposito.

Cassiod. Var. Lib. X. Epist. 31. Universis Gornes Viligis Rex.

d'una camera (1); tra il sonar delle trombe, non in mezzo a' dilicati colloquj degli adulatori (2), acciocche rinvigorito da tal fremito e dal luccicar delle spade nelle mani de querrieri di nostra gente, il Gerico popolo (3) trovasse un Principe degno della virtu di lui, ed onorar potesse coll'armi un Re, di cui le guerre aveano creata l'opinione (4). Doveano forse i Goti contentarsi di chi non era educato fra queste? Molto colui, egli è vero, presumeva di se, molto del suo valore; ma tutti sanno quanto per cagion sua patisse la Gotica fama (5). Noi non pensavamo punto a' Regj onori, allorchè i Goti provvidero intorno alla pubblica salvezza ; obbediscano tutti perciò al loro giudizio, deponendo queslunque paura sull'avvenire ; ne siavi chi tema danni e dispendi sotto il nostro governo (6). A Noi, che si spesso pugnammo, piacciono i valorosi; ed il Re sarà testimonio assiduo

<sup>(1)</sup> In campis late patentibus me electum esse noveritis . . CUBILIS ANGUSTRS.

Id. Ibid.

<sup>(2)</sup> Nec inter blandientium delicata colloquia, sed, tubis co tibus, sum quaesitus.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Ut tali fremitu concitatus, desiderio virtutis ingenitae, Regem sibi Martium Gencus populus inveniret . . . . Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Et honorem arma darent, cujus bella pepererant opinionem-

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Principem ferre non poterant non probatum; ut de ejus famé (Gences populus) laboraret, quamvis de proprià virtute (Princeps) PRAESUMERET.

Id. Ibid.

<sup>(6)</sup> Nihil sub nobis asperum formidetis.

Id. Ibid.

delle lor geste (1). Ci giova inoltre tutto quel che ornar può il Regio nome (2), non dimentichi di Teodorico (3), a'cui divisamenti quanto più altri s'appressa, tanto più eali s'innalza: e suo congiunto si può chiamare ogni uomo, il quale meglio sappia imitarlo (4).



S. XVII. Piacquero tali detti a' Goti; ma parve indegno a' più generosi, che Cassiodoro ardisse ricordar la camera, ove Amalasunta si confidò in Teodato; e che , dopo aver profuso tanti encomj a costui, lo mordesse ora, quale un dappoco, mentre fuggiva o già caduto era sotto il ferro d'Ottari. Vitige intanto ammont con molte parole il Pontelice Silverio, non che il Senato e Popolo Romano d'esser fedeli a' Goti, rammentando loro la gloria del Re Teodorico, e stringendoli a prestargli gravissimo giuramento; poscia radunò i vari drappelli de' suoi, sparsi per le regioni circostanti a Roma, uno de quali fu accolto in amichevole ospizio da Bonifacio, Vescovo di Ferentino. Così Vitige, congregato l'intero esercito, diè l'addio a Leuderi ed al suo piccolo stuolo de'quattromila. Incaminossi verso Ravenna, per la via di Toscana, conducendo con se moltissimi Senatori per ostaggi; e Cassiodoro non trascurò di seguitare il Re. Pervennero in Todi, ove San Gregorio il Grande narra i mirabili casi avvenuti per la rapacità di due Goti; ripresi, ma invano, dal Vescovo Fortunato (5). In Orvieto e

<sup>(1)</sup> Amare novimus viros fortes, qui saepius bella peregimus. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Hoc sequi promittimus quod ornet Regium nomen.

<sup>(3)</sup> Pollicemur Imperium, quale Cornos habere decest post inclytum Theodoricum.

<sup>(4)</sup> Ideireo parens ipsius debet credi qui ejus facta potuerit is Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> S. Gregorii , Dialog. Lib. I. Cap. 10.

Anni di G. C. 626-

nell'isola di Bolsena, Vitige s' impossesso di quante ricchezze v' avea Teodalo nascoste (1). Così Amalasurta fu veindicata da Goti; e più d' uno tra quelli, che forse aveano contribuito alla sua ruina, rimpianse l'alta Signora degli Amali, non altrove sepolta per avventura se non nell'acque del Lago, riducendosi alla mente gl' infausti presagi, che minacciavano il régno, e le calamità patite dopo la morte della Regina.

Matasunta era in Ravenna, Ignoro s'ella tornata vi fosse da Bolsena, e qual governo avesse di lei avuto Gudelina. Ma' non appena Vitigo arrivò nella Reggia, ch'egli deliberò ( alcani affermano aver e ripudiata la propria moglie ) di chiedere Matasunta in isposal. È fama, che la regale donsella non avesse consentito giammai, e che a suo malgrado fosse passata fra le braccia di Vitige, sollecito di unirsi al sangue degli Amali, non senza una qualche speranza di farsene scudo contro gli sforzi di Giustiniano. Ma non sembra, che Vitige oltraggiar volesse l'unico rampolto di Teodorico, al cospetto de' Goti, se Matasunta gli fosse rimasta sempre avversa : e però Cassiodoro , in nome del Re, scrisse all'Imperatore, facendo un cenno alle nozze. Deplorava il molto sarigue sparso (2) e chiedeagli pace per la salvezza d'Italia. Supplicavalo di voler mandare in obbho gli avvenimenti occorsi fin qui, sì come i Goti obbliavano volentieri la calamità d'una guerra patita senza lor

<sup>(1)</sup> Ipse (Vitiges) subsequitur per Thuscam, omnes opes Theodati diripiens, quas in Insula, vel in Unimeretus congregaverat.

Constin. Marcellins Comitis ( Anno 556. Post Consulatum Belizarii).

(2) Ut post tot gravisamas laesioues et tanti effusione sanguinis perpetratis : nic videianum paciem vestriam quaerere, tamquam nos memo vestrorum putetur ante laesiase.

Cassiod. Var. Lib. X. Epist. 32. Instiniano Imperatori Vitigis Bes.

colpa e degli odj concepiti contro la lor nazione, scevra di delito (1). Considerate, dicea Vitige, di quanti dolori debba io perdere la rimembranza per ricorrere alla eostra giustizia (2). Se con la guerra coled punirsi l'eodato, io merito l'affetto dell'Imperatore; se vuol onorarsi la divina memoria d'Amalasunta, richiede! l'aquidi, che al regno di lei prevenga la sua unica fidiudua (3).

da regno di tei perveniga di sua unica Jigiunota (3).

§. XVIII. Con questa Lettera partironsi gli Ambasciatori del Re verso Bizanzio, e con l'altra, che dopo la morte d'Ermogene, ignoro a qual Maestro degli Offici serisse Vitige, raccomandandogli la sua causa e facendogli tornar in mente d'essere il Re non nuovo in Costantinopoli; d'avervi ammirato dianzi gli splendori della Corte Imperiale; desiderare perciò di non perdere il favore del Principe, acciocchè guardasse alla giustizia della domanda (4). Che se Teodato meritò d'esser punito, non dovea dunque aversi per amicissimo chi gli era succeduto, facendo le vendette? (5).

<sup>(1)</sup> Pertulimus . . . insecutiones sine reata , odium sine culpă, damna sine debitis.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Aestimate quot dolores abijeimus, ut vestram justitiam reperire possimus.

<sup>14. 1</sup>ma

<sup>(3)</sup> Si vindicta Regis Theodahadi quaeritur, mereor diligi; si commendatio divinee memorise Amalasuuthae Reginse prae oculis habetur, ejus debet filia cogitari, quam nisus vestrorum omnium perducere debuisset ad Regnum. Id. Diid.

<sup>(4)</sup> Ornatum Reipublicae vestrae vidi, qui tot nobilium corda Procerum vidi, non me desidero a piissimi Principis gratik dividi, si in me velit, quae sunt justa, cogitare.

Id. Ibid. Epist. 53. Magistro Officiorum Vitigis Rex.

<sup>(5)</sup> Nam si altea offensam meruit; ego debeo gratissimus haberi, qui comoso cum vironera successi.

Id. Ibid.

Si seppellisse percio con lui qualunque odio (1), nè si dimenicasse la Romana liberta, che veniva meno fra fumuli delle guerre (2). Scrisse ancora Vitige al Prefetto Tessalonicense, onde favorisse i Regi Legati (3); ed a' suoi Vescovi Ariani, acciocchè pregassero per la pace (4).

Vitige, inanimito per le sue pozze, si diè alle cure della difesa, raccogliendo i Goti da per ogni dove in Ravenna, e massimamente que della Venezia e della Liguria, fino a che non giungessero gli altri delle Gallie perdute . condotti da Marzias. Provvide l'armi ed i cavalli a ciascuno e preparò le vettovaglie; ma in mezzo a tale apparecchio più d'uno giudicò, starsene Vitige più lungamente che non bisognava nel Palazzo accanto alla nuova moglie. Belisario intanto, lasciato in Napoli Erodiano con trecento eletti soldati, e posto in Cuma un presidio, movea verso Roma per la Via Latina, preceduto dal terrore, che incutevano le crudeltà finora commesse. Debole ostacolo agli abitanti di Roma fu il lor giuramento a pro di Vitige; primo anzi fra tutti quelli, che lo aveano dato, il Pontefice Silverio conobbe d'essere vana ogni resistenza, e consigliò a' Romani di cedere. Fedele o Fidelio, già Questore d'Atalarico, recò al Duce vittorioso le parole di sottomessione, che furono accettate; i Goti, a' quali mancava in tal guisa il soccorso degli abitanti, convinti dell' inutilità d' ogni difesa, ebbero 36. la facoltà di ritirarsi a Ravenna; e mentre uscivano essi per la Porta Flaminia, gl'Imperiali dall'opposto lato entravano

<sup>(1)</sup> Sepultum sit odium cum morte peccantis.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Romana libertas cogitetur, quae per bellorum tumultus ubique concutitur.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Epist. 35. Praefecto Thessalonicensi Vitigis Rex.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Epist. 34. Episcopis suis Vitigis Rex.

per l'Asinaria nel giorno 10. Dicembre, sessaní anni dopo ache la Città eterna cessato avea d'appartenere all'Imperio, e quaranta sette che i Goti se n'erano insignorii. Fieri prodigi diceasi aver presagito questo avvenimento; il Sole per quattordici mesi non aver brillato della sua solita luce, ma d'un lume simile a quel di luna; molte Provincie dell'Asia tocche dalle locuste; i calori dell'estate sì deboli, che le frutta non vennero a maturità.

S. XIX. Leuderi solo, credendo non dover obbedire alla ferrea legge della necessità, ebbe la fuga in disdegno. Anzi che dileguarsi cogli altri, prescelse cader prigioniero in Roma, ove rimase vergognando per sì gran mutamento della Gotica fortuna. Belisario inviollo in Costantinopoli con le chiavi della Città, ch'e' si rivolse a rafforzare con ogni studio, riparando le mura e cingendole di larghi fossi profondi. Già egli era padrone di tutta la Meridionale Italia; i Bruzj o Calabri, ed i Lucani cogli Appuli gli si erano dati, allorche gli si die anche Pitzas, Capitano Goto, il quale A. 537 occupava una metà del Sannio Ulteriore o Marittimo, di la dal fiume Tiferno. La città di Benevento seguì sì fatti esempj ; ma i Goti stanziati nell'altra metà del Sannio Marittimo rimasero fedeli a Vitige. Belisario mandò alcuni scarsi aiuti a Pitzas sopra un lato del Mare Adriatico, mentre sull'altro signoreggiava Costanziano in nome dell'Imperatore, allargandosi dalla Dalmazia nella Liburnia : poscia spedì Bessa verso Narni, e Costantino alla volta di Toscana, onde in quel secolo Perugia era la Capitale, dandogli una valida mano de' suoi Scutarj', non che degli Astati, fra' quali vedeansi gli Unni o Massageti Aescmanno, Corsomanno e Lantero.

Bessa impadronissi di Narni, col favore de cittadini; Costantino senza difficoltà ebbe Spoleto, dove lasciò alcuni Ami de C. C. Ontro lui avea Vitige invisti Unila e Pissa, i quali vinsero da prina in un combattimento presso alle mura di Peruga; bi prina in un combattimento presso alle mura di Peruga; toste Octantino supero i Goti, e fe prigionieri l'uno e l'altro de' loro Duci, ch' egli mando vivi a Belisario. Adirato

A. 537. Vilige usci finalmente di Ravenna, il giorno 21. Febbraio. sebbene Marzias non fosse pur anco giunto coll'Ostrogotico escreito dalle Gallie. Cento cinquanta mila tra fanti e cavalli, al dir di Procopio, seguitavano il Re, anelando alla ricuperazione di Roma; numero, che sembra troppo eccedente, non avendo mai potuto Vitige circondare tutta e da ogni lato la Città. Molti fra' suoi Goti co' cavalli erano armati di lorica. Da un' altra parte Vitige avea comandato ad Asinar e ad Uligisalo di levare un gagliardo esercito nella Savia, e di scagliarsi contro Costanziano in Dalmazia : intanto sempre più s'affrettava di giungere alla meta, quasi Belisario avesse a fuggirgli dalle mani. Chiedeva notizie di lui a chiunque venisse di Città: ed avendo incontrato un Prete, gli domandò se il nemico se ne fosse partito; ma quegli rispose. Belisario non esser solito a fuggir dal luogo, ch' egli teneva.

§. XX. Gli affari di Dalmazia non andarono a' versi di Vilige. Mentre Asinar nella Savia raccoglieva le soldatesche, Uligisalo assaliva i paesi della Liburnia, e s' innoltrava fino a Scardona; ma fu respinto, ed e' riparossi nella città di Burno, aspettando il Collega. Costanziano alla sua volta schivò i pericoli di questa congiunzione, alla quale non avrebbe potulo resistere, pigliando il consiglio d' abbandonar l' intera Provincia, eccetto Salona, el c' rafforzò con gran diligenza, e circondolla di perpetuo fosso, provvedendola di vettovaglie. Quando i due Goti si furono uniti, pesero per terra e per mare l'assedio a Salona, e la cinsero

nalta con circonvallazioni; ma i Romani con repentino impeto piombarono sul Gotico navigito, si che molti vascelli si sommessero co' soldati, ed altri vacui ne furono presi. Non per questo gli assedianti ristettero dal proposito; anzi più gagliardamente per terra si strinsero intorno a Salona, ma invano, essendo fallito lo sforzo, si che dopo nuovi e sempre infelici tentativi, sciolsero l'assedio e lasciarono la Dalmazia.

S. XXI. Più vasto assedio cominciava in più nobil teatro di guerra, ove pochi Romani s'apparecchiavano a sostener lunga tenzone contro un esercito, dieci volte superiore in numero : nè il voler gli mancava o l'ardimento, e neppur l'arte, ma un Capitano. Belisario vendicava i Romani dai lunghi oltraggi de Barbari, che in Occidente aveano spento l'Imperio, ed in Oriente credeano più non potesse la Bizantina fortuna tenere senza di loro il suo corso. Eran circa due secoli, che i difensori di Roma, da Stilicone e da Ezio fino a Recimero e Gondebaldo, procedeano principalmente 1. 1298 da Barbari; e da Barbari cziandio i principali guerrieri di Bizanzio, fra quali basta rammentare Aspare col suo figliuolo Ardaburio, spenti da Leone Augusto, coll'altro figliuol Patriciolo, padre di Vitaliano lo Scita, fatto uccidere da Giusti- II. 471 niano. E ben presto fra Romani verrà contro Vitige un pipote di Vitaliano, per nome Giovanni; famiglia sempre infelice, ma sempre possente; sempre trucidata dagl' Imperatori, ma necessaria sempre all'Imperio. L'ampie generazioni de' popoli Unnici, che lo aveano ridotto a cotanto misero stato sotto Attila, pugnavano sovente per esso, dando i forti esempi di valore, che si son veduti nelle guerre di Persia e d'Affrica. Non meno forti se ne daranno dagli Unni durante la Gotica guerra in Italia; e già tornavano in Roma Corsomanno e gli altri Unni con Costantino, al quale avea

Anni Belisario imposto lasciare in Perugia ed in Spoleto pochi G. C. soldati, e raggiungerlo al più presto per sostenere il primo impeto di Vitige sopravvegnente.

Obbedi Costantino; ma Bessa, che avea ricevuto gli stessi comandi, mentre più lentamente accingcasi alla dipartita, fu il primo nelle campagne di Narni a vedere i Gotici cavalli, che l'avrebbero facilmente atterrato; egli nondimeno ammazzonne molti, e potè ritornar vincitore contro la sua opinione in città, donde volò, dono aver ivi disposte le cose, in Roma, recando le notizie del campo nemico a Belisario. Vitige, fermo nel pensiero d'arrivare con la massima celerità in Roma, non curava gli ostacoli, schivando Perugia e Spoleto; ne facea cenno di volersi fermare ad osteggiar altre città, quantunque munite, che rallentato avrebbero il suo cammino. Così arrivo in Sabina, ed al Ponte sull'Aniene o Teverone, colà dove mette nel Tevere, lvi Belisario avea fatto costruire una torre per contendere il passaggio: ma, nella notte, ventidue Barbari a cavallo fra coloro, a'quali soprastava Innocenzo, fuggirono presso i Goti, e fuggirono altresì, atterriti dalla moltitudine loro, verso la Campania i soldati posti a guardia della torre, dischiuden-

S. XXII. Belisario, che non aveva udito nulla del Ponte ottenuto dal nemico e del tradimento nella torre, volendo riconoscere i luoghi, monto a cavallo. Era baio il cavallo; di quelli che da' Greci chiamavansi Falioni e Balani dai Barbari. Da questo venne a Belisario un accrescimento d'immortal rinomanza, or ch'e' lo volgeva sicuro verso la torre con breve drappello d'un mille suoi Domestici e Protettori; quando i Goti ad un tratto lo circondarono, ed i desertori, che il conobbero, si posero a gridar con tutte le forze, ferite il Balano: ferite senza posa il Balano, Ouc-

do il varco a Vitige.

inei di . C.

sto era grido di morte a Belisario; ne i Goti omisero di trarre una tempesta di dardi contro il Capitano; ma egli si
rammentò di Callinico, dovre combatte a piè da soldato,
ed ora pugnando sul suo fidato Balano, scompiglio talmente col suo proprio braccio i nemici, e tanti ne fert,
tanti ne uccise, che questi abalorditi ritrassero il piede innanzi al portentoso guerriero. Gli Astati e Sexutati suoi Protettori gli fecero intorno intorno siepe de loro corpi, coprendodo de loro seudi con sorvumano coraggio, e recando
molta strage a' Goti. Da una sola vita in quel punto pendoa tutta la fortuna della guerra.

Caddero più di mille Goti; e molti tra' più valorosi dei A. 837 Domestici di Belisario; militare famiglia, che solo in vederlo sentiva crescer l'audacia ne petti, prodighi delle anime. Massenzio fra questi, dopo egregi fatti, spirò più rimpianto dal Capitano. Ma troppo avventato si riputò per avventura l'ardire, con cui quel pugno di soldati proruppe contro il campo nemico, donde i Romani furono respinti da' fanti di Vitige. Nel ritornar verso Roma si ristorò il combattimento equestre con gran furia; ed ivi sopra gli altri rifulse Valentino, Scudiero di Fozio. Saltò nelle file avverse : represse la baldanza de Goti, trucidandone molti, e diè il tempo a' Romani di riparar sotto le mura della Città verso la Porta Salaria, che poi chiamossi altresì Porta di Belisario. Nuovi combattimenti si dettero non lungi da questa, essendone di nuovo sortito egli, non ancora stanco, ed avendo fatto una repentina e felice aggressione contro i nemici, alla quale si giudicò andar debitrice principalmente della sua salvezza la causa dell'Imperio. Fuggirono i Goti, quasi fossero assaliti da un grand' esercito, e che la Città ricevuto avesse inopinati soccorsi. Parendo finalmente al vincitore, che quel giorno e quella notte bastar dovessero

81 G. C. 826-840

a Vitige, rientrò digiuno e spossato e molle di sudore in Roma, ove senza indugio si pose tra liei: applausi del popolo in giro per le mura, preparando il tutto per la difesa, ed appena venne fatto ad Antomina di costringerlo a cibarsi d' una fettolina di pane.

§. XXIII. Da tali rischi campò l'esercito Romano. Anche i Goti, sebbene con infansto successo, combetterono con gran lode; ne Procepio lo Storico, presente a quelle nobii facioni, la negò ad essi, e spezialmente a Visando, lor Bandatario, cioè Gonfaloniere o Banderaio. Il quale, combettendo nella prima schiera la dore più ardea la battaglia contro Belisario, riportò tredici ferite, at che il credettero spacciato; e gacque tre di fra cadaveri fino a che, nell'atto di seppelliri, non s'udirono i Bochi e rari nacitii del sub-petto. Allora Visando cercò di raccogliere le forze spi-tanti, e pervenne a dire, gli s'infondesse acqua nella bocca. Ravivossi contrò il pensamento di tutti, e lo portarono sugli omeri nel campo. Gran nome acquistò dopo questo fatto il Banderaio, che visso per lunga età lieto ed onorato da Coti.

Mentre Visando era tenulo per morto, Vitige spedi Vaci, I'uno de' suoi Duci, verso la Porta Salaria. Come questi
appressorvisi, rimproverò all'omani, allo gridando, il mancamento della data fede, non che l'obblio delle parole giurate dal Pontefice Silverio e da principali del Senato in
favore del Re. Anora notolli di dappocaggine per avervoluto gli abitanti assoggettarsi a' Greci; gente codarda,
egli diceva, ed incapaci di protegner l' Italia, da' quali
non uscicano se uon Commedianti, Mimi e Pàratti. Niuno
rispose; ma quando Vaci allontanossi d'indi, a molti parve
non meno ridicolo il discorso di Belisario, il quale prese a
dire d'essere i Barbari degni sol di dispregio, e che ben egli

avrebbe co'pochi suoi saputo respingere, come l'effetto chiarì, le loro grandi moltitudini. Egli frattanto continuò a fare i più acconci provvedimenti, raccogliendo gran copia di viveri, ed assegnando a ciascuno la guardia delle quindici Porte Maggiori, oltre le Minori. Costantino ebbe la Flaminia, e Bessa la Prenestina ( oggi Porta del Popolo, e Porta Maggiore): delle quattro, che interponeansi fra queste due, Belisario tenne per se la Pinciana e la Salaria: la Nomentana e la Tiburtina furon date ad insigni guerrieri. Vitige formò sei campi di quà dal Tevere, dinanzi a ciascuna di queste sei Porte. In un settimo campo di la dal Tevere, verso la Porta Aurelia o di San Pietro, e verso la Trasteverina, detta di San Pancrazio, collocò le sue schiere Marzias, tornato dalle Gallie: ivi era il Campo di Nerone vicino a' luoghi del Vaticano, infami altra volta pel grave aere, oggi divenuti l'ornamento e la gloria di tutto il Mondo Cattolico.

& XXIV. Ed or comincia, ne'orimi giorni di Marzo 536. il memorabile assedio, che durò un anno e nove dì : vario pe' casi, atroce pel sangue sparso in sessanta sette combattimenti ed in due battaglie, illustre pel senno, con cui Belisario fugò un si minaccioso nembo di guerra, e per la sua costanza in resistere alla fame, a' morbi, a tutt' i mali della natura ed a tutte le paure degli uomini. Vitige fe'ta- A. 537. gliar gli acquidotti; poscia con profonde circonvallazioni circondar la Città; pur gli assedianti non poterono circoscriverne che una metà sola; e rimasero libere da ogni molestia le rimanenti Porte, ma con debol custodia, ed esposte a qualunque insulto, visto il numero esile de'difensori. Avendo gli abitanti della Città perduto l'uso dell'armi per le cure di Teodorico, assai molesto riusci ad essi nei primi giorni quel vedersi cinti d'assedio ed obbligati a star

Anni di G. C. 326-540

sulle mura in aiuto del raro stuolo de soldati venuti con Belisario. E però dubitossi ben presto se l'audacia di lui nel prendere una tanta impresa con si tenui forze fosse più da lodare, che non da biasimar la lentezza di Vitige, il quale non seppe schiacciarlo con quelle sue sterminate caterve.

Già pel caro de viveri e per le fatiche dell'assedio cominciavano il Popolo Romano ed i Senatori a mormorare: già dicevano essere stata non lieve imprudenza il voler contrastare al temuto esercito de'Goti. Allora Vitige, ch'ebbe contezza di si fatti umori, mandò Albe con altri Legati a ·Belisario, che li ricevè al cospetto de' principali Senatori e di Fidelio, da lui creato Prefetto del Pretorio in Roma, mentre Cassiodoro tenea la stessa carica in Ravenna. Esposero, che Vitige deplorava le calamità della sua Roma; niun delitto aver commesso i Romani per esser sì veementemente afflitti da Belisario; aver tutti giurato, e Silverio prima d'ogni altro, d'esser fedeli a'Goti; s'interrogassero dunque gli abitanti, e si vedrebbe, che niuna ingiuria s'era da essi patita: Belisario intanto avrebbe potuto dilungarsi da Roma col suo piccolo esercito senza timore d'essere inseguito. Belisario rispose, ch'egli non prendeva consigli da'nemici; ben egli saper deliberar da se ; Roma essere dell'Imperio e non de Barbari; lascerebbe la vita piuttosto, non la Città. In ascoltar tali parole, tacquero i Senatori; solo Fidelio si fece a sostener la causa dell'Imperio contro i Goti, che non cessavano d'accusare i Romani di spergiuri.

S. XXVI. Fallità la speranza d'un amiehevole accordo, Viitge cominciò a fabbricar torri alissime di legno per opprimer d'indi la Città co' dardi; contro le quali Belisario dispose le sue baliste in sulle mura, ed altre machine dette i lupi, e gli onagri od asini selvatici. La vista delle torri Gotiche, iusolito spettacolo, riempi di terrore gli animi dei

citadini. Belisario se ne beffava, lasciandole avvicinare alla Porta Salaria; del che un grave bisbiglio si levò contro esso, si quale, dato di piglio all'arco, trafisse con una freecia il collo ad un Goto armato di corazza e condottiero della turma, il quale appressavasi fin verso al fosso della Citta. Liele acclamazioni del mobile volgo si alzarono per un si fausto presagio : nè tardò Belisario a comandare, che i soldati mirassero ad uccidere con le freece i buoi, da quali erano le torri trata. Cost avvenne; i buoi furnou necisi tutti fina all'ultimo, e rimasero immobili quelle torri, enormi corpi, ora impotenti e derisi. Con pari evento cadde un Goto, alto e bello della persona, il quale appoggiato ad un albero socceava frequenti strati sulle mura; ma una freecia Romana il trapasso, imchiodandolo al suo albero. Stupirono a tal vista gli assalitori, e si dileguarono.

Cost l'insulto contro la Porta Salaria fallt, ed i Goti si rivolsero a tentar nello stesso tempo la Prenestina e l'Aurelia, più lontane fra loro. Non lungi dalla Prenestina era il Vivaio de' Romani, ovvero il luogo dove si custodivano le fiere per gli Anfiteatri; vicino all'Aurelia sorgeva la Mole Adriana, il nobil Sepolero, che ora si dice Castel di Santo Angelo, e che per la prima volta sotto Vitige si vedea convertito in uso di fortezza. Qui dunque, al Vivaio ed alla Mole Adriana, difesa da Costantino, si combatte ferocemente. I Goti già con le scale minacciavano Costantino, ed i soldati cominciavano a disperare, quando venne lor nella mente di spezzare le grandi statue, onde ornavasi la Mole Adriana, e di lanciarne i sassi contro i nemici, che trasognando ritrassero il piede con gran gloria degli assediati, ma con danno indicibile delle ingenue arti. Maggiori sciagure minacciavano la Porta Prenestina, ed invano affaticavansi Bessa e Peranio, il figliuolo del Re de' Lazj; ma sopraggiunse opporAmel tuno Belisario, che trovavasi da per ogni dove, a liberarli, c. accompagnato da Cipriano, che fece orribil macello de Goti già entrati nel Vivaio. Allora Bessa e Peranio proruppero dalla Prenestina, e bruciarono qualunque machine del nemo, quante ne trovarono. Era questo il decim ottavo giorno dell'assedio, nel quale Procopio giudicò, esser periti

giorno dell'assedio, nel quale Procopio giudicò, esser periti 
37 da trenta mila Goti ne' varj assalii. Combattessi parimente 
alla Porta di San Pancrazio. La Flaminia per disposizione 
di Belisario erasi murata. Fra questa e la Pinciana una 
parte delle mura si vedea spaccata, ed inclinante in due 
opposti lati. Egli avrebbe voluto ristorarla; ma era comune 
opinione cost de'Cattolici come degli Ariani, che tal muragiia stesse in piedi, perche protetta da San Pietro; laonde 
i Romani ottennero ch' ella non fosse tocca, ed i Goti la 
rispettarono. Lo chiamavano, e sussiste tuttora, il Muro 
Rotto.

§. XXVI. Un vano augurio venne a confortar vie meglio i cuori, e fu che in Napoli s'era vista l'immagine di Teodorico in Musico venirsi disfacendo in varj tempi, e caderne alcune membra, secondo succedeva qualche avvenimento sinistro a' Goti, come la morte dello sitesso Teodorico e poi d'Amalasunta. Durante l'assedio di Roma, si sgretolarono i piedi; e ciò parve additar imminente la fine della Gotoca dominazione. In Napoli parimente alcuni Patrizi soleano recitare un oracolo, che nel mese di Luglio Roma non avrebbe più a t'emen nulla di Gelico: il che afferma Procopio essersi detto per la credenza di spettare i Goti alla stirpe de Geti (1). Ma Belisario aveva già ottenuto, che non si dovesse attendere fino a Luglio per liberar la Città dalle Gefici e la crede pia un suovi soccorsi del per la credie paure. Pur egli sentiva, che senza muovi soccorsi del processo.

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. 1. Cap. 24.

l'Imperatore, non avrebbe potufo durar lungamente la difesa, e gli serisse d'esser omai l'esercito ridotto a cinque
mila; pochi occupar Narui, Spoleto, Perugia ed altre città;
le vittorie non tarderebbero a consumare un si piccolo
numero; nè potersi altrimenti campar da una certa ruina
se non sempre vincerndo, il che sarebbe stato un sempre
nuovo assottigliarsi. Lieve perdita di non aver potuto impadronirsi dell'altrui, se la fortuna respinto avesse in principio
i formani dalla Seilla e dall'Italia; ma ora che Roma tornata era nel seno dell'Imperio, qual d'anno e quale obbrobrio non sarebbero il perderla? Quitato a lui iptibustava
d'esser pronto a morirvi prima di lasciarla; ma si considerasse qual diverrebbe la fama dell'Imperatore; se Belisario

soccomber dovesse per mancanza d'aiufi è di soldati. Giustiniano avea già fin dal Solstizio invernale del pre- A. 336. cedente anno inviato in Italia Valeriano e Martino con alcune milizie: ma i venti avean fermato il naviglio in Grecia, ové quelli passavano la stagione. All'arrivo delle Lettere di Belisario, l'Imperatore turbossi, e comandò che tosto i due Capitani veleggiassero, e seguissene quel che potea, verso Roma. Belisario, allegro per questo annunzio, si rivolse con maggior animo a rafforzarsi , facendo chiudere con molta cura gli aquidotti, acciocchè i Goti non presumessero d'imitare il suo fatto di Napoli; mutò sovente i custodi e le chiavi delle Porte non che le scolte, volendo che la musica tenesse desti sulle mura i combattenti ed accendesseli del desiderio della pugna; fe' uscir di Roma tutte le bocche inutili alla difesa, vecchi, fanciulli, donne, schiavi, mandando tutti o per l'Appia o per la via di mare in Napoli e nella Sicilia ; vietò finalmente anche a'soldati d'aver famigli ed ancelle. Diseacciata gran turba di genti da Roma, que', che vi rimasero, alternarono la fatica del soldato nel

custodir le mura, divisi ciascuno in varj ordini ed in diverse squadre, mentre i pochi Mori dal piè leggiero infestavano la stazione de nemici. Ancora Belisario caccio alcuni Senatori in Roma, sospetti di meditare un qualche tradimento in favore de' Goti, fra' quali Massimo, stato Vicario della Città, e discendente dall'altro Massimo, che uccise l'Impe-I. 1225 rator Valentiniano III.º Dell'esilio di Papa Silverio parlerò separatamente, non che della sua morte. A que'di, alcuni Romani, teneri ancora delle cessate opinioni, tentarono aprire il Tempio di Giano chiuso da lunga età; ma non venne lor fatto. Era quadrato e tutto di bronzo; alto cinquanta cinque cubiti quanto il simulacro del bifronte Iddio; ed innanzi a ciascuno de' due volti dischiudeasi una Porta parimente di bronzo, l'una verso l'Oriente, l'altra verso

l'Occidente. S. XXVII. Vitige, fremendo di sdegno per l'infedeltà de' Romani , fe' uccidere in Ravenna gli ostaggi, che aveva in gran numero. Alcuni, fra' quali Cerventino e Reparato, fratello di Vigilio, che fu Pontefice dopo Silverio, fuggirono in Liguria. Il Re de' Goti assalì poscia la città di Porto alle bocche del Tevere, non custodita da niuno : ma già venivano Valeriano e Martino dalla Grecia con mille e cinquecento cavalli Unni, Sclavi, Anti ed Eruli, scelti ed assoldati sulla riva ulteriore del Danubio, che ricrearono Belisario, e gli permisero di far con prospero evento tre sussecutive incursioni fuori di Porta Salaria, condotte da Traiano, Mundila, Diogene ed Oila, suoi Pretoriani. Egli è inutile oramai di più annoverar queste lievi ma sanguinose fazioni, dove tutto giorno i Goti soccombevano. E vollero anch'essi ma sempre con infausto successo, assaggiar la fortuna di questi brevi combattimenti alla spicciolata. Gli abitanti di Roma ne maravigliavano, veggendo andar sempre vota

d'effetto l'industria de'nemici, e pregarono Belisario di chiaririi per qual ragione i divisamenti Romani prevalessero sempre su Barbaricii. Rispose, che i Goit non saperano far uso delle loro armi, e soprattutto de'dardi: apprendessero l'arte di saettare dagli Unni, che giammai non perdevano un colon.

La costanza della prospera fortuna gonfiò i cuori di quei Romani; e lutti chiesero a Beliaro di concludere con qualRomani; e lutti chiesero a Beliaro di concludere con qualle ardito e terminativo colpo la guerra. Lodò il Capitano
que generosi proponimenti, ma espose loro i gravi pericoli,
a'quali s'andava incontro nel doversi combattere in campo
aperto. E' non avea gran fiducia ne fanti, usi non di rado
a fuggire: ora principalmente, che una parte d'essi componeasi degli operai della Città. Ed avrebbe volto rilegarli
ne l'uoghi più ignobili della battagia; ra due insigni suoi
Protettori, Principio di Pisidia e Tarmuto d'Isauria, fratello
d' Eano, il pregarono di non invilir cotanto la fanteria, che
altra volta era stato il nerbo principalissimo degli eserciti
Romani. Belisario contentossi di queste ragioni, ponendo i
fanti a disposizione di Tarmuto e di Principio e rinunziando
al suo primo disegno di combattere sol co cavalli.

XXVIII. Vitige dal suo canto non lasciava d'inanimire i suoi, esortandoli a considerare quanta e quale vergogna sarebbe l'indictreggiare innanzi ad un pugno di soldati, e di perdere in questa giornata l'onore antico delle Gotiche schiere. Fin qut essere stata non troppo amica la fortuna, ma spettare a valorosi di conquistrala; ed ella volentieri li seguirebbe. Non egli muoversi per l'ambicione d'un regno, da lui non cerco; parergli anzi felicissimo l'esito di Teodato, che almeno cadde per mano de'Goti e non de næmici: ad ogni modo, avessero pietà di lui, no, ma del regno; e sarebbe prontissimo il Re a deporre la porpora, purchè un suoi propora, purchè un

Anni di G. C 526-540 altro Goto dovesse vestirla, promettendo al suo popolo una certa vittoria. Chi potrebbe negare che i Goti per valore, per virtù e per ogni altra qualità valessero assai più di questi Greculi, fatti ora cost leggiadri e tracotanti?

Belisario condusse l'esercito fuori della Minor Porta Pinciana e della Maggiore Salaria, inviando poehi alla volta dell'Aurelia e dal Campo di Nerone, guidati dall'egregio Valentino, già seudiero di Fozio, ed oggi condottiere d'una turma equestre. Comandò, non procedessero di là dalla Porta Pancraziana. Venuti alle mani, sembrava propizia la sorte, avendo Valentino posto in fuga i Goti: ma i molti marinari e famigli che seguitavano l'esercito, mescolaronsi nel combattimento, e furono cagione di trionfo non aspettato al nemico. Proruppero nel campo de' Goti, e lo saccheggiarono, che che facesse o dicesse Valentino per impedirneli. Caricossi ciascumo di ricca preda, e soprattutto d'argentea suppellettile; ma i Goti frementi ritornarono alle loro tende, ove fecero largo macello di que saccomanni, che non avevano voluto ubbidire al lor Duce. Non meno infida fuor di Porta Salaria mostrossi a'Romani la ventura. Ivi già la vittoria inclinava per essi, e cadeva sotto i lor colpi un gran numero di Goti, sebbene fortemente pugnassero contro Artemidoro d'Isauria, Protettore di Belisario, e contro Giorgio e Teodereto, entrambi Cappadoci: arrivati or ora di Grecia con Martino. Ma il numero vinse questa volta, e non poterono i Romani resistere alla furia erescente di sempre nuovi Goti. Vidersi rineacciati fino alla Città, e fallirono le brame così di Principio come di Termuto, i quali sperarono rinfamar la loro infanteria; ma ella si sgomino e pose in fuga, mentre Principio si facea mettere in mille pezzi, anzieliè ritrarsi dalla mischia, e Tarmuto, con due giavellotti alle mani, vendea caramente la sua vita. Lo

portarono esangue sopra uno seudo fra le braccia di suo fratello Enno, e spirò due giorni appresso, altamente rimpianti egli e Principio. Così avveraronsi le paure di Belisario. a cui la battaglia perduta sotto le mura di Roma fece acquistar un'autorità maggiore sugl'intelletti degli uomini.

S. XXIX. Allora la guerra non ebbe altre sembianze se non d'un continuo avvicendar l'avvisaglie. Bessa una volta si gittò col capo in giù nel mezzo d'uno squadrone inimico, e lo ruppe dopo aver ucciso tre de'migliori fra que'guerrieri. La perizia degli Unni nel maneggiar, correndo a briglia sciolta, l'arco, e la sveltezza de' Mori aiutati dal fiuto e dal eoraggio de' loro cani, assai nocevano a' Goti. Anche Peranio, che avea salvato insieme con Bessa la Porta Prenestina, splendette in questi brevi ma quotidiani assalti, nell'un de' quali un suo soldato Romano cadde in uno de' molti fossi disposti d'intorno alla Città, e poi vi cadde un Goto, sì che divennero amici e salvaronsi entrambi con mutui soccorsi. Tutto di gareggiavano i più valorosi nel provocar qualche combattimento alla vista di Roma, fra gli applausi degl' infiniti spettatori quivi raccolti, come in nobile Anfiteatro. Corsamante, l'Unno di cui ho favellato, inseguì solo della sua persona un drappello di settanta cavalli; ne uccise due, disperdendo i rimanenti; poscia essendo stato ferito in altro scontro, prima di ben guarirsi finse d'avergli Belisario commesso d'useir dalla Porta Pinciana, e volò al campo de' Goti, uccidendone quanti più egli potè fino a che non perdè la forza e la vita.

Era il Solstizio d'estate, quando Eutalio da Costantinopoli approdò nel porto di Terracina co' danari, che mandava Giustiniano per pagare l'esercito. Belisario spedt ad Eutalio una scorta di soli cento, ch'era già troppa: e per agevolargli la venuta in Roma, prosegui a molestar viva-

mente i Goti con ogni specie di sortite. Quella di tre suoi Domestici, l'Unno Bucas, il Persiano Artasino ed il Trace Cutila venne in gran rinomanza pel furore, con cui essi guidarono uno stuolo di scieento cavalli contro i Goti, e pel coraggio dell' una e dell' altra parte nel combattere. I Romani cantarono l'inno del trionfo, ciò che in verità faceano qualche volta fuor di proposito: ma Cutila morì frenetico di dolore per una freccia nel capo; ed Artese, altro Domestico di Belisario, riportonne all'occhio la ferita, che ottenne gran celebrità nell'esercito per la cura ingegnosa del Medico Teotisto. Nè Bucas fu salvo; il quale, finito quel primo combattimento, cavalcò rapido ad un secondo nel Campo di Nerone, ove Martino e Valeriano, pugnando con un loro stuolo contro il nemico, andavano in rotta, s'e' non giungca; ed egli liberolli, ma col suo sangue. Questi non interrotti badaluechi dettero il tempo ad Eutalio d'entrare in Roma col danaro, verso la sera : ma Romani e Goti passarono la notte in deplorare la morte de loro guerrieri.

S. XXX. Non poterono i danari d'Eutalio recare gran giovamento a Roma, dove già regnava la fame, poichè s'erano consumate le raccolte della sua campagna e delle vicine Provincie. Alla fame s'aggiunse la peste. Procopio, lo Storico, fu inviato da Belisario nella Campania per provveder grani e navi, onde recarli nel Porto d'Ostia sulla foce Meridionale del Tevere, Giunse Procopio, aecompagnato da Mundila, nell'assegnatagli Provincia, mentre Antonina, protetta da Martino e da Traiano, si conduceva in Terracina con uno sforzo di mille soldati. D'indi ella partissi alla volta di Napoli, ove Procopio pervenne a radunarne altri cinquecento, ed una gran quantità di navigli carichi di grano. Ma Belisario vedea manear sempre più in Roma i viveri, e procacciava disgravarla, dividendo in più luoghi le milizie. Magno e Sintua occuparono Tivoli con cinquecento; Gontari con una mano d'Eruli Albano, donde fo ben presto discacciato da Goti; Valeriano prese con lui tutti gli Unni, e gli accampo vicino a San Paolo sulla via Ostiense. Non ando guari, che la peste fe' le sue stragi tra essi; laonde tornarono in Roma. I Goti frattanto, per togliere sempre più il vitto a'Romani, si sospinsero verso le Vie Latina ed Appia, vicina e congiungersi due leglic incirca da Roma, verso il Mezodi. Quivi essi piantarono un campo di sette mila combattenti, rizzando una specie di rocca, onde s'additano ancora, non so se con certezza, le ruine, colà dove tra Roma ed Albano sorgono l'anticaglie dette di Roma secchia, o vvero del Campo di Vitige.

Chiusa l'Appia, i mali di Roma giunsero al colmo: il pane mancava, ed il poco che sopravanzavane si distribuiva solo a' soldati. A' ricchi non veniva meno la speranza di comperarne ad un enorme prezzo; ma i poveri si pasceano il più delle volte d'erbe; misero cibo, che bisognava sovente difendere ansiosamente contro il soldato, smanioso di provvederne i suoi cavalli. Belisario avea proibito con Editto di vendersi carni de' cavalli e de' muli, che morivano in Città; ma restò inutile il divieto, ed il poter comperarne segretamente un qualche brano si riputava una lautezza. Gli abitanti finalmente, stimolati dalla fame, si fecero in gran numero al cospetto del Maestro de Soldati, chiedendo esser condotti a morire, ma combattendo contro i nemici. Rispose, che cattivo consigliero è la fame; che questa non insegna punto l'arti di vincere una battaglia, e che in breve sarebbe sopraggiunto il novello esercito, già spedito da Costantinopoli, mercè il quale sarebbero tornate l'abbondanza ed ogni letizia nella Città. Ma invece vi crebbe la

Ann di G. C 826

peste, che mietea le vite degli estenuati uomini, riempieni dola di lutto e di spavento pe' cadaveri degli uccisi, che soleano rimaner sovente senza sepoltura. Ringagliardivana perciò le forze del morbo, essendo il caldo grande nelle mal sane regioni, di cui Roma si circonda.

S. XXXI. In mezzo a tante calamità finalmente arrivarono alcuni soccorsi d'uomini e di viveri. Questa era la proprietà di Giustiniano e di Giovanni Cappadoce, che Belisario e gli altri Capitani dell'Imperio dovessero da perse medesimi provvedere alla durata ed alle spese d'ogni guerra, ne attendere se non rari e searsi aiuti da Costantinopoli. Ben sel saneva Belisario, quando egli per la prima volta dopo l'entrata in Roma scrisse all'Imperatore. Uno de'maggiori successi, ch'e' s'ebbe allora, fu la dedizione di Pitzia c l'acquisto del Sannio Marittimo, dove poteano più proutamente che in Napoli approdar le navi d'Epiro e di Grecia, recatrici d'un qualche conforto. Da tale porzione del Sannio dovettero, se io non m'inganno, uscire alcune marittime spedizioni, che fecero venir in mano de' Greci parecchie città poste sul lido Adriatico : una delle quali fu Otranto. In questa narra Procopio esser disceso Giovanni, nipote di Vitaliano; vi discesero anche i suoi Luogotenenti Batza e Rema, Giovanni conduceva ottocento cavalli di Tracia e mille altri, a' quali sovrastavano Marcenzio ed Alcssandro. Costeggiarono il lido fino in Calabria, donde voltaronsi verso la Campania, recando un gran numero di carri pieni d'ogni vettovaglia in sollievo di Roma. Da un'altra parte sbarcarono in Napoli Paolo e Conone con tremila Isauri; e così costoro come Giovanni unir doveansi tutti nel Porto d'Ostia. Solo a Zenone toccò il vantaggio di venire inosservato con trecento cavalli per Anagni, e per la Via Latina in Roma.

Ma in grave pericolo vedea Belisario posti gl'Isauri di Paolo e Conone ed i Traci di Giovanni. Deliberò dunque di venire alle mani co'Goti, facendo impeto fuor della Porta Flaminia, murata fin qui; e però essi nulla temevano da questo canto. In una notte cadde al cenno di Belisario il muro, che la chiudeva, ed e'vi collocò i soldati; dalla Pinciana intanto sospingevansi Traiano e Diogene con mille cavalieri, facendo le viste di voler offendere il nemico, ma con animo d'indietreggiare per chiamarlo altrove, se si potesse. Così avvenne. Mentre il Goto inseguiva i mille, proruppe non aspettato l'esercito dalla Porta Flaminia contro il campo avverso, e passar dovea per un'angustia, dove un cavaliere d'enorme statura cominciò con gran voce a gridare, chiedendo soccorso. Mundila con un colpo di spada gli fiaecò la testa: pur non poterono i Romani forzare il campo, difeso da profondo fosso e da un muro di terra. Solo Aquilino, Protettore di Belisario, ardi entrarvi : ma si riputò fortunato d'averne potuto uscire per raggiungere i compagni. Di là i Romani si lanciarono contro i Goti, che perseguivano Traiano; e questi, tornando indietro, li combattè di fronte, mentre gli altri Romani gli assaltavano alle spalle. In tal guisa la vittoria premiò le previdenze di Belisario: ma Traiano ricevè nell'ocohio destro una freccia, il cui ferro si confiecò nella ferita, la quale guarissi senza che questo n'uscisse: poi cominciò il ferro dopo cinque anni a mostrarsi di nuovo, ed a cader lentamente da se : non meno mirabile guarigione di quella d'Arzese. Allora Vitige, A. \$37. afflitto al pari de' Romani dalla fame e dalla peste, non che dalla spada nemica, desiderò di por fine alla guerra, deputando i suoi Legati a Belisario. Nulla pur anco s'era concluso, quando Giovanni e tutto il naviglio co'soldati entrarono in Ostia. Con essi tornavano da Napoli Procopio ed

Antonina, innanzi alla quale i Duci Romani sedettero a consulta e deliberarono di navigare pel Tevere verso Roma; poi tutti si posero co remi e con le vele all'opera, nè i Goti osarono d'impedir questa navigazione per non perdere la speranza degli accordi. Già s'avvicinava il Solstizio d'inverno; e però le navi s'affrettarono di tornare in Costantinopoli . rimanendo in Ostia Paolo cogl' Isauri.

S. XXXII. Ora dirò della pace bramata dal Re. Procopio afferma di voler egli riferire le parole stesse degli Ambasciatori; se ciò è, discostaronsi essi certamente più d'una volta dal vero. Un Romano ( di cui tace il nome ), costituito in dignità fra loro, venne co'Goti. E' cominciarono: Le calamità della guerra e della peste affliggono si faltamente l'uno e l'altro esercito, che non si riputeranno privi di coraggio coloro, i quali vengono a muovere una qualche non acerba parola. Debbono forse i reggitori dentrambe le genti, per appetito di lode, profonder la salute de loro popoli? Se il Maestro de Soldati nol vieta, noi parleremo parcamente con ogni sincerità. Parlate, rispose Belisario; ma i vostri detti convengano con l'equità e col desiderio della pace. Dissero i Goti: Fu iniquo il prender l'armi contro noi, vostri soci ed amici; non rapitori dell'Italia, ma spediti per discacciarne Odoacre, tiranno. L' impresa fu commessa da Zenone Augusto a Teodorico, il quale già già stava per assediar Bizanzio : e quale schermo allor contro lui? Pur prevalsero nell'animo di Teodorico i sensi dell'antica benevolenza; ed egli, Patrizio e Console vostro, contentossi dell'Italia, ove permise le patrie leggi, e niuna egli ne scrisse pe'Romani, rispettando i costumi e le forme tutte del governo, come nel tempo degl' Imperatori d' Occidente. Noi non molestammo alcuno per causa della Religione diversa dalla nostra; tutte le Romane Magistrature continuarono, e niuna di gueste fu conferita giammai ad alcuno de Goti. Ogni anno fuvei un Console, aggradito dall'Imperatore in Occidente: qual ricognizione più certa ed evidente del nostro dominio in Italia?

Replicò Belisario: In vece d'un modesto e breve discorso, ne teneste uno assai lungo e non iscevro d'arroganza. Zenone dunque, per vostrogiudizio, dovea sostituire ad Odoaere, occupatore d'Italia, un occupator novello; ed in vero gli dovea molto importare di mutar l'uno coll'altro! Teodorico divenne ingrato, quando è ricusò di restituire all'Imperio l'Italia; ed ora è giunto il giorno di riaverla con la forza. Qui dissero i Goti: E bene: la lite dividasi, e sia pur vostra la Sicilia, cotanta isola e si ricca, senza la quale non sarà mai vostra l'Affrica. E Belisario : Noi anzi vi daremo la più grande isola di Brettagna, stata suddita dell' Imperio. Così, tra l'opposte sentenze, cessò il colloquio; ma pattuissi una tregua di tre mesi, durante la quale i Goti avrebbero spedito alcun loro Legato in Costantinopoli per fermare la pace diffinitiva. I Goti nel loro discorso aveano dimenticato l' Editto di Teodorico pe' Romani, e la frequenza delle dignità civili concedute di mano in mano a' Senatori Goti ed a' Conti.

§ XXXIII. Conclusa la tregua, si fece il cambio degli A. 537 ostaggi; Zenone per parte di Belisario; ed Ulia, non oseuro tra' Goti, per parte di Vitige, i cui Legati s'incamminarono verso Costantinopoli, accompagnati da Romani. Sopraggiungea frattanto lldigero, genero d'Antonina, dall'Affrica, recando a pie di lei gli allori, che la battaglia detta di Scale, onde or ora parlero, gli avea conceduti: perciò Belisario si sentiva ogni di più forte per l'incremento de' soldati, e per esser padrone del mare, tenendo il Porto d'Osta-nelle

mani. A Vitige mancavano questi presidj, e soprattutto la prudenza, perocchè ad un tratto abbandonò la città di Porto sull'opposta riva del Tevere, veggendosi premuto dalla fame, non che Cento Celle, ovvero Civita Vecchia, da un lato, ed Albano dall'altro. I Romani s'impossessarono de'luoghi rimasti voti; e Paolo soprattutto pose cogli Isauri d'Ostia la sua stanza in Porto. Di ciò Vitige alzò grandi romori . quasi egli non dovesse temer di perdere ciò che piacevagli di non custodire. Spedt, per richiamarsene, altri Legati al Maestro de Soldati, che ne rise, dicendo loro sapersi da tutti qual necessità scacciato avesse i Goti da quelle contrade. Ma certamente Belisario non si mostrava fedele a patti giurati, allargando in tal guisa le soldatesche. Non si legge. che in mezzo a tanti affanni ed a tante perplessità. Vitige. per rifocillar se medesimo ed i suoi, avesse chiamato fin dal principio in Porto le navi, onde non mancavano al tutto i Goti, sebbene molte se ne fossero perdute in Dalmazia, e perchè non ne avesse costruite alcune in Civita Vecchia, per aver frumenti dalla Spagna e da' Visigoti. Una densa caligine, appena morto Teodorico Re, offuscò gli occhi delle genti Barbariche, le quali perivano l'una dopo l'altra senza collegarsi fra loro, sì che ad un tratto l'Affrica, la Sicilia e la Sardegna tornate all'Imperio minacciarono di ruina il Gotico regno, e di gravi danni, come seguì , la Visigotica dominazione in Ispagna.

Le querele di Vitige parvero sospette a Belisario, quasi volesse il Re cercar pretesti a romper la tregua: ma glinficici, prima di ruinare, perdono il senno. Da indi in quà la buona fede cessò nell'uno e nell'altro Capitano. Belisario, il quale non posava giammai, ricorse col pensiero al Piceno, dove sapeva d'avore i Goti, che assediavano Roma, posto in salvo le loro mogli ed i figliuoli con tutte le ric-

chezze. Utile preda gli parve questa, e ne commise l'arbitrio a Giovanni, nipote di Vitaliano. La Storia Miscella ed 6. il Libro Pontificale, detto d'Anastasio, gli attribuiscono, quasi ad un tigre, il titolo di Sanguinario, ma non narrano di lui aleun fatto, donde si scorga, ch'egli l'avesse meritato. Belisario diegli duemila cavalli; fra' quali, ottocento guidati da Soutan ed Abigis, Capi Barbarici, e quattrocento da Damiano, nipote di Valeriano, imponendogli d'astenersi da qualunque offesa, fino a che durasse la tregua ; questa spirata, ponesse a ruba le possessioni de Goti, trascinando seco i fanciulli e le donne co' lor tesori, senza portare il benchè minimo danno a' Romani; se vi fosse qualche fortezza, ch' e' non potesse prendere ad un tratto, non s'impegnasse in incerti e dubbiosi assedi, ma si facesse indietro con la preda ne luoghi più sicuri, senza lasciarsi mai niun nemico alle spalle. Giovanni partissi; pur, innanzi di tentare il Piceno, passo una parte dell'inverno in Alba del Fucino.

Dopo la tregua, nell'appressarsi dell'invernale Solstizio, A. 537. alcuni Legati scelti fra'principali Milanesi, fecersi al cospetto di Belisario, chiedendogli un piccolo aiuto: ed e' gli farebber vedere, che Genova e Milano con l'intera Liguria sarebbero in poco d'ora passate nella potestà dell'Imperatore, Belisario promise, ma senza nulla potere per allora. Un sacro uomo, al dir di Procopio, guidava gli Ambasciadori, per nome Dazio; nel quale può ben ravvisarsi l'Arcivescovo di Milano, fuggito a'giorni di Teodato in Costantinopoli, ed ora tornato in Italia (1). Ma non v'era bisogno, ch'egli si fosse ricondotto nella Liguria per congiungersi co'Legati; ed agevolmente poterono questi pregarlo in Roma d'unirsi

<sup>(1)</sup> Oltrocchi, Historia Ligust. pag. 282. et segg.

con loro a supplicar Belisario. Da una Lettera, che il Clero Milanese scrisse verso l'anno 551, si scorge d'essere stato Dazio Arcivescovo esule quindici o sedici anni dalla sua Sedia ; perciò egli, che morì nell'anno appresso, non mai più rivide la sua patria dopo essere stato cacciato per amor della Religione. Dazio approdò in Roma ne giorni di Silverio, leggendosi nella Vita di questo Pontefice presso Anastasio Bibliotecario, che per le narrazioni di lui si riseppero gli atroci casi della fame in Liguria, ove la disperazione sospinse alcune donne dell'Arcivescovato Milanese a mangiare i propri figliuoli. Con la Legazione a Belisario terminò l'anno, di cui egli aveva speso la maggior parte A. 838 in sostener l'assedio. Nel nuovo, fu Console Giovanni Cappadoce ; l'iniquo uomo, che dovea giungere alla sommità degli onori per esserne tosto precipitato, e pagare il fio de' suoi molti delitti.

S. XXXIV. Roma era salva; i viveri abbondavano, la peste diminuiva, ed i Goti sempre più assottigliavansi. A tanta prosperità di Belisario faceano contrasto gli antichi rancori, che lo rodevano in Affrica e poi crebbero in Sicilia per la cieca fiamma d'Antonina verso Teodosio, il giovine Trace, adottato da essa in figliuolo. Belisario avea voluto farlo uccidere in Siracusa; ed egli era fuggito in Efeso. più possente che non dianzi nel cuor della donna. La fama narrava, che il valoroso Costantino si fosse maravigliato di Belisario, il quale avrebbe dovuto piuttosto spegnere Antonina e non il giovinetto: i quali detti ella serbo nella mente. Gli alti fatti di Costantino e la gloria da lui acquistata nella guerra Gotica gli assegnavano uno de' primi luoghi nell'opinione delle genti, quando la fortuna voltogli subitanea il volto e lo trasse alla perdizione. Presidio, cittadino Romano di Ravenna, era divenuto sospetto a Vitige

nel tempo, che questi movea contro Roma; e però il Ravennate tramutossi a Spoleto, allor allora conquistata da GaCostantino. Questi comandò a Massenziolo, suo Protettore,
di togliergli due pugnali con vagine ricche d'oro e di
pietre preziose. Invano Presidio pregò Costantino per riaverii: ostinossi l'altro in negarli, sì che il padrone de' pugnali divisò di richiamarsene a Belisario e si condusse in
Roma, sebbene stretta d'assedio.

Lungamente Presidio aspettò il destro d'esporre le sue A. 538 querele a Belisario; e, quando lo vide più libero per la tregua fermata, implorò giustizia da lui, che la promise. Ma invano fe' chiedere la restituzione de'pugnali a Costantino, il quale vieppiù rinfervorossi nel suo proposito, sì che Presidio un giorno afferrò in una piazza di Roma le redini del cavallo a Belisario, interrogando se questa era la legge dell'Imperatore, che si dovesse impunemente rubare i suoi sudditi. Questa st tenue controversia, che avrebbe potuto in molti modi comporsi, fu, se credi a Procopio, invelenita dagli sdegni d'Antonina, il cui marito per gli stimoli di lei corse all'estremità de'rigori contro un uomo di sì gran vaglia: e, fattolo chiamare dinanzi a se in una sala del Pinciano alla presenza di Bessa, d'Ildigero e di Valeriano, seguiti da numeroso corteggio, esortollo a restituire i pugnali ; Costantino giudicò, esser questa una pubblica onta, preparatagli per meschina cagione a bella posta; e rispose con arroganza, gli avrebbe piuttosto gittati nel Tevere. Belisario accennò a' Protettori d'entrare ; ciò fe' perdere il lume a Costantino, che con un pugnale avventossi contro Belisario. Questi non ebbe agio che di saltar dietro a Bessa; ma Costantino entrambi gli avrebbe trafitti, se Valeriano ed Ildigero non gli avessero tolto quel ferro. Il colpevole fu dalle guardie trascinato in una stanza vicina, ed

ueciso, pe' consigli d'Antonina, Costantino meritava la morte, ma pubblica ed esemplare, innanzi a tutto l'esercito, non fra l'angustie, non fra le tenebre d'una stanza : nè Belisario avrebbe dovuto umiliare con importuna solennità un guerriero valoroso, i cui Colleghi erano forse colpevoli d'assai maggiori depredazioni. Credette il Continuatore di Marcellino Conte, che una segreta rivalità di Belisario avesse troncato i giorni a Costantino (1): e Procopio nella Storia segreta scrive, ma senza dirne le ragioni, che un tale uomo era degno d'andarne assoluto (2). Ancora, nella pubblica non tralascia di biasimar obbliquamente Belisario (3).

S. XXXV. L'inverno progrediva, e niuna risposta giungea da Costantinopoli sulle proposizioni fatte da Vitige intorno alla pace. Allora una speranza balenò nel cuore del Re d'insinuarsi nella Città per uno degli aquidotti da lui tagliati ne' cominciamenti dell' assedio; ed i Goti v' crano penetrati già molto avanti, quando s'avvidero, che una salda muraglia vietava loro d'andar oltre; laonde ritornarono al proprio campo, e Belisario fe' raddoppiar le guardie degli aquidotti. Ciò era in dispregio della tregua. Un'altra volta, mentre i Romani desinavano, ecco i Goti, armati di faci, venir verso la Porta Pinciana, credendo con le scale superarla e passar tosto ad incendiar la Città. L'avrebbero fatto, se Ildigero non gli avesse respinti. Un' ultima prova tentossi dal Re Vitige co'danari, che diè a due Romani abitanti presso a San Pietro, acciocchè vendessero un otre di vino preparato con oppio, ed addormentasser coloro, i

<sup>(1)</sup> Belisarius contrarium sibi de medio aufert Constantinum Patricium. Continuat, Marcellini Comitis ( Anno 538. Ioanne Consule ).

<sup>(2)</sup> Procop. Historiae Arcanae, Cap. 1.

<sup>(3)</sup> Idem , De Bel. Goth. Lib. II. Cap. 8.

quali stavano a guardia d'una muraglia sul Tevere; frattanto i Goi avrebbero investito Roma da tutte le parti. Ancor questo svant, per la denunziazione fattane da uno de'due. L'altro cbbe mozzi gli orecchi ed il naso, e così concio fu indiritto al campo de' Goti sopra un asino; sì che in Vitige venne meno l'ardimento, e cessò la lusinga di poter egli, vivo Belisario, aver la Città per inganno.

Come s' udt, che il Re non si curava più della tregua. Belisario scrisse a Giovanni; e questi, uscito d'Alba, lasciò le regioni del Fucino, passando in quelle de Sanniti, ov'espugnò la città d'Aterno, dopo avere sconfitto i Goti , guidati da Tremone, S' impadront poscia d'Ortona, e cacciossi nel Piceno, dove pose tutto a fuoco ed a sangue, conducendo le donne in cattività co' fanciulli e predando le loro sostanze. Vinse in battaglia ed uccise Uliteo, Zio del Re Vitige. Le crudeltà, che potè commettere in questa spedizione, gli procacciarono forse il nome di Sanouinario; sebbene Procopio attesti, pochi essere stati che nell' esercito godessero di rinomanza maggiore. Dopo il suo arrivo in Italia crebbe d'assai e s'avvantaggiò il suo nome : Capitano di grande animo e prontissimo sempre a sfidar tutt' i pericoli, ma in esso l'audacia non andava disgiunta giammai dalla prudenza. Facea tutto da se nelle guerre, contento di poco ed arido cibo; superava poi tutti per la costanza nel sopportar le fatiche. Massima città del Piceno era in quella stagione Osimo, di cui Ancona si riputava il porto; un debol presidio di Goti la difendeva, ma parve a Giovanni, che Osimo fosse inespugnabile. Passò dunque ad Urbino, e qui parimente giudicò non essersi da sperare niun frutto. Se avesse voluto stare a' precetti di Belisario, avrebbe dovuto ritornar indietro, per non lasciarsi alle snalle due così munite cità; ma Giovanni procede

alla volta di Rimini, distante una sola giornata da Ravenna. I Goti, che stavano in Rimini, credendo non avere per se la gente Romana, con celere corso si ritrassero in Ravenna , e lasciarono la città nella balta di Giovanni.

S. XXXVI. La presa di Rimini fu l'uno de' più grandi avvenimenti della guerra Gotica, Giovanni avea ben compreso, che Vitige sarebbe accorso a difendere la sua Capitale, deponendo qualunque pensiero dell'assedio di Roma. Nè s'ingannò, avendo i Goti preso questo consiglio non appena seppero, che il Piceno era stato saccheggiato e che Rimini apriva facili vie a' Romani verso Ravenna. Lo stesso Maestro de'Soldati dovè dar lodi a Giovanni pel suo felice ardimento; nè funne avaro Procopio, sebbene cotanto devoto alla parte di Belisario, in pro del giovine Capitano. Di lui parrayasi, che per mezzo d'occulti messaggieri gli avesse fatto intendere in Rimini la Reina Matasunta, non si tener ella per moglie di Vitige, il quale sposolla per forza; vedesse perciò Giovanni d'introdursi tosto in Ravenna, ove troverebbe assistenza e favore : potrebbesi anche parlar forse di nozze. La nobile rassegnazione di Malasunta nel seguitar Vitige dopo le sue sventure non lascia dubitare, che questi romori si sparsero solo perchè giovavano alla causa de Romani ed inserivano la diffidenza tra' Goti, facendo credere invaghita della nominanza di Giovanni, senza giammai averlo veduto, una donna del sangue degli Amali.

Vitige adunque deliberò di levarsi da Roma. La penuria delle vettovaglie cresceva nel suo campo; e la tregua, da lui sì mala osservata, già terminava senza che s'avesser punto risposte da Costantinopoli. Era prossimo l'Equinozio A. 538 di primavera , quando i Goti di buon matuno si posero in via, bruciando tutto quel che non poteano trasportare. Passarono il Ponte Milvio, incamminandosi verso la Toscana:

ma, quando Belisario ebbe veduto che già una metà crasi tragittata di la dal Ponte, assalì alle spalle coloro i quali rimasti erano di quà dal Tevere. Uscì dalla Porta Pinciana; ed ancor questa volta si diè una battaglia non minore delle precedenti. Sostennero l'urto i Goti con coraggio, e eon pari strage dall'una e dall'altra parte; ma furono vinti, e costretti a calcar il Ponte, ove molti perirono e molti caddero d'indi nel fiume, volendo affrettarsi e non riuscire ultimi ad afferrarne l'altra sponda. Longino e Mundila ottennero gran fama pel valore mostrato in questa fazione; il secondo uccise di sua mano quattro Goti, ch'eran venuti separatamente ad assaltarlo; ma il primo, che più d'ogni altro contribut alla vittoria, perdè la vita, Cost l'assedio di Roma si sciolse dopo un anno e nove giorni; mirabile per la costanza e per l'ardire di Belisario, ma soverchiamente magnificato da Procopio, che ingrandiva le perdite de'Goti, attenuando quelle de Romani.

\$ XXXVII. Da racconti de forti ed inclui fatti di tal guerra è uopo al presente voltarsi a que delle frodi e delle reudeltà, con le quali Teodora derise la maesta de Romani Pontefici e minaccio le lor vite, affliggendo tutto l'Orbe Cattolico, se non volessero essi chiarirsi nemici del Concilio di Calcedonia. Qui Belisario perde i suoi prestigi; e nel vederlo, com' e si vedrà, si tremante innanzi a Teodora, si abbietto innanzi ad Antonina, una profonda mestizia per le infermità della natura umana occupa gl' intelletti, mentre un crudel disinganno sembra spogliar la gloria d'ogni sua illusione. La sentenza d'Agapito Papa, rinfrescata nel Concilio di Costantinopoli e ribadita dalla Novella di Giustinianpo contro Antimo, Severo e Zoara non tolse a Teodora le sue burbanze; ma vieppiù ella indurt nel proponimento di proteggerli. Silverio, che avea tanto gio-

Ann di 6, 0 vato a Belisario nell'agevolare l'entrala dell'esercito in Roma, s'ebbe il primo le pruove di tant'audacia; ma gia, innanzi del suo innalzamento al Trono Pontificale, avea Teodora preso le sue mosse. Fin dal giorno, in cui spirava il
Pontefice Agapito, ella chiamò a se il Diacono Vigilio, diendogli di volere, ch'ci gli succedesse; oltre a cio gli si darebbero settecento libbre d'oro; ma egli dovea promettere,
che in qualità di Sommo Pontefice condannerebbe i dogni
di Calcedonia, lodando le virtà d'Antimo, di Severo e degli
alri condannati nel Concilio. Di tutto si piacque, di tutto
si fe'promettitore Vigilio; e tosto, per dar mano a'suoi brogli, tornò in Roma, ove già sedeva Silvero.

A que' dì la Città non ancor vivea sotto le leggi di Teodora. Ma dopo la presa di Napoli rinacquero le speranze di Vigilio; il quale, per quanto si può congetturare dall'oscure narrazioni di quell'età, sembra essersi condotto nuovamente in Costantinopoli, ove divisò coll' Imperatrice i modi più idonci a distrugger Silverio, ed a farsi elegger Pontefice. Teodora comandò a Belisario di cercar un qualunque colore, perchè ciò si facesse, nel caso che Silverio non volesse abolire il Concilio Calcedonese, Scrisse, anche per consiglio di Vigilio, a Silverio di venir in Costantinopoli; o, se non potesse, di riconciliarsi con Antimo, con Teodosio d'Alessandria, con Severo e con tutti gli Acefalt. Ella serisse finalmente alla fida seguace Antonina, che durante la guerra Gotica non ebbe altr'intendimenti, se non di curar gli orgogli e di propagare l'autorità della compagna di sua gioventù. Vigilio, così munito, ricomparve in Roma : ed cra fama , ch'egli avesse in oltre profferto dugento libbre d'oro ad Antonina, la quale ordi le sue reti, susurrando agli orecchi della gente, che Silverio fosse traditor de Romani ed amico di Vitige. Quando il Papa ebbe

di i. C.

ricevulo le Lettere di Teodora, conobbe d'esser questo un tal travaglio, chi e'ne morrebbe: indi con invitto animo rispose all'Imperatrice, st conte avea preveduto Vigilio, che giammai un Romano Pontefice non avrebbe richiamato i nemici del Concilio Calcedonese.

Allora vennero fuori alcuni, dicendo essere stato Vitige invitato da Silverio di farsi presso alla Porta Asinaria, vicina della Lateranese, acciocche Belisario gli si desse vivo fra le mani, ed i Goti s'impadronissero della Città. Un Pretoriano per nome Giuliano, ed uno Scolastico appellato Marco furono creduti gli artefici principali dell'impostura, e gli autori delle false scritture. Ne Belisario prestovvi fede in principio: ma uso com'era egli ad obbedire così all'una come all'altra donna, si pose in atto d'incrudelir contro il Pontefice, non senza esortarlo con la moglie ad appagare le brame dell'Imperatrice. Fattolo chiamar nel Palazzo Pinciano, reiterogli le stesse preghiere; ma Silverio stette saldo, e rifuggissi nella Chiesa di Santa Sabina. Ivi sopraggiunse il figliuol d'Antonina, Fozio, a supplicare il Pontefice di tornar nel Pinciano, con giurargli che niun male glie ne verrebbe. S'opponeano i familiari del Papa, e diceano di non volcrsi creder punto al giuramento de Greci. Pur Silverio andò, e per quel solo giorno fu salvo; questa essendo stata la magnanima interpetrazione data da Belisario al giuramento di Fozio. Nel di seguente, il Pontefice tornovvi col suo Clero. Ma niuno, eccetto Vigilio, ebbe il permesso d'innoltrarsi : e quando Silverio ed il Diacono pervennero alle stanze d'Antonina, lei trovarono in letto, e Belisario sedente a'suoi piedi. Che cosa mai facemmo a voi, disse la donna, o Papa di Roma, ed a'Romani acciocche aveste voluto darci nelle mani de' Goti? Allora entrò un Suddiacono della Prima Regione, il quale tolse il Pallio al PonAnni di G. C. 526-540

tefice, menandolo in una stanza contigua; ivi fini di spogliarlo e vestillo da Monaco. Sisto, Suddiacono della Sesta Regione, avendolo vedulo trattato in tal guisa, susci fuori annunziando al Clero d'essere stato il Papa deposto. Udendo cio, tutti fuggirono. Vigilio piglio Silverio sotto la sua guardia; e senza indugio il Pontefice fu sopra una barca mandato in esilio a Patara in Licia. Narra Liberato Diacono, aver Belisario convocato nuovamente il Clero, ed otlemuto che si elegzesse Vigilio.

S. XXXVIII. Questa prepotenza del Duce Supremo riuscì tanto più odiosa, quanto egli s'era mostrato più dispregevole, rimanendosi muto innanzi ad Antonina, e non ignorando le vere cagioni delle smanie di Teodora. Massimo e gli altri Senatori, ch'e'teneva per amici de'Goti, non furono si aspramente offesi, nè patirono un esilio in luogo sì lontano, come il Pontefice, immolato a' teologici furori d'una donna. E non so eome un eelebratissimo Serittore avesse potuto pigliar le difese di eostei, affermando contro l'autorità delle ricordanze di quel secolo, che Papa Silverio fosse stato convinto reo di tradimento. Lo stesso Procopio non parla se non di sempliei sospetti. La deposizione del Pontefice avvenne, stando a'meno incerti ragguagli (1), ne'pri-A. 337. mi giorni dell'assedio di Roma, tre o quattro mesi dopo l'entrata de' Romani. Vigilio soddisfece al desiderio antico del suo euore: asserisce nondimeno Liberato Diacono. che quando trattossi di pagare le dugento libbre ad Antonina, egli si ritrasse. Belisario, più eolpevole dell' uno e dell'altra per la sua debolezza, doveva fra non lungo tempo esserne punito co'dispregi della stessa Teodora. Pri-

<sup>(1)</sup> Mansi, Notae ad Baronium et Pagi, Anno 338, Num.º XI.º Ex Catalogo Blanchiniano. Et ad Annum 553, Nun. VII.º

ma di lasciar l'Italia, egli fe' costruire in Roma una Chiesa, la quale più non sussiste, distrutta forse dal Re Totila: ma un'antichissima Iscrizione le sopravvisse, posta in un muro non lontano dal suo Palazzo, tra il Pincio ed il Quirinale, donde s'apprende, aver e' fatto rizzar quella Chiesa per ottenere il perdono d'una colpa (1); non so se dell'ingiustizia verso il Pontefice o delle sue grandi crudeltà contro Napoli. Di queste s' è detto avergli Silverio nobilmente II.1289 fatto i rimproveri. L'aura, che circonda il nome di Belisario ed il suo valor nella guerra non debbono far dimenticare le sue codardie.

Silverio intanto, seguitato da pochi, veleggiava per alla volta dell' Asia Minore, Com' e' giunse in Licia, il Vescovo di Patara compianse i casi dell'esule illustre, nè indugiò a soccorrerlo. Si condusse velocemente in Costantinopoli, e parlonne a Giustiniano, invocando la vendetta di Dio contro gli autori della scellerata espulsione. Diceva, molti essere i Re della terra ; ma uno solamente il Pontefice, Capo di tutt' i Vescovi. Oul l'Imperatore si mostrò fermo e leale. avendo comandato che si riesaminassero le Lettere di Silverio a Vitige; se veramente apparteneano al Papa, si fosse riposto egli nella primiera libertà per vivere ove più gli tornasse in grado fuori di Roma, ritenendo l'altissima sua dignità (2): se falsamente gli erano attribuite, ritornasse il Pontefice alla sua Sede. Teodora spedi Pelagio, Nunzio

<sup>(1)</sup> Hanc vir Patricius Vilisarius, Urbis amicus,

Ob culpae veniam condidit Ecclesiam. Apud Baronium , Anno 538. 5. X.

<sup>(2)</sup> Si approbaretur ab eo fuisse scriptas, in quacumque Civitate Episcopus degeret : si autem falsae fuissent approbatae, restitueretur suae

Liberatus Diaconus, Breviar. Cap. 20.

lasciato in Costantinopoli dal predecessore Agapito, ad impedire, che Silverio si partisse di Patara: ma vinse questa volta Giustiniano, ed il Papa tornò in Italia. Vigilio sbigottio sel fe'dar in mano da Belisario, ed inviollo con alcuni suoi servi nell' isola di Ponza, o piuttosto nella vicina di Palmaria o Palmarola, presso a' lidi Campani ; quivi spirò d'inedia e di stento. Procopio afferma, che Antonina lo facesse uccidere da un suo scherano, chiamato Eugenio : del quale delitto soggiunge non aver l'Imperatore fatto alcuna ricerca. Lo stesso fato, che perseguitò in vita Silverio, lo aspettava dopo la morte, leggendosi una Lettera di lui, ove condannasi Vigilio per cagione di Simonta, ed un'altra ad un Vescovo Amatore sulle cagioni del suo esilio, le quali son certamente false : dettate solo per esercizio dell'ingegno. A. 838. Manco Silverio nel 20. Giugno 538, ed il suo corpo giac

que nell'isola, divenuta famosa pel possesso del sacro pegno, nella quale per lunga età i popoli accorsero a venerarlo.

S. XXXIX. Vigilio era nato in Roma da Giovanni, già Console, La sventura di Cerventino in esser dato per ostaggio a Vitige dimostra, che la loro famiglia s' annoverava tra le principali della Città, non che tra le più doviziose, chi ponga mente all'antiche ambizioni di Vigilio per ascendere al Pontificato, ed alla costanza della fama, la quale accusavalo di Simonia sotto Bonifacio II.º Scoppiarono finalmente col patrocinio di Teodora e d'Antonina i mal repressi odi dell'animo contro Silverio, e Vigilio si dissetò dopo un lungo tormento, ponendo sul suo capo la Romana tiara. Belisario ed Antonina riferirono a Teodora il conseguito trionfo: e Vigilio non tardò a contentar l'Imperatrice, drizzando le sue Lettere d'Ecclesiastica comunione ad Antimo, a Severo ed a' loro consorti. Dicca di sapere in qual pregio fosse appo

essi la sua fede. Ma ora che Antonina, la Cristianissima Patrizia sua figliuola, glie ne porgeva l'opportunità, s'affrettava di dar loro un segno della sua stima, rinnovando l'assicurazioni date in Costantinopoli di non allontanarsi la sua credenza dalla loro. Alcuni van dubitando, se Vigilio avesse veramente abbandonato la fede Cattolica, per piacere a Teodora, e ricusano di credere alla sua colleganza con Antimo e Severo. Ma le Lettere dianzi riferite ei furono tramandate da Liberato Diacono e da Vittor Tunnonese. che presero parte nell' Ecclesiastiche dispute, agitate sotto quel Pontificato. Vigilio, per contentar la sua brama, si sospinse a tutti gli eccessi, avanti di rientrar nel dritto sentiero.

In tal guisa guesto comperatore dell'altrui Sedia, s'univa co'nemici del dogma Cattolico: intanto egli rispondeva con la qualità di Pontefice ad ognuna delle domande, che fin qui s'erano fatte a Silverio sulle dottrine religiose in tutto l'Orbe Cattolico. Tale fra gli altri un Vescovo in Ispagna, che alcuni chiamano Euterio ed altri Profuturo Bracarense, Questo Vescovo scrisse al vero Papa, ed ebbe risposte dall'invasore intorno a' Prisciallinisti, alla forma del Battesimo ed A 538. all' imitazione de' riti della Chiesa Romana. Ma Teodeberto Re de' Franchi, per mezzo del suo Legato Moderico, interrogò direttamente Vigilio sulla penitenza da imporsi a chi sposar volesse la vedova di suo fratello; del che Vigilio rescrisse a San Cesario d'Arles, il quale ignorava nelle A. 538. Gallie i tristi casi di Silverio, le inverecondie di Belisario e l'oltracotanze d'Antonina. Pur quel medesimo Vigilio, che sì gravi danni e per si lungo tempo avea recati alla Chiesa di Dio, mutò il suo corso dopo la morte di Silverio. Una gran maraviglia videsi allora, che gli stessi nemiei lo tenessero da indi in qua per vero Papa; effetto certamente d'una

qualche novella e Canonica elezione di lui, fatta in buon punto dal Clero e dal Senato Romano, la quale tolto avesse i vizi della precedente. Vigilio divenne altro da quel ch'era stato dianzi, e prese tosto la difesa del Concilio di Calcedonia, che che ne dicessero Antonina e Teodora, Ne'libri seguenti narrerò i lunghi disastri, che fruttò a questo Papa ed all'Italia la pertinacia dell'Imperatrice contro i dogmi Calcedonesi.

S. XL. Alla breve apparizione di Belisario nell' Affrica, ed alla sua vittoria di Membreza sopra lo scaltrito ed intrepido Stoza tenner dietro grandi sventure, quando egli dovė tornare in Sicilia per dar principio alla guerra d'Italia. Le sue conquiste di Napoli e di Roma non consolarono al tutto Giustiniano de' danni patiti dall'Imperio in Affrica. Teodoro II.1274 di Cappadocia ed Ildigero, a' quali narrai d'aver Belisario, partendo, confidato la difesa di Cartagine, appena poterono in quella città resistere all'audacia ed agli artifici di Stoza. Più tristi prove n'ebbe Marcello, Duca di Numidia, sotto il quale guerreggiavano i Duci Romani Cirillo, Barbato, Sarapi,

Terenzio ed il generoso Fara (1), condottiero degli Eruli.

A. 336 Avendo Marcello saputo, che Stoza raccoglica molte milizie in Garofilo, a due giornate di cammino da Costantina, v'accorse coll'esército: ma Stoza seppe talmente con le sue promesse corrompere i soldati di Marcello, che tutti aspirarono ad unirsi col Capo de ribelli. Marcello e gli altri Capitani dianzi ricordati si chiusero nella Chiesa di Garofilo; ma Stoza, data lor sicurtà di rispettarli e fattili uscire, li trueidò. Mi sia qui permesso far menzione particolare di Fara, che non insultò alla miseria del Re Gelimere.

Da indi in quà Stoza impose le sue leggi alla Numidia;

<sup>(1)</sup> Iornand, De Regn, Succes, ap. Murat. S. Rer. Ital. 1. 241



mentre Teodoro ed Ildigero si teneano sommessamente chiusi dentro Cartagine. Belisario, nell'anno appresso, stava chiuso parimente in Roma, reprimendo gli sforzi di Vitige; allora Giustiniano, stretto dal bisogno, deliberò di mandare in Affrica Germano, suo nipote, si chiaro per la vittoria sugli Anti; più chiaro forse per gli odi concepiti contro lui da Teodora. Due Senatori l'accompagnavano ; Simmaco , il quale dovea esser Prefetto del Pretorio d'Affrica, e Domnico. Maestro de Fanti, che veniva per succedere a Giovanni l'Armeno. Un solo terzo delle soldatesche rimaneva in appa- A. \$37 renza fedele all'Imperatore; ma i cuori anelavano a Stoza. Germano seppe riconquistarli con la sua generosità ; fece indi bandire, che si sarebbero pagati gli stipendi anche ai nemici per tutto il tempo, in cui aveano militato contro l'Imperio. Ciò trasse molti di costoro alla parte di Germano; c però Stoza, temendo essere abbandonato, mosse contro Cartagine, donde l'altro mosse ad incontrarli e li raggiunse nella pianura di Scale. Ivi si combatte la memorabil battaglia lungamente e ferocemente contesa da Stoza e dagli Eruli, che lo seguitavano : ivi Germano corse non lievi pericoli, ch'e superò col senno e col valore; ma la vittoria fu intera; e Stoza con pochi Vandali ricovrossi nella Mauritania, ove sposò la figliuola d'un Re del paese. Teodoro ed Ildigero meritarono gran lode in questa giornata, non che Giovanni Troglita, che poi divenne famoso nella Storia delle guerre Affricane.

S. XLI. La pace da indi in qua e la giustizia regnarono A. 338 in Affrica. Invano un Protettor di Teodoro, per nome Massimino, tentò rinfrescare i fatti di Stoza, mercè una congiura, che Germano scoprì opportunamente; repressa in sul nascere con la morte dell'autore. Si lieti eventi non giovavano a Teodora, che fe prontamente richiamare A. 339 1336

di Cartagine, gli succedette; anch' egli valoroso e giusto, ma più ossequioso verso colei, che governava l'Imperio; Sergio in oltre, figliuolo di suo fratello Bacco, avea sposato una nipote d'Antonina, Rufino e Leonzio, figliuoli di Zanna, il quale nacque da Farasmane, lo seguirono: famiglia Iberica ovvero Colchica, divenuta illustre nelle guerre d'Oriente sotto Anastasio Augusto. Giovanni, figliuolo di Sisinniolo, venne parimente con Salomone, che trovò quelle regioni già riordinate da Germano: ma egli continuò a mantenervi utilmente la disciplina, e v'accrebbe con nuove cerne l'esercito. I residui della fazione di Stoza furono da lui dissipati, mandandone parecchi a Belisario nell'Italia, ed altri a Costantinopoli, Scacciò dall'Affrica i pochi Vandali, che vi dimoravano, e massimamente le donne, cagione primiera di que rivolgimenti. Ristorò le mura delle città, e diè compimento a tutto il bene iniziato per buona ventura da Germano.

l'abborrito Principe in Bizanzio. Salomone, altra volta fuggito

L'onta patita sotto il Monte Aurasio, rimasto in potere II.1273 di labda, ricorreva sovente al pensiero di Salomone. Decretò di trarne vendetta, e premise a quella volta il suo Protettore Gontari con un nerbo di milizie. Questi, arrivato sulle rive dell'Abiga, s'attendò vicino al luogo dov'era l'antica Baga, ma fu disfatto il suo stuolo e ridotto a vedersi assediato nel proprio campo. Salomone si condusse a soccorrerlo, e ruppe i nemici, che fuggirono in Mauritania; fabda con venti mila Mori si riparò in Zerbula, edificata da lui a piè dell'Aurasio, poscia in Tumar, sulla sommità della stossa montagna; protetto da enormi rupi, e da spaventevoli precipizi. Le donne di labda co'tesori stavano divise in una Torre, da sopra una di quelle più inaccessibili balze, detta di Geminiano, sotto la guardia d'un vecchio Moro, e senz'altra difesa che della natura inaccessibile del luogo. I Mori lasciati da labda in Zerbula, fuggirono di nottetempo, deludendo la vigilanza de' Romani, che saccheggiarono la città, ed impresero ad ascendere in Tumar. Dura fatica sembrò a Salomone il salirvi, ed era pressocche insuperabile difficoltà il provvedersi del vitto, massimamente dell'acqua. Egli stesso teneva in serbo quella, che aveano portata, e distribuivane ciascun di un bicchiero ad ogni soldato. Già per le strette della sete si mormorava nel campo, quando per disperazione o per gioco, un fante chiamato Gezone, prese ad inerpicar solo su per l'ardua pendice. Tre Mori, l'un dopo l'altro gli si fecero incontro, ed e' gli uccise o li ferì ; allora tutto l'esercito si commosse, nè aspettò il segno, ma furiosamente, levando altissime grida, cacciossi verso il campo inimico. Qui Rufino e Leonzio arrivarono i primi, portando lo spavento e la morte da per ogni dove fra Mori. labda, sebbene ferito in una coscia, scampò e rifuggissi nella Mauritania. In tal guisa i Romani s'impossessarono del temuto Aurasio, e Salomone, a loro tutela, vi fabbricò parecchie fortezze.

Rimaneva la Torre Geminiana, Out anche provvide la sorte, perocchè un Romano, quasi per ispavalderia, s'arrischiò di montar su per gli crti precipizi, deridendolo pe suoi vani sforzi le donne affacciate a merli. Ridevane parimente, proverbiandolo, il vecchio loro custode; ma l'altro tanto si aiutò con le mani e co'piè, che si potè lanciar sull'alto della Torre; ivi di netto recise il capo al motteggiatore. Gli altri Romani aggrapparonsi allora gli uni sugli altri e giunscro alla sommità, già signori della Torre, ove il danaro e le donne caddero in loro balía. I Mori uscirono dalla Numidia, invano gettando uno sguardo all' Aurasio : d'indi Salomone s'impadroni della Prima Mauritania, detta Sitifense della 1338

sua Capitale, ove regnava Mastiga su tutta la contrada, eccetto Cesarea, già occupata da Belisario. Quattro anni durò il governo di Salomone; breve spazio, in cui tacquero in Affrica l'armi, e tutti coloro i quali obbedivano a' Romani godettero, la mercè di lui, d'una felicità, che in quella stagione abbandonato aveva l'Italia.

S. XLII. Ne l'Asia era più fortunata; ed in Europa la stessa A. 538 Bizanzio, ne' primi giorni del Consolato di Giovanni Cappadoce, tremò pel fiero insulto de' Bulgari, mentre negli ultimi giorni del precedente anno il Bosforo era spettatore d'una delle maggiori pompe, di cui si trovi la memoria negli Annali de popoli. Parlo della dedicazione avvenuta A. 837. di Santa Sofia in Costantinopoli nel 27. Dicembre 537,

quando Belisario era tuttora impedito in Roma da Vitige, che i Barbari sembrarono aver pigliato a vendicare. Bulgari od Unni che fossero, due Re o Capi loro condussero un numeroso esercito a saccheggiar la Piccola Scizia e la Mesia. Giustino, Badurio e Gudilla, Duci Romani, corsero ad impedir loro il passo: ma furono superati, e Giustino vi perdè la vita. L'Unno Ascum od Acum, che l'Imperatore avea tenuto al fonte battesimale, volò con le soldatesche Illiriche, a cui sovrastava, in aiuto de' vinti, e li vinse alla sua volta dopo un sanguinoso combattimento; ma quando i Romani tornarono, pieni di gioia, un'altra porzione di Bulgari passolli a fil di spada, facendoli prigionieri co'lacciuoli, onde sapevano far mirabile uso con la mano sinistra. Era que-

I. 830 sta l'antica industria, già da me descritta, de Sarmati Costobocci e degli Alani, Ascum e Gudilla si trovarono irretili a tal modo, non che Costanziolo, sostituito allo spento Giustino, e figliuolo di Florenzio. Gudilla salvossi, tagliando il nodo con la sua spada; Costanziolo col pagar mille monele d'oro: solo Ascum fu tratto in servitu con tutti gli altri prigionieri.

Così vidersi turbate le recenti allegrezze della dedicazione di Santa Sofia. Non è mio officio descriver questo famoso Tempio, che sta tuttora nel suo luogo; le sue cento preziose colonne, i Portici, la Cupola, gli splendori dell'altare unico ed i raggi dell'oro profuso in tutto l'edificio. Nè io toccherò de'difetti di quell'Architettura : contento di rammentare quel che altrove narrai (1) di non essere stata ella il concetto primiero dell'Architettura detta Bizantina, la quale si sparse ampiamente nell'Oriente fino all'Indie, trasportatavi dalle nazioni Musulmane. Ristringendomi all' Occidente, ho già esposto quali prima della riedificazione di Santa Sofia si fossero alzate alte e magnifiche Chiese nella sola Ravenna dagli Ariani di Teodorieo degli Amali, e dai Cattoliei sotto Amalasunta, si come S. Vitale e Santo Apol- II. 817linare in Classe. Questi sacri edifici, a' quali aleuno attribuisce le qualità dell'Architettura Bizantina, poterono esser l'esemplare ma non giammai l'imitazione di Santa Sofia. Lo 11.824, stesso vuol dirsi delle fabbriche de Visigoti di Spagna, e soprattutto della Chiesa Gotica rizzata in Roano dall'atroce Clotario nel 533. Raccontai parimente come nel tumulto II. 822 de'Vittoriatori gli edificj, che pareano maravigliosi a Giovanni di Lidia, secondo lo stile di Napoli e di Pozzuoli, non 11.1141 che della Campania intera, si bruciarono; pe'quali Bizanzio era licta d'imitar l'arti d'Italia dopo la decadenza e la corruzione delle Greche antielie. Santa Sofia sarà stata il più riceo e forse il più ampio modello, ma non il primo in quel genere d'architettare; quantunque le vittorie di Belisario gli avessero dato quel lustro, che le armi felici han sempre dato e sempre daranno all'arti ed all'altre opere dell'ingegno. Molte vessazioni e molte lagrime costò all'Im-

<sup>(1)</sup> Vedi I intero Libro 39.º

di F G. C. v

perio Santa Sofia: ma sembra una legge posta dalla Provvidenza, che senza molti dolori non possano sorgere i più nobili monumenti per far contrasto a'secoli avvenire.

Che dopo una lunga dominazione sull'Italia, Bizanzio si fosse tenuta dappiù, avrebbe potuto concedersi; ma nel 537 l'Italia non era del tutto conquistata, e l'entrar nella Regale Ravenna parea tuttora una dubbia e lontana speranza. Nondimeno Paolo Silenziario, il quale consacrò a Giustiniano un Poema su' pregi e sulle bellezze di Santa Sofia, con piglio troppo Bizantino, asserisce, aver le sue maraviglie superato di tanto il miracolo del Campidoglio di quanto un idolo è vinto dal massimo Iddio. L'Autore poscia si rivolge a Roma del Lazio, e la prega di sciogliere un inno a Roma del Bosforo, godendo con materno affetto del vederla non più fanciulla, come dianzi, ma si adulta; e divenuta, per cagione del Tempio rinato, assai più bella di sua madre. In queste ultime parole havvi un omaggio non volontario a Roma, e Paolo credeva di non potersi da senno vantare delle magnificenze patrie senza il suffragio d'Italia. Soavi giunsero que'versi a Giustiniano, che, nello scorgere compiuta la fabbrica, non si rattenne dal dire: ho vinto il Re Salomone: il qual concetto applicossi da Paolo al Campidoglio. A tal giudizio, o piuttosto a tal desiderio, i secoli, che venner dopo, non consentirono. Molto per altro vuol condonarsi a chi facea contemplar più splendido e vasto il Tempio, edificato già da Costantino e più volte arso e ricostruito. Antemio, Meccanico di Tralli ed autore della ricdificazione ultima, non vide terminata Santa Sofia: Isidoro di Mileto fu que' che compilla: e falsa in gran parte vuol riputarsi l'affermazione d'essere stato Antemio l'inventor delle Cupole. Di queste, ma non ancora sollevate dal suolo, v'era l'antica stampa nel Tempio d'Agrippa, ovvero nel Panteon di Roma; se poi Antemio fosse stato il primo a collocar nell'aria sovr'aliassime pile una volta simile a quella del Panteon, il farò dagli altri cereare.

Ora che finalmente, dopo sei anni d'assiduo lavoro, la Cupola di Santa Sofia levavasi maestosa verso il Cielo agli occhj della moltitudine attonita, un grido unanime di gioia s'alzò: tutto il Clero, processionando, usel dalla Chiesa della Santa Anastasia o fisurrezione; il Patriarca Menna s'assise in sul cocehio degl'Imperatori; e Giustiniano seguillo a piedi, conducendo il popolo. Celebratasi l'augusta festa, il Senato e la plebe pregarono l'Imperatore, si prolungassero igiorni assegnati alle solennità della dedicazione. Tu il concedesti, dice Paolo Silenziario a Giustiniano, ma que' di passarono presto; altri le ne domando il popolo lutto, e gli ottenne; poi altri ancora, e tu non il negasti. A tanta letizia s'accoppiarono le feste pel Consolato di Giovanni Cappadoce: ma quanto più ella si prolungava, tanto più savicinavano i Bulgari.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO SESTO.



## LIBRO QUARANTESIMO SETTIMO.

SOMMARIO.

| Ş. I.    | Martino ed Ildigero<br>prendono Pietraper-<br>tusa ed Ancona. Ar-<br>rivo dell'Ennuco Nar-<br>seto in Italia cogli<br>Erull. | Vaccone, Re de Lon-<br>gobardi, ed a Cosroc,<br>Monarca di Persia,<br>per aver ainti contro<br>Giustiniano. Saccheg-<br>gi d'Alamnadaro in |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 11.   | Rivolgimenti della Li-<br>guria in favor de Ro-<br>mani. Morte di Fide-                                                      | Palestina.  Orazione de Legati di  Vitige a Cosroe.                                                                                        |
|          | lio. Arrivo de'Borgo- S. XIII.<br>gnoni in favore dei<br>Goti.                                                               | Guerra In Armenia e<br>morte di Sitta. Suo<br>elogio.                                                                                      |
| Ş. 111.  | I Gotl assediano Rimini S. XIV.<br>e tentano Ancona.                                                                         | Perfidia del sno succes-<br>sore Buza. Legazione                                                                                           |
| g. IV.   | Da indi In qua gii eser-<br>citi Bizantini si deb-<br>bono chiamar in Ita-                                                   | degií Armeni, mal-<br>contenti de Romani,<br>a Cosroe.                                                                                     |
|          | lia Greci, non Ro- S. XV.                                                                                                    | Cosroe delibera la guer-<br>ra contro l'Imperio.                                                                                           |
| g. v.    | Congresso di Belisario<br>con Narsete in Fer-<br>mo. Belisario in Ur-<br>bisaglia. Capra, che                                | Giustiniano cerca intu-<br>tilmente di placarlo.<br>Assedj d'Osimo e di<br>Fiesole.                                                        |
| g. VI.   | v'allera un fancinilo. S. XVII.<br>Vitige toglie l'assedio<br>a Bimini.                                                      | Disleale invasione del<br>Re de Franchi Teo-<br>deberto contro i Goti                                                                      |
| §. VII.  | Gelosie di Narsete ver-<br>so Belisario.                                                                                     | e contro I Greci. La<br>dissenteria ed altro                                                                                               |
| §. VIII. | Lettere di Ginstiniano<br>in favore di Belisario.                                                                            | calamità lo discaccia-<br>no dell' Italia.                                                                                                 |
|          | Assedio d'Orvieto e \$. XVIII.<br>d'Urbino, che a'ar-<br>rendono.                                                            | Vittorie de Goti su Bor-<br>gognoni , venuti con<br>Teodeberto. Fuga de-                                                                   |
| S. IX.   | Orrida fame in Italia.                                                                                                       | gli Alemanni, com-                                                                                                                         |
| S. X.    | Vraia , nipote di Vitige,                                                                                                    | pagni di costoro.                                                                                                                          |
|          | prende e distrugge S. XIX.<br>Milano. Narsete ri-<br>chiamato in Costan-                                                     | Carestia nella Venezia,<br>ed abbondanza nel-<br>l'Istria.                                                                                 |
|          | tinopoll. Gli Eruli ve- S. XX.<br>nnti con lui vanno via<br>dall'Italia.                                                     | Se le Venete Lagune<br>godessero dell'auto-<br>nomia.                                                                                      |
| §. XI.   | Legazioni di Vitige a S. XXI.                                                                                                | Lettera di Cassiodoro                                                                                                                      |

|           | a' Tribuni de Murst-                                                                                                 | g. XXXII.  | Legati di tiiustiniano a<br>Vitigo , offerendogli                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. XXII.  | Raccolta delle Lettere<br>Varis di Cassiodoro.                                                                       |            | pace. Belisario s'op-<br>pone.                                                                                          |
| S. XXIII. | Suo libro dell'Anima,<br>scritto quando egli<br>era Prefetto del Pre-<br>torie.                                      | S. XXXIII. | Sue frodolenti pratiche<br>per ingannare i Goti,<br>che gli offerivano l'<br>Imperio d'Occidente.                       |
| g. XXIV.  | Si ritira dalla Corte del<br>Re Vitige.                                                                              | S. XXXIV.  | Sua entrata in Raven-<br>na , mediante uno                                                                              |
| S. XXV.   | Strettezze d'Osimo per<br>ia fame. Lettera di<br>Visando a Vitige.                                                   |            | spergiuro. Vitige pri-<br>gioniero contro i pat-<br>ti. I suoi tesori con-                                              |
| S. XXVI.  | Supplizio di Burcenzio,<br>recatore di si fatta<br>Lettera. Combatti-<br>mento intorno alla<br>fonte d'Osimo.        | ş. xxxv.   | fiscati.  Maraviglie di Procopio neli' entrare in Ra- venna. Dispregi della donne de' Goti pe'ma-                       |
| g. XXVII. | Resa di Fiesole e d'Osi-                                                                                             | S. XXXVI.  | riti.<br>I Goti di Pavia gridano                                                                                        |
| S. XXVIII | <ul> <li>Belisario sotto Raven-<br/>na. Legati di Teode-<br/>berto a Vitige.</li> </ul>                              |            | Re loro Vraia, che<br>non scoetta. Eleggono<br>Ildibaldo, Conte di                                                      |
| ş. XXIX.  | Belisario spedisce pari-<br>mente i suoi al Re<br>de Goti. Discorsi de-<br>gli Ambasciatori Fran-<br>chi e de Greci. | ş. xxxvii. | Verona.  Legazione d' Ildibaldo s Belisario, per offe- rirgli nuovamente l' Imperio d' Occidente.                       |
| S. XXX.   | I Franchi non fanno<br>frutto. Incendio dei<br>magazzini di Raven-<br>na. Ingiusti sospetti<br>contro Matasunta.     | S. XXXVIII | Partenza di Belisario e<br>di Vitige alla volta di<br>Costantinopoli. Am-<br>lafrido e Rodelinia,<br>nipoti del Re Teo- |
| XXXI.     | I Goti dell'Alpi Cozie<br>si dango a'Greci.                                                                          |            | dato.                                                                                                                   |

## LIBRO QUARANTESIMO SETTIMO.

CONTINUAZIONE DELLA GUERRA GOTICA. DISTRUZIONE DI MI-LANO. VITIGE DOMANDA SOCCIDISI A'LONGOBARDI ED A'PER-SIANI. FINE DEL SUO REGNO,

## Anni 526-540.

S. I. Vitige si ritraeva da Roma, dopo l'inutile assedio, ma schivando il cammino più breve della Flaminia verso Ravenna per non esser molestato a' fianchi dalle soldatesche di Nami, di Spoleto e di Perugia. Presc la via di Toscana, e non trascurò di munime i luoghi più acconci, avendo la- A. 838 sciato Albila in Orvieto con mille Goti, e Gibimero parimente con mille in Chiusi. A Todi spedì Uligisale con quattrocento, e duemila in Urbino condotti da Morras; cinquecento a Cesena ed a Montefeltro, città, che ora dicesi di San Leo: il valoroso Visando, quel Bandalario, cioè, che giacque per morto sotto le mura di Roma, si cacciò in Osimo con quattromila tra' più prestanti guerrieri. Vitige intento s' innoltrava coll'esercito alla volta di Rimini, tenuta con duemila cavalli da Giovanni, detto il Sanguinario: ma più spediti s' eran sospinti per la Via Flaminia Martino ed Ildigero, guidando i Traci e gl' Isauri, fino al Metauro, la dove sorge Candiano, e s'ammira l'antica opera della rupe forata detta già Pietra Pertusa, oggi volgarmente il Furlo.

Una valle s'inclina dopo quel sasso, nella quale i Goti aveano rizzato gran numero di capanne. Martino ed Ildige-

ro, non avendo potuto superare il passaggio, chiuso allora con una porta, fecero che un pugno de'loro inerpicasse su per la rupe, dalla cui sommità staccarono in gran copia enormi pietre, gittandole su' Goti. Atterriti costoro, chiesero mercè per Dio, alzando le braccia : l'ebbero, e passarono agli stipendi Romani. Allora Conone con un drappello d'Isauri procedè contro il Castello d'Aneona, che ridusse nella sua potestà, mentre Belisario col grosso delle schiere si drizzava A. 538. parimente verso Rimini circa il Solstizio d'estate. Aveva egli

passato in Roma due mesi dopo la partenza di Vitige per ristorar la Città de danni patiti : movendo poscia per le belle regioni del Piceno e dell'Emilia, prima d'arrivarvi, ricevè a patti e Chiusi e Todi, le cui guernigioni egli spedi a Napoli ed in Sicilia. Quando Belisario giunse nel Piceno, l'Eunuco Narsete già era sbarcato in Italia con un soccorso di cinque mila soldati e di duemila Eruli ; e prima di lai con diverse milizie il Camsarida Narsete, del quale più volle 11. 990, favellai , accompagnato da suo fratello Arazio. Degli Eruli erano Duci Aluet, Fanoteo ed un altro Visando: alle milizie sovrastavano molti Capi, fra quali Giustino, Maestro de Soldati per l'Illiria. Tutte le forze di Belisario e dell'Es-

nuco si congiunsero in Fermo, città non lontana dal mare S. II. Ma si lascino per poco d'ora le rive dell'Adriatico. Nell'opposto fianco d'Italia, grandi avvenimenti si maturavano: Genova, Milano e le principali città di Liguria s'erano, sollevate o stavano per sollevarsi contro i Goti; effetti oscuramente narrati da Procopio, che non si curò d'additarne le cagioni. Sussisteano queste fin da precedenti anni, 11.1321 allorche Dazio domando gli aiuti a Belisario, promettendo

dargli l'intera Provincia nelle mani. Un gran moto agitava le menti nella Liguria, dopo la presa di Napoli; e le cità marittime più dell'altre agognavano di levarsi dalla Signo-

ria de' Goti per mantenere od ampliare i proprj commercj coll'Affrica, con la Sardegna e con l'altre regioni venute nella potestà dell'Imperio. La fuga di Reparato e di Cerventino in Liguria vieppiù accese gli animi, e l'inutilità degli sforzi di Vitige sotto Roma, fe'eredere a'Liguri d'essersiomai perduta da' Goti la speranza del regno. Belisario non avea potuto soddisfare alle impazienze di Dazio e de compagni : ma, quando Vitige levò il campo, commise a Mundila di condurre in Genova insieme con Enno e con Paolo una breve turma di mille soldati : e Fidelio, Prefetto del Pretorio. accompagnossi con loro, credendo riveder la sua nativa Milano.

I Genovesi accolsero allegramente il piccolo stuolo di Mundila, che non tardò ad incamminarsi verso il Po, trasportando su carri le barche necessarie a varcarlo. Un tal proponimento dimestra, che tutta la Ligure spiaggia data crasi all'Imperio innanzi l'arrivo de soccorsi. Mundila, senza ostacoli, tragittossi di là dal Po; nè incontrò i nemici se non sulla via del Ticino. Avevano essi rinchiuso i lor tesori e le vettovaglie in Pavia sotto buona guardia : ma que che ne uscirono per opporsi a progressi di Mundila, furono superati ed inseguiti fin presso alle mura della città, ove poco maneò non entrassero uniti co'fuggiaschi, Fidelio s' era soffermato per pregare in una Chiesa vicina di Pavia : ma , essendo caduto di cavallo , i Goti nel mezzo del loro scompiglio lo trucidarono; ciò che fu cagione di grave dolore a Mundila ed a tutto il drappello. I vincitori continuarono ad andar verso Milano, che apri loro le Porte: A. 838. così essi vidersi padroni dell'intera Liguria, eccetto Pavia; e, dono aver munito Como e Novara di qualche soldatesca, s'impossessarono di Bergamo. Allora Vitige mando Vraia, figliuolo di sua sorella, con un esercito, al quale si

4 nni 6. C 526-

unirono diccimila Borgognoni, spediti dal Re Teodeberto, che si posero all'impresa d'assediar Milano e di punir la Liguria.

S. III. Mundila non aveva più seco se non trecento soldati. Con questi e con l'aiuto degli abitanti prese a difendere quell'ampia e nobil città. Mentre i Goti ed i Borgognoni la stringeano, Vitige, che avea passato gli Appennini, compariva sotto Rimini contro Giovanni, a cui Belisario avea imposto di raggiungerlo co'cavalli, e di lasciare a custodia della città i fanti Traci ed Isauri, che Martino ed Ildigero avrebber condotti dal Castello d'Ancona. Quando vennero que'fanti, Giovanni, fermo nel suo disegno di non dilungarsi da Rimini, ricusò d'obbedire: nondimeno e'ne ritenne quattro cento; ma senza lui deverono Martino ed Ildigero tornare al campo di Belisario. Ancona intanto, dove s'era grandemente scemato il numero de' difensori, fu assalita da Vaci con una mano di Goti. Conone l'Isauro, che l'avea presa, e che non avrebbe or dovuto pensare ad altro se non a tenervisi rinchiuso, ebbe la temerità d'uscire in luogo aperlo contro i nemici : ma spaventati fuggiron gl' Isauri . e gli abitanti d'Ancona chiusero loro le Porte. Conone sarebbe perito cogli altri, se non l'avessero tirato con le corde in sulla muraglia, ed i Goti si sarebbero impadroniti del A. 538 Castello senza il valore del Trace Ulimun e del Massageta od Unno Bulgudo: Protettori, l'uno di Belisario, l'altro di Valeriano, i quali erano sbarcati per caso in Ancona. Ebbero il corpo tagliato pressocchè a brani, e tornarono semivivi, ma impedirono a Vaci di montar su con le scale.

Vitige s'ostinava nell'assedio di Rimini. Sperò di prenderla, facendo costruire una torre di legno più alta delle mura, e sospinia nella parte interiore dagli uomini a forza di braccia, troppo essendogli fitto nella mente il governo. che delle Gotiche torri trascinate da buoi aveva in Roma fatto Belisario. Un ponte levatoio sarebbesi gittato su'merli, dal quale gli assalitori avrebbero inondato la città . ove le più grandi paure s'eran destate per questa minaccia. Giovanni la rendette vana, facendo allargar di nottetempo il fosso a piè delle mura dagl' Isauri, colà dove accostata vedeasi l'enorme torre per darsi l'assalto nel di seguente. Ad alto sonno abbandonati s' erano in questa i guerrieri preposti a custodirla; e Giovanni prese un tal destro per avacciare i lavori dell'Isauriche zappe; nè i Goti si riscossero se non quando quelli cran compiuti. Si rizzarono allora contro i lavoratori, che rapidi fuggirono. Vitige, come aggiornò, gonfio di sdegno, punì di morte molti fra eustodi; volle nondimeno, che non si desistesse dall'impresa e fe' colmare il fosso con faseine, ma il peso enorme della sua macchina schiacciolle sì che affondovvi ella, e non senza grandi sforzi salvar la poterono, traendola indietro. Giovanni frattanto dava ne nemici, che combatterono ferocemente sotto alle mura di Rimini, e con grave fatica riporlarono finalmente l'inerte lor torre nel proprio campo.

§. IV. Belisario a que giorni tenea consulte in Fermo co due Narseti, con Giustino, Maestro de Soldati per Illia, e eo principali Capitani dell'ecreito. Dopo l'arrivo di questi due Narseti sia lecito a me di non dar più a Bizantini la qualità di Romani, ch'essi prendevano, ma d'appellarli Greci, serbando il titolo di Romani a que' che lo meritavano, cioè a nativi d'Italia. Nelle guerre d'Affrica o di Persia o contro i Barbari d'ogni sorta potrò consentire agli Serittori Bizantini, che dovessero dirsi Romani gli esercitioro: ma non posso in Italia, ove si funesto da indi in quà risonoò il nome de' Greci, che non chbevi peste più rea, e non iniquità la quale non si riputasse degna di tal nome.

Anais So, che l'ambizione de Greci era un ossequio alla gloria 6. C.
 Bassata di Roma, ed un tributo involontario di rispetto;
 Toma la Storia non dee comprendere sotto una sola denominazione i popoli, che furono cotanto diversi, degli oppressori e deeli oppressi.

S. V. Fremea l'esercito di Belisario contro Giovanni, ri belle a' comandamenti del Duce Supremo, e molti accusavanlo d'avarizia e d'un desiderio prepotente d'arricchirs a spese di Rimini. Ma Narsete l'Eunuco, amicissimo di Giovanni, pigliava le sue difese, dicendo, che in Rimini stava ora mai tutto il nodo e la potestà della guerra; che Giovanni avca la coscienza di salvar quella eittà, onorata cagione del suo fallire nell'aver contravvenuto egli a'mandati di Belisario: che non voleasi ora commettere il nuovo crrore di punire il primo col danno dell'Imperio e di tutta la causa della guerra. Che ne sarebbe di Rimini , se Vitige la recasse tra le sue mani? Non perirebbe o non sarebbe ridotto alla servitù con tutte le milizie l'uno de'più eccellenti Capitani, che avesse avuti giammai l'Imperatore? S'attendesse perciò a soceorrere in qualunque modo l'assediata cità, senza dare il tempo a' Goti d'espugnarla, ciò che avrebbe ricondotto la fiducia tra essi : nulla mancare a nemici . De il numero nè la virtir nè l'andacia, ma solo il sentimento d'una meno iniqua fortuna.

Lungamente stette Belisario in sospeso nell'udir queste ragioni. Antiporre l'assectio di Rimini a quello d'Osimo senbravagli un partito pieno di pericoli; si lasciava intata in tal guisa la Capitale del Piceno, abbondante di soldati, pedrona d'assalire alle spalle i Greci e libera da per ogni dove di far le opportune correrie per mantenere gli animi fedeli al Re Vitige. In mezzo a questi futtuanti, pensieri giunse un segreto messo di Giovanni, che serivea d'esser omai per difetto di pane spacciata Rimini, se non soccorsa fra sette dì. Allora Belisario ruppe gl' indugi, e comando ad Arazio di collocarsi con mille sul mare prossimo a Fermo, astenendosi da qualunque offesa. Speth Narsete, fratello di lui, Ecodiano ed Uliare con valida mano di combattenti a Rimini, sul naviglio guidato da Ildigero. Un altro studo, condotto da Martino, costeggiar doveva i lidi a vista dell'armata d'Ildigero, ed accender grandi fuochi per dare al nemico l'apparenze d'un esercito assai maggiore ch'egi' non era. Belisario, seguito dall'Eunuco e da Procopio, tenene altre vie, lontane dall'Adriatiche spiagge, dirizzandosi ad Urbisaglia, che Alarico aveva distrutta; e dell'antica sua forma non rimanevano se non una Porta ed alcuni pavimenti, searse reliquie di non ignobil città.

Ivi Procopio restò commosso dallo spettacolo d'una capra, che allevato aveva un fanciullo, di cui la madre, non
si seppe se fuggida o se spenta nell'invasione del Piccon,
fatta da Giovanni, lasciollo in culla: gli altri abitanti fuggirono parimente; ma or che Belisario lor promettea sicurezza e pace, tomarono, e vi scorsero la capra nutricare
con pietosa cura il bambino; Egisto novello, a cui le donne
avrebbero voluto a gara porgere il seno; ma Procopio vide
adirarsi a tali ati la capra e cercar d'allontanarle, quasi
rivali, dal tenero pargoletto: e, se alcuno gli desse noia
od il facesse piangere, correva ella con affettuosa sollecirutiline a diffenderlo.

§. VI. Da Urbisaglia Belisario s' incammino per le scabrose vie dell' Appennino alla volta di Rimini. La sua fortuna il seguì da per ogni dove tra quelle balze, ovegli cercava nascondere il piccol numero de suoi guerrieri. Quando l' oste arrivo a' monti, che non sono lontani più d' una giornata da quella città, s'imbatte in un drappello di Goti, Anni di G. C. 526-540

de'quali tosto furono alcuni uccisi, altri feriti; e questi fuggirono al campo di Vitige, gridando, sopravvenir Belisario con innumerabili forze. Il Re volle prepararsi a combattere, schierando i suoi nel lato Settentrionale di Rimini, ma niuno scorgeasi discendere dall'alture del Titano, ed in vece, quando annottò, si videro brillare i fuochi accesi verso il mare da Martino, che già pervenuto era e piantato aveva il suo campo a soli sessanta stadi da Rimini. Piena d'ansia e di terrore fu quella notte pe' Goti, che ignoravano dove stesse il nerbo principale de Greci, e credeansi già circondati dalla parte così di Tramontana come d'Oriente. Ma, poichè il sole spuntò, più paurosa vista s'offerì agli sguardi maravigliati degli assedianti; ed era l'armata d'Ildigero, che veleggiava maestosamente alla volta loro. In quel punto non fuvvi più consiglio nè autorità che bastassero, e tutti si rivolsero alla fuga, pensando ciascuno a salvarsi. comese già il nemico avesse lor posto il piede sul collo. Se il presidio Greco di Rimini fosse stato meno indebolito dalla lunga fame, sarebbe piombato addosso a' fuggitivi, ed avrebbe posto fine in quel giorno alla guerra.

I Goti lasciarono gran parte delle loro ricchezze nel campo, tanta era la celerità e la perturbazione della foga. Ildigero fu il primo, che saltovi dalle navi, e vi trovò quelle preziose prede. Vi trovò anche gli infermi, da lui danusti, misero esempio, alla schiavità. Sul mezzodi arrivò Belisario in Rimini, tocco dalla pietà in vedere gli searni ed esemuati volti de' guerrieri, che avean patito l'assedio. Voi siete, disse a Giovanni, debitori della vostra liberazione ad Ildigero. Giovanni rispose; non ad Ildigero, ma si a Narsete, Prefetto dell' Erario Imperiale; accennando alla unala voglia di Belisario nell'inviar soccorsi a llimini. §. VII. Da iadi in quà i loro animi si separarono, em

trambi vivendo in vicendevoli sospetti. Assai più cupi rancori divisero Narsete da Belisario, quando cominciò l'Eunuco ad avere in fastidio di sottostare al Duce Supremo della guerra. Gli amici e gli adulatori dicevano a Narsete d'essere non si potea maggiore l'onta, che il depositario de' segreti dell' Imperatore obbedir dovesse ad alcuno ; e poi quale vergogna, se l'Italia non fosse vinta se non solo da Belisario? Ma Belisario era stato colui, che avea posto la fortuna dell'armi Greche in pericolo, negando inviare i soccorsi a Rimini; e chi se non Narsete co'suoi contrari consigli aveva ristorato le afflitte cose d'Italia? Le soldatesche di lui superare in numero e per l'ardire le rimanenti; niun popolo poter chiamarsi più valoroso degli Eruli, cotanto ad esso devoti, e niun Capitano dopo Narsete avere i pregi d'un Giovanni, d'un Giustino e de due illustri fratelli Persarmeni, Arazio e Narsete, sì chiari per la bellica virtù, sì ragguardevoli per gli splendori del casato. La qualità principale d'Ildigero, che or s'impadroniva di tanti tesori nel campo abbandonato di Rimini, altra non essere se non di genero d'Antonina; e di quali obbrobri costei non ricopriva il marito? Bel divisamento in vero sarebbe stato di Narsete il levarsi dalla consuctudine amichevole di Giustiniano e l'approdare a non altro fine in Italia se non di servire, alla gloria di Belisario ed alle turpitudini della moglie! Ciascuno dunque de' due Capitani pensasse ad acquistar fama da se, pigliando ciascuno il governo delle proprie forze : se ciò si facesse, com'era giusto, assai poche ne rimarrebbero a Belisario, perchè disseminate nelle città della Sicilia fino al Piceno.

Questi favellari piaceyano maravigliosamente all'Eunuco. Sciolto l'assedio di Rimini, gli parve d'aver dato egli fine alla contesa; e non fuvyi più occorrenza, in cui non pren-

desse a contraddir Belisario. Il quale, chiaritosi di ciò, raccolse i Capitani a consiglio, esponendo loro, elie una vana lusinga solleticava le menti d'alcuni, s'essi eredeano d'aver terminato la guerra. Intatte ancora serbarsi, quantunque scoraggiate per tanti disastri, le Gotiehe squadre; non far mestieri se non d'un qualche feliee successo per inanimirle ; non volersi la fortuna tentare, nè condannar l'esercito Imperiale a dover sempre temere di venir meno per effetto delle sue stesse vittorie. Vitige stare in Ravenna eon molte migliaia di migliaia; Vraia, già padrone della Liguria, premer Milano d'assedio, ed abbondar Osimo di fortissime soldatesche; molte eitta essere ottimamente munite da nemici, fra le quali Orvieto, vicina di Roma: ceco il ferreo cerchio, dal quale i Greci si trovavano stretti. E ben presto, s'egli non era male informato, sarebbero i Franchi discesi dall'Alpi a soccorrer Vitige. Soggiungea pereio Belisario, che bisognava innanzi ogni cosa riacquistar la Liguria, liberar Milano e stringere gagliardamente Osimo. Narsete rispose; Ottimo è il tuo divisamento, Maestro de' Soldati; ma non mi sembra opportuno divider l'esercito in due fra Milano ed Osimo. Tu certamente potrai condurre, nulla il vieta, i soldati dove ti piacerà: ma permetti a noi d'assalir l'Emilia, Provincia della quale i Goti più temono, e d'infestare in tal quisa la stessa Ravenna, onde a Vitige si tolga ogni speranza di nuocerti, piombando alle tue spalle nella già disertata Liguria. L'impresa d'Osimo parmi la più pericolosa di tutte: ivi noi saremo assediati dalle moltitudini, che usciranno di Ravenna; ivi,

S. VIII. Belisario avea da lunga stagione compreso che a Narsete sarebbe incresciuto d'obbedirgli, e che questi avrebbe cercato di guidare in Italia un proprio esercito

pel difetto de viveri, periremo.

affatto disgiunto dal primo, con cui erasi la Sicilia ottenuta, Napoli espugnata e Roma difesa. Ma Teodora ed Antonina scaltritamente, aveano provveduto al bisogno in Costantinopoli, e Belisario già possedeva le Lettere, ch' e' prese a leggere, di Ginstiniano, dove provvedevasi: Noi non mandammo in Italia Narsete . Prefetto del nostro Erario . acciocche avesse autorità sopra tutto l'esercito. Di questo il solo Belisario è Duce Supremo e Moderatore : a Belisario unicamente dovranno tutti obbedire coloro, i quali amano di ben servire l'Imperio. Narsele, uccellando queste ultime parole, replicò: Appunto, per ben servirlo, come prescrive l'Imperatore, noi non siamo tenuti a sequir Belisario. Ma questi lasciò dire senza svolgersi, e premise Peranio con molte milizie all'assedio d'Orvieto: indi partissi con tutte le sue forze alla volta d'Urbino, contro la quale s'era provato dianzi Giovanni, ma senza profitto.

E però Narsete giudicava impossibile il prenderla. Nondimeno egli e Giovanni e gli altri loro partigiani s'avviarono
alla fazione d'Urbino; ma quando vi furono giunti, posero
ad Occidente il lor campo, segregandosi da quello di Beisario, situato ad Oriente. Vane tornarono in principio le
parole di pace, che questi fece dire a' Gofi, orgogliosi per
la fortezza del sio da essi difeso e per l' abbondanza delle
vettovaglie raccolte: laoude Narsete con Giovanni, beffandosi del Maestro de Soldati, ed aspirando alla conquista
da essi vaglteggiata dell'Emilia, tollisi affatto da ogni soggezione verso lui, si ricondussero, che che questi facesse per
dissuaderli, a Rimini. Ma furon puntit, essendosi Urbino
arresa pochi giorni appresso, perché ad un tratto mancò
l'acqua nell' unico fonte, in cui bevea quella città. Morras
ed i suoi Goti, non potendo più durare, ottennero salva la

Ami vita, e di passare a servigi dell'Imperio. Ciò avvenne a mezdi di controlla di controlla di Belisario, assaliva Cesena, donde videsi ributtato con
gran poccili del serio fre quelli fi Register. Dive degli Re-

gran perdita de suoi, fra quali fa Fanoteo, Duce degli E3. 528 ruli ; d'indi passò a sorprendere Imola, e l'occupò, allargandosi a mano a mano in altre città dell'Emilia, onde in
breve ora egli ebbe conquistato una porzione. Dall'altro
lato, Peranio era prossimo ad impadronirsi d'Orvieto, dove
il raggiunse Belisario, che avea per la stagione molto in
noltrata omesso l'assedio d'Osimo, laciando Arazio a fronteggiar questa città con valida guernigione in Fermo. Il prode Albila cul i suoi Goti si ridussero a tali strette in Orvieto,
che per molti di non si cibarono se non di cuoia e di pelli
rammollite nell'acqua; e quando, in sul cadere del mese
di Decembre, sopraggiunse la necessità inclutabile, appena essi ebbero il vigore di sottoserviree agli accordi.

S. IX. Orrida fame in quell'anno travaglio alcune delle più nobili Provincie d'Italia, ma soprattutto l'Emilia ed il Piceno, divenute ora tanto sventurate quanto era stata ne'precedenti anni, ed anche nel presente, la Liguria, in cui l'Arcivescovo Dazio raccontava d'aver più d'una madre divorato i propri figliuoli. Non meno spaventevoli esempi occorsero in una campagna di la da Rimini, ove due donne vennero in rinomanza d'aver mangiato diciassette uomini, l'un dopo l'altro; infelici viandanti, che cercavano un rifugio appo esse, rimaste sole nel villaggio; ma queste, dopo averli visti addormentati, li trucidavano per farne scellerato banchetto. Al decimottavo, si dicea, già le donne apparecchiavansi a dar la morte, quando egli, men preso dal sonno, rizzossi ad investigare le cagioni di quell'insidia; e, saputele, ammazzò entrambe le micidiali. Gli abitanti dell'Emilia fuggirono sconfortati nel Piceno, credendo trovarvi nel beneficio

C (m

del mare un qualche nudrimento: ma qui la fame troncò più vite che non altrove, nè a meno di cinquanta mila si credè ascendere il numero de' venui meno per l'inedia. La Toseana fu altrest percossa da simil calamità. Faceano il pane con farina di ghiande ne' monti; malvagio alimento, che generava morbi tristissimi.

Procopio rimase sbalordito alla vista di tanti sventurati. Averano il volto nero come una fiaccola bruciata; la sembianza era di tomini attoniti, che giravano ferocemente lo sguardo, fiutando se mai trovar potessero un cibo qualunque; la pelle dura st come cuoio; consumate affatto le carni. Se alcuno trovato avesse un qualche alimento, se n'empieve in st fatta guisa, ch'e ne moriva; i più s' ingegnavano di sveller l'erbe o le radici ne' campi, facendo impeto con le ginocchia; ma il vigore spirava in mezzo allo sforso, e gli affamati cadevano al suolo in atto di masticar l'erba co' denti e d'afferrarla, pigliandola, con le mani. Cost finivano, restando insépolte il più delle volte le spolpate ossa, che gli uccelli perciò sdegnavano di violare col moroso.

§. X. In mezzo a tante sciagure, s'approssimava il fato di Milano. Vraia cogli Ostrogoli ed i Borgognoni fin dal A. 839 precedente anno l'oppugnavano, senza che niuno si fosse fatto a soccorrerla. Belisario finalmente dopo la presa di Rimini spodi Martino ed Uliari con molte milizie in Liguria, i quali ristettero alquanti giorni prima di passare il Po. Invano Mundila inviò ad essi un Romano, per nome Paolo, che, avendo passato a nuoto quel fiume, rappresento loro le miserie della città, chiedendo aiuto. I due Capitani promisero di seguitarlo ben presto in sulla via di Milano, ciò che valse nel ritorno di Paolo a rianimare le speranne dei miseri. Ma, dopo aver consumato altro tempo, Martino

di G. C 826scrisse a Belisario di non poter senza nuove forze muovere contro il gran numero di Goti e di Borgognoni, padroni della Liguria, Ilaonda Belisario comando a Giovanni, inpote di Vitaliano, ed a Giustino d'accorrere per salvar Milano. Risposero di non potere senza un cenno dell'Eunuco Nasete, al quale piacque finalmente, che andassero. Arriati che furono al Po, Giovanni si vide soprappreso da grave morbo, il quale impedì, che l'escreito si tragittasse oltre il fiume.

Un tanto indugiare produsse i suoi effetti, e gli assediati giunsero a tale, che non aveano altro sostentamento se non di mangiare i cani ed i sorci e quanto v'ha di più avverso alla natura dell' uomo. I Goti proposero a Mundila di lasciare a lui ed a suoi trecento salva la vita, se volesse aprir loro le Porte di Milano. Accettò Mundila sotto condizione. che gli abitanti si comprendessero nel patto : ma gli assedianti negarono, e fu mestieri che Mundila si contentasse d'andar prigioniero col suo breve corteggio in Ravenna, dopo un assedio di circa sei mesi. La rabbia de' vincitori si sfogò contro i cittadini, che furono passati a fil di spada, senza pietà, senza distinzione d'anni e di sesso e di qualità. Procopio dice, che trecento mila (incredibile numero) vi perirono. Milano, pressocchè intera, cadde arsa dall'inimica fiamma : le donne scampate dal ferro si videro donate serve a Borgognoni; ricca preda, con cui costoro tornarono a casa. Reparato, fratello del Pontefice Vigilio, tagliato a pezzi, diventò esca de' cani; ma Cerventino, che con esso era fuggito di Ravenna, potè salvarsi e pervenire in Dalmazia, donde scrisse all'Imperatore i tristi casi di Liguria. L'Arcivescovo Dazio sarebbe parimente scampato, se veramente, ciò che io non credo, si trovò egli presente alla ruina della sua patria : certa cosa è , ch' egli tornò in

F

e Bergamo ritornarono sotto la dominazione di Vitige.

Costantinopoli, ove dopo molti anni mort. Como, Novara Anni Grave dolore per sì enorme perdita occupò gli spiriti di 540

Belisario, e di molto biasimo si coprirono i nomi di Martino e più di Uliari. Quanto al secondo . Belisario avea cessato d'amarlo a causa dell'uccisione di Giovanni l'Armeno; ed 11.1159 or dopo la strage di Milano più non volle àmmetterlo al suo cospetto. L'Imperatore, nell'udir que' lagrimevoli fatti, richiamò Narsete in Costantinopoli; e non fuvvi più tra'Greci chi ardisse tentar d'alzarsi nell'esercito sopra Belisario. Ma gli Eruli rimpiangeano l'Eunuco, e nel saperlo allontanato d' Italia, ricusarono di militare sotto il vessillo dell'Imperio. Invano Belisario tentò di placarli con promesse; gli Eruli s'incamminarono verso la Liguria, e Vraia si fc'loro incontro, al quale vendettero tutto il bottino da essi fatto nell'Emilia, promettendo solennemente di non più guerreggiare contro i Goti. Si ridussero poscia in Dalmazia, ove un Governatore, chiamato Vitalio, riuset a placarli; ed una parte d'essi rimasero in quella Provincia sotto Visando, l'uno de'loro Capi; gli altri presero la via di Costantinopoli, guidati dall'altro Capo Aluet, e da Filemut, successore di Fanoteo, che morì sotto Cesena.

S.XI. L'eccidio di Milano e la ricuperazione della Liguria A. 539 non disacerbarono il dolor di Vitige, nè gli chiusero gli occhi su' pericoli delle sue condizioni. La possanza de'Goti crollava da per ogni dove; Sirmio e la Seconda Pannonia s'erano da essi perdute ; la Savia parimente, a giudicarne dalle correrie già fatte ne'Vencti paesi, aveva dovuto essersi, 11.1275 almeno in parte, levata dall'obbedienza; e le Gotiche soldatesche, preposte alla guardia della rimanente Pannonia, s'erano assottigliate d'assai, or che sì fiere procelle minacciavano cotanto il lor dominio in Italia. I Longobardi, che 11.1067

86

io sospettai aver Amalasunta chiamato in soccorso contro i Gepidi, rimunerandoli con alcuni brani della Pannonia, sembravano i più opportuni ad aiutare Vitige; ma già insieme con la fortuna de Goti era cessata la benevolenza e la gratitudine di que' popoli. Su' Franchi non era da fare assegnamento : il Re perciò si rivolse a'Longobardi, e spedì Legati con profferte di molti danari al Re loro Vaccone. ignorando che Giustiniano avesse già preoccupato que'senticri. L'Imperatore già stretto erasi co' Longobardi, mercè un efficace vincolo di colleganza contro i Gepidi e contro qualunque altro nemico dell'Imperio. Più generosi e più leali de' Franchi si mostrarono in quest'oecorrenza i Longobardi, che ricusarono la moneta e l'amieizia. Teodeberto prendeva i danari così di Giustiniano, come de' Goti per beffarsi d'entrambi e per tradirli.

Svaniti gli accordi con Vaccone, il Re Vitige chiamò spesso a consulta i più vecchi e provati fra' suoi guerrieri , per provvedere alla salvezza de' Goti. Molte opinioni ripugnanti fra esse o non convenienti allo scopo si profferirono; una prevalse, ma già era tardi, secondo la quale dovea Cosroe pregarsi di rompere all'Imperio la guerra; essendosi visto fin qui di non aver giammai potuto gl'Imperatori d' Oriente impacciarsi dell' Italia, se non dopo la conclusione della pace co' Persiani. Accolta da tutti con gran plauso questa sentenza deliberossi di non inviare uomini di sangue Goto in Persia, che sarebbero agevolmente ravvisati, ma Romani, a'quali niuno avrebbe posto mente per avventura. Furon prescelti due Sacerdoti di Liguria, uno de quali, che sembrava il più degno, accetto l'officio di Legato sotto mentita qualità e veste di Vescovo; l'altro accompagnarlo dovea in sembianza di Ministro; allettati entrambi da gran copia di danari. Cosroe da se stava gia pensando a violar l'ultima pace con Giustiniano, c gli parea stoltezza d'avergli Anni permesso, che s' ingrandisse cotanto sulle ruine de Vandali G.C. e de' Mori. E però il Persiano facea le viste di credere, aver l'Imperatore voluto con sue Lettere corromper gli Unni. mentre la pace durava, e sospingerli contro la Persia, Alamundaro, il vecchio Re de' Saraceni, avea nell'anno dopo il Consolato di Belisario, assalito l'Eufratesia Romana; egli A. 536 ed i suoi Luogotenenti Cabus e Iezid con un esercito di quindici mila Arabi, che Batza, Duca di quella Provincia, seppe allontanare mercè la sua prudenza e l'offerta di molti doni. Ma tosto Alamundaro si rivolse contro Areta. Re degli Arabi di Ghassan ed amico, sebbene dubbioso, de Ro- 11.1120 mani, dicendo, che questi avea usurpato alcuni tratti di paese da Palmira fino all'Eufrate, ove la terra bruciata dal sole non produceva në biade në frutti. Areta replicava essere affatto Romano un tal suolo ; a ciò l'altro rispose con dargli addosso ed uccidere molti di que', che lo seguivano. L'Imperatore, non ignaro della gravità d'un affare, il quale avrebbe agevolmente ricondotta la guerra con la Persia. mandò a comporlo due insigni uomini, Strategio, suo Tesoriero, e Sommo, stato Governatore della Palestina. Il primo de quali scrisse a Giustiniano, volersi abbandonare quello sterile Cantone ( detto Strada, perchè fornito d'una via selciata con grandi sassi ), anzichè metter la pace con Cosroe in pericolo; ma l'altro avea per certo, essere un'onta per l'Imperio perdere senza trar fiato quel si legittimo possesso. Nel corso di queste disputazioni, Cosroe pretese d'avergli Alamundaro trasmesso una Lettera, con cui Giustiniano per mezzo di Sommo il tentava passare alla parte de' Romani , facendogli grandiose promesse.

§ XII. In tali preoccupazioni era l'animo di Cosroe con- A. 839 tro l'Imperatore, quando i due Legati di Vitige impresero

Ann di G. C 526 il lungo loro cammino. Pervennero in Tracia, ove s'ebbero per interpetre un uomo versato nella lingua Greca e nella Siriaca : e giunsero finalmente in Persia, schivando a confini gli sguardi de' Romani, che non viveano in sospetto, perchè in tempo di pace. Ammessi gli Ambasciatori alla presenza di Cosroe parlarono a questo modo: La causa, o Re de Re, per la quale venimmo dalle parti Occidentali è forse più tua che nostra; e Vitige, Re de Goti e dell'Italia, c' inviò in Oriente con questo consiglio, che noi dovessimo trattare col possente Monarca di Persia intorno ad un affare comune all una ed all'altra Nazione. I Goti ed i Persiani sono uqualmente minacciati dall'insaziabile ambizione di Giustiniano, il quale aspira stoltamente al dominio non del tale o tal Regno, ma si di tutta la Terra; ed afferma, che i Re nascono tutti sudditi dell' Imperio pe' dritti di Roma, padrona delle genti-Ben egli sa quanto abbia in ogni età il Parto rendute intili si fatte arroganze; nè l'ombra di Crasso fu giammai vendicata, se non per mezzo d'un qualche ombratile breve trionfo de Romani, che invece accrebbe le possessioni ed il rigoglio della Persia. La generosità del luo immortal genitore Cabade salvolli al tempo d'Anastario Augusto: la tua perdono a Giustiniano, che or ti si rivolge contro, per pagartene, cercando suscitarti bright da per ogni dove, anzi ponendo l'ingegno a trovar sollili modi per sedurre o corrompere i tuoi amici. Già l'Affrica raccolse i frutti della pace conceduta da te all'Imperatora; i Vandali ed i Mori o perirono sotto la spada Romana, o ridotti furono in servitu: molti de loro drappelli qui vennero a militare in su confini , o gran Re, del tuo regno, e saranno i primi ad invaderla quando Giustiniano crederà d'essersi apparecchiato. E ben presto egli ano degli Ostrogoti.



Mu Dio cessi l'augurio. Noi siamo ancor forti, quanlunque oppressi da molte scenture, perchè fummo improvvisamente assaliti da colui, che ci trattava in qualità d'amici, e dicea di voler solo vendicare la morte d'Amalasunta : delitto, che i Goti vollero e sepper punire, senza che Giustiniano si ritraesse dal suo proponimento d'insanguinar l'Italia e di condurla, s'egli potesse, alla miseria d'una tra le più abbiette Provincie dell'Imperio; si che Roma, dond'egli attinge i suoi concetti d'universale dominazione, divenga vile ancella di Bizanzio. Ne si creda, che le terre de' Vandali e de'Mori siano il solo dono della pace da te consentita. Già Sirmio e la Seconda Pannonia passarono in potestà di Giustiniano con la Liburnia e la Dalmazia; la Savia tentenna, ed in una parte di questa il Re de Longobardi Vaccone si negò in amistà con esso, allargandosi anche nella Prima Pannonia. Il Norico è disposto parimente a cadere, ove l'Imperatore collocherà o Longobardi o Genidi od altri popoli a se devoti ; ed allora qiudica tu qual sarà la possanza di chi stenderà l'ali dall'Italia e dal Danubio sino al-I Eufrate od al Tigri.

S. XIII. Cosroe non avea bisogno di si acuti pungoli; pur nuove cagioni d'odio gli sopravvennero. Volendo Giustiniano ricompensar Simeone del tradimento commesso 11.1129 contro i Persiani, allorchè pose in mano dell'Imperatore l'auree miniere di Farangio, donogli alcuni villaggi d'Armenia, de' quali spogliò gli antichi possessori, ch' erano due fratelli, nati da Peroze. Questi, vedutisi spogliare, ammazzarono Simeone, e fuggirono in Persia, L'Imperatore concede que' villaggi ad Amazaspe, nipote dell'ucciso; conG.

tro cui si levò Acacio, favorito dello stesso Giustiniano, al quale fe' intendere, che il novello Signore di tali terre traltava d'aprire a Cosroe le Porte di Teodosiopoli e d'altre Armene città. Ottenuto dalla Reggia Bizantina l'incarico di liberar quella Provincia da si fatte insidie . Acacio n'ebbe il governo, dopo aver trucidato Amazaspe. Ma il micidiale mostrossi cotanto rapace e crudele, che alla sua volta fu spento da parecchi Armeni, che salvaronsi nel Castello di Farangio, restituito nell'ultima pace a' Persiani. A Sitta, che dopo questa era tornato in Costantinopoli, comandò Giustiniano di sedare le turbolenze d'Armenia; ed egli credè non poter meglio riuscirvi se non per le vie della mansuetudine ; del che Adolio, figliuolo d'Acacio, davagli accuse presso l'Imperatore, quasi di lentezza e dabbenaggine. Sitta dunque preparossi a combattere, ma cercò di guadagnar gli Apeziani; genti ricordate sol da Procopio, che ne tace il sito, contentatosi d'additarli sì come numerosi e possenti. Spedirono essi una Legazione a Sitta, e questi promise loro in iscritto, che sarchbonsi confermati loro i possedimenti e le terre, onde godevano, se a' Romani giurassero fedeltà , lasciando il vessillo de' ribelli.

Allora Sitta condusse le milizie contro costoro, i quali romoreggiavano in su' confini della Provincia. La sciagura volle, che forviassero i recatori delle promesse agli Apcziani; e però questi non avendo alcuna risposta, si congiunsero co' fuorusciti d'Armenia. Da un' altra parte Sita, maravigliato di quella che pareagli ostinazione od infedeltà degli Apeziani, passò a fil di spada una moltitudine di fanciulli e di donne, spettanti a quel popolo, in una caverna ov' eransi rifuggiti; ciò che accrebbe a dismisura gli odj. Finalmente le due osti si incontrarono in Concalacos, e Sitta con un piecol novero de' suoi volle inseguire alcuni



cavalli Armeni, che rapidamente parvero dissiparsi. Bistette Antiil Duce Romano, e conficeò l'asta nel suolo, ma il cavallo 6 d'un Erulo, che a spron battuto correa, cadde su quella con soverchio impeto e la ruppe, meutre Sitta si toglica di capo il cimiero per rinfrescarsi: questo punto bastò a nemici per ravvisarlo da lungi, laonde si voltarono indietro con più furia di prima e l'assalirono al passaggio d'una valle. Sitta non potè difendersi che sol con la spada, ed Artabano, prole di Giovanni uscito dagli Arsacidi, lo trafisse con un colpo di lancia. Così mancò in un'oscura ed ignobil fazione uno de'più insigni Capitani della sua età, provato in molte battaglie al pari di Belisario. Sitta nol superava in fortuna; ma più di lui per avventura s' impadroniva degli animi con la destrezza e la prudenza, difficili virtù ne valorosi cuori. Tutti lodavano la bonta di Sitta e la temperanza nell'arte di comandare : nè si tacea d'esser egli l'uomo del più nobile sembiante fra Duci Romani, e delle più egregie forme del corpo, le quali valsero per suo danno a renderlo si cospicuo agli occhi degli avversari.

S. XIV. Buza gli succedette nel governo di quella guerra. Fattosi dappresso al campo de fuorusciti coll'esercito, promise loro il perdono, ed invitò i principali tra essi ad un colloquio. La più gran parte non prestarono fede a quei detti nè mossero il piede, fra quali annoverossi Artabano, l'uccisore di Sitta; ma suo padre Giovanni l'Arsacida, stato amico di Buza, osò, e seco trasse il proprio genero Bassacio con altri Ottimati, che fermaronsi nel luogo assegnato per alla dimane al parlamento. Non tardarono a presentir l'inganno, veggendosi circondati da Romani. Scansaronsi perciò sottilmente; solo Giovanni, molto ed invano pregato dal genero di schivare il pericolo, volle rimanervi, confidando in Buza, che l'ammazzò. Una si tetra ed inutil

ni l'Imperatore ?

Amia
perfidia fe' comprendere agli Armeni, che nulla più bisogava sperare mediante gli accordi. Bassacio perciò ed altri
Legati vennero ad implorare in nome della loro parte il
soccorso di Cosroe, poco dopo l'arrivo degli Ambasciadori
di Vitige in Persia.

Bassacio favellò in questa maniera: Ecco a' tuoi piedi, possente Monarca de Persiani, un drappello intero d'Arsacidi: tali sono il maggior numero di quelli, che ti chieggon mercè: già Principi dell'Armenia, ed usciti dal san-1. 271 que di Valarsace ; afflitti di poi dall' avversa fortuna, e costretti a patir la legge, che dopo la morte di Cosroe III.º c'impose l'ultimo Re (Arsace (V.º ?) ) franoshi 1. 873, Maggiori, quando e' cede a Teodosio II.º I Armenia, detta Romana, Pur non la cedè senza pattuire, che i suoi congiunti ed i lor discendenti vivessero in ogni età liberi a loro arbitrio, ed immuni di qualunque tributo. Si fatte convenzioni furono fedelmente osservate fino a quella pace, cotanto decantata, che a te piacque, o Re, sottoscrivere in favor di Giustiniano. Allora noi diventammo servi, sebbene Valarsace, il gran fondatore della nostra famiglia, procedesse da quella degli antichi Monarchi de' Parti, che conquistarono altra volta la Per-

> Or che gioca ricordar Giustiniano, se una Teodora è quella che regna nel nome di lui? Niuno ignora qual sia la fede di costei, e come il marito si vada studiando imitorla, ponendo in obbito i trattati ed i giuramenti dogni sorta e perturbando cost le umane come le dicine cose. Un fido amico in esso li secgliesti, o Cosroc; nel turderai ad aver egregie proce della sua lealtia, oc'egli pervenisse a domar l'Occidente, opprimendo i Goti. Guarde

sia. Di quanti obbrobrj non ci colmò in questi ultimi an-

com'egli seque imperterrito le sue vie; in Armenia sottopone gli Arsacidi al tributo ed al servaggio; agli Zani vicini toglie la libertà; oltraggia i Re de Lazi, preponendo al paese infelice un Duce Romano; Romani Duci altrest egli spedisce a' Bosforani , sudditi degli Unni , e s'impossessa di Panticapea: invia Buza in Armenia, il 11.1092 quale non potendo, come sperava, trucidar tutti gli Arsacidi e gli altri Ottimati, pone le mani sopra Giovanni, l'untico suo amico, e lo svena. Che più indugi, o Cosroe? Aspetti forse, non già che Buza l'immerga il pugnale nel petto, ma che tanto s'ingrossi l'orgogliosa fortuna di Giustiniano da poter egli voltar contro te in Oriente la sua rabbia di dominazione? Quest'uonto sembra non poter capire in tutta la terra : e tu, se non provvedi, potrai dopo tanti altri esser divorato l'ultimo. Per ora il male può forse quarirsi, non essendo i Goti ancor vinti; e dei due illustri Capitani, onde andava giustamente altero l'Imperio, noi uccidemmo testè Sitta: Belisario poi sembra volere assicurarsi un Regno: l'Affrica, no, come si credea; ma l'Italia per avventura, se non mentisce la fuma . Piglia l'occasione . o Re . di punir gli spergiuri ed i misleali : tolti que due querrieri di mezzo, niuno sara per combatterti : e . quanto all' Armenia . noi ti mostreremo il cammino.

S. XV. Queste cose discettavansi nell'autunno innanzi al A. 539. Persiano. Gli Ambasciadori di Vitige non udirono senza gioia la venuta de Legati Armeni; e tosto accertaronsi, che Cosroe avea radunato il suo Consesso de'Grandi, nel quale s'era stabilito doversi alla prossima primavera imprender la guerra contro Giustiniano; liete speranze, che ingannarono il Ligure, travestito da Vescovo. Egli morissi; ed il Collega, non sapendo che fare per dar contezza de prossimi aiuti

di G. C

Persiani al Re de Goti, si credè costretto a rimaner solo, acciocchè l'interpetre, che accompagnati gli avea, si tragittasse in Italia. Ma invano questi tentò, essendone stato impedito a' confini Romani da Giovanni, Duca della Mesopotamia, il quale venne a capo di farsi disvelare le segrete pratiche di Vitige con Cosroe. Ne diè i ragguagli all'Imperatore, che atterrito pel nuovo pericolo della guerra sopravvegnente, inviò Anastasio di Dara in Persia, ove questi avea molte amicizic, con Lettere nelle quali si rammentavano i giuramenti dell'ultima pace. A questa diceva Giustiniano di non aver giammai contravvenuto. Intorno ad Alamundaro, asseriva d'avergli scritto con ogni lealtà, e con parole che non avcano il significato, di cui si menava cotanto romore fra Persiani. Ma chi più di costui avea corso e disertato le Provincie Romane? Atroci delitti potersi narrare di questo Alamundaro, che nel seno della pace assaliva le altrui città , ponendole a ruba ed uccidendone gli abitanti o trascinandoli a dura servitù. Del resto voler l'Imperatore obbliar tante violenze, voler osservare i patti giurati e coltivar in buona fede l'amicizia con la Persia.

Cosroce non rispose punto, nè permise che Anastasio se morasse in Costantinopoli. Ciò accrebbe i sospetti di Giustiniano, il quale questa 'olta pensò da senno ad accordarsi col Re Vitige. Rimandogli perciò gli Ambasciatori, che questi gli avea invano spediti nel principio del suo regno, e promise di mandarme altri da Costantinopoli a Ravenna per trattar degli accordi. Venuti che furono in Italia que Goi, Belisario feceli arrestare; nè andarono proscioti se non quando Vitige libero Pietro di Tessalonica ed Attanasio, ri-tenuti fin da tempi di Teodato a loro malgrado. L'uno e l'al-tro furono ricompensati della loro triennal prigionia, quando giunsero in Costantinopoli; Attanasio con la dignità di

Prefetto del Pretorio in Italia, dopo la morte di Fidelio; Pietro con quella di Maestro degli Offici; alla quale si congiunsero di poi l'altre del Patriziato e del Consolato Codicillare. Spedito più volte in Persia, fiori tra contemporanci per l'ogregie Iodi, elte ottenne, di dottrina e d'eloquenza.

S. XVI. Innanzi d'assalir Vitige in Ravenna, divisava Belisario d'espugnar Osimo e Fiesole. A se medesimo riserbò l'assedio d'Osimo, e commise quello di Fiesole a Cipriano ed a Giustino, elie vi condussero ciascuno la propria lor soldatesca, seguiti da una mano d'Isauri e da un cinquecento fanti, a'quali sovrastava Demetrio. Mandò nuovamente Martino in sulle rive del Po, dandoli a compagui Giovanni il Sanguinario ed ancora un altro Giovanni, di cui or cominciasi a far motto in Italia; soprannominato Fagas o Mangiatore. Doveano questi due tener dietro a Vraia in silenzio, molestandolo alle spalle, se pur essi non si trovassero tanto forti da poterne raffrenar l'impeto. Martino ed i due Giovanni mossero verso il fiume dalla parte di Tortona; città priva di mura, intorno alla quale posero il campo, mentre Belisario con nudici mila soldati volgevasi ad Osimo. Era questa situata sopra un eccelso colle a quattro leghe dal Mare Adriatico, ed a tre giornate in circa dalla città di Ravenna; forte luogo per propria natura, più forte pel presidio postovi da Vitige di genti elette fra più valorosi de' Goti. Le prime avvisaglie tornarono favorevoli agli assediati; ma ben presto la sorte mutossi, e poi rimutossi più volle a vicenda. Nell'alternar di que' continui combattimenti, molti Greci perivano, perchè non avvertiti di ritirarsi da una qualunque spedizione o di eessar la battaglia se non per mezzo de' gridi, che ne davano il segno; perciò Procopio propose a Belisario di far sonare a raccolta con le trombe di legno, coperte di cuoio e proprie delAnni di G. C. 526 540 la fanteria; riserbando per gli assalti e per dar la carica le trombe metalliche di cavalleria: consiglio, che piacque al Duce Supremo, e che risparmio da indi in quà molte vite.

Gran tempo s'era consumato nell'assedio, ma Osimo durava salda, e non parea si potesse prendere in altro modo che per fame. Nè questa oramai era lontana, e facea mestieri domandar soccorso a Vitige. In mezzo ad un'oscura notte s'udt nel campo de'Greei uno strepito di voci e di urli sulle mura, quasi per un qualche insigne avvenimento. Le fitte tenebre impedivano a Belisario di nulla discernere; contentossi egli perciò di rafforzarsi colà dove s'ascoltavano gl'insoliti elamori; ma i Goti presero quel destro per far uscire dall'opposto lato un qualche lor messaggiero a Vitige, onde ottenere i viveri e gli aiuti. Vitige largheggiò di promesse, ma vote d'ogni effetto, avendo egli temuto d'essere assalito a tergo da Martino e da'due Giovanni, o di scemare le vettovaglie raccolte in Ravenna, ed altre non potersene avere dall'esausto Piceno e dal mare, sul quale allora signoreggiavano i Greci. Ancora il Castello d'Ancona stava nelle mani di questi; ciò che accresceva oltremodo le difficoltà di rifocillare Osimo.

§. XVII. L'assedio di Fiesole procedea dubbioso e lento al pari dell'Osiranno: inecrti ed inutili combattimenti seguivano tutto dì, che non discioglievano il nodo; e la fame, quantunque non tanto qui prossima quanto nell'altra città, pur nondimeno appariva di lungi, senza che Vitige vi potesse nulla. Egli comando a Vraia di passare il Po col fine di congiungersia lui, che uscirebbe da Ravenna, ed andrebero iusieme a liberar Fiesole. Obbedi Vraia; e tosto Martino venne a collocarsi un tre leghe distante da cesso, ma niuno avea vaghezza di combattere, fermi per più giorni l'uno e l'altro a guatarsi, quando il romore si divolgo.

d'approssimarsi un nuovo e non aspettato inimico. Era Teodeberto; il traditore, cioè, che con uguale inverceondia G. C. ingannava e Greci e Goti per danari, ma i Goti più d'assai, che gli avcano ceduto le più belle Provincie delle Gallie in sul Rodano, Qual nazione, chiedea Procopio (1), è più infedele che non sono i Franchi? Niuno certo più d'essi avea i giuramenti a vile nel tempo degli scellerati figliuoli e nipoti di Clodoveo. Oui afferma lo stesso Procopio, che avendo que popoli ascoltato d'essersi dopo una lunga guerra diminuite le forze così de'Greci come de'Goti, sperarono d'occupar l'Italia; e che pesava forte a Teodeberto in ogni caso il vedere disputarsi della signoria d'un paese contiguo alle Gallie coll'armi, e rimanersene intan+ to spettatore ozioso della contesa. Beffandosi perciò de giuramenti, proruppe nella Liguria, sotto mentita sembianza di confederato co Goti; allegramente da essi ricevuto, quasi venisse a mantener le promesse. Come giunse in Pavia, gli consentirono di tragittarsi di qua dal Po liberamente; ma i Franchi, occupato il Ponte, trucidarono quanti figliuoli e quante mogli de Goti erano ivi dappresso, gittandone i corpi nel fiume, quali primizie della guerra, Imperocche, osserva Procopio, i Franchi non viveano si ben Cristiani, che non serbassero più d'una reliquia dell'antica superstizione, immolando umane vittime a feroci lor Dii ed offerendo altri empi sacrifici per trarne gli auguri. /

Questi erano i Franchi, e per la prima volta dopo l'età di Clodoveo mostravansi all'Italia. Pochi cavalli accompagnavano il Re: l'escreito rimanente si componea di fanti.



<sup>(1) &</sup>quot;Εστι γαρ ίθνος τούτο τα 'ς σιστιν σθαλιεώτατον διθούσων arravior.

Proc. De Bel. Goth. Lib. II. Cap. 25. in principio.

Ant di G. 0 526

armati con lo scudo e con la suada, ma soprattutto con la scure, detta francesca, d'acutissima punta, che soleano scagliare contro gli seudi nemici per isfondarli. Largo terrore intanto percoteva le menti de Goti, e tutti fuggivano da un lato verso Pavia, dall'altro verso Ravenna. Ne migliore fu la situazione de Greei guidati da Martino e dai due Giovanni, colti nella stessa rete co' Goti, perocchè, nello seorgerli fuggir scombuiati, giudicarono sopraggiungere Belisario con tutto l'esercito. E però, prese le armi, uscirono licti a salutarlo, ma imbatteronsi ne Franchi e furono costretti a combattere inopinatamente contro costoro, che ottennero iniqua vittoria. Così delusi e percossi Martino e Giovanni il Sanquinario fuggirono coll'esercito in Toscana, donde significarono a Belisario l'invasione di que'men soldati elle ladri. Costoro in tal guisa impadronironsi de' campi vacui si del Goto e si del Greco, ne quali era gran copia di viveri, onde s'insurgitarono. In breve ora questi mancarono, ed i Franchi vidersi ridotti a bere aequa di Po, non avendo più di ehe appena sostentarsi nell'afflitta e ruinata Provincia. Naeque indi la dissenteria, punitrice delle loro perfidie, che distrusse in gran parte le loro schiere. Questa, non una Lettera di Belisario riferita da Procopio. persuase a Teodeberto di tornare a casa, portando seco molte spoglie.

A. 539 § XVIII. V ha di coloro, i quali si piacciono d'assolvere da tante crudella i Franchi, mettendole a carico degli Alemanni, renuti con essi. A questi Alermanni, tuttora idolari, attribuiscono l'empia strage votiva del Ponte in sul Po; pur nè Procopio, nè Gregorio Turonese, che anche farello di tal ribalderta, fecero aleuna distinzione tra Franchi e gli Alemanni, soggetti entrambi a Teodeberto. Non solo gli Alemanni, ma caiandio i Borgognoni discessero con esso



ora si ristringeva solo a Ravenna, ed alla Liguria con la Venezia. Scriveva egli a' Liguri d'avere i Goti posto in fuga gli Alemanni e vinto i Borgognoni, soggiungendo intorno a questi ultimi d'essersi gli spiriti della lor gente ricondotti all'antica ferocia Barbarica nel devastar la Liguria, ed anche l' Emilia (1). Questa guerra parve a Cassiodoro formar la gloria del presente Imperio de' Goti, che punirono il furto de' Borgognoni, odiosi perchè, sendo essi vieini de' Liguri (2), aveano poco dianzi combattuto in favor di Vitige, che ora tradivano. Il disleale tumulto cessò per opera di questo Re, il quale prima di regnare avea fama di prode guerriero (3): ma ignoro s'egli nell'Emilia si fece incontro a' Borgognoni, o se spedì contro costoro i suoi Luogotenenti. Sembra, che i nemici fossero stati cinti da due diverse schiere di Goti, a giudicarne dalle oscure parole di Cassiodoro, se pur questi non volle toccare di due battaglie date in Liguria (4) con ampia

<sup>(1)</sup> Nam cum se feritas gentilis prioris temporis animasset, AEunia et Liguria vestra . . . . . Bungunpionus incursione quateretur.

Cassiod. Lib. XII. Epist. 28 et ultima Variarum. Edictum.

<sup>(2)</sup> Gereretque bellum de vicinate furtivum, subito praesentis Imperii , tanquam solis ortus , fama radiavit. Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Expugnatum se hostis sua praesumptione congemuit, quando illum cognovit nominatae gentis esse Rectorem, quem, sub militis nomine, probaverat esse singularem.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Nam mox ut Gorn ad belli studium GERINA SE FORTITUDENE contulerunt.

Id. Ibid.

strage di que predatori (1), da lui chiamati ribelli (2). Se qui più ehe altrove il suo stile non fosse bruttato dalla sua tumida esagerazione, si direbbe, que Borgognoni essere stati sudditi de' Goti. Più temperatamente parla degli Alemanni, rammentando le passeggere lor correrie, oppresse in su eominciamenti (3). Altri nemiei narra egli altrove caduti (4), accennando forse a Greei di Belisario, i quali nell'oppugnazioni d'Osimo c d'altre eittà, morirone in più gran numero che Procopio non registro. Ritornando a' Liguri, Cassiodoro esortavali a gioire per quel gran maeello de' Borgoguoni e pe' cadaveri, onde ornavasi la loro Provincia; nella quale, se mancavano i frumenti e le biade, ottenuta erasi una larga messe di nemici (5), e si pagavano i tributi coll' offerire al Re i conseguiti trionfi (6).

E però Vitige condonava in beneficio de Liguri la metà di (1) Divini aequitate judicii, ut in ipsis campis praezo corrueret, ques vastare praesumpsit.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Ita prospera concertatione caesa est represent manus, quasi inde nudos, hic stare contigisset armatos.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> His additur Alenanssonen nuper fugata subreptio, quae in primis conatibus suis sic probatur oppressa, ut simul adventum suum junxisses et exitum, quasi salutaris ferri exsecutione purgata.

<sup>·</sup> Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Exulta, adversariorum cadaveribus ornata Provincia: acervun ride funerum, quem inimicorum vitio constat effectum.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Nunc melius culta Liguria, cui, negato fructu segetis, messis provenit hostilis.

Id. Ibid.

<sup>(6)</sup> Nam, etsi Iributa tua minus potuerunt accipi, triumphos in te natos feliciter obtulisti.

Id. Ibid.

que' tributi, ed apriva in lor pro i suoi granai, vendendo Anni a mite prezzo le vettovaglie; mercanteggiare pietoso e degno solamente d'un Re (1).

S. XIX. Non piecol danno procedè alla posterità dall'essersi scritta solo da'Greci la narrazione della guerra Gotica in Italia, e dall'aver Cassiodoro negato di trasmettere a'secoli avvenire i più insigni documenti da lui posseduti ; sollecito il più delle volte di tramandarci le sue frasi e descrizioni oratorie, per traverso alle quali egli è mestieri farsi ad udire un qualche lieve fiato de' pubblici affari di quell' età. Duri travagli aveva egli tollerati dopo il discioglimento dell'assedio di Roma per fornir di vettovaglie l'escreito, divenute pressocche impossibili nelle poche Provincie tuttora ubbidienti al Re Vitige. La guerra e la lunga fame aveano stremata ciascuna di sì fatte contrade; invano perciò il Prefetto del Pretorio sperava riscuotere i tributi (2), e non avea modi a soccorrerle in tanta inopia. L'inverno dell'anno 538 fu senza procelle, senza tepore la primavera e senza caldo l'estate; ciò ch'egli aveva per segno certissimo di nuova earestia, nè ascose i suoi timori al suo fedele Ambrosio, il quale aiutavalo nell'escreizio della Prefettura (3). La Venezia, che teneasi per la più fortunata, fu non meno dell'altre oppressa dalla penuria, sebbene Cassiodoro avesse in principio sperato di comperarvi e grani e vini per l'esercito in Concordia, in Apuleia ed in Foro Giulio: eppure non solo egli dove rimanersi da ciò, ma condonare i tributi a' Veneti, secondo le pregliiere del Sacerdote Agostino, A. K38

<sup>(1)</sup> Talia profecto Regem decet tractare commercia; talem convenit exercere nundinationem. Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. XII. Epist. 16. Canonicario (A. 558).

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 25. Ambrosio, V. I. Agenti vices.

loro Legato (1). Soltanto l'Istria fe miglior prova nell'addilato anno, in cui correva l'Indizione Prima, e s'arriceli d'abbondanti raecolte così d'olio e di vino come di frumenti.

L'Istria pereiò divenne in tanta necessità il granaio di Ravenna, e meritò d'esser chiamato la sua Campania ed il celliere della Regia città (2). Era piena d'ulivi, copiosa di vini ed ornata di biade; felici doni, ond'ella gloriavasi, e che appellar soleansi le sue tre mammelle, nutricatrici di ogni più squisito e desiderabile frutto. Ne frequenti seni di quell'ubertosa Penisola s'introduce il mare, avendo le sembianze d'un lago tranquillo in ciascuna di tali concavità. Un ordine continuo d'isole cinge l'Istria, ed apre una fidata stazione alle navi: ciò che Cassiodoro diceva essere un ornamento all'Imperio d'Italia (3). Ma già questo Imperio usciva dalle mani de Goti, All'Istria perciò sopra tutte l'altre regioni si rivolgeva il Prefetto del Pretorio, pregando i Provinciali di non voler attendere a rianimare gli stranieri commerci; essere questi cessati, e non approdar più nell'Istria mercatanti forestieri (4); spedissero pereiò i Provinciali ogni lor prodotto in Ravenna, dove se ne faceva pompa, e pagassero in derrate il tributo a Lorenzo, che il Prefetto inviava nella loro Provincia (5) per comperarvi le cose necessarie alla vita

<sup>(1)</sup> Cassiod. Lib. XII. Epist. 26. Paulo, Viro Strenuo.

<sup>(2)</sup> Non immerito dicitur RAYENNAE CARPANIA, urbis REGIAE cella....

Id. Ibid. Epist. 22. Provincialibus ISTRIAE.

<sup>(3)</sup> Italiae ornat Imperium.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Vobis peregrinus emptor ereptus est; el rarum est aurum capero, quando mercatores cognoscitis non adesse.

Id. Ibid.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. Epist. 23. Laurentio, Viro Experientissimo.

Anni di G. C.

S. XX. Cost adoperava Cassiodoro per sostentare la cadente fortuna de Goti. Sereno mostravasi e pieno di fiducia, non tralasciando i suoi abiti nello spedir le Lettere: con una delle quali conferì al Ravennate Deusdedit ( or ora parlerò di lui) l'officio di Scriba, lungamente descrivendone le qualità (1). Ma quella, che inviò a' Tribuni dei Marittimi di Venezia (2) negli ultimi giorni della sua Prefettura, pervenne ad alta fama presso i tardi nipoti, e fusovente implorata da' Vencti come il testimonio certissimo dell'antica loro franchigia, e del non aver mai soggiaciuto essi alle leggi degl'Imperatori d'Occidente, nè de'Goti lor successori, come indi certamente non soggiacquero a quelle de'Longobardi. Sopra ogni altro si levò in questa disputazione l'illustre Scipione Maffei, costante nel suo concetto che i Romani della Venezia, fuggendo Attila, ricoverati si fossero in un cantuccio non esplorato da niuno; e che, rotta poco appresso l'eccelsa mole dell'Occidentale Imperio. quel suolo dubbioso fosso rimasto di pieno lor dritto, senza niun vincolo di soggezione politica, non essendosi giammai ardito da niuno d'osteggiar ne primi tempi una terra . conquistata e rapita, si può dire, al mare da quegli animosi, che primi la rasciugarono (3). I Veneti adunque, a suo giudizio, non poterono tenersi per sudditi dell'Occidentale Imperio, che più non v'era dopo Augustolo, nè dell'Orientale, da cui non possedeasi la Venezia quando Cassiodoro si rivolse a'Tribuni de' Marittimi, ossia degli abitanti d'una città surta, egli non avea guari tempo, dalle Lagune.

Io non dubito dell'autonomta, che i primi suoi edificatori

<sup>(1)</sup> Cassiod. Lib. XII. Epist. 21. Deusdedit Scribae RAVENNATI.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Epist. 24. Tribunis Maritimorum.

<sup>(3)</sup> Maffei , Verona illustrata , Lib. IX.

Anni ebbero senza fallo, quando attendeano a fabbricarla. Ma G. C. osai dubitare, non si fosse perduto un tal vanto a giorni di Teodorico, e non questo Principe avesse o per la preponderanza delle sue armi e del suo nome, o pel bisogno che IL 97 sentivano di lui quelle genti Marittime preso a signoreggiarle, col sembiante, se non altro, di proteggerle. Nè parmi dalla Lettera di Cassiodoro, che questi trattasse punto i Marittimi, sl come padroni assoluti d'una regione, il cui dritto sarebbe riuscito uguale del tutto a quello del Re de'Goti sull'Italia; e non so vedere, che Vitige gli avesse tenuti per popoli amici e confederati del suo regno. Le parole benevole di Cassiodoro verso i Marittimi della Venezia non differiscono dall'altre usate verso i Provinciali dell' Istria, che certamente non negavano d'essere sudditi di Vitige. Più chiaro e più limpido sembra perciò rifulgere il titolo della Veneta città, se l'origine vera delle sue franchigie credasi, ma per soli trent'anni, meno antica di Vitige Re de' Goti, ed attribuiscasi al tempo della prossima

venuta de Longobardi.

§ XXI. Serivea Cassiodoro a' Marittimi d'aver disposto, ehe il vino e l'olio dell'Istria, raccolti abboudantemente nella Prima Indizione, si trasportassero in Ravenna; pregandoli di provvedere, com la grazia d'una pari dicozione, che ciò tosto si facesse con le sottili e numerose navi da esi possedute in sul confine Ravennate (1). Uguale sarebbe il merito degl'Istriani e de'Marittimi; degli uni per aver somministrato l'olio ed il vino; degli altri per averlo celeremen-

Cassiodor. Lib. XII. Epist. 24.

te trasferito (1). Stessero dunque i Marittimi pronti a questi così vicini viaggi: essi che usi erano a'lontanissimi (2). Descritta poscia la maniera, con cui navigavasi e tracvansi le navi nel mezzo delle Lagune, rammenta Cassiodoro d'aver veduto le singolari fogge delle case (3), ove i Marittimi dimoravano, a modo quasi degli uccelli aquatici (4). Loda gli antichi Nobili, onde l'egregia provincia della Venezia era dianzi piena (5), e le amenità del lido in cui avevano essi fondata la nuova città (6), non ricea de prodotti della terra, ma solo abbondante di pesci (7). Con ugual condizione viveano ivi poveri e ricchi; uno stesso cibo pascevali, ed un'abitazione simile per tutti li ricettava (8). L'industria non era volta che alle navi ed alle sali-

<sup>(1)</sup> Ut quod illa parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare. Similis erit quippe utrisque gratia perfectionis.

Cassiod. Ibid. (2) Estote ergo promptissimi ad vicina, quippe spatia transmittitis infinita.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Iuvat referre quemadmodum habitationes vestras sitas osso prospe-Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Hic vobis aquatilium avium more domus est.

<sup>(5)</sup> VENETIAE praedicabiles quondam plenae Nobilibus,

<sup>(6)</sup> Ab Austro Ravennam, Pasemque contingunt, ab Oriente jucunditate losa littoris perfruuntur . . . . Id. Ibid.

<sup>(7)</sup> Habitatoribus . . . . una copia est ut solis piscibus expleantur. Id. Ibid.

<sup>(8)</sup> Paupertas ibi cum divitibus sub aequalitate convivitante Unus cibus omnes reficit; habitatio similis universa concludit.

Id. Ibid.

ne; questa era la moneta delle Lagune; questa basiava per procacciarsi tutte le cose necessarie agii usi della ita (1). Soleano legar sovente le loro navi a guisa d'animali nelle lor case (2): perciò esortavali a risareire con diligenza si fatte navi, tenendole pronte ad ogni cenno del pratichissimo Lorenzo, il quale dovea condurle in Istria ed indi a Ravenna (3).

Da questa Lettera, una delle più preziose di Cassiodoro, s'apprende qual fosse la vita primiera de' Nobili Romani, che popolarono l'asilo contro i furori d'Attila, Venne poscia in tanta celebrità questo asilo, che non fu secondo se non a quello aperto in altra età da Romolo sul Tevere. L'onorata povertà de' Marittimi dimostra i tenui cominciamenti del nnovo lor luogo; pur già i loro commerci s'erano estesi, non in grazia del sale, unica ricchezza di quel suolo, ma de mucchi d'oro, d'argento e d'altre cose preziose, tragittati da' Nobili della Venezia in sul mare per salvarli dalla rapacità degli Unni. La comunanza del vivere tra i ricchi ed i poveri attesta i comuni bisogni del difendersi contro la sventura d'aver perduto l'antica patria; e del doversene ereare un'altra, non ancor divenuta illustre al pari d'Aquileia o di Padova o dell'altre insigni città, donde fuggivano. Tal era in que primi tempi la condizione degli abitanti sulle Lagune, agli occhi de' quali non appariva la

<sup>(1)</sup> In salinis exercendis tota contentio est.... Moneta illic quasi pereutitur victualis.... inde vobis fructus omnis enascitur.

Cassiod. Ibid.

<sup>(2)</sup> Proinde naves, quas, more animalium, vestris parietibus illigastis, diligenti curà reficite.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Ut cum vos vir experientissimus Laurentius, qui ad procurandas species directus est, commonere tentaverit, festinetis excurrere.

Id. Ibid.

gloria, che indi coronò largamente i loro nipoti; ma tanto più gli Avi lontani sono degni di ricordanza quanto più nei giorni dell' Unnica seiagura la civile virtù informò i loro petti, non che l'ardire maritimo e l'amor del luogo adottivo.

L'umil fortuna de'Tribuni, sotto il cui governo vivcano gli cdificatori della città, non fa credere che questa formasse uno Stato, il quale si dovesse riputare affatto diviso dal rimanente d'Italia, sebbene i Re Goti non le avessero spedito un Conte della loro nazione, od anche un Romano riscotitore di tributi, che non s'avrebbero potuto pagare, se non in un determinato peso di sale. Que Tribuni fanno testimonianza d'esservi stato un largo reggimento Municipale in sulla Veneta spiaggia, e diverso da quello d'ogni altra città d'Italia . ove l'Ordine ovvero la Curia reggea le persone; il che non conduce a pensare di volersi aver i Tribuni per Principi o Sovrani della spiaggia, Ben potè il Re Vitige non molestarli; ma che riconosciuti gli avesse per tali, non risulta dalle parole testè riferite di Cassiodoro. Il Maffei, che rettamente giudica, essere stato egli Prefetto II. 733 del Pretorio anche sotto Teodorico, crede scritto in tempo di questo Re la Lettera a Tribuni de Marittimi nella Prima Indizione, ricorrente nel 523; non già in tempo di Vitige, nella Prima Indizione, che riuset al 538. Questi dubbj non mutano la sostanza delle cose narrate fin qui; ma la somma velocità imposta da Cassiodoro agl'Istriani ed a'Marittimi per provveder Ravenna d'olio e di vino, ed i modi pressochè ossequiosi verso gli uni e gli altri ad ottener questo effetto, sono indizio certissimo delle strettezze, in cui si trovava la Regale città, minaeciata dall'armi di Belisario.

S. XXII. Ben vide Cassiodoro, quando si perdè Rimini e terminò l'assedio di Roma, qual sorte sovrastasse al Gotico regno. Impossibile omai gli parve ogni resistenza, ne

Vitige, qual egli era, potea più fargliela sperare. Ad altro egli rivolse i pensieri, e volle che pur rimanesse un' orma durevole del suo lungo passaggio per la via degli onori e delle dignità, raccogliendo i dodici Libri delle Varie Lettere; ne primi cinque de quali si contengono quelle da lui date in nome di Teodorico il Grande. I due seguenti non sono che la Raccolta delle diverse Formole, onde ho ra-II, 773 gionalo a bastanza; nell'ottavo e nel nono comprendonsi le Lettere dettate in servizio d'Atalarico, cioè d'Amalasunta: nel decimo l'altre di Teodato e della Regina, di Gudelina e di Vitige, Libro infelice, che non avrebbe dovuto essere unito da lui co'rimanenti. Negli ultimi due si conservano le Lettere spettanti al quinquennio della sua Prefettura del Pretorio dopo il 534; e, secondo quel che s'udì teste dell'opinione professata dal Maffei, vi si troverebbe per entro una Lettera del 523, quando egli presuppone d'essere stato Cassiodoro la prima volta Prefetto del Pretorio: la qual Prefettura potè anco essere (ma io non l'affermo) Codicillare ed Onorgria, L'ultima Lettera di Cassiodoro ricorda la vitoria de' Goti su' Borgognoni ed Alemanni, e però addita

l'anno 539, come quello in cui la Raccolta si pubblicò. Dappoichè alla Rettorica, non alla Storia consacravala Cassiodoro, non tacque di aver egli curato innanzi ogni cosa gli ornamenti del dire (1), in mezzo a elamori delle life che giudicava, o delle pubbliche miserie, a cui dovca soccorrere (2). Al suo amico Felice, giovane di senile auto-

<sup>(1)</sup> Loqui nobis communiter datur; solus ornatus est qui discrui judoctos.

Cassiod. Variar. in Praefatione Generali.

<sup>(2)</sup> Alter nos frequentià invidiosae interpellationis exaggeral... intentionum mole castigant . . . et animo cogiunur per cunctas ire provincias. Id. Ibid.

Anni di G. C. 526-

rità (1) (diverso perciò dal Console, onde favellai, cotanto lodato da Cassiodoro) attribuisce d'averlo sospinto alla temue fatica di rovistar le sue carte per eleggere alcune delle molte sue Lettere, composte in più e più anni. Gran beneficio egli fece alla posterità, raccogliendole, per averci trasmesso, a suo malgrado, tante noticie intorno al suo secolo; ma il frutto sarebbe stato assai maggiore, s'egli avesse voluto, anelie per suo pro, mettere insieme quelle che apparteneano propriamente alla Storia, e tramandarci le partisodarià dei principali eventi, o delle paci e delle guere di Teodorico e d'Amalasunta, o de' solenni atti, o' egli pose non di rado la mano in qualità di Ministro, non d'accozzatore d'alquante frasi.

§. XXIII. Gli ozi Bavennati, a cui si vide ridotto Cassiodoro negli ultimi giorni della dominazione di Vitige, gli dettero l'agio altrest a comporre il suo breve libro dell' anima. Questa fu la sola fatica letteraria, ch'egli avesse dovuto condure negli ultimi giorni della sua Prefettura, essendo certo ch'egli si die a si fatto lavoro poco dopo le sue Varie, per consiglio degli stessi amici che lo avevano indotto a pubblicarle (3). Egli nondimeno parlo di tal Raccolta delle Varie Lettere, quasi d'una gran fatica, dicendosì vessato dai suoi dodici Volumi (3); godeva poscia di vedersene libero

Felix, scientia juris eximius, verborum proprietate distinctus, senflis juvenis.

Cassiod. in Praefatione ad Librum XI.m

<sup>(2)</sup> Postquam duodecim libris opusculum nostrum desiderato fine concluseram, De Anima....amici me disserere coegerunt.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Cum jam suscepti operis optato fino gauderem, meque duodecim Voluminibus jactatum.

Idem, in Praefatione ad Librum de Animà.

Anni e però già pervenuto al porto della sua letteraria quiete (1). G. c. Altro uomo si mostra Cassiodoro in questa scrittura, or eli'egli non attende con l'affaticata mente a cogliere i fiori dell'eloquenza: desiderio non mai dissimulato, che detur-11.1282 pa i pregj delle Varie, anzi la stessa robusta e virile indole dell'autore; i difetti del cui stile appartengono in gran parte al suo secolo, il quale non gli fu avaro di lodi. Nel Libro dell'Anima si veggono trattate con gravità e con chiarezza le più difficili materie: nè havvi Scrittore di quell'età, senza eccettuarne Boczio, che metta in più fausto lume la dignità della natura umana, immagine della divina, o che meglio dirizzi verso il bene le volontà degli uomini, rischiarandone l'intelletto ed elevandone il cuore. I Teologi gli perdonarono agevolmente il suo errore intorno allo stato dell'anime sino al giudizio finale, non essendovi allora intorno a tal punto niuna diffinizione della Chiesa Cattolica, Ma Cassiodoro, sebbene costituito in tanl'altezza, era tale, che volentieri avrebbe sottoposto il suo privato giudizio a quel della Chiesa nelle questioni spettanti alla fede Ortodossa.

§ XXIV. Finalmente l'ora suonò, e troppo tarti, nella quale disse l'addio a Matasunta ed a Vitige. Non so s' egit aspettasse, che Belisario sospingendo si venisse fin sotto Ravenna per togliersi affatto alle eure della terra, e respirare un più vivido aere. Già egli vedeva disperse al vento le discipline di Teolorico e d'Amalasunta, non che i frutti della nobile sua cooperazione cost pel padre come per la figliuola: ed ora la Greca ingordigia minacciava dell'ultima

<sup>(1)</sup> Quietis (sal. quietus) portus exciperet, ubi etsi non laudatus tamen liberatus adveneram, amicorum me suave collegium....

Cassiod. Ibid.

ruina l'Italia. Ritorno alle contrade native di Squillaci, ove Anala professione della vita monastica lo consolo non dico Generale delle grandezze da lui perdute ma delle sventure della patria. In altro Libro io parlerò del Monacato e de'rimanenti stud di Cassiodoro, cost di quelli che avrebbe voluto introdurre e proteggere in Roma nel tempo del Pontefice Agapio, come de'nuovi de lui coltivati e fatti coltivare nel suo Monastero e nel seno della nuova famiglia, di'e radumò intorno a se, fecondo padre d'incorrotta prole.

Ivi lo ritroveremo assai più saggio e più certamente felice che non era stato in Ravenna. Il non essersi avvilito innanzi a'Greci, verso i quali ora eorrevano tante ambizioni de'Romani, onora la sua vita; e quegli stessi, che più si sdegnano contro lui nell'udir la sua bocca lodar Teodato dopo l'uccisione d'Amalasunta, e poi Vitige dopo quella di Teodato, son disposti a dimenticare queste fiacchezze dell'esser suo in grazia della fedeltà, ch'e'serbò alla memoria de' Goti, ond' egli avea sovente frenato gl' impeti e represso l'audacie, professando senza fasto e senza debolezza in mezzo ad essi la sua Cattoliea Religione, Cassiodoro vivente nel Monastero Squillacense mi sembra più grande che non il Patrizio Liberio dopo la morte di Amalasunta; il quale, trovandosi ricco di molta e giusta rinomanza, non l'accrebbe, quando egli si fece a romoreggiare nella sua decrepita età in Costantinopoli: e vie meglio romoreggiò dopo le sventure di Vitige.

§. XXV. Gli assedj d'Osimo e di Fiesole prolungavansi, a. sae e già per più mesi andavansi dintorno a quella città consumando le forze de Greci. La fama dell'invasione di Teodeberto non era pervenuta punto agli assediati, elte attendeano tutto di un qualche soccorso da Vitige: crescova intanto la scarsezza de viveri, e massimamente in Osimo,

Anni difesa da maggior numero di milizie. Il valoroso Visando non sapea comprendere perchè Vitige non comparisse a salvar la Capitale del Piceno, donde pendea la sorte di Ravenna; e s'affannava per trovar modi a potergli scrivere, deludendo la vigilanza di Belisario, che avea chiusi tutti gli aditi. La ventura dispose un di, che i Goti scorgessero un Greco far la sentinella, solo ed appartato; laondes' inanimirono a pianamente appressarglisi ed a metterlo in sermoni, s'egli volesse per un ricco premio recare una lor Icttera in Ravenna. Chiamavasi quegli Burcenzio, nato fra'Bessi di Tracia; e militava sotto le insegne di Narsete, fratello d'Arazio. Piacque a Burcenzio il danaro, che di presente fugli annoverato con promessa di maggior quantità, ove gli venisse fatto di recar in Osimo la risposta di Vitige. Nè indugiò il Besso; e, come prima potè, volò alla volta di Bavenna.

Dicca la lettera di Visando, che dalla qualità del messaggiero avrebbe di leggieri saputo comprendere il Rea quali strette fosse ridotta Osimo ; a qualunque de Goti esser tornato impossibile di mettere il piede fuori la città; non trovarsi quivi altro cibo se non l'erba sotto i muri, e per procacciarsene far mestieri dar ogni volta un combattimento; vedesse da se a qual fine pel fatto d'Osimo riuscirebbe la somma della guerra. Vilige rispose, narrando l'ultima învasione di Teodeberto, per la quale non avea potuto condursi ad Osimo; essersi finalmente veduto d'avere i Franchi abbandonato l'Italia; in breve perciò tutto l'esercito verrebbe a liberare l'assediata città : durassero fermi nell'avversità senza stancarsi di dar gli esempi del valore, la cui rimembranza gli avea fatto collocare alla tutela non della sola capitale del Piceno, ma si di tutto la loro gente. Burcenzio, rimunerato anche da Vitige, ricom-

di G. C.

parve tra' suoi, dicendo essersi egli ritirato in una Chiesa vicina per oftener da DiO la sanità; poscia recò in Osimo le confortevoli parole del Re, che sparsero gran letiza presso i Goti. Ma, non vedendosi alcuno sopraggiungere, Burcenzio fu rimandato in Ravenna per significangli, che Osimo no potea resistere più di cinque giorni; e Vilige rimandollo indietro con altre, nè meno intili promesse, le quali nondimeno infiattamarono di novella virtù l'indomito ardire de Goti languenti.

S. XXVI. Maravigliava Belisario, scorgendo tanta e sì rara costanza in mezzo a'crudi morsi della fame. Nè ingannossi nell'attribuire a qualche insolita cagione quegli straordinarj effetti. Per investigarla, comandò a Valeriano di far prigioniero un qualche Goto, e di menarlo alla sua presenza. S' affretto Valeriano, e scelse all' uopo uno degli Sclavi o II.1310 Sclavini, venuti con lui dal Danubio, appo i quali v'erano i si notabili costumi di guerra, che io altrove descrissi, fon- 1. 799 dati sull'agilità grande, a cui educavano il corpo. Un gioco era per essi cacciarsi o nelle paludi e negli stagni, o trai sassi e le rocce per tendere agguati a' nemici e piombar loro non attesi ne avvertiti addosso. Così fece in Osimo lo Selavo, addottrinato nelle arti del patrio fiume; nascondendosi di nottetempo in un cespuglio sotto le mura, dove s'aggomitolò come un serpente. All' alba, un Goto venne per isvellere l'erbe circostanti, quando repentinamente lo Sclavo gli si lanciò sopra da tergo, e lo rapì, senza che quegli potesse alitare. Portatolo innanzi a Belisario, n'ebbe gran guiderdone; avendo il Goto, attonito e trasognato, esposto i modi tenuti per iscrivere a Vitige. Burcenzio chiamato al cospetto del Maestro de'Soldati, non seppe negare; il perchè fu conceduto all'arbitrio de' commilitoni, che lo bruciarono vivo.

And di G. C 526-

Non potendo Belisario vietare del tutto il pasto dell'erbe a' Goti, pensò d'assetarli. A Settentrione d'Osimo, un trar di sasso dalle mura, scorrea per una pendice dirupata un tenue filo d'acqua, la quale cadeva in un ricettacolo coperto con volta, e dava bere alla città. Belisario divisò distruggere quella fabbrica, minacciando i Goti d'un generale assatto e tenendoli quasi conficcati su' merli, mentre cinque fabbri d'Isauria con le scuri tentavano di rompere la parete del serbatoio. Ma quando gli assediati videro entrarvi gl'Isauri, sentirono l'inganno ed il pericolo; nè tardarono ad uscir fuor delle Porte per opprimerli. Gl'Isauri nondimeno lavoravano sicuri sotto la volta, senza per altro venire a capo di nulla, e senza sgrctolare neppure un sasso; tanta era la solidità dell'opera, e tanta vita sapea darsi dagli antichi alle loro costruzioni. Belisario . Arazio e suo fratello Narsete si feccro incontro al nemico, prorompente dalla città; e qui s'accese un fiero combattimento, che b stesso Procopio afferma non essersi chiarito favorcvole ai Greci. Colà dove più ardea la battaglia, un dardo drizzossi con grande impeto al cuore di Belisario, e l'avrebbe trafitto, se il suo Protettore Unigato non avesse a salvarlo disteso il braccio, ed accoltovi lo strale, che storpiollo pel resto della vita. Sette Armeni, seguaci d'Arazio e di Narsete, ottennero fama in quella mischia, uccidendo buon numero di Goti, che finalmente rientrarono in Osimo. Belisario, avendo con gran dolore veduto intatto l' edificio dell'acqua, deliberò di corromperla, gittandovi erbe velenose e carogne con calce. Neppur questo gli valse, avendo i Goli nella città un pozzo, dal quale cominciarono a parcamente attingere.

S. XXVII. Chi soprattenesse così lungamente Vilige dopo l'uscita di Teodeberto dall'Italia, non so; ed oggi mal

Anni di G. C.

si potrebbe giudicar di lui e delle cagioni, che lo condannarono a starsene rinchiuso in Ravenna, mentre Visando
pugnava e pativa si fortemente in Osimo co Goti. Non meno degna fu la difesa in Fiesole; ma poi finalmente ogni
forza vien meno; e quella de Goti non cesso che all' ultima estremità delle miserie umane. Anch' essi aveano sperato soccorso da Vitige, dando spesse battaglie con vario
evento a Greci nelle campagne sottoposte alla Fiesolana
collina; e vinser sovente; ma poi vidersi rineacciati nelle
mura, e tollerarono la lunga e rabbiosa fame, che li costrinse alla resa. Si dettero, salve le persone, a Cipriano
ed a Giustino con volontaria ma inevitabile dedizione. Così
cadde il castello di Fiesole, ove Cipriano lascio buon uumero di milizie; poscia drizossi coll'esercio e co patteggiati Goti alla parte d'Osimo, dove chiamavalo Belisario.

Quì la fame cresceva, ma senza piegare ancora quegli alti animi. Un di Belisario mostrò a Visando i Capi dei Goti di Fiesole, pregandolo che finisse di delirare, aspettando i soccorsi; ponderasse bene, ehe una pari sorte aspettavalo; perchè morir di stenti senza niuna speranza di salute? Aver essi a bastanza fatto per l'onore. Questi detti e l'esempio di Fiesole debellarono alla fine la mente de'Goti, vinti ora mai dalla erudele necessità: i quali offerirono d'abbandonar Osimo per andarsene in Ravenna con tutte le riceliezze. Belisario non consenti, che gente si valorosa ingrossar dovesse le schiere di Vitige; il che volca tanto meno eoncedersi quanto più in que giorni veniva divolgando la fama, che i Franchi avessero concluso un novello trattato per collegarsi co' Goti. Dall' altra parte le Greehe soldatesche pregavano di non essere defraudate del dritto loro ad impossessarsi del danaro de'vinti dopo tante fatiche tollerate in più di sette mesi d'assedio. Da ultimo A anti di convenze, che metà del danaro si darebbe a' Greci (G. C. 320) l' altra metà resterebbe a' Goti; e che questi passassero, 320 come avvenne, agli stipendi dell'Imperio, in qualità di Federati:

S. XXVIII. La caduta d'Osimo rendea certa quella di Ravenna. Belisario adunque si dispose ad impadronirsi di questa non dubbiosa preda, e premise Magno alle rive Meridionali del Po, alle Settentrionali Vitalio, ultimamente venuto di Dalmazia cogli Eruli, ch'erano rimasti quivi a sua persuasione col lor Capo Visando. Fermar doveano qualunque battello recasse in Ravenna viveri e munizioni. Allora il fiume sembrò curvarsi al cenno di Belisario, bassando in insolita guisa le acque, al che una quantità di barche già prossime alla città si trovarono pressocehè in secco, e Magno non ebbe se non che a stender la mano per prenderle. Tanta felicità di Belisario diminuisce per avventura il suo merito guerriero; ma non ad altri si diè giammai la fortuna se non agl'intrepidi, che soli han dritto a dominarla. Offerite le barche a Belisario, il fiume s'ingrossò di nuovo, ripigliando l'usato suo corso; e Ravenna trovossi più che mai nell'indigenza de'viveri.

Riseppesi allora, che non del tutto avean mentito i romori d'una prossima calata de Franchi nell'Italia. Teodoberto anclava incessantemente a questo splendido acquisto, e gli parve che l'ultime sciagure di Vitige gliene porgessero il comodo, se quel Re infelice volesse cedergiene
una parte per essere autato da Franchi a conservar l'altra. I Legali di Teodeberto giunsero a questo uopo in flavenna. Ma già il Franco aveva occupate o stava per occupare le due Rezie con parte della Vindelicia spettanti alItalia: Provincie, nelle quali finora l'idioma Ufifiano e
l'Arianesimo de'Goti eransi propagati ed avean posto fina

radice. Di queste mutazioni così nella lingua come nella Ant credenza religiosa de paesi, posti tra il Danubio e l'Alri. ho favellato in un apposito Libro delle presenti Storie: qui non rimane, se non a segnar l'epoca più antica di tali rivolgimenti, la quale apparticne a giorni di Teodeberto, Re d' Austrasia, fiero ed istancabile vagheggiator della nostra penisola.

S. XXIX. Quando Belisario seppe, che gli Ambasciatori di Teodeberto erano in punto, giudicò doverne spedire altri nel nome dell'Imperio a Vitige. Capo di questa Legazione fu Teodosio il Trace, Prefetto della Casa di Belisario. e cagione di tutt'i suoi domestici affanni. Vitige dinanzi a se chiamò in primo luogo gli Oratori de' Barbarí, e poi quelli de' Greci. Dissero i Franchi: Solenne cura de nostri Principi è d'aiutarti, o Re, or che Belisario minaccia d'assediare i Goti fin dentro Ravenna. Innato è l'odio nei petti Romani contro tutte l'altre nazioni, ed egli è giusto, ch'e ne siano pagati. Cinque cento mila Franchi son presti a tale uopo, e già, crediamo, scendon dall' Alpi. Al primo seontro le loro scuri metteranno in brani l'imbelle stuolo; e chi mai resister potrebbe alla nostra francesca? La fortuna sorrise a costoro, ne i Goti furono vinti se non per l'iniquità di lei, che tutto volge a suo senno; ma oggi che i Franchi promettono di stendervi la mano, l'aborrita pianta Bizantina sarà divelta, e gittata fuori d Italia. Franchi e Goti, uniti per l'interesse comune, ma più pel loro abbominio verso i Romani, si potranno dividere la Penisola e regnarvi amichevolmente insieme, introducendovi la forma, che sembrerà migliore, di governo.

I Greci alla lor volta parlarono in questa guisa: Ben tu, Vitige, apprendesti fin qui, s'egli era lieve impresa Anni di G. C 526-

il resistere a comandamenti dell'Imperatore. Ne tu, ne i tuoi Goti mancaste di coraggio; ma non basta; ed altrove sta il nerbo della querra, che or si combatte. Mala via tieni, se i ostini contro di chi a suo talento, può superare i suoi nemici anche pel numero de soldati. Quanto alle spavalderte de Franchi, non ancora Teodeberlo arrii tutte raccolte le schiere, che fuggivano testè d'Italia, vinte dal senno di chi vedevale oprar senza consiglio e ridea de loro vani sforzi, sicuro ch'e si punirebbero da se stessi. E si punirono; le ossa loro giacciono insepolte, insigne documento della loro ignoranza nell'arte della querra. Ben poterono essi da prima ingannar Goti e Romani, avendo nello stesso tempo quirato fede ad entrambi, per soccorrere gli uni contro gli altri; ma poi con vigliacco tradimento dettero addosso a tutti. Or si domanda, per qual DIO essi giuravano? Certo, non per quel de Cristiani, sebbene si dicano a ha devoti. Ne ignorasi da Goti quel che avvenne in sul Po, dove svenaronsi fanciulli e donne, vittime infelici d'un qualche falso lor nume. Questi orrori si commetteano sotto gli occhi stessi di Teodeberto. È il nipote costui di Childeberto e soprattutto dell'indegno Clotario, che di sua mano scannava ql'innocenti nipoti; e tu, Vitige, da per le stesso impareresti per opera qual sia l'amicizia de Franchi, se ti sospingesse il tuo fato a stringerti con essi. Ma già il sai; e può egli fartisi un maggior oltraggio di quello, con cui, dopo tanti spergiuri, si chiede a te per insaziabile avidità la comunione del Regno?

§. XXX. Largamente deliberò Vitige eo suoi Ottimati salle proposte di Teodeberto e di Belisario. A tutti parre, che fosse meno pericoloso il confederarsi coll' Imperatore, dando commisto a Franchi. E però lieto dell'ottenuto intetto

ritornò Teodosio ad Antonina. Ma non per questo s'inter- Ann mise il suo rigore nel far guardare le rive del Po; anzi . G. C. volendo sempre più da vicino stringer Ravenna ed affamarla, commise a Vitalio d'assalire le città della Venezia, ed in vece di lui mandò lldigero a custodire le sponde ulteriori del fiume. Saputo poscia, che in Ravenna v'era gran copia di vettovaglie ne' pubblici granai, subornò con danari ( cost ne corse la fama ) un di que eittadini a bruciarli, e furon bruciati: consiglio il quale, se vero, si può riputare iniquo, e degno piuttosto di Clotario e di Teodeberto che non di Belisario. Ne qui si ristette la frode; ma scellerate voci si sparsero, che a tale incendio avesse disteso le mani Matasunta, in danno del marito, della sua nazione de Goti e di se stessa. Credettero altri, che un fulmine del cielo avesse arso i granai; ma, qualunque fosse stata la cagione. Ravenna perdè le speranze di resistere per lungo tempo, ed alle tante sue sciagure vide accoppiarsi quest'altra d'ignorar l'autore d'un tanto scempio. Procopio serive, che i sospetti contro Matasunta per tal fatto accrebbero il cordoglio del Re: ma forse agli orecchi di lui non giunse il romore della Greca favola contro la moglie, o ne rise con lei, se e' n' ebbe contezza.

§. XXXI. Tutto in verità, gli uomini e la natura, si rivolgea contro Vitige; laonde i Goti cominciavano a strascolarcolarsene. Un nuovo tormento sopravenne al Re in ascolarla dedizione de Goti abitanti nell' Alpi Cozie. Nel tempo di Vitige que monti divideano tuttora, come in antico, la Gallia della Liguria; ma ben presto il nome dell'Alpi Cozie allargossi a dinotare anche il Ligure tratto fino a Tortona; del che si parlertà in appresso. Come a Belisario pervennero le notizie del desiderio d'arrendersi concepito da que Goti, spedi Tommaso per riceverti nell'amistà. Erano molti, ed anAnal

noveravansi fra' più valorosi della lor gente: abitavano in

c. quoi frequenti Castelli, che Teodorico avea fatti muni con

tanta diigenza fra l'Alpi e nelle sommità degli altri moni
d'Italia, ed aveano quivi la moglie co figliuoli, a guisa di

11. 332 colonie malitari. Sisigi si chiarmava il Duce di fali Goi Alpia,
e que Castelli obbedivano a lui, che traeva la vita nel maggiore. A Sisigi venne Tommaso con pochi segunei; e quegli si fattamente oprò, che tuti i castellani si deltro all'inperatore. In quel punto Vraia, nipote di Vitige, apprestvasi ad andar verso flavenan con quattro mila Goi, leui
parle in Liguria e parte ne Castelli dell' Alpi Cozie; e prò
un gran numero di tali guerrieri non potè senza famor
ascoltar le geste di Sisiri.

Gascuno di così fatti castellani era sollecito pel pericolo de figliacoli e delle mogli. Vraia frattanto mutava cammino: en ono, più in flavcana conduceva i soldati, ma nel Castello, dove Tommaso erasi congiunto con Sisigi. E' vi pose l'assedio; al quale annunzio, Martino e Giovanni il Sanguinario, che stavano d' intorno al Po, si mossero alla volta d'Cestelli, facendone prigionieri gli abitanti. Gio indusse i soldati di Vraia, che nati erano in que luoghi ad appartarsi da lui per accorrere alla difesa delle proprie case. In til modo il sipode del fie vide menomate le sue forse, omni divenuto impotente a soccorrerlo; e credè gran ventura d'essersi potuto riparare in Liguria con una piccola mano di soldati. Ecco per quante inopinate vie si disciogitica la dominazione di Vitige.

\$. XXXII. Dal suo canto non tralasciava Belisario di sempre più venire stringendo Ravenno. Ma Giustininto, che avera concepito i più gravi timori, pel silenzio di Cosnuizza roe intorno alla guerra Persiana, cercava d'apparecchiarii ad ogni evento, disegnando innanzi ogni cosa di terminar la guerra d'Italia e di spedir Belisario in Oriente. Donnnico e Massimino furono deputati da Giustiniano per recar proposta di pacc a Vitige, si ch'e' regnasse nelle parti d'Italia di là dal Po, cedendo all'Imperio una metà de' regi tesori ; nelle parti di qua dal Po si pagasse da tutti gli abitanti un annuo tributo all'Imperatore. I Legati comunicarono la Lettera di Giustiniano a Belisario, il quale sperò, che Vitige non avrebbe consentito; ma, quando essi ottennero in Ravenna l'assenso del Re, di non leggiero dolore fu compreso Belisario, quasi gli si rapisse di presente dalle mani una certa vittoria ed il dritto del menar trionfato Vitige in Costantinopoli. Non volle confermar con le sue Lettere gli accordi; ciò che nell'animo de'Goti produsse molti sospetti contro i Legati. Vitige affermava, non avrebbe più sottoscritto, sì come avea promesso, a patti, se Belisario non gli approvasse di sua propria mano e confermasseli col giuramento. Ma già molti Duci fra'Greci mormoravano di Belisario, quasi egli volesse tentare un qualche colpo contro l'Imperatore ; fra costoro , alcuni erano stati sempre ficri nemici, sì come Giovanni il Sanquinario, Arazio e Narsete; altri s' crano di tratto in tratto alienati da esso, quali Bessa ed Attanasio, il nuovo Prefetto del Pretorio dell'Italia non ancora del tutto conquistata,

Per render vana la malevolenza, Belisario ehiamò i Duci a parlamento, e v'erano anche i Legati Domnieo e Massimino. Espose gli artícoli proposti da Giustiniano, de quali Vitige sembrava contento; ma il Maestro de Solidati pregava i Colleghi di liberamente dichiarar la propria opinione, se fossero vantaggiose o no tali proposte all'Imperio. Ove certa fosse, dicea, la vittoria finale su'Goti, potrebbe dubitarsi della loro utilità; ma essendo le cose umane cotanto mutabili, facca mestieri vedere se una pace qualunque s'avesse

Ann di G. C 526 a desiderare. Risposero, volersi tenere per incerto l'esio di questa lunga guerra; miglior consiglio sarebbe l'accelar di buon grado gli accordi offeriti dall' Imperatore a' Goi. Cosi deliberarono i Capitani, e Belisario impose loro di ridurre in iscritto la loro sentenza, sottoserivendo eiaseuno alla propria; il che fecero tutti, dichiarando nuovamente di non potersi continuare la guerra. In tal modo, più d'uno tra quelli credea di nuocere a Belisario.

S. XXXIII. Ravenna intanto già trafelava per la fame; nè i Goti omai attribuivano solo a Vitige la loro sciagura. Sarebbero stati più lieti di passar sotto la legge dell'Imperio, se non avesser temuto di vedersi trascinare in Costantinopoli. Formarono allora un vasto e nobil disegno, accennato con una sola parola da Procopio, che in questo luogo coprì di molti veli e condannò a grandi reticenze le sue Istorie. Coloro, i quali per prudenza e per autorità primeggiavano fra'Goti, convennero in ciò, che si dovesse ristorar l'Imperio d'Occidente (1), gridar Imperatore Belisario; e tutt'i Goti e Vitige si sarebbero a lui sottoposti, aiutandolo a togliersi da qualunque soggezione di Bizanzio. Out Belisario, al quale i Goti esposero il loro divisamento, concept nella mente il pensiero d'ingannarli. Procopio ed altri Scrittori lodano in lui la sua fede verso Giustiniano, la sua lealtà nell'osservanza de'militari giuramenti; giustissime lodi, ma egli non dovea, nè l'Imperatore gliele avea prescritto, far credere a Goti d'accettar l'Imperio sol per entrare in Ravenna, e poi condurli con Vitige in Costantinopoli.

Antica brama del suo euore, acceso desiderio d'Antoni-

<sup>(1)</sup> Basikia vas lovepias. Procop. De Bel. Goth. Lib. II. Cap. 29.

na crano di presentare Vitige dopo Gelimere a Teodora. Tennero, fingendo e dissimulando, lo stesso modo il marito e la moglie, che tenuto aveano verso Papa Silverio. In prima Belisario annunziò a'suoi Colleghi ed a'Legati di Giustiniano, che in breve avrebbe fatto veder loro terminata la guerra. Non sarebbe un bel fatto l'impadronirsi di tutta l'Italia, recandosi Vitige co'Goti e con le lor ricchezze fra le mani? Certo, sì, risposero tutti : ed egli fe' dire a Vitige in Ravenna d'esser vicina l'ora d'adempir alle promesse, Il Re, premuto dalla fame, inviò i suoi Legati al campo inimico, rinnovando le proposizioni di dovere non farsi alcun male a'Goti, e Belisario essere Imperatore così de'Romani d'Italia ( i Greci davano loro il nome d'Italioti), come de' Goti. Le frodi adoperate da Belisario contro gl'incauti nel loro colloquio appariscono dall'effetto: Procopio, il quale cerca di menomarle, scrive d'aver Belisario giurato di mantenere la prima delle due proposte, che non sarebbesi fatto alcun male a'Goti; quanto alla seconda intorno all'Imperio profferitogli, avrebbe giurato al cospetto di Vitige stesso e degli Ottimati. Troppo creduli giudicarono gli Ambasciadori del Re, che non dovesse dubitarsi d'anelar Belisario all'Imperio: e però pregando lo vennero di seguitarli senza più in Ravenna.

§ XXXIV. Gia la preda cra vicina; ma Belisario a vie meglio assicurarla, pensò d'allontanare Bessa, Giovanni, Arazio, Narsete ed Attanasio dal campo, dicendo che andassero in varj luoghi, onde le vettovaglie non venissero meno. Andarono quelli, e Belisario, aecompagnato dagli Ambasciadori di Viige, si condusse col resto dell'esercito in Ravenna. Comando che tutto il naviglio, carico di frumento, discendesse pel Po alla volta di Classe, il porto della città. La gioia, che inondava gli animi alla vista

Anni di G. C. 526delle ristoratrici navi, non fe'in sul principio comprendere a'Goti la loro miseria; ma, dopo essersi rifocillati, poterono scorgere qual fosse in Belisario la fede, quando egi comando, si custodisse Vitige con Matasunta. Onesta c libera fu la custodia, servive officiosamente Procopio; ma egi
tale non la credeva, ed il primo de'due giurament chidea, che niun maie si fosse fatto così al Re come all'ulimo de'Goti. Quanto al secondo giuramento, Belisario disse
d'aver da lunga stagione giurato, e rigiurar egli ora di
voler sempre rimanersi fedele all'Imperatore.

In tal guisa doppiamente Belisario ingannava i Goti, violando il giuramento già dato a'loro Ambasciadori, e volendo non dar più l'altro, che avea promesso prestare un poco più tardi e con maggior solennità. S'egli, secondo il suo debito, ricusava la Corona Imperiale, non dovea lasciar dubbiosi gli animi su questo punto; nè i Goti, se avessero conosciuto la sua volontà, si sarebbero in lui confidati. Ma crebbe l'orror nelle menti, allorchè Belisario pose le mani su'tesori del Palazzo di Vitige, sì come quelli che si doveano trasportare in Costantinopoli. A questo novello dispregio del giuramento, arsero di sdegno i cuori; quelli tra' Goti, ch' erano sotto la sua mano, tacquero per allora, fremendo; gli altri s'apparecchiarono alla riscossa. Il Tracc Teodosio, per voler d'Antonina, fu in Ravenna posto a guardia del pubblico Erario d'Italia, dichiarato appartenere al Fisco Imperiale da Belisario: e colui amministrollo per alcun tempo, non senza fama d'aver ottimamente provveduto a se stesso. Trevigi frattanto ed altre città della Venezia fecero la lor dedizione, tra le quali non odesi mentovare la città, innominata fin qui, de Marittimi. Giovanni e Martino s'impadronirono di tutta l' Emilia, eccetto Cesena, che cadde poscia in potere di Belisario, quando egli entrava in Ravenna, ove trovò i fi-

gliuoli d'Ildebaldo. Era questi Conte di Verona, e nipote di Teudi, Re de' Visigoti, La salvezza della sua prole consigliò ad Ildebaldo sottomettersi a Belisario; ma egli non volle uscir di Verona. In questo modo terminossi l'anno quinto, non ancora compiuto, della guerra Gotica; ciò che avvenne in sul cadere del 539, sebbene altri credano, essere A. 839 Belisario entrato nel seguente in Ravenna.

& XXXV. Più non rimaneano se non la Liguria, eccettuata Genova, ed il Veronese a' Goti con poche altre città della Venezia; ma il primo, che levossi a vendicarli, dovea procedere da Verona. Frattanto Belisario attendea diligentemente alla custodia di Ravenna e delle ricche prede ghermite, che che scriva Procopio, lodando la sua temperanza di non aver e' dispogliato i Goti, secondo il convenuto, nè patito che altri li spogliasse. Lodalo ancora per la sua facilità nel permettere a Goti della città di condursi a loro talento nelle proprie possessioni di qua dal Po; il che veniva disgravando Ravenna da un numero di guerrieri troppo superiore, non credo a quello de' suoi abitanti Romani, ma sì certamente a quello de Greci sopravvenuti. Egli per altro ratteneva con se gli Ottimati, ed i Prefetti o Conti di tutte le città, che a lui s'arrendevano, Grande argomento di maraviglia riusci a Procopio, nel suo entrar coll'esercito in Ravenna, l'osservare questa così decantata città, l'orgoglio de' Goti, caduta senza combattere in balía di pochi Greci, quasi fosse avvezza da lunga stagione alla servitù; st che tutto di le Gotiche donne additavano la breve statura e lo scarso drappello de vincitori a mariti dalle vaste moli, deridendoli e sputando loro nel viso, quasi giganti e Titani atterrati da' Mirmidoni.

Due originali Papiri di Ravenna, l'uno del 3. Gennaio e l'altro del 21. Marzo, attestano la quiete, di cui essa, li- A. 340 Ann di G. C 526-540

berata dalla earestia , godeva ne primi tre mesi del nuovo c. anno 540 e del placido soggiorno , che trassevi Belisario.

340 Il primo Papiro fuvvi sottoscritto, per quanto sembra (1), da quel Deusdedit, Scriba Ravennate od *Escettore*, a cui lo 11.1377 detto aver Cassiodoro conferito questa carica; e contiene

7 detio aver Cassiodoro conferito questa cariea; e contiene una vendita del fondo Domicilio nel territorio Faentino, falso da Domnico; nominandosi gli Offici di Silenziario, di Proposito de Cursori e di Notaro del acoro Vesticario, i quali appartencano alla Corte di Viige (2). Nel secondo si contiene la notizia, che da Ravenna inviossi all' Ordine overo alla Curia di Faenza d'essersi venduto il fondo Roborata. Un uomo dottissimo (4) giudico sertiti questi due Papir prima dell'assedio di Ravenna; ma la lunga dimora fatavi da Belisario dopo la sua entrata ci assicura del contrario: avendo egli dovuto partirsene verso la fine della primare adel 540 od i cominciamenti dell'estate per le necessità della guerra di Persia: nè un Ravennate durante la guerra, potuto avrebbe agevolmente vendere le sue terre in Faenza, occupata da Greci.

\$ XXXVI. Non poehi tra questi, offesi dalla prosperià di Belisario, l'accusarono all'Imperatore di voler farsi egli tiranno d'Italia. Procopio afferma (5) di non aver Giustinano aggiustato fede a tali romori; ma d'aver dovulo richiamare Belisario pel bisogno d'inviarlo immantinente contro il Re Cosroe alla paurosa guerra Persiana. Gia questi, come raeconterò nel prossimo Libro, appena giunta la primavera del 540, assaiisa nell'Oriente i komani, mentre

<sup>(1)</sup> Marini, Nota (45) al Papiro Num. 413. pag. 341.

<sup>(2)</sup> Idem, Papiri Num. 115.

<sup>(3)</sup> Idem, Papiri Num. 116.

<sup>(</sup>i) Idem, Note at Papiro Num. 415 pag. 453.

Belisario stava in Ravenna: nel rimanente di quell'anno, dopo il suo ritorno in Costantinopoli, ristette ozioso sul G. C. Bosforo; ne andò a reprimere il moto Persiano se non alla primavera del 541. I sospetti adunque non tralasciarono d'insinuarsi nel cuor dell'Imperatore, non forse per aver voluto il Maestro de' Soldati occupare nel proprio nome l'Italia, ma per altre ragioni, delle quali si toccherà, Giustiniano mandò il Conte Marcello a richiamar Belisario: commisc a Costanziano, da lui fattovi andare dalla Dalmazia, la cura di Ravenna : e così a Bessa come a Giovanni Sanguinario la tutela della altre regioni della Penisola.

I Goti di Pavia, i quali fin qui avevano potuto sperare, che Belisario volesse in fine prendere l'Imperio d'Occidente, caddero al tutto da tal fiducia nello scorgerio affrettare gli apparecchi della sua partenza. Convennero in casa di Vraia, deplorando la calamità della lor gente; facendo anzi rimproveri a lui d'esserne l'autore per non aver voluto mettersi nel luogo di suo zio Vitige, inerte ed infelice Principe, per quanto essi dicevano. Tu, diletto Varia, ci avresti salvato da tanti obbrobri; noi avremmo lasciato Vitige, come già scacciammo Teodato.Ed or ti preghiamo di non patire, che noi ci vedessimo trasportati con le mogli e co'figli a'confini della terra. Se tu vorrai guidarci, noi certamente farem qualche cosa, che sia degno degli uomini forti. Rispose Vraia di non dubitarne; meglio assai la morte che non la servitu; ma in quanto al Regno, sarebbe manifesta follia s' c' vi pensasse: non permetterlo i vincoli del sangue con suo zio Vitige, nè l'opinione dei Greci, che l'avrebbero a vile perchè nipote d'un Re sempre sventurato; non altro Re giovare a' Goti se non l'alto e prode Ildebaldo, nipote di Teudi, Re de' Visigoti, dal quale certamente non avrebbe trascurato d'implorare aiu-

ti a ristorar la fortuna degl' Ostrogoti, fra quali era nato quel Principe.

S. XXXVII. Assentirono i Goti al rifiuto generoso di Vraia, e tosto mandarono in Verona per Ildebaldo. Non indugio egli, e come giunse in Pavia i guerrieri lo alzarono, A. 540 vestito di porpora, sullo scudo. Il nuovo Re convocolli poscia,

e disse loro di non volersi precipitare in mezzo a tante loro avversità i consigli. Considerassero, che, se Vitige s'era dato in mano a' nemici, era ciò avvenuto col concorso degli stessi Goti, a' quali era piaciuto più l'obbedire a Belisario che non l'esporre le loro vite a nuovi combattimenti; or qual ragione v'era di turbarsi mai nell'ascoltare d'aver colui a girne in Costantinopoli ? Di ciò farà forse le viste, diceva lidebaldo,; e come presupporre, ch'e possa ricusar l'Imperio d'Occidente? Perciò il Re credette doversi ravviare le pratiche nel primo lor corso, ed esplorar l'animo di Belisario, s' egl'intendeva o no stare alle convenzioni, delle quali avea già colto il frutto intero; e, quando egli avesse parlato più chiaramente intorno alla proposta dell'Imperio vedrebbero i Goti ciò che rimaneva da fare.

Nuovi Legati furono allora spediti, coll'approvazione di tutt' i Goti di Pavia, in Ravenna presso Belisario, i quali a mano a mano vennergli rammentando le cose occorse fin qui ; non essere già entrato egli nella regale città se non perchè avea promesso di giurare, che vi riuscirebbe Imperatore, non poter egli poi giurar proprio il contrario: essere stato questo dell' Imperio l'unico e sustanzial punto, pel quale gli si dava Ravenna; vivere i Goti persuasi, che non avea voluto ingannarli giammai ne distruggere le convenzioni, dopo averne avuto il suo pro, con la fallacia dell'ambigue parole ; alte cagioni averlo soprattenuto finora, ma per la comune salvezza di lui, de' Goti e de' Romani.

Ove altro fosse, quale ignominia di chiarirsi volontario Am schiavo di Costantinopoli, e di posporre l'Imperio alla servitù? Accettasse perciò la suprema dignità; ed immantinente il Re Ildibaldo verrebbe al suo cospetto, deponendo a suoi piè la porpora , per adorarlo Imperatore,

S. XXXVIII. Tutto fu niente. A'Legati da prima piacque di lusingar se stessi, aspettando una favorevol risposta; ma quando udirono assegnato il giorno della partenza, tornarono confusi e stupefatti al Re. Terminato era . secondo Procopio, l'inverno, ed insieme con esso il quinto anno della guerra Gotica, quando Belisario ed Antonina, Teodosio ed lldigero ascendeano sulle navi, che tramutarli dovea in Costantinopoli : Fozio già era dianzi uscito d' Italia. Venivano appresso i Duci Romani, Martino, Valeriano ed Erodiano. Gli ampi e splendidi tesori s'erano imbarcati, allorchè Vitige con Matasunta degli Amali, tradita coppia, montarono su quel vascello. Vedevansi poscia i Grandi e gli Ottimati fra' Goti calcar la stessa via, uccellati col giuramento di colui, che i Greci chiamavano Eroe, e che meritava d'essere, se la vittoria senza la virtù bastasse : i Goti, a cui s' era per l'appunto promesso di lasciarli nelle care dimore d'Italia, ed ora passar dovevano il marc. Fra questi v'erano i figliuoli del Re Ildebaldo, compresi nel trattato come gli altri Grandi; ma qui v'era di più, che ogni cuor generoso rimandati gli avrebbe cogli Ambasciadori al padre, il quale si mostrava si osseguioso verso il Duce Romano. Con pari sorte seorgeansi condotti al Ravennate lido i figliuoli d'Amalaberga degli Amali, e d' Ermenfrido, Re de' Turingi , nipoti del Re Teodato , a'quali serbavansi migliori destini che non que' dell'esilio, dopo aver perduta la genitrice, in Ravenna, sebbene vi fosse la lor cugina Matasunta. Dopo i Grandi procedeano meste le schiere dei Così lo stuolo degl'ingannati e degl'ingannatori scio-A. 540 glica le vele. Belisario già si tenea beato pel prossimo trionfo, assai più lieto, assai più augusto di quello ch'egli ottenuto avea sopra Gelimere. Un Re assai più possente, una Regina la più nobile fra tutte traeva egli seco, qual vincitore più fortunato? all'altera pompa di Costantinopoli. Tutta sua, egli diceva con Antonina, era stata quella vittoria; conseguita da lui a malgrado di tutt' i Capitani più rinomati dell'Imperio; a malgrado dello stesso Imperatore. In mezzo a tanta felicità, spesso Teodosio venivagli alla. mente; importuno fantasma, che le lusinghe d'Antonina discacciavano. Più foschi pensieri qualche volta l'assalivano, facendogli temere l'ingratitudini di Giustiniano e di Teodora; se questo fosse, dove n'andrebbe il sospirato trionfo? In tal guisa Belisario, commosso dagli svariati flutti dell' animo, solcava l'Egeo, tutte lasciando le cose d'Italia in sospeso.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO SETTIMO.

## LIBRO QUARANTESIMO OTTAVO.

## SOMMARIO.

| §. I.    | Editto d'Atalarico Re<br>su'Curiali d'Italia,                             |           | ne eretiche. Abolita<br>la prescrizione cen-                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S. 11.   | Novello quasi contem-                                                     |           | tenaria.                                                             |
|          | poranee promuigate<br>da Giustiniano su'De-<br>curioni, e sulla Cu-       | §. XIII.  | Teodora commette ad<br>Antonina di tendere<br>insidie al Cappadoce.  |
|          | riale fortuna.                                                            |           | Mirabije malvagità d'                                                |
| S. III.  | Continuazione, Leggi                                                      |           | Antonina.                                                            |
|          | da lui pubblicate su'<br>Decurioni anche d'I-                             | g. xiv.   | Colloquio misterioso.<br>Cadata del Cappado-                         |
|          | talia.                                                                    |           | ce, ordinato Prete in                                                |
| S. IV.   | De' Difensori o Padri                                                     |           | Santa Sofia.                                                         |
|          | delle Città. I Conser-<br>vatori dei luoghi.                              | \$ XV     | li Cappadoce mendica<br>l' obolo in Egitto.                          |
| g. v.    | Avidità di Giustiniano.                                                   | S. XVI.   | Abolizione del Conso-                                                |
|          | Eredità d'Anatolio.                                                       |           | lato. Basilio, ultimo                                                |
| g. VI.   | Il Patrizio Liberio in<br>Egitto. Supplizio del<br>Conte Arsenio.         |           | Console in Oriente.<br>Gl'Imperatori si ri-<br>serbano il Consolato. |
| S. VIL.  | Incursione degli Unni.                                                    | S. XVII.  | Gli anni dell'Impera-                                                |
| g. v11.  | Castelli edificati da                                                     | S. Avii.  | tore preposti negli al-                                              |
|          | Giustiniano.                                                              |           | · ti de' Notari. Giura-                                              |
| \$ VIII. | Nuova Provincia da Iui<br>ordinata contro i Bar-                          |           | mento per la salule<br>degl'Imperatori.                              |
|          | bari, detta della Sci-<br>zia e dell'Isole. Tri-<br>boniano, Questoro per | g. XVIII. | Posconsolato di Basilio.<br>Teodoto succede al<br>Cappadoce.         |
|          | gli affari di Sicilia.                                                    | S. XIX.   | Giustiniano chinde le                                                |
| g. 1x.   | Arrivo di Vitige in Co-                                                   |           | · Seuole d'Atene, e ne.                                              |
|          | stantinopoli. Belisario<br>non ottiene il trion-                          |           | discaecia i Filosofi,<br>sette de' quali si ri-                      |
|          | fo. Germano sposa<br>Matasunta , dopo la                                  |           | parano in Persia. Lo-<br>ro avventure.                               |
|          | morte di Vitige.                                                          | 6. XX.    | Seconda guerra Per-                                                  |
| \$. X.   | Soggiorno di Beliario<br>In Bizanzio, Suoi pre-                           | 1         | siana. Germano in O-<br>riente. Buza, Maestro                        |
|          | gi e sue viriù.                                                           |           | de Soldati. Legazione                                                |
| 0 VI     |                                                                           |           | di Giovanni e di Giu-                                                |
| g. XI.   | Superbia e sortilegi di<br>Giovanni Cappadoce,                            |           | liano a Cosroe.                                                      |
|          | aspirante all'Imperio.                                                    | S. XXI.   | Ruina d'Autiochia.                                                   |
| S. XII.  | Novella contro le don-                                                    | S. XXII.  | Conclusione della pace,                                              |

| ş. xxiii.  | non ratificata dall'Im-<br>peratore. Zabergane,<br>favorito di Cosroe.<br>Cosroe saccheggia la<br>Siria. Si bagna nel<br>mare in Seleucia, ed<br>offerisco sacrificj al | ş. XXXII.   | prigionia di Fozio.<br>Belisario torna con-<br>tro Cosroe.<br>Adabandane spedito da<br>Cosroe a Belisario.<br>Belisario salva l'Im-<br>perio senza combai- |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Sole. Torna in An-<br>tiochia, e sacrifica nei<br>borgo di Dafne alle<br>Ninfe.Cosroantiochia,<br>in Persia.                                                            | ş. xxxııı.  | tere. Orribite peste. Malattia di Giustiniano. Beli- sario richiamato e cassato. Gli succede                                                               |
| g. XXIV.   | I Lazi del Caucaso, stan-<br>chi di obbedire a' Ro-<br>mani, si danno in ba-                                                                                            |             | Martino. Teodora im-<br>prigiona Buza nelsol-<br>terraneo carcere.                                                                                         |
|            | lia di Cosroe, Mono-<br>polj ed ingordigia di<br>Giovanni Tzibus,                                                                                                       | g. XXXIV.   | tropatene. Martino<br>con trenta mila Ro-                                                                                                                  |
| g. XXV.    | Cosroe assalisce la La-<br>zica. Espugnata Petra,<br>ritorna a casa, Suoi                                                                                               | g. xxxv.    | mani, disfatto da qua-<br>tro mila Persiani.<br>Rapine d'Alessandro                                                                                        |
|            | dispregj per Teodora.                                                                                                                                                   |             | Forficula in Italia.                                                                                                                                       |
| ş. xxvı.   | Belisario in Dara. Spe-<br>disce il Re Areta con-<br>tro Alamundaro, e<br>conquista Sisorana.                                                                           | g. XXXVI.   | Vittoria e morte d'il-<br>debaldo, Re de Goti<br>dopo l'uccisione di<br>Vraia.                                                                             |
|            | La peste fastraginel<br>suo esercito, ed egli<br>ripassa neii Imperio.                                                                                                  | S. XXXVII.  | Erarico , nato fra Rugi,<br>Re d' Italia. È ucciso.<br>Totila o Baduilla sa-                                                                               |
| S. XXVII.  | Gli si fa incontro An-<br>tonina, ed e' la fa<br>custodire.                                                                                                             |             | lutato Re da Goti.<br>Presa e ripresa di Ve-<br>rona,                                                                                                      |
| S. XXVIII. | Avventnre di Fozio e<br>di Teodosio.                                                                                                                                    | g. XXXVIII. | ta da Totiia.                                                                                                                                              |
| S. XXIX.   | Furori d'Antonina. Giu-<br>ramento di Belisario<br>a Fozio, e loro pro-                                                                                                 | S. XXXIX.   | Battaglia del Murello,<br>vinta parimente del<br>Goti,                                                                                                     |
|            | posito di punir Teo-<br>dosio.                                                                                                                                          | g. XL.      | Totila in Montecasino<br>a' piè di San Bene-                                                                                                               |
| S. XXX.    | Fozio mette la mano<br>addosso a Teodosio .                                                                                                                             | s. XII.     | detto.<br>La Regola di San Be-                                                                                                                             |
|            | e lo nasconde in Ci-<br>licia, L'eunuco Cal-                                                                                                                            | •           | nedetto. Virtù de Pri-<br>mi Solitari.                                                                                                                     |
|            | ligono. Teodora im-                                                                                                                                                     | g. XLII.    | Propagazione e trionfo                                                                                                                                     |
|            | prende a vendicare<br>Antonina.                                                                                                                                         |             | l'Occidente. Morte di                                                                                                                                      |
| g. XXXI.   | Ritrovamento e morte<br>di Teodosio. Lunga                                                                                                                              |             | San Benedetto.                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                            |

## LIBRO QUARANTESIMO OTTAVO.

NOOVE LEGGI DI GIUSTINIANO SU' DECURIONI. CADUTA DEL CAP-PADOCE, GUERRA PERSIANA, RINNOVAZIONE DELLA GOTICA. II. RE TOTILA E SAN BENEDETTO.

## Anni 526-543.

S. I. La guerra de Persiani contro l'Imperio fu il retaggio, che lasciò Vitige al suo successore Ildebaldo. Ma prima G di parlarne, mi si conceda interrompere i racconti troppo uniformi degli assedj e delle battaglie per esporre le principalissime leggi pubblicate dall'Imperatore intorno a'Municipi, alle quali premetterò una d'Atalarieo, che a bella posta ho differita fin qui, per farne il paragone eon le Bizantine. Queeste ora mai voglionsi tenere per comuni anche all'Italia conquistata da Belisario, sebbene il Re Totila navuta l'avesse in gran parte, durante la sua vita. Le Novelle promulgate da Giustiniano dopo il suo Codice furono indiritte il più sovente a Giovanni Cappadoce, la eui possanza creseca tuttora, ed altri non potè abbatterla se non solo Teodora, Io abbandonerò a Giureconsulti l'ingrate cure di venir minutamente notando le perpetue mutazioni di sì fatte Novelle, nè alcuna briga prenderommi di maneggiar le Cronologiche spine delle date, descritte diversamente ne Testi Greci e ne Latini. Molto nondimeno giovarono a renderle più trattabili e piane i Comenti sulle Novelle,

Anni non ha guari scoperti, d'Attanasio e d'altri Giureconsuli di C. dell'età stessa di Giustiniano (1).

ta de sessa inigliore che non in Oriente sembra essere stata
la condizione degli Ordini ovvero delle Curie sotto i fle
Goti d'Italia. Niuna querela risuona in un Editto, il quale
A. 333 suol assegnarsi al penultimo anno d'Atalarico, intorno alle
disperate fuglie de Decurioni dalle loro città, ed alle pene

1009 con cui li richiamara in queste il Codice Teodosiano; i con cui li richiamara in queste il Codice Teodosiano; i Goti nondimeno riuscivano molesti non di rado a Curioli, e massimamente i Saioni, che avrebbero dovuto essere più modesti d'ogni altro. Qualunque si facesse ad offendere ol a vessare i Decurioni, o ad imporre loro alcuna coss olte il debito additato dalle leggi, è nell' Editto d'Atalarico minacciato del pagamento di dieci libre, o delle batilure, se al reo mancassero i danari (2); e vi si rinnovano i diriedi de vendersi le terro de Curiali senza decreto de Giudici, deporando l'inisihe che solcano tendersi à mediocri ed a meto ricchi (3). Il Re ammonisce i Giudici di reprimere qual svoglia insolenza de Saioni e de guerrieri contro i Decerioni (4), pregando gli ultimi d'alzare il capo e di bens spe-

<sup>(1)</sup> Aszzora, Tomus 1s continers Atlanusi Scolatici Enisci de Novellis ... Commentarium ... ilem fragmenta Commentarium s Theoforo Hermspolitumo, Philoseno, Symbathio, Ancoymo Scripto de Novellis ... in Latinum transtulit ... Gustavus Ernostus Heinhad Lipienius, Lipienius, Lipienius, 1835, in 4.

<sup>(2)</sup> Cariales . . . . dicuntur gravissima infestatione quassari.

Cassiod. Var. Lib. IX. Epist. 2. Edictum Athalarici Regis.

<sup>(5)</sup> Praedia Curialium, unde maxime mediocribus parantur insidios. uullă illicită emptione pervadantur.

Id. Ibid.

<sup>(4)</sup> Circa Sajonum et militantium molestias Iudicum protegantur an xilio.

Id. Ibid.

rare (1); pensasse ciaseuno al decoro ed all'utilità della Adpatria. Non per gioco, egli soggiunge, presso l'Antichità si Giobbero le Curie il titolo di *Minor Senato*, e si domandarono i nervi o le viseere delle Gità (2).

Ma passeggere violenze de soldati Goti eran questes ne la corruzione delle Curie sotto i Re di quella schiatta era giunta giammai a quel grado, e che ora s'a seotlera dalla bocca di Giustiniano. Da Odoaere in qua vedeansi guariti molti de mali, per cui rendute s'erano si deformi le Curie sotto gli Imperatori d'Occidente; reb, dopo la toro caduta, s'udivano mai più in Italia i nomi d'uomini simiglianti a non pochi Prefetti del Preforio d'Oriente, quadi un Sebasiano a' giorni di Zenone Augusto ed un Marioo al tempo d'Anastasio, senza favellar del Cappadoce, che inviò in Ravenna i suoi Logoteti, orridi carrefici de popoli e non ultima cagione delle felie vittore di Toila.

§. Il. Ben altra era la faceia (delle Curie in quasi toti i tuoghi dell' Orientale Imperio. Gli Ordini, afferma Giustiniano, venivano meno; i Curiali faggivano da per ogni dove, cereando chi più sapesse inventar sottili trovati per liberarsi dal peso d'amministrare le loro città. Io già toccai della Novella, che assoggettava gli Ebrei, gli Eretici ed i Sannaritani a quella ebe eliamavasi la Curiale Fortuna (3), Il. 1088

<sup>(1)</sup> Erigite colla, depressi....unicuique civi urbs sua res publica est: Cassiod. Ibid.

<sup>(5)</sup> Novella 45. It for liberatur Carrish fortand Indice no Sanaritani aut Horestein. Isomi., P. P. (18. Agosto 537). Questa è in data abilitima Edizione a nie nota delle Novelle, dopo la pubblicazione del Commento d'Attansio, compreso nel Corpus juris civilis: conptum do Alterto d' Mueritho fratribus Kriegeliis: contanualma de Bestilo Hermans, eldizatione.

Era questa sì dura, che alcuni prendevano arditamente la qualità di Erctici, esponeadosi alle pene poste contro esi, purcichi on servissero alle Curic. Giovanni Cappadoce, se lito in fama d'essere or Pagano ed or Ateo, riferì quesi casì a Giustiniano, il quale rescrissegli di maravigliaris, de la prudenza e severità di in non avessero fatto un subio impeto a dilacerar costoro (1): vann essere la loro scuss: Erctici o no, tutti doversi travagliar nelle Curie, spezialmente i Montanisti; niuna Religione valer ad esentarne alcuno, soprattutto i Giudei ed i Samaritani: servissero però senza niuna distinzione alle lor patrie, ma così gli Erctic come i Giudei ed i Samaritani ottener non potessero giammai gli onori di quelle ne l'esenzioni (2).

Una legge inserita nel suo Codice da Giustiniano (Mena era Prefetto del Pretorio (3)) costringera i Decurioni a lassiera le aquerta parte dei for patrimoni al le Curio. Deregovi ben presto l'Imperatore, volendo che spettassero a queste i tre quarti, ovvero il doutrante de retaggi d'ogni Decurione, morto senza figliudo dell'uno e dell'altro sesso (4).

solutum ab Eduardo Ozenbriggen. Lipriac, 1844. lo citerò queste Novelle d'Osenbriggen in quanto alle date di ciascuna : ma riterrò le ribriche di Cotofredo, perchè più note.

<sup>(1)</sup> Mirati sumus sapientiam et severitatem tuam tales corum sermonés tulisse, nec confestim cos, qui ita loquuntur, dilacerasti.

Novel. 4

<sup>(2)</sup> Compleant corporalia et pecuniaria munera.....honore vero fruantur nullo, sed a conditione in ignomini\(\text{is}\) sint, in qu\(\text{d}\) etiam animani suam esse voluerunt.

Id. Ibid. presso Osenbrüggen.

<sup>(5)</sup> Cod. Iustin. Lib. X. Tit. XXXIV. Leg. 2. Quando et quibus quarts pers, etc. (1. Geu. 528).

<sup>(4)</sup> Novella 58. De Decurionibus et filiis corum, etc. Ioanni, P. P. per Orienteu (18. Feb." 556). Nell' Edizioni la data era del 548; cò

Parve all'Imperatore, non so eon quanto accorgimento, che questo fosse un modo certissimo a ristorar gli antichi splendori delle Curie, non ehe d'arriechire le varie città, desolate ora pel continuo loro fuggire. Non cravi arte od industria, che non ponessero in atto i Decurioni per ottenere il lor fine, sì che le Curie eadevano tutto giorno in potestà d'una pessima generazione di mercenari, la quale in Greea (1) ed in Latina favella chiamar soleansi col nome di Vindici. Per non lasciare se non la loro povertà in retaggio alle Curie, cominciarono i Decurioni a dissipar la propria sostanza o eon finte od eziandio con vere donazioni, giaechè non poteano vendere senza un decreto de' Giudici. E, disdegnando fino d'aver legitimi figliuoli, ehe seguir dovessero la paterna condizione d'annoverarsi nell'Albo Municipale, s'astennero dalle giuste nozze; ciò che Giustiniano appellava l'eccesso dell'empietà. Egli perciò, dopo aver serbato i tre quarti alle Curie, fece parecchi ordinamenti su' Decurioni , che morissero con prole maschile. In quanto poi alle figliuole. Giustiniano diè svariati preeetti secondo ch'elle si trovassero maritate o no con aleun Deeurione. Proibì le donazioni a Curiali, e richiamò alla Curiale Fortuna le persone eostituite anelie nelle più alte dignità Onorarie o Codicillari. Vietò finalmente, che si riputassero libere da'vincoli Municipali aleune professioni, sì come quelle degli uomini Tamiaci, de' Porporari o Conchileutici e de Vicani, ovvero degli abitanti ne Vici.

\$. III. A tal modo stavano in Oriente i divieti di liberarsi dalle Curie, quando piaeque a Giustiniano d'estenderli a Ro-

che non potea stare, perchè Giovanni Cappadoce nel 541 cessò d'essere Prefetto.

<sup>(1)</sup> Ous on Birdixus xahoure.

Ead. Nov. 58. In Praefat.

ma, e però alla parte d'Italia conquistata dall'armi Greche. Una sua Novella venuta fuori, essendo Console Giovanni Cappadoce (1), rinfrescò le recenti disposizioni, che non gissero immuni dalla Curia neppure i Presetti del Pretorio, A. 538 i Prefetti di Roma e di Bizanzio nè i Maestri de' Soldati, se queste tre dignità fossero Codicillari od Onorarie; solo gli attuali Prefetti e Maestri aver l'esenzione; quelli, cioè, a cui si concedeva d'ascendere su'troni giudiziali, d'essere annunziati dal clamor de handitori e di sedere ne cocchi Gli stessi ordinamenti e' dichiarò comuni all'Affrica ed a tutto l'Imperio; donde si seorge qual fosse stata la diligenza dell'Imperatore nel dar prontamente le sue leggi a qualunque luogo egli venisse conquistando, e soprattutto all'llalia (2). Con lo stesso animo (3) egli volle, che non i soli Decurioni, ma tutt'i suoi sudditi così d'Oriente come d'Occidente, fra quali ultimi si comprendevano i Romani d'Italia e d' Affrica, obbedissero a suoi voleri del doversi lasciare

il dodrante alle Curie da Decurioni, morti senza figliuoli; allargandosi molto nel descrivere i casi delle successioni con testamenti o senza, e le qualità di coloro i quali ascri-

veansi agli Ordini (4).

<sup>(1)</sup> Novella 70. Ut ordinariae Praefecturae Urbanae et Praetoriane dos et Praefecturae quae in cinqualo et quae in acta sant, soloe, non ciam Honorariae liberent a Gariati fortund. Icanai, p. P. (4. Ginga 558).
(2) Sive in referia Urba et norde hujus mostrae Romas Praefecturi.

sive, elc.

Ibid. Nov. 70. Cap. I.

<sup>(3)</sup> Novella 101. De donationibus a Curialibus factis. Ioanni, P. P. (1. Aprile 559).

<sup>(4)</sup> Hanc legem non quibusdam Curialibus, sed omnibus subditis le rinaus, omnibus scilicet, qui Oricetem versus sunt, et quos Sol Occidens adspicit, et qui ab utroque latere sunt.

Ibid. Nov. 101. in Praefatione.

Si doleva frattanto l'Imperatore, che i Decurioni andassero immaginando sempre una qualche lor frode alla No- G. C. vella, con la quale tal dodrante si costituiva e proibivansi le donazioni. Dicevano, essere interdette le sole fatte fra'vivi, non le rimanenti per eausa di morte; al che Giustiniano contradisse, alto levando la voce contro qualunque sorta di donazioni celebrate in danno delle Curic. Non eccettuò se non quelle inscrite ne contratti di nozze (1). Dopo tante severità verso i Decurioni. Giustiniano venne in loro aiuto. sapendoli agitati sovente da varie liti, per le quali crano tratti di luogo in luogo ed il più delle volte in Bizanzio. Egli adunque vietò, che i Decurioni si chiamassero in giudizio fuori delle native loro città, senza un permesso speciale dell'Imperatore dopo la relazione fattagli dal Prefetto del Pretorio (2). Mancando la data nella Novella, ove ciò si prescrive, inutil riesce d'investigare s'ella fu comune anche a Roma ed all'Italia, innanzi la caduta e la ruina intera degli Ostrogoti.

S. IV. Se le Curie a giorni di Giustiniano erano cotanto invilite nell'Oriente, vedeasi non meno prostrata e derisa la condizione de' Difensori delle Città in molte regioni dell'Imperio. Questa carica tutelare caduta era nelle mani dei più vili uomini; e l'Imperatore, nell'inviare a Giovanni Cappadoee una sua Novella su'Difensori (3), afferma d'es-

<sup>(1)</sup> Novella 87. De mortis causă donatione a Curialibus factă. Ioanni , P. P. (18. Maggio 539: stampata intera nel 1852 per la prima volta dal Kriegel).

<sup>(2)</sup> Novella 151. Ne Decurio, aut Cohortalis, etc. (senza data). L'Edizioni antiche la diceano indiritta ad Areobindo, Prefetto del Pretorio, fra il 551 ed il 563 : l'Osenbrûggen sogna nella soprascritta il nome di Giovanni; se ciò è vero, la Novella si pubblicò prima del 541.

<sup>(3)</sup> Novella 15. De Defensoribus Givitatum. Ioanni, P. P. (18. Luglio 555 ).

Ann di G. C 526

ser divenuta quasi un'ingiuria un tal nome. I più oscuri ed abbietti supplicavano per essere scelti; nè più l'elezioni si faceano secondo le regole stabilite dalle leggi, ma per l'arbitrio di pochi, ed il più delle volte per compassione (1) verso un qualcuno più povero ed audace. Procacciavansi a guisa di mendichi la carica (2); e però soggiaceano alle volontà di tutti, ed i Presidi soleano tenerli da meno, rimovendoli a libito nelle Provincie, per qualunque, benchè minimo, pretesto di colpa, sì come gente dappoco. Sovente a primi surrogavano altri non più ricchi ne commendevoli, quasi Vicarj e Conservatori, come diceasi, del luogo. Ouesto titolo di Conservatori del luogo appartiene all'Italia, ed ivi s'ascolterà ben presto sotto i Longobardi, divenuto illustre appo i nobili e possenti fra essi : ma ignobile sembrava ora, e fu solennemente abolito in quanto a'Vicarj de' Difensori (3), poseia eziandio pe' Vicarj o Conservatori di tutt'i Giudici, se non vi fosse un privilegio conferito dall'Imperatore (4), salvo nella Mesopotamia e nell'Osdroena, perchè poste in sul confine.

Prescrisse Giustiniano, che niuno si potesse liberare dalla carica di Difensore delle Città, soprattutto i più nobili ed pulenti, si come costoro avean ecreato fin qui di fare; tuti perciò doverta aostenere in giro, e non esservi scusa bastante ad esimersi da tal cura, ne dignità eminente o pri-

Misericordit magis quam electione conficiuntur decreta. Novel. 45, in Praefatione.

<sup>(2)</sup> Defensorum emendicantes ordinationem, ad hanc curam accedurt. Ibidem.

<sup>(3)</sup> Ibidem , Cap. II.

<sup>(4)</sup> Novella 154. Ut nulli Iudicum liceat habere Loci Servatorem, nisi certis ex cansis divina concesserit jussio. Musonio Praefecto Urisis

<sup>(1.</sup> Maggio 356, secondo Cuiacio e l'Oscubrûggen),

viegio. Presso i Difensori doveano insinuarsi e testamenti e donazioni e qualunque pubblico monumento: ad essi commetteasi di eurare la repressione dei fumulti, e che i tributi si riscotessero secondo le leggi. Giudicavano in oltre fino alla quantità di trecento monete d'oro; e dalle loro sentenza oppellavasi a Presti. Questi furno i movi provvedimenti Mumicipali fatti dall'Imperatore con le Novelle; a quali non appartengono, si come potrebbe sembrare a prima vista, quelli sul Pretori del Popolo, aventi giurisdizione conferia dal Principe nella sola città di Ostantinopoli, acciocebe punissero i ladri e sovrantendessero agl'imendi. Chiamavansi da prima in Bizanzio Nictoparchi: gli stessi; che in Roma diceansi Prefetti de Vigiti (1).

S. V. Le splendide parole di virtù, che ascoltansi nelle riferite Novelle di Giustiniano avrebber fatto credere tornato il regno della giustizia sulla terra: ma Teodora, Giovanni Cappadoce, i suoi Logoteti, Leone di Cilicia e cento altri vigilavano a trovar sempre un qualche nuovo inganno contro le leggi. Lo stesso Giustiniano, premuto senza posa dall'inopia, le mandava in obblio dopo aleun tempo. Così egli adoperò contro la sua stessa Novella del dodrante o de' tre quarti. Era in Asealona un principalissimo Senatore o Decurione, appellato Anatolio, il quale mori poeo dopo la pubblicazione di questa nel 536, laseiando una figliuola unica, maritata con Mamiliano, uno de'più nobili di Cesarea in Palestina. La figliuola fu solleeita d'adempire alle prescrizioni della legge, ricevendo all'uopo le più ampie quietanze eosì dalla Curia d'Ascalona eome altresì dall'Imperatore. Morì poseia suo marito Mamiliano, anch'egli pa-

Novella 13. De Practeribus Populi Costantinopolitanis ( 16. Scttembre 535 ).

Ann dl G. C 526 dre di figliuola unica, data in moglie ad un Ottimate, la quale parimente mancò senza prole, sì che l'ampie facoltà di lei pervennero a sua madre, nata d'Anatolio.

Qui apparve Giustiniano. I tre quarti dell'eredità di Mamiliano erano certamente passati alla Curia di Cesarea; l'altro quarto formava tuttora il rieco Patrimonio d'una donna, sul quale niuno avea più dritti Manicipali di sorte alcuna. Ma l'Imperatore s'invaghi di quelle ricchezze, che c' prese per se, dicendo esser delitto, che una vecchia s'arricchisse delle sostonze intere del marito e del gentiore. Assegnolle, acciocchè non accultasse, una moneta d'oro per ciascun di ; e nella seritura di si fatta rapina dichiarò, d'aver egli ciò fatto per pietà; d'esser uso egli a dar coi fatti qili esempi de genevosi e santi costumi.

§. VI. Procopio, che naeque in Cesarea di Palestina, raeconta questi fatti spettanti alla sua patria (1); egli nondimeno potrebbe credersi reo di calunnia, se non avesse di quelli esposto si eopiosamente i particolari, che dovevano esser noti a suoi concittadini, o se le rimanenti narazzioni della sua Storia segreta non si trovassero di tratto i tratto confermate dalla testimonianza d'altri Serittori contemporanei. Ciò che, per cagion d'esempio, egli soggiunge nello stesso luogo intorno a Liberio (2), ha i suoi risconti presso Liberato Diacono (3); d'aver, cioè, Giustiniano inviato in Egitto quell'insigne Patrizio, che non dimenteò i rispetti alla memoria d'Amalasunta. Già vedermmo Arsensetti alla memoria d'Amalasunta. Già vedermo Arsensetti, pe' quali San Salo venne la seconda volta in Comuniti, pe' quali San Salo venne la seconda volta in Co-

<sup>(1)</sup> Procop. Hist. Arcanae, Cap. 29.

<sup>(2)</sup> Idem , Ibidem.

<sup>(5)</sup> Liberati Diuconi , Breviarium , Cap. 25.

stantinopoli; poscia, vinto dalla rinomanza dello stesso far le viste di ricevere il Battesimo. Tali eventi ricordati da Ci- Ci- di Sciulo Sciupolitano (1), discepolo di quel venerabile uomo, leggonsi altresì nella Storia segreta; donde apparisee, il Samarita esser cotanto cresciuto nella grazia di Teodora per la sua industria in cosc a lei necessariissime, che acquistato avea gran crédito e grandi tesori, già pervenuto alla dignità di Senatore. Per non perder tanti vantaggi, fingeva esser Cristiano. Suo padre Silvano e suo fratello, contidatisi nell'autorità di lui presso Teodora, perseguitarono aspramente il nome Cristiano in Palestina, e soprattutto nella lor patria Scitopoli; laonde il popolo, che si levò a romore, ces corse loro addosso e gli uecise, facendone crudelissimo scempio.

Ad Arsenio, creduto autore o consigliere di que rivolgimenti, non toccò altro male se non d'essere allontanato dal Palazzo, acciocchè la coppia Imperiale non paisse i perpetui richiami de Cristiani contro colui. Deposti Antimo di Costantinopoli e Teodosio d'Alessandria, si come dissi, 11.1210 dalle lor sedi, Paolo, successore dell'ultimo, ando in Egito a propugnarvi la fede Calcedonese: caro perciò a Giustiniano, ed inviso a Teodora. Con Paolo s'accompagno Arsenio, e questa volta, dovendo ruinare, gli venne meno l'intelletto quando egli, non Cristiano, pigliò a difendere in Alessandria la causa de Cattolici contro gli Eutchiami. A. 338 Arse Teodora di siegno: e, poiche un Diacono per nome Psoe, protetto da lei, era spirato per le battiture fattegli dare da Rodone di Fenicia, Prefetto d'Egitto, questi accusò Paolo il Patriarca d'avergibelo imposto in nome dell'Impe-

Cyrilli Scythop. In Vità Sancti Sabae, Apud Sarium, 5. Decembris.

Anni ratore; ma Liberato Diacono afferma essere stato Arsenio G. C. quegli, che lo fece battere a morte. Il Patrizio Liberio, allo533 ra ereato Prefetto Augustale d'Egitto, danno Arsenio, serve
lo stesso Liberato, al supplizio, ch'egli, secondo Proopio,
A. 544 secottò sulla eroce. Giustiniano impadronissi di tutte l'ampie

sostanze eost d'Arsenio, come di Rodone, elle in Costantinopoli, per l'uccisione di Psoe, pati la pena del capo.

§. VII. Con questi ed altri modi straordinari Giustiniano, Teodora e Giovanni Cappadoce sopperivano alle stretteze dell'erario, ed all'immensità delle space occorse in Santa Sofia o negli altri edifici. Già dianzi era un nuovo turbine sopraggiunto a desolare l'Imperio, e ad accrescere più che non mai gli aggravi per ristorare le città offese da quella bufera, o per munirle contro le repentine ineursioni del Barbari. Dopo i Bulgari si mostrarono i Gepidi, passato il

A. 639 Danubio, nell'Illiria, e furono vinti da Callue, Prefetto della Provincia; vinser di poi una gran battaglia, ove il Duce Romano perdè la via (1). Più assai funesta riusei la correrta degli Unni, che afflissero la Mesia e la Scizia di qui dal fiume; poscia inondarono tutto il paese posto fra I Danubio ed il Mare Adriatico. S'impossessarono di trentadue Castelli nell'Illiria, spargendosi per la Macedonia; e, sebbene fossero selvivi d'assediar le città, pur tuttavolta presero d'assalto Potidea in Tracia con tutta la Penisola di A. 539 Pallene. D'indi si ridussero a casa, encichi di bottino e di

cento ventimila prigionieri; ma tosto fecersi nuovamente indietro, non mai sazi di preda e di sangue, a devastare il Chersoneso di Tracia, e ad ucciderne od a farne prigionieri gli abitanti. Alcuni drappelli di questi Barbari tragiitarousi anche di là dall'Ellesponto, e saccheggiarouso di

<sup>(1)</sup> Continuator Marcellini Comitis.

lido Asiatico. Una terza volta comparvero, disertando l'Illiria e la Tessaglia fino alle Termopili, donde caeciaronsi per un ignoto sentiero in Acaia, mettendo a ruba la contrada fino all'Istmo di Corinto. Queste calamità sofferiva IImperio, e soprattutto Costantinquo li, allora per l'appunto minacciata dagli Unia, tuna quando Belisario vinceva i Goti e tendea le reti al Re Vitige.

e sopratutto Costantinopoti, anora per i appunto munaciata dagli Unni, quando Belisario vinceva i Goti e tendea le reti al Re Vitige.
Giustiniano pereio prese a rafforzar le rive del Danubio, dalla Seconda Pannonia sino alle foci di quello. Murò i passi delle Termoplii, che dopo il secolo di Serse avean mutato sembianza, divenute più facili e più accessibili ai nemici. Procopio annovera più di quattro cento eitià o castelli edificati o ricostruiti da Giustiniano, che ristorò in oltre la lunga muraglia d'Anastasio Augusto dalla Propon- 11. 933

stelli edificati o ricostruiti da Giustiniano, che ristorò in olire la lunga muraglia d'Anastasio Augusto dalla Propon- II. 933 idea al Ponto Eussino. Le fortezze di Tracia sull' Egoo e l'altre delle Provincio dell'Enone, ed el Rodope, sovente assalite dagli Unni e sovente da'popoli Slavi, furono altrest munite: fastosi dispendi, che non salvano uno Stato quando la virtà più non riscalda i petti. Ne le vittorie di Belisanio la rività più non riscalda i petti. Ne le vittorie di Belisanio la rivonduceano colà dove regnava Teodora.

§ VIII. Più liei e vasti pensieri di conquista e di signoria ne'pacsi Oltredanubiani agilato aveano la mente di Giustinano, innanzi che i Bulgari e gli Unii devastassero la Seizia e la Mesia, conducendolo a tenere per gran ventura il potersi difendere con Castelli e con fortezze sulle rive del Danubio. Gia esposi, che i Libri ora perduti di Critone, il Il-1101 quale seguitò Traiano in Daeia contro i Geti del Re Decebalo, inflammarono Giustiniano alla speranza d'acquistar quell'antica e celebrata contrada, che Giovanni di Lidia (1) credeva essere a' suoi di così ricea e forte come per l'ad-

<sup>(1)</sup> Ioannes Lydus, De Magistratibus, Lib. III. Cap. 28.

Anni di G. C. 526dietro. L'Imperatore leggeva in Critone d'aver Traiano tolti a Decebalo cinque milioni d'oro e dieci d'argento, senz'annoverare i vasi ed i calici maggiori d'ogni prezzo, e l'armi e le greggi. Cinquecento mila di que Geti o Goti bellicosissimi erano stati, secondo lo stesso Scrittore, trasferiti nell'Imperio da Traiano: splendido argomento di sogni e di cupidigie nell'animo di Giustiniano. E però questi, al dire di Giovanni Lidio, per farsi più pronto ad occupare le vagheggiate regioni, deliberò di staecare la Scizia e la Mesia dalla giurisdizione ordinaria de' Prefetti del Pretorio e erearne una Provincia novella, che comprendesse ancor la Caria nell'Asia Minore, le Cicladi, onde Rodi era Capo, e la Cerastide, ovvero l'intera Cipro; isole che fin qui erano state soggette ad un Preside (1). Volle, che sì fatta Provincia si reggesse da un Ouestore non del Saero Palazzo, ma dell'esereito; alla qual sorta di militare Questura egli dato avea il nome di Giustinianea. Bono, che naeque da una sorella di Giovanni il Sanguinario ed era perciò pronipote di Vitaliano lo Scita, fu il primo Pretor Giustinianeo della Seizia e della Mesia; detto anche volgarmente Prefetto dell'Isole, o delle Cinque Provincie, al quale eon Novella, di eui più non sussiste se non l'Epitome presso Giuliano Antecessore, del 1.º Giugno 536 (2), deeretò Giustiniano i Consiglieri e gli altri Officiali ( Scri-

<sup>(1)</sup> Novella 8. In Notitia Provinciarum, 5. 46.

<sup>(2)</sup> Novella 41. De Quaestoribus, idest Praefectis Ixsolanon. Kal. fenii, Post Consulatum Belisarii, Indictione 12 (dee dire Indixione 41) 1. Giugno 556. Ex Epitome Iuliani.

Quest Epitome fu saviamente inserita dal Conzio nel nuo Corpo delle Novelle; nè so perché l'Osenbringen l'abbia omessa, ricopiando nel presente luogo la Novella 30, che perrito i trova registrata due volte, secondo l'error mamifestissimo del Testo Grero.

niarj, Athuarj, Commonentariensi, Preconi, Lampadarj), And prescrivendo gli emolumenti e l'annone a cadauno con gli di sipendi a soldati si Comitatensi e si Limitanci. Comando, che il Questore dell'Isole avesse il suo Tribunale nel luogo, che più gli paresse opportuno, ed un Vicario in Costantiopoli; entrambi liberi, si come ho premesso, dall'autorità Pretoriana. Presso il Questore dovean proporsi tutte le appellazioni contro le sentenze date nelle Cinque Provincie.

Un inverno bastò a chiarir gl'inconvenienti di sì fatta legge, quando il mare maltrattò con furiosi venti gli abitanti della Caria e dell'Isole, i quali navigavano in cerca di Bono per le loro giuridiche appellazioni. Laonde un'altra Novella del 18, Agosto 537 (1), nella quale ricordavasi la precedente, permise che queste si ricevessero dal Vicario del Ouestore o Prefetto delle Cinque Provincie in Costantinopoli, o dal medesimo Questore, s'e'si trovasse nella città, dovendo essi giudicarne, ma in compagnia dell'altro Questore del Sacro Palazzo. Questa seconda Novella fu dal Cuiacio (2) tenuta per anteriore all'altra, di cui ho favellato, estimando egli che la Caria e l'Isole si trovassero soggette al Questore dell'esercito prima di Giustiniano e di Bono; al che non avrebbe pensato quel sommo uomo, se il suo secolo avesse conosciuto le scritture non ancora scoperte di Giovanni Lidio, donde s'apprendono le ragioni per cui si mosse l'Imperatore ad ingrandire la prima volta in modo straordinario e ad unire in una solamente le due Provincie

<sup>(1)</sup> Novella 50. Constitutio ad Bonum, etc. Rono, Quaestori Iustimanaco exercitus (18. Agosto 557). Vedi Osenbrüggen intorno a tal data, che è la vera.

<sup>(2)</sup> Cujacius, Expositio ad Novellas 41 e 50.

<sup>-</sup> Idem Observationum , Lib. XVI. Cap. 6.

di Mesia e di Scizia, sottoposte pur dianzi a due particolari Presidi (1). Anche i Siciliani ebbero la sorte medesima degli abitanti della Caria e dell'Isole dopo essersi levati dall'obbedienza de'Goti; sotto i quali andavano in Ravenna od in Roma pe'loro affari, e tosto vidersi da un'altra Novella (2) costretti a navigare verso Costantinopoli, se richiamar si dovessero delle sentenze date dal Pretore di Sicilia, che governava i loro negozi civili e le militari spese, o del Conte del Patrimonio, da cui s'amministravano i tributi. Provvide Giustiniano, che sì fatti richiami si riferissero a lui dal Ouestore del Sacro Palazzo, ejoè da Triboniano, al quale si legge indiritta la Novella; e che conoscer dovea di tutte le faccende Siciliane de' Municipi e de' Difensori o Padri delle Città, Così dicea l'Imperatore volersi trattar la Sicilia, passata nel peculiar comodo, cioè, nel peculio particolare (3) o privato dell'Imperatore, il che accenna forse a'suoi particolari bisogni per la fabbrica di Santa Sofia; sog-

<sup>(4)</sup> Norella 8. In Noticia Provinciarum, §4, 47, 48. (15. Agric 535). EEdizioni precedenti a quella d'Oscrbrüggen han questa dette XVII. Kal Mai; che io credo eser vertzinen, perché lerocte non regiotie le Provincie descritte da questa Novella nel Sincolenno, alla compoir tome del quest belogna larciare alquento spazio nel primo trimetre del 535; tuttoché fasse una si beree serittura. La data della Novel la 8. in Osenbrüggen è dat 18 Marzo 533. Non è che di ventiselli giorni la differensa.

<sup>(2)</sup> Novella 75 e 104. De Praetore Sacraag. Triboniano, Quaestori Sacri Palatii (Dicembre 557).

Questa dala si legge presso Atlanasio Scolastico, nuovamente scoperto e pubblicato dall'Haimbach.

<sup>(5)</sup> Quia semper Suzus quasi peruliare aliquid commodum Imperatoribus accessi ( d'Occidente) . . . . esse non indignum putavinus Suztua nostrum quodammodo perulium constitutum.

Novel. 75. 104. apud Osenbrüggen.

giungendo, non esservi chi riuseisse degno d'un simile iucarico più di Triboniano, il quale con la sua scienza ed industria saputo avea togliere ogni ambiguità dalle leggi, riducendole alla concordia ed all'elegante brevità, in cui elle ora scorgeansi.

di G. C. 526-513

S. IX. Questa navigazione imponeasi a' Siciliani quando Belisario era stretto dall'assedio in Roma; egli s'introdusse poscia in Ravenna, donde l'udimmo partito insieme con Vitige. Giunsero in Costantinopoli, ove Liberio, non ancora incamminatosi alla sua Prefettura d'Egitto, rivedea dopo sei anni l'ultimo rampollo di Tcodorico, l'infelice Regina de'Goti, figliuola di più infeliee madre. Dalle grandezze di Ravenna vedeasi ora Matasunta condotta innanzi a Teodora; e Vitige, più circonvenuto che vinto, inclinavasi a Giustiniano. Al pensiero di Liberio ricorsero allora l'insidie di Teodorico contro Re Odoacre, punite omai sopra la terza generazione degli Amali, regnatori d'Italia. Con placido volto e con lieti sguardi fu Vitige accolto dall'Imperatore, maravigliato dell'altezza de'eorpi e della mole, onde i Goti eran cospicui. Passò di poi Giustiniano a risguardar le magnificenze delle suppellettili di Teodorico e d'Amalasunta, ch'egli fe'riporre nel suo Palazzo, invitando il Senato a contemplarle: negò tuttavia darle in ispettacolo al popolo, e concedere il trionfo a Belisario. Di ciò grandi stupori si destarono, quasi Giustiniano avesse per invidia tolti al guerriero gli aspettati premi; ma il trionfo è dovuto alle geste non macchiate dallo spergiuro. Se questa fosse stata la vera e la sola ragion del rifiuto, Giustiniano in tal fatto dovuto avrebbe riputarsi egli l' Eroe.

Alti sensi mostrò Vitige nella Reggia Bizantina, e v'avrebbe ottenuto le dignità e gli onori, onde i popoli Barbarici andavano superbi sul Bosforo. Ma gli errori d'Ario gli avea-

no preoccupato l'animo sì, che con intrepido ciglio rinunziò a tutte le lusinghe dell'Imperatore. Giornande afferma nondimeno, che il Re fu salutato Patrizio (1). Gli altri Goti, che venuti erano da Ravenna, seguitarono Belisario in Persia, ove nella primavera del seguente anno l'inviò Giusti-

A. 341 niano a guerreggiar contro Cosroe. Tra' Duci Romani, che militato aveano in Italia, Martino solamente fu premesso poco dopo il suo arrivo a'limiti dell'Imperio in Dara, per far contrasto al Monarca Persiano. Vitigo, che si fermò in Costantinopoli ( non su' confini della Persia, come pretende la Storia Miscella (2)), visse altri due anni assai caro a Giu-

A. 543 stiniano, lasciando vedova Matasunta, che sposò Germano; il nipote dell'Imperatore, vincitore degli Anti, e dei Mori, nel quale avrebbe destati ella orribili dispregi, s'egli avesse avuto la benchè minima fede ne'falsi romori sulle inique profferte a Giovanni il Sanguinario e sull'incendio de'magazzini Ravennati. Giornande nel favellar di tali nozze, donde nacque un figliuolo, afferma, essersi unito il sangue degli Amali a quel degli Aniej: delle quali parole non havvi significato se non mercè la felice congettura del Trevorio d'aver Gitstino Augusto, prima dell'Imperio, eonseguita l'adozione da un qualcuno di quella illustre famiglia.

S. X. Le spoglie de'Goti, occultate agli sguardi dell'universale, non produssero in Costantinopoli quell'ebbrezza di gioia, che la vista delle ricchezze Vandaliche di Gelimere avea suscitato altra volta nelle menti. Ma l'immaginazione ingrandiva i tesori non visti de Goti, ed il rifiuto del trionfo

<sup>(1)</sup> Perductum Vitigim Constantinopolim Patricii honore donavit Iustinianus.

Iornandes, De Rebus Geticis, Cap. 60.

<sup>(2)</sup> Historia Miscella , Apud Muratori , Sc. Rev. Ital. I. 407-

a Belisario parea che stimolasse maggiormente i popoli ad Anni onorare il gran Capitano. Tutti parlavano della sua felicità C. G. e delle sue vittorie; aver egli riaequistato all'Imperio in piccol tempo almeno una metà di ciò che s'era perduto nell'Occidente; da lunga età non essersi posseduto un guerriero, il quale avesse condotto a si alto segno di gloria l'Imperio; qual fortuna pe'Romani e qual rancore pe Barbari di scorgere sì splendide prede in Bizanzio? Frattanto fumavano ancora le città incendiate dagli Unni; e gran parte delle popolazioni di quelle afflitte Provincie stendea di là dal Danubio le braccia verso Giustiniano, implorando il riscatto ed un pronto ritorno alla patria. Nè l'Imperatore, sebbene premuto dai debiti, si mostrava sordo alla pietà. Leggesi tuttora una sua Novella, che toglie nella Mesia i divieti d'alienarsi gli averi delle Chiese per redimere i prigionieri; facendone istanza Martino, Vescovo di Clinate o piuttosto di Clissina (1), dopo l'ultime invasioni de'Bulgari a quella volta.

La gloria di Belisario facea volentieri dimenticare a'Bizantini le sventure patite nel precedente anno per mano degli Unni: ciascuno gli si faceva incontro a salutarlo s'egli uscisse di casa per andar nel Foro, e se vi tornasse: spetlacolo giocondo e caro alla moltitudine. Il suo passeggiare la città era una magnifica pompa; numerosi drappelli di Vandali, di Goti e di Mori l'accompagnavano, ed egli splendea fra tutti pel suo benigno e maestoso volto, e pel decoro di tutta la persona. Innanzi gli altri lo amavano i soldati, e gli agricoltori; quelli, per la cura che di lor

<sup>(1)</sup> Novella 65. Ut terrulae aut domus aut vineae Sanclissimae Ecclesize Mysiae in redemptionem captivorum, etc. (Ioanne Consule, 1. Aprile 538. Vedi Osenbrilggen ).

Anni l di l G. C. (

prendeva ne campi delle battaglie, assicurando loro il vito, e facendo curar le loro ferite, serza desister giammai dal guiderdonarli, dal ristorare eiascun gregario dell'arer perduto le sue armi od i cavalli, e dal rimunerare i più valorossi con braccialetti o con collane: questi, perchè Belisario comperava le lor derrate secondo il prezzo da essi posto, e badava che nè cavalli ne fanti recassero loro alcun danno, massimamente al tempo delle messi. La sua casa militare si componeva di settemila cavalieri, de' quali nimu era da porre in disparte, ma tutti rivali fra loro nel desiderio di combattero i primi, e di provocare, stando nelle prime file, il nemico. Si fatti splendori offendevano più di uno fra Duci Romani, e già Teodora gli affisava gli occi addosso ed il veniva considerando, quasi ella fosse rimasta sola e priva dell'aura popolare nell'Ereco.

S. XI. In mezzo a que continuati trionfi di Belisario.
Cosroe prorompera nell'estate alla guerra, promessa da
sola lui a Vitige, saccheggiando ed ardendo la Siria: ma io
tinique
parlerò prima d'una romorosa eaduta, che già s'andata preparando, e che seguì nell'anno appresso, in eui procede

parando, e che segui nell'anno appresso, in cui processo. Si Console Basilio, Giovami Cappadoce, il regolator dell'imperio, era venuto in tanta superbia contro DIO e contro gli uomini, che giudicò poter impunemente dispregiar Todora, cui accusarla di non so quali delitti, ma pertinenti a qualche punto sulla Religione, presso l'Imperatore. Non fecer frutto sti fatte insinuazioni, ed il marito non tralascio di palesar tutto alla moglie, senza cessare, secondo i debidi fanno, d'amane e d'onorare il Prefetto. Ne Teodora pensò esser lieve l'impressa di vendicarsi; ma parve a Giovanni di non esservi più sicurezza per la sua vita. Niun Prefetto del Pretorio avea giammai avuto a guardia di se una maggior copia d'Astati e di Scutati; appo lni costoro giungevano copia d'Astati e di Scutati; appo lni costoro giungevano



a più migliaia, pari forse a que'di Belisario per numero, non per fama di valore o d'ardire. Appena Giovanni si confidava in queste sue forze, passando intere le notti a dormir vestito ed armato, come se d'ora in ora entrar dovesse un qualche Barbaro mandato da Teodora per ucciderlo. Fra tali paure quel dispregiatore del DIO de Cristiani facca ricorso alle divinità degl' incantatori, detti Matematici o Malefici ed anche Venefici, co'quali teneva frequenti consulte, investigando curiosamente l'avvenire. Non di rado eziandio si conducea nelle Chiese Cristiane per qualche sacra veglica o preghiera; ed ivi (è Procopio, che il narra nelle sue pubbliche Istoric (1)), postergando i Cattolici riti, solea indossare il Sacerdotale pallio; e recitar tutta la notte le profane ciance d'una Setta, che a'giorni di Giustiniano chiamavasi Grecanica, nella speranza d'aver con esse a rafforzare im suo pro l'animo dell'Imperatore, onde schivar l'insidie di Teodora

Gran ventura sembrò a quegl'incantatori o Venefici di aver acquistato un cliente si poderoso; e però tutto di lo veninano cessi tustigando con le loro arti; e non solamente gli prediceano qualunque sorta di prosperità con la grazia dell'imperatore, ma di quando in quando gli faceano baleane innanzi agli ocebi la porpora Imperiale. Allora si riafrescava I animo del Prefetto, ed un dolce sorriso spunlaragli fra le labbra, quasi certificato dell'augusto premio, doruto al suo ingegno: poscia egli s'immergea nuovamente nelle sordida sue voluttà.

§. XII. Cost egli vivea quando Belisario ed Antonina con Procopio giunsero in Costantinopoli. Trapassò tutto il rimanente di quell'anno in mutui sospetti fra Teodora e Gio-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Persico, Lib. I. Cap. 25.

padoce.

vanni. Era il primo giorno del seguente anno e del Consolato di Basilio, allorchè l'Imperatore pubblicò una sua Novella su'testamenti, drizzandola non a Giovanni, ma si a Basso, Conte de Domestici, e Luogotenente (così diceasi nella soprascrizione della legge) del gloriosissimo Giovanni, Prefetto del Pretorio, Patrizio e già Console due A. 341. colte (1). Lo stesso avvenne, quando promulgossi nel 1.º Febbraio la Novella sulle restituzioni de' fedecommessi (2). Questo, benchè passeggero, allonianamento dagli affari, qualunque ne fosse la cagione, potea sembrar nunzio di qualche seiagura: ma già, nel 25. Aprile, Giovanni avea ripigliato l'Officio, e Giustiniano gl'inviava co'titoli soliti la sua Novella sulle nautiche usure (3), indi nel 4. Maggio l'altra del doversi togliere alle donne i privilegi dotali, se mai elle useissero dall'ovile Cattolico; nè. se non rientrando in questo, rientrebbero nel possedimento di si fatti privilegi (\$) Fra gli Ereliei, alle cui donne s'imponea cotal pena, sono annoverati anche i seguaci di Severo e gli Acefali, a gran

Il nembo sembrava dileguarsi; ma fra pochi giorni egli scoppio. Una quinta Novella di Giustiniano comandava, che II.1242 avesse ad annullarsi la precedente, con cui alla Romana

dispetto dell'Imperatrice; la eura poi di recar ad effetto que ste disposizioni della legge in ispezialtà commetteasi al Cap

<sup>(1)</sup> Novella 107. De Testamentis imperfectis, etc. Basso . . . . locum obtinenti loanni gloriosissimi Praetoriorum Praefecto, iterum ex Cosoli et Patricio (1. Gen.º 541). Questa è la data in molte Edizioni; l'Oce brûggen ha quella del 1. Feb.º 541.

<sup>(2)</sup> Novelia 108. De Restitutionibus. Basso . . . . locum tenenti lonnis , etc. (1. Feb.º 541).

<sup>(3)</sup> Novella 11Q. De Nauticis usuris. Ioanni , P. P. (25. Aprile 511)

<sup>(4)</sup> Novella 109. De privilegiis dotis haereticis mulicribus non prae standis. Icanai , iterum ex Cossuli ordinario (4. Maggio 541).

Chiesa ed a tutte l'altre dell'Imperio concedeasi la prescri- Anni zione di cento anni, dopo i fatti di Prisco d'Emesa; dicendo non essersi trovato efficace il rimedio; molti mali aver tenuto dietro a quel primo e religioso proposito; volersi tornare alle regole del dritto; la prescrizione de'trenta o quarant'anni bastar per tutti, ed anche pe'Luoghi Venerabili d'ogni sorta. Tal' era la mobilità dell'Imperatore nel far le leggi e nel disfarle, Ouest'ultima Novella, che fu del 1. Giugno 541, elrizzavasi a Teodoto (5), nuovo Prefetto del Pretorio per l'Oriente; data pochi giorni dopo la precedente, ne quali alla fine venne fatto a Teodora di esterminare Giovanni.

S. XIII. Ma ella non potè senza il soccorso d'Antonina. A. Ril Belisario era già partito nel principio della primavera in cerca di Cosroe, che da un anno in quà vessava l'Imperio; solo per la prima volta e senza la moglie, in compagnia di Fozio. Antonina, deputata dall'Imperatrice alla difficile opera, rimase in Costantinopoli; donna più ehe ogni altro dotta nell'ordir fraudi e nel erear pericoli ad altrui. Menti le sembianze più amichevoli verso Eufemia, unica figliuola di Giovanni e sommamente pereiò amata da esso, cercando espugnarla con lusinghevoli colloquii. Non tardarono le blande parole ad entrar nell'animo di quella iguara giovinetta, e tosto si giunse alla comunicazione de mutui segreti. Quante inquistizie, Antonina diceva, non siamo noi obbligati a tranqugiar tutto giorno? Ecco à mio marito, quale uomo! il vincitor dell'Affrica e dell'Italia, lunga-

<sup>(5)</sup> Novella 111. Hace Constitutio innovat Constitutionera, qua contum attorum praescriptionem Venerabilibus Locis dederat. Theodoto, Orientalium Praetoriorum Praefecto ( 1. Giugno 541 ).

L' Osenbrüggen s'accorda in questa data con l' Edizioni.

Anni di G. C 526-543

mente posto in disparte dopo il suo retorno e costrello a calcar le vie di Costantinopoli, mentre i Persiani distruggeano la Siria! Fugli negato di trionfare dopo aver con pochi soldati restituito all'Imperio il più ricco e temuto de Reani Barbarici, con tutt'i tesori di Re Teodorico. Era mio intendimento, ch'egli mai più non mettesse i piedi nel Palazzo, schivando gli squardi dell'invidiosa ed ingrata donna, che ci regge: ma il bisogno la punse ora d'inviarlo, sebbene tardi, contro la Persia. lo che son usa di non mai lasciar mio marito, rimango nondimeno qui, mia cara, per far contrasto, ma come polivi? alle calunnie di lei, e per avvertirlo di ciò, ch' ella ed i suoi van mulinando contro un Eroc di tal sorta. Eufemia rispose: In voi sta la cagione del male; in voi, o carissima, che inutilmente avete fra le mani le forze dell'Imperio. Replicò Antonina: Non dir così, diletta figliuola; noi non possiamo nulla, stando nel campo in Mesopotamia, senza l'aiuto di Costantinopoli; ma se Giovanni volesse! Out egli è il primo dono l'Imperatore.

La giovinetta promise di parlare al padre; che fu compraso d'inaspettata letizia nell'udir le parole d'Eufemia, e
già gli sembravano avverate le predizioni, ch'egli souceder diovesse, col braccio di Belisario, a Giustiniano. Commise dunque alla figliuola di procacciargli pel di seguetle,
ch'egli favellar potesse con Antonina. Ma questa, scorgendo che già l'amo tirava gl'ineauti, fece le viste di temere,
non potessero gli occhiuti sgherri di Teodora scoprir l'arcano; allora ogni speranza di salute svanirebbe. Megiò il
vedersi ed il parlar fuori di Costantinopoli; anzi potersi assegnare fin da ora il luogo in Rufiniano, dov'era un Palazzo di Belisario vicino alla città: ivi fra pochi giorni verebbe, dovendo ella parfarsi a raggiungere suo marite; li

di i. C.

parlerebbero a loro bell'agio, e si darebber la mano in segno d'amistà e di fede. Piacque il modo a Giovanni, e fu stabilito il di, ridendo le due compagne del già sicuro evento degl'inganni, e della semplicità d'uno fra'più astuli scellerati della terra.

S. XIV. Lieta l'Imperatrice corse a Giustiniano, c pregollo di ben persuadersi una volta, che quel Cappadoce, il quale ardiva calunniarla, perchè vera e sola amica di suo marito, aspirava da gran tempo all'Imperio; inutili esser tornati finora i consigli e gli avvertimenti d'una moglie amorosa; potersi ora egli chiarire in un dato giorno: ed avrebbe veduto Giovanni aver intorno a ciò notturni favellari con la fedele Antonina: volersi mandar uomini egregi, che cereassero d'udir tutto in Rufiniano e ne facessero certo l'Imperatore, Il quale consentt, s'inviassero Narsete l'Eunuco e Marcello, Prefetto delle Palatine milizie, fidi e devoti, a' quali Teodora impose d'ascoltar tutto e d'uccider l'uomo, se lor paresse, eh'egli andava tentando nuove cose. Scrive Procopio d'aver udito i romori sparsi nel volgo, che, cioè, si fosse da Giustiniano spedito un suo familiare a Giovanni per dissuaderlo d'avere quel clandestino congresso con Antonina; e che, volendo IDDIO liberar l'Imperio, gli avesse posto in cuore di non ascoltare il messaggio. Della veracità di questi romori può dubitarsi; ma troppo a Giovanni premeva d'andare in Rufiniano, ed egli andovvi, quando seppe d'aver nel giorno pattuito Antonina preso il commiato, quasi ella s'ineamminasse verso la Mesopotamia, dall'Imperatrice. Già la mezza notte approssimavasi, e Giovanni, secondo gli accordi, collocava le suc guardic a breve distanza da una siepe, ove seguir doveva il colloquio, palpitando il cuore in petto all'ambizioso, che già salutavasi Cesare. L'ora suonò, e tosto udissi la voce d'AntoAnni di G. C. 526-543

nina dietro quella siepe. Favellarono al buio, esponendo la donna le sue querele contro Giustinano, e promettenole Giovanni tutti gli aiuti, ehe per lui si poteano, a fado minare dal seggio. Qui ella volle, confermasse il Prefetto con gravissimi giuramenti la data fede, al che mentre adempira Giovanni, ecco di repente abuear dalla siepe, ove diama Antonina gli avea nascosti, I Eunueo e Marcello, e dargii addosso con le spade; ma tanto amollo DIO in quel puno che le sue guardie, ascoltando lo strepito, voltaron a soc-correrlo e lo posero in salvo, dopo aver ferito Marcello.

Giovanni, sopraffatto e schernito, fuggi verso Costantinopoli. Era eomune opinione, che tutto si sarebbe rivolto in suo vantaggio, s'egli avesse osato presentarsi a Giustiniano e narrargli alcuna delle favole, con cui sapea ghermirlo ed uscir da'più difficili passi: ma il cuor gli mancò questa volta, nè seppe il Prefetto far altro, che rifuggirsi nella Chiesa di Santa Sofia, lasciando libero il campo alle due donne. Così Teodora ebbe lo spazio necessario per indurre Giustiniano ad abbandonare il suo favorito; sì fille radiei avea posto egli nel cuor dell'Imperatore. La sua sventura neppur fu intera per allora, essendosi dato a Belisario la sua casa (1), e confiscata una porzione delle sue immense riechezze. Giustiniano, con raro esempio, gli lasciò l'altra; una terza l'avea nascosta Giovanni, si ch'egli visse lautissimamente in Artace, sobborgo di Cizico in Bitinia, ove gli esecutori di Teodora il condussero, dopo averlo in Santa Sofia ordinato non Vescovo, ma Prete col nome di Pietro, Si astenne tuttavia dal celebrare i Sacri Misteri, acciocchè non si chiudesse le vie (così credeva egli) alle civili dignità. Le sue ricchezze moveano a sdegno ; e tutti fre-

<sup>(1)</sup> Contin. Marcellini Comitis. A. III. P. C. Basilii.

mevano di veder si benignamente trattato un uomo si reo; ma fieri morsi e crudeli tormenti davagli l'ambizione de- Gio lusa, nè v'era un carriefice di se più spietato di lui, che non seppe giammai scaeciar gli audaci suoi desiderj e le vane speranze di ritornare in alto, Giovanni di Lidia, dopo aver narrato le sozzure di Giovanni, scrive che l'Imperio fu salvo solo per opera della magnanima Teodora (1).

S. XV. Ma ben presto più ampia gli piombò sul capo l'ira di DIO, ed i popoli ebber l'esempio d'una più adeguata punizione de suoi delitti. Sedeva in Cizico il Vescovo Eusebio, che Procopio afferma essere stato importuno a tutti non meno di Giovanni, e che però i Ciziceni accusavano sovenie presso l'Imperatore. Pur nulla poievano, essendo Eusebio munito di grandi facoltà e d'illustri protezioni, sì che alcuni giovani congiurarono d'ucciderlo e l'uccisero di presente nel Foro di Cizico. Giovanni era stato capitale nemico del Vescovo; e però a lui, affatto innocente di quella strage, si volsero gli sguardi. Giunsero da Costantinopoli alquanti Senatori per far ricerca di tal delitto, i quali cacciarono in prigione Giovanni; poi, con ignobil sevizie, fecero venir nudo come un ladrone colui, ch'era stato Prefetto del Pretorio e Patrizio e Console, al loro cospetto e flagellargli il dorso, costringendolo a render ragione di tutta la vita passata. Finalmente lo sentenziarono a perder tutti gli averi ed anche le vesti; e, copertolo di lurida toga, comperata con pochi soldi, lo posero sopra, una nave, che veleggiar dovca verso l'Egitto. Appena sbarcato, quelli che il trascinavano lo costringcano a chiedere in elemosina un pane od un obolo alla gente. Così egli attraverso mendicando l'Egitto, e giunse nel carcere d'An-

<sup>(1)</sup> foannes Lydus, De Magistratibus, Lib. III. Cap. 69.

tinoopoli, ove dimorava da tre anni, quando Procopio scri-63. C. vea di lui nelle sue pubbliche Storie delle guerre Persiane. E pur Giovanni Cappadoce non aveva in Egitto deposto

la speranza dell'Imperio; e fin nella sua prigione ardi una volta d'interpellare alcuni Alessandrini sul danaro da essi dovuto al pubblico erario: tanta era la fiducia di quell'uomo nelle predizioni degl' incantatori. Giustiniano tuttavia non potè al tutto dimenticarlo; e non appena morì Teodora, ch'e'lo richiamò in Costantinopoli; sebbene senza più conferirgli alcuna dignità od onorificenza, non essendogli rimasto se non il Sacerdozio, ch'egli avea ricevulo con orrore. Ma i narratori di prodigj e lo stesso Giovanni fecer salve le ragioni dell'arte de Venefici, la quale prediceagli l'Imperio, Perciocchè, nell'atto d'esser consacrato Prete in Santa Sofia, mancando una veste decente di Sacerdote, fugli dato l'abito d'un Prete di guella Chiesa, chiamato Augusto. Gl' indovini dunque non errarono, dicea Giovanni, affermando, ch'egli avrebbe indossato l'abito di Augusto. Tra queste ludificazioni passò la vita il Cappadoce, a cui la morte avrebbe potuto riuscir di sollievo, s'egli avesse veramente nell'atto di mendicar l'obolo perduta ogni speranza. Egli, non Belisario videsi ridotto a quell'estremità del doverlo mendicare : seonsigliato, che credè a giuramenti d'Antonina.

S. XVI. La caduta di Giovanni Cappadoce sembrò aver prodotto l'altra del Consolato nell'Orientale Imperio, dore Basilio, che alcuni credono Romano della famiglia Decia, fu l'ultimo Console fra privati. Se veramente Basilio nacque da' Deci, presso costoro sarebbe tal dignità cessata eziandio in Occidente, nel quale s'è veduto Paolino chiudere l'illustri schiere de'Consoli. Dopo Basilio, gli anni di Roma seguaronsi secondo succedevano al Consolato di lui, ovvero

al 541; ciò che si dicea segnar gli anni del suo Poscon- Anni solato. L'Imperatore Giustino il Giovine ristorò, ma solo G. C. nella propria persona, il Consolato, che poi divenne perpetuo presso ciascuno degli Augusti Orientali, fino a Leone il Filosofo, il quale con sua legge l'abolt come inutile (1). Giustiniano in prima volle ristringere le grandi spese, che facevansi da' Consoli nelle Calende di Gennaio e ne'giorni, che seguivano. Comandò, si riducessero a sei; nel primo la mappa, o gioco de' pugnanti cavalli; nel secondo il teatroquinegio, ossía la caccia tcatrale; nel terzo il panerazio, cioè i combattimenti degli uomini con le bestie; nel quarto le rappresentazioni tragiche, o ridicole con cori Timelici: nel quinto rinnovata la mappa del primo; e nell'ultimo la solenne processione de Consoli. Proibì che si spargessero monete d'oro, permettendo sol quel d'argento. Sì fatte disposizioni si leggono in una sua Novella, data

nell'anno appresso al Consolato di Belisario (2), alle quali si possono per avventura preferire gli ordinamenti, onde favellai. di Teodorico Amalo in Italia, che tolse a suo ca- 11. 602 rico le spese del Consolato e se'distribuire i vestimenti ai poveri. Anche in Bizanzio l'Erario Imperiale sopperiva in gran parte a que'dispendi, ch'erano divenuti come un patrimonio del popolo. E però gravi susurri s'udirono in Costantinopoli quando Basilio depose la dignità senz'avere un successore; ciò ch' era sovente avvenuto, ma questa volta ben si sapeva, che Basilio sarebbe riuscito l'ultimo Console. Quelli, che pretendeano veder più addentro, adducevano altra ragione, oltre il risparmio del danaro, dell'essersi abo-

<sup>(1)</sup> Leonis Constitutio 94.

<sup>(2)</sup> Novella 105. De Consulibus. Strategio, Comiti Sacrarum ( 1. Luglio 536 ).

And G. 6 lito il Consolato; la natura, cioè, di Giustiniano, ehe odiava le glorie antielle di Roma, e veniva tutto di architettando nuove forme di governo, le quali ne spegnessero la rimembranza.

S. XVII. Il fastidio del doversi notar gli anni dell'Imperio eol perpetuo Posconsolato di Basilio era stato non so se diminuito od accresciuto da una precedente Novella, dove Giustiniano prescrisse a Giovanni Cappadoce doversi dai Tabellioni preporre gli anni di ciascuno Imperatore nelor documenti (1). D'infinite dispute fu guesta Novella feconda nel Medio-Evo; anzi ella generò nuovi costumi, quando i Re de Barbari presero ad imitarla, facendo preporre il lor nome negli atti de' Notari. Gli anni degl'Imperatori e poi de'Re, adoperaronsi non solamente come Note Cronologielie, attestatriei del giorno, in cui dettavasi una scrittura da Tabellioni, ma come indizio certissimo della loro Sovranità in un paese qualunque; allorehè costoro cominciavano a preporre il nome del Principe ne loro atti. Carlomagno impose a Grimoaldo, Principe di Benevento, che si preponesse il suo nome a quello del Principe ne' contratti; e ciò in segno della sudditanza dell'ultimo. Più acerbe sursero dono Carlomagno le contese intorno alle Bolle de Papi, ove il nome degl'Imperatori non preponevasi, ma si metteva in ultimo luogo; se, cioè, dovesse tal menzione aversi come una semplice Nota Cronologica o come un segno della soggezione de'Pontefici agl'Imperatori. Di que-11.1087 ste cose favellerò di tratto in tratto ne' luoghi opportuni;

or ste cose favellerò di tratto in tratto ne luoghi opportum; qui m' era mestieri di non passar sotto silenzio l'origini primiere degli usi, che durarono per si lunga età, innanzi

Novella 47. Ut praeponatur nomen Imperatoris decumentis. Ioanul P. P. (51. Agosto 537).

che si ponesse in atto il metodo più agevole di notar gli a anni, mercè il computo dell'Era Volgare.

\$ XVIII. Venti cirique anni del Posconsolato di Basilo trascorsero fino a che non piacque a Giustino Augusto
di gridarsi Console. Grandissima perturbazione trovasi nelle
Novelle di Giustiniano dopo la cacciata del Cappadoce, per
avere assai sovente i copisti omesso di ricordari gli anni
di quel Posconsolato, e per essersi qualche volta smarriti
ade computar gli anni di Giustiniano. Per questi mancameni si presentano a nostri sguardi qualtro Prefetti del Pretorio nel solo anno 541. Sette Novelle si veggono con quesa data del Consolato di Basilio indiritte a Teodoto, le quali
si debbono dividere in due anni (1): ed a questo Teodoto,
come si vedrà, seguirono Pietro, Gabriele, Pietro di nuovo,
Arcobindo e Basso per la seconda volta. Questo Arcobindo
è affatto diverso dall' altro, che sposò Proietta, nipote di
Giustiniano.

Teodoto il quale, anche per attestato di Procopio (2), suecedette al Cappadoce, arrivò alla suprema Dignità nel breve

Novella 111. Hace Constitutio innovat.... praescriptionem contum amorum. Theodoto, Orientalium Praeloriorum Praefecto (1. Giugno 541).

<sup>-</sup> Novella 112. De litigiosis, Eidem (10. Settembre 541).

Novella 114. Ut divinae jussiones subscriptionem habeaut. Eidem
 Novembre 541).

Novella 113. In medio litis non fieri sacras formulas, etc. Eidem (22. Novembre 541).

<sup>-</sup> Novella 115. Ut cum de appellatione, etc. Eidem (1. Feb.º 542).

Novella 116. Ut nequo miles neque foederatus, etc. Eidem (15. Aprile 542).

Novella 117. Ut licest matri et aviae, etc. Eidem (11. Dic. 542).
 Ecco le date presso l'Osenbriiggen delle sette qui riferite Novelle.
 Procop. Hist. Arcanae, Cap. 22.

Ant di G. 6

spazio interposto fra'il 4. Maggio ed il 1. Giugno 541. Non ebbe nè il suo ingegno nè i suoi vizi, e non si lodavano i suoi costumi; gli fu agevole nondimeno di somigliare ad un Eroc dopo Giovanni. A Teodoto inviò Giustiniano i comandi, che niuno potesse più avere a' suoi privati servigi alcun soldato, ne alcun Federato Barbarico (1); il qual costume non era più da tollerare or che s'apriva il nuovo arringo della guerra Persiana. Già questa occupava tull'i pensicri dell'Imperatore fin dal giorno in cui seppe d'aver il Re Vitige spedito gli Ambasciatori a Cosroe, che ora empieva tutta l'Asia del suo nome. La scelta fattane dal padre Cabade per succedergli, e la pace gloriosa co'Romani già gli facevano dare il titolo di Grande tra Persiani con l'altra di Nursivano o d'Anursivano, cioè d'anima qenerosa. Dopo la sua morte, gli Scrittori Orientali gli rifermarono l'una e l'altra denominazione, soggiungendori la non meno bella di Giusto, ed il tennero pel maggior de' loro Monarchi, senza eccettuarne Ciro, il fondatore della Monarchia.

§. XIX. Gli Scrittori Greci non ebbero la stessa opinione di Cosroe. Nè a me importa di chiarire intorno a ciò il vero, bastandomi ricordare gli eventi più notabili delle guerre Persiane, per quanto poterono elle aiutare la speranza dei Re Ildebaldo e Totila nella loro fatica di rimettere sotto la Gotica dominazione l'Italia. Ma non tacerò al tutto, come di cosso pertinente all'umanità intera, della Colonia dei Filosofi, che dalla Grecia si tramutò in Persia presso Cosroe, quando egli venne al regno nel 531. Erano gli ultiui fra quelli, che per si lunga età filosofato aveano in Atene.

<sup>(1)</sup> Citat. Novella 416.

Annl di G. C.

suo successore Marino di Naplusa, e così d'Isidoro da Gaza come di Damascio da Damasco, suoi discepoli, non che 6. della vanità d'alcune loro dottrine filosofiche. Ne' primi anni del suo Imperio Giustiniano, e propriamente nel 529 (1), fe' chiudere con Editto le Scuole d'Atene, vietando a tutti d'insegnar Filosofia o d'interpetrare le leggi. Tacque allora, quasi vinta e aoggiogata dalle dottrine del Cristianesimo, la sapienza il più delle volte orgogliosa di coloro, i quali pretendeano soprattutto chiamarsi Nuovi Platonici; lacquero le arti loro teurgiche o magiche, con grande spasimo de Pagani, a quali sembrò finito il mondo intellettuale. Isidoro e Damascio concepirono il disegno di mutar cielo, e di cercare un paese, ove potessero a lor modo adorare Pane, Esculapio e le altre divinità dell'Olimpo Greco; una regione, donde la giustizia non fosse bandita e si potesse coltivar la virtu senza pericolo. Agli occhi loro questa felice contrada era la Persia.

Cinque altri Filosofi più intolleranti dell'Editto Giustinianeo s' unirono con essi nel desiderar la Persia; s'implicio
di Cilcina, Bulamio di Frigia, Prisciano di Lidia, Ermia e
Biogene di Fenicia. La fama narrava loro, che Cosroc, allor allora salito sul Trono, tenesse in pregio le discipline
cost di Platone come d'Aristolici; partironsi adunque, pieni
di speranza buona, verso lui, che gli onorò ed accolse
splendidarmente: ma non tardarono essi a scorgere, che la
scienza di Cosro enon cra se non vana ostentazione. Lostimi di Persia offesero più d'ogni altra cosa la filosofica
Pleiade; le vaganti nozze, gli empj matrimonj della prole
co' genitori, le tombe negate all'uomo ed il trionfo, come

<sup>(1)</sup> Ioh. Malalae, Chron. pag. 451. Edit. Bonnensis (A. 1831). Decio solo Consule (A. 529).

Anni di G. C. 526in Europa, del furto, della superbia, della calumnia. Divisarono di ridiursi a casa, lasciando solo in Persia Uranio, Medico di Siria, importumo e loquace, il quale vi s'era condotto con Arcobindo, Legato di Giustiniano; ed ora Cosroe lo risguardava come un oracolo, facendolo sedere alla sua mensa, e mescendogli di sua mano in una taza prelibata. A suo malgrado il Re vedeva i Filosofi disposti ad uscir del regno; ma, quando c'li conobbe star saldi a pur volersi rimpatriare, inseri nel suo trattato di pace del 53

user del regno; ma, quando e'ii conobbe star saldi a jur volersi rimpatriare, inseri nel suo tratto di pace del 533 11.1132 con Giustiniano una clausola (fu Agaia, che ci tramandò queste notizie (1)), per la quale s'obbligo l'Imperatore a lasciar vivere tranquillamente nell'Imperio i sette Filosofi, senza che niuno potesse molestarli pel fatto della lor filosofia e della religione. Tornarono tanto più lieti quanto che a lor più non toccava d'imbattersi ad ogni piè sospinto in qualche insepolto cadavere: avendone anzi, nel ritornare in Europa, trovato uno, ch'e' voller coprire d'erba, furon ripresi come violatori de' dritti della Terra Madre, a cui spettavano le spoglic mortali dell'uomo per farle divorar da'cani c dagli ucevili.

A. 540 §. XX. Appena il settimo anno di quella pace tra l'imperio e la Persia terminavasi, che Cosroe proruppe di bel nuovo all'offese. Nella primavera del 540 (2), trascurala la solita via per traverso alla Mesopotamia, egli da Clesifonte varcò il Tigri e l'Eufrate. Giunse al cospetto di Circesio sulla sinistra dell'Eufrate, cola dove in esso cade l' Aborra: qui era il confinc Romano; ma il Re, volcado portar la guerra nella Siria e nella Cilicia, sdegnò di ripassar l'Eufrate per impadenomis del munissismo Castello di Circ.

<sup>(1)</sup> Agathias , Hist. I.ib. II. Cap. 28-32. (Edit. Niebhurii, A. 1828)

<sup>(2)</sup> Ioh. Malalae, loc. cit. pag. 479. Indictione III.a

cesio. Continuò il cammino, avendo a destra il gran fiume; Anni omessa indi la città di Zenobia, prese quella di Sura sulta c. di destra sponda, ingannando il suo Vescovo, che sperava placarlo col prostrarsi dinanzi a lui, e coll'offerirgli quel povero dono, il quale si tenea quasi per sacro, d'uecelli, di vino e pane, ma Cosroe, tuttocchè dicesse di voler perdonare agli abitanti, entrovvi, e la distrusse. Ivi egli vide la sua prigioniera Eufemia : misera madre, a cui, mentre fuggiva, eadde un pargoletto dal seno, ed ella il rialzava, sorreggendolo e guidandolo ne'suoi mal sicuri passi con la mano. Il Re s'invaghi dell'amoroso atto, e sposò la donna; indi permise ad Anastasio Darense di tornare in Co- 11.1368 stantinopoli , acciocche potesse dire a Giustiniano in qual luogo della terra egli avea lasciato Cosroe, figlinolo di Cabale. Dodicimila prigionieri trasse da Sura; ma li rilasciò in grazia d'Eufemia, e sulla promessa di Candido, Vescovo della vicina Sergiopoli, che questi gli avrebbe pagato dugento pesi d'oro nell'anno seguente; gli sventurati per altro morirono quasi tutti, oppressi dalla fatica e dal dolore.

Buza era Maestro de Soldati nell'Oriente, ove s'attendea Belisario, che passo nondimeno quella primavera in Ravenna. Raccolse Buza le soldatesche in Gerapoli, di nii flavora difendere le colline; ma, cangiato consiglio, andò via col for dell'esercito; e non più i Gerapolitani seppero altro di lui. Nell' udire i passaggio di Cosroo di qua dall' fatalia, diustiniano inviò lumultuariamente Germano in Siria con soli trecento soldati; al quale promise di spedire in breve molte legioni. Arrivò Germano ad Antiochia col suo giavinetto figliuolo Giustino, Console ordinario in qu'ell'anno; ma nè le milizie arrivavano da Bizanzio, nè Antiochia dionea sembravagli alla difesa; il perchè si riparò in Gilicia, contie

Anni di G. C. 526-

nuando Cosroe il emmino senza trovare ostacoli. Gli Antiocheni mandarono Mega Vescovo di Berea, oggi Aleppo, a Cosroe per allontanarlo. Incontrollo Mega presso Gerapoli, che riscatlossi dal saccheggio, pagando mille libbre d'oro, secondo la proposizione fattane da Paolo Antiocheno, che or militava e d'Persiani. E Mega giudicò d'essere stato assi avventuroso nell' aver potuto persuadere a Cosroe d'uscir dalla Siria col pagamento d'altre mille libbre d'oro. Lieto il Vescovo s'affrettò di recar queste noisici in Antiochia.

Non parve così a Giovanni, figliuolo di Rufino, ed a Giuliano, che I Imperatore inviava Legati al Re; i quali credettero, si sarebbe l'Imperio dissonorato se consentivasi a riscatto d'una delle sue Provincie: intanto Cosroe riducera in cenere la città di Berea, ed assediava i suoi abitanti nella cittadella, ove s'erano riparati. Mega tornando a casa, e senza niuna conclusione, vide le fiamme divoratrici; e qui varamente salvò in certa guissa la patria, caduto a 'pè di Cosroe, che fit tocco dalle sue lagrime in favor degli assediati e permise loro di ritirarsi dove ne avessero il talento. La sola fontana, che dava lor bere nella cittadella, già era venuta meuo.

§. XXI. Da Berea si rivolse Cosroe ad Antiochia sulf'O-ronte, alla quale Teoisto e Malaze aveano recato dal Libano un rinforzo di sei mila soldati. Giovanni e Giuliano, deputati dall' Imperatore, s' crano condotti dinanzi al Re per parlar di pace: ma questi non gli ascoltò e sopratteneti uel suo campo, mentre per mezzo di Paolo Antiocheno facea chiedre agli abianti le mille libbre d'oro, ed e passerebbe altrove. Ma fu invano; la gioventu più valorosa che saggia crede possibile il difendersi, ciò che non avea creato Germano; e però si vide ben presto assediata da un esoccio immenso e fino ad ora non tocco. Resistetero

con grande animo, e massimamente in un ampio paleo di legno fra due torri: ma l'eccessivo numero de difensori lo fe'erollare in poco d'ora, ed e'eredettero cadesse anche il muro della città. Lo spavento si propagò, e tutti, uomini, donne, fanciulli, urtandosi a vicenda, fuggirono, a malgrado degli sforzi contrari che alle Porte faceano i soldati di Tcotisto e di Malaze a cavallo, gridando con officiosa menzogna, che gia Buza giungea con tutto l'esercito. Molti perirono in quel tumulto, schiacciati sotto i piedi de'eavalli. Dall'opposto fianco i Persiani salivano con le scale in sulle mura, già padroni della città; intanto le misere turbe uscivano pel sobborgo di Dafne. Allora si raggranellarono alcuni drappelli di giovani, allevati fra le fazioni del Circo, inanimendosi a nuova resistenza, la quale fu si ostinata, che il Re stesso ammirolla salito sopra una torre.

Amava Cosroe il coraggio, ed avrebbe volentieri perdonato; ma Zabergane, uno de'suoi Capitani, riaccese gli sdegni di lui, dicendogli che al tutto quell'impetuosa gioventà era uscita di senno; e che, avendo ella rinunziato alla propria vita, non cercaya se non di trascinare in una comune ruina i vincitori. A queste parole, il Re giurò di vendicarsi e spedi contro gli Antiocheni le sue migliori milizie. Fu mestieri di cedere al numero, e tutta quell'intrepida schiera morì con l'armi alla mano. Il soldato nemico penetrò da per ogni dove in Antiochia, accidendo tutti coloro i quali non eran fuggiti; e Cosroe la fe incendiare nel mese di Gingno, ec- A. 840 cetto la Maggior Chiesa, maraviglioso edificio, della quale riscrbo a se medesimo le spoglie: ma queste superarono il suo desiderio; in tanta copia trovaronsi gli ori e gli argenti ed i gioielli. Gli stessi marmi, ond'era coperta la Chiesa, ne furono staccati, acciocchè si mandassero in Persia. Utile alla Storia dell'Architettura e delle belle arti riu-

scirebbe il paragone tra la Chiesa d'Antiochia e Santa Sofia, essendosi almeno conservate le forme di quella, che ornava la Capitale antica d'Oriente. Anche al sobborgo detto Cereteo non s'apprese la fiamma Persiana, essendo stato questo affatto separato dal corpo della città; e neppure alla Chiesa di San Giuliano, dove albergavano i Legati Giovanni e Giuliano. S. XXII. In tal guisa i consigli di Zarwan, chiamato Za-

bergano da Greci, contribuirono alla ruina dell'alta città, che orribili tremuoti avean fin qui desolato nel 526 e nel 528; ma ella rinasceva sempre più bella ed augusta, sebbene si fosse preteso toglierle il primiero nome d'Antiochia per appellarla Teopoli. Zabergano era stato, e' non aven guari tempo, Ambasciadore di Persia in Costantinopoli. Narrayano d'aver e' con le sue calumnie fatto morir Mebo-11. 989 de , il possente Persiano , di cui favellai , ed al quale andava Cosroe debitore d'aver allontanato dal trono di Persia i suoi più anziani fratelli. Ora Zabergano facea le veci di Mebode nel cuor del Monarca; ne tralasciava d'incitarlo sovente alla crudeltà. Ma nella natura di Cosroe si vedea non di rado brillare in mezzo dell'ira e della vendetta la pietà, e succedere alla ferocia la benevolenza. Egli comandò, si lasciasse agli Antiocheni fuggitivi e dispersi per le eampagne la vita, volendo solo che fossero prigionieri. Poscia fe chiamare dinauzi a se Giovanni e Giuliano, che molto si travagliarono in difender Giustiniano dall'accusa

d'aver violato la pace.

on Replico il Re, che non avrebbe l'Imperatore ardito d'apertamente contravvenirvi; ma si che il facea con coperti andari e con pratiche occulte. Così parlando, mostrò le Lettere di lui ad Alamundaro il Saracino, ed alla nazione degli Unni. Cercarono gli Ambasciatori d'interpetrare a lor senno

la prima, o d'attribuirla soltanto a Ministri di Giustiniano inconsapevole: quanto alla seconda, e' la dicevano falsa. Dopo molti parlari, Cosroe domando per prezzo della riconciliazione cinquemila libbre d'oro: ma l'amicizia, egli soggiunse, si dee mantenere con un perpetuo ricordo: perciò l'Imperio Romano pagherà cinquecento libbre ogni anno alla Persia. Risposero i Legati, che dunque i Romani diverrebbero tributari del Persiano? Cosroe il negò, dicendo non esservi punto ragione, si dovesse denominar tributo una pensione simile a quella, che i Romani pagavano agli Unni od a Saraceni per difendere le frontiere dell'Imperio. Giovanni e Giuliano, sbalorditi ancora per la catastrofe d'Antiochia, consentirono a tutto, ed in questi termini si fermò la pace novella, da non aver effetto se non dopo la ratificazione di Giustiniano ed il cambio degli ostaggi. Tal profitto s'ebbero Giuliano e Giovanni, rigettando le proposizioni di Mega, Vescovo di Berea.

§. XXIII. S'aspettavano tuttora le risposte da Costontinopoli, quando Coscoe visitò, nella speranza di taglieggiarle,
alcune principali città della Siria. Vidu Seleucia, distante sei
leghe dalla fumante Antiochia, e si bagnò nel mare, offerendo sacrifici al Solo. Torno poco stante a contemplar le
ceneri d'Antiochia, e nel sobborgo di Dafica searcifico alle
Ninfe, armmirandone il bosco e le fontane. In Apamea si
assise nel Circo, e desiderò d'essere spettatore d'una corsa
di carri. Saputo, obe Giustinino proteggova i Citestri, ed
e protesse in quel giorno i Verdi, fineendo indietreggiare
un cocchio de primi. Arrivato a Calcide, procacció trarue
danari, ma non gli ottenne; indi a Barbalisso, lontana due
leghe dall Eufrate, sul quale impose un Ponte nel luogo
chiamato Obbane, facendo gridare, che s'affretassero tuti.
prechè nel terzo di, ad un ora da lui stabilita, farebbe dis-

Anni fare il Ponte. Mantenne le sue promesse; il Ponte ruinò 6. C. all'ora pronunziata, e chi rimase di qua dalla sponda ebbe a patir non pochi disagi prima di toccar, come a Dio piseque, i confini di Persia.

Giunto Cosroe in Edessa di là dal fiume, s'ebbero Lettere di Giustiniano, che promettea d'accettare le condizioni del trattato. Allora il Persiano rilasciò gli ostaggi Romani, e si dispose al ritorno. Espose venali gli Antiocheni prigionieri: de' quali ebber compassione gli abitanti d'Edessa e posero ciascuno, dal più riceo fino al più povero, la sua parte di danari per riscattarli; ma il perfido Buza, ch'era venuto in quella città, pose le mani sulle monete, affermando averle ad impiegare in usi maggiormente necessarj per la guerra. Cosroc adunque condusse i prigionieri con sc: sperò poscia d'assediar Dara, ove Belisario aveva inviato Martino dopo l'arrivo da Ravenna; ma, scorgendo la difficolià dell'impresa, levossi d'indi, contento di duemila libbre d'argento profferitegli dagli abitanti. Così egli andava infrangendo tutto di gli ultimi patti; ma Giustiniano, senza farae romori, contentavasi di non ratificarli.

Un'Antiochia novella, detta Cosroantiochia, fu edificata da Cosroe, lontana poche leghe dalla sua Reggia di Cesionte. Ivi collocò i suoi prigionieri Antiocheni, che trovarono in Persia una ventura non aspettata in mezzo a tanta loro miseria. Vi si videro costruiti ed i pubblici bagni ed il Geo, dove si celebrarono gli spettacoli. Volle, che la città fosse immediatamente sotto la mano del Re, privando i Satrapi e gli Ottimati di qualunque giurisdizione sovressa, ed aprendovi un asilo per gli schiavi Romani dispersi nella Persia. Giustriano dal suo canto comincio a riculificar la vera in sull'Oronte, più ampia e più forte che non dianzi opera non interrotta per dodici anni, e computa non prima del 552.

§. XXIV. Nell'inverno, che trascorse fra la fine del Con-

solato di Giustino ed il cominciamento dell'altro di Basilio. continuava la guerra, per non aver l'Imperatore iuviato le ratificazioni solenni da lui promesse: nè aveva egli pagato i danari pattuiti nella recente pace. Stavano inerti Belisario A. 840in Costantinopoli, e Germano in Cilicia per mancanza di soklatesche. Durante lo stesso inverno, i Lazi decretarono di togliersi dall'obbedienza de'Romani per darsi alla Persia, e spedirono una Legazione a Cosroe, pregandolo di prenderli sotto la sua protezione. Già dissi, che il Re loro 11. 989 Zatio avea chiesto il Battesimo ed una moglie Romana in Costantinopoli a Giustino Augusto, sperando avere un gran prò dell'amieizia coll'Imperio; e che Giustino avea spedito Pietro con una mano d'Unni a difenderlo contro i Persiani. Era nato Pietro nell'Arzazene, Provincia di Persia oltre il fiume Ninfio; nella sua infanzia e'cadde prigioniero in mano di Giustino, che lo fece istruir nelle lettere; indi l'ebbe a suo Segretario; e, salutato Imperatore dopo Anastasio, creollo Duca. Pietro riuscì sommamente importuno a cagione dell'avarizia; vessò i Lazi per congregar danari, ed a tutti divenne odioso. Gli Unni, che militavano con es-

so, e'gli spedi, sì come raccontai, a Belisario in Affrica. 11.1138

Ma più odioso di Pietro surse Giovanni Tzibus, venuto dopo lui al governo della Laziea; oscuro ed ignobile soldato, che ridusse a maggior perfezione l'arti della rapina, da disgradarne il Cappadoce. Travagliò più fieramente i Lazi, appo i quali era morto Zatio, lasciando il regno ad Opsite, suo fratello, ch'ebbe per successore Gubaze, figliuolo di Zatio. Giovanni Tzibus trattò Gubaze come un vil servo: ed avendo persuaso a Giustiniano d'edificar di là dal fiame Absaro la città di Petra nella Colchide, sul Ponto Eussino, ivi si rafforzò, ed apri sozza bottega, che gli produsse infi-

nite ricchezze. I cuoj e gli schiavi, soli prodotti de Lazi, e li barattava col grano, col vino e col sale o con altre derrate necessarie alla vita, che soleano farsi venire dal Ponto Eussino, vietando ad ogni altro questi commerci. Parve intollerabile tal fatto al popolo di Gubaze; i loro Ambasciadori esposero a Cosroe la loro calamità e non durarono fatica in persuaderlo: il Re promise loro d'aiutarli, ed essi a vicenda gli fecero sicurtà di guidarlo senza danno fra precipizi del Caucaso. A questi detti, Cosróe, che amava mettere un piè sul Ponto Eussino si per ottenere i vantaggi del commercio, e si per collocarsi dirimpetto a Costantinopoli sull' opposta riva di quel Mare, pigliò lieto l'impresa, e A. 541 parti con l'esercito verso la Lazica, divolgando che andava

nella Colchide a guerreggiar contro gli Unni. S. XXV. Dopo aver attraversata la Colchide, giunse alle frontiere de' Lazi; ivi Gubaze si prosternò a' suoi piedi, adorandolo per suo Sovrano. Cosroe spedì uno de' suoi Capitani per nome Abeniamide contro Petra; ma Giovanni Tabus, che non ignorava gli artifici della guerra, fecevi approssimare i Persiani, quasi la città fosse vota ed egli fuggisse. Pareva, che i Porsiani altro non dovessero fare se non aprire le Porte; Cosroe seduto sopra un colle aspettava, che ciò si facesse, quando ad un tratto egli vede quelle Porte spalancarsi, ed ascirne con gran furia i Romani guidati da Tzibus, che passano a fil di spada un gran numero di Persiani alterriti, e caeciano il rimanente in fuga. Il Re fe' impicear Abeniamide per la gola, dicendo che non gli era permesso di lasciarsi a tal modo ingannare da un pubblicano.

Petra si reputava inespugnabile: circondata dal mare in un lato e da inaccessibili rupi nell'altro. Cosroe chiamò l'esercito intero all'assedio di quella; vani tuttavia ne sarebbero tornati gli sforzi, se Tzibus non avesse perduto la vita ia uno degli scontri. Gagliarda nondimeno fu la resistenza de' Romani: ma quando i Persiani si furono introdotti per un sotterraneo cammino in una delle torri, che cingevano Petra, gli abitanti chiesero d'accordarsi ed ebbero salva la persona con gli averi. Le sole ricchezze di Tzibus compensavano ampiamente Cosroe. Il quale procedette contro l'antica Dioscuria, chiamata di poi Sebastopoli, sull'estre- 1. 310 mità Settentrionale dell' Eussinico lido, sottoposto al Caucaso; famosi luoghi altra volta pe loro traffichi e per la quantità delle lingue o de'dialetti, che vi si parlavano; ridotti ora in piccola fortuna, laonde i Romani agevolmente gl'incendiarono, e salvaronsi per mare in Trebisonda. Udendo cio, i Barbari vicini, e massimamente le Unniche tribit vaganti dintorno alla Palude Meotide, s'impadronirono di Cepi e di Fanagoria, possedute da Romani, vicino al Bosforo Cinmerio, e le distrussero, agguagliandole al suolo:

Qui l'arminaronsi per allora le geste di Cosroe mella La-A. Satzica. Gia la fama predicava l'arrivo di Belisario in Oriente, I difficili tragitit e l'enormi fatiche aveano in oltre spossato fra le balce del Caucaso l'esercilo-Persiano, e s'era sparsa nel rolgo de gregarj la persuasione, che il Monarca chiedea l'inpossibile, sperando parteggiar le sue forse con quelle de Romani.

A distruggere i sinistri essetti di tali susurri. Cosroe die leggere alle militie le recenti Lettere di Teodora Imporatrice a Zabergaue per pregarlo di muovere il suo padrone alla pace. Tu non ignori, serivea, quale sia stata l'asservanza di Giustiniano e la inia, verso tè nella tua ultana Logazione in Costantinopoli. Non disbitanno percio del tuo amor della pace; alla quale opinione ti risponderai bene co sitti, ove di cenya il destro di presuadere el fle

Cosroe a vivere amico dell'Imperatore. Se ciò avverrà, ti prometto, che grandissime saranno verso te le munificenze del mio consorte, il quale, ben sai, nulla fa senza il mio arbitrio. Pubblicate queste parole; Cosroe solea chiedere a Satrapi suoi se fosse da tener in pregio un Imperio governato da una donna? Questa semplice considerazione bastò a sedare gli spiriti de Persiani, che dalle grandi paure passarono all'altra estremità del dispregio verso i Romani. Pur tutta volta il Re, dopo aver lasciato una guer-

nigione in Petra, deliberò di tornare a casa, com'egli fece, conducendo seco gran moltitudine di prigionieri.

S. XXVI. Quando egli appareechiavasi ad entrar nella Lazica, l'Imperatore, il quale ignorava le mosse di lui, temendo non avesse il Re ad entrare in Mesopotamia, richiamò Germano dalla Cilicia, e spedi alla fine Belisario con celere eorso in Oriente, allo spuntar della primavera A. 541. del 541. Andarono con lui gli altri Capitani, suoi amie, che venuti erano di Ravenna: fra quali Martino lo avea preceduto in Dara, sì come dissi; ed ora Valeriano staccavasi da Belisario per suo volere, pigliando le vie dell'Armenia. Belisario condusse parimente a quella guerra il suo Fozio ed i drappelli de' Goti, ond'egli avea fatto la mostra in Costantinopoli. Pervennero nella Mesopotamia, ove il Duce trovò i soldati nudi e privi di tutto; la più gran parte inermi e tremanti all'udir solo il nome Persiano. Bastò la presenza di lui per ristorarli; e' li vestì e li pose in punto, riaccendendo ne loro petti la scintilla dell'onore. Fin dai primi giorni dopo il suo arrivo, mandò esploratori ad investigar lo stato della Persia, i quali al ritorno riferiron di non altro ivi sapersi, che d'essere il Re passato coll'esercito nella Colchide, ovvero Iberia del Caucaso, travagliala

dagli Unni. Parve a Belisario non volersi punto indugiare ad

LIBRO QUARANTESIMO OTTAVO.

assalir i Persiani, e così anche imponeano l'ultime Lettere dell'Imperatore. Il Capitano adunque chiamò i Duci Ro- G. C. mani ad un congresso in Dara, esponendo loro le necessità dell'entrar subitamente nel regno inimico. Pietro, il Duca di cui testè feci ricordo, e Buza furono i primi a venire in questa sentenza; vennervi poscia tutti gli altri, eccetto Recitanco e Teotisto. Duchi del Libano, i quali temettero non dovesse nella loro assenza il vecchio Alamundaro devastar la Siria e la Fenicia. Rispose Belisario, essere giunto il Solstizio estivo, ehe facea cessar tali paure, perciocchè i Saraceni usavano passar due mesi dopo questo senza prorompere negli altrui eonfini, ma starsene sotto le tende, offerendo doni a'lor Dii; ehe pereiò egli rimanderebbe al Libano dopo sessanta giorni e Recitaneo e Teotisto.

Così Belisario, uscito di Dara, ed ignorando in qual luogo si trovasse or Cosroe, s'avanzo verso Nisibi, difesa da Nabede, primo per dignità e per gloria dopo il Monarca Persiano. Pose il campo in una pianura, loptana guaranta stadi dalla città, e non tralasciò dir le ragioni dell'oprar suo a'Duci Romani. Soli Pietro, Duca già nella Lazica, e Giovanni, Duca di Mesopotamia, s'attentarono di procedere oltre (così l'Eunneo Narsete avea fatto in Urbino), e furon puniti da Nabede, che piombò loro addosso, e ne uccise parecchi, conquistando un Romano vessillo. Accorse Belisario co'Goti di Vitige a liberarli, e dopo grande strage dei nemici rincacciò Nabede in Nisibi, dove costoro si fecero a deridere la ghiottonería di Pietro, innalzando sulle mura il suo vessillo, ma eoronato (Procopio il narra) di salsiece. Belisario, seorgendo eh'egli era impossibile d'espugnar Nisibi, aveva in animo di passare il Tigri per devastare la Persia, durante l'assenza di Cosroe. Ma poeo lungi di Nisibi

era Sisorana, gagliarda città, difesa dal valoroso Persiano Blescaue, Gindicò Belisario non doversi lasciar dietro le 543 spalle questo avversario; laonde ristette per assediarla, e spedì Areta oltre il Tigri co'Saraceni, facendoli aecompagnare da Traiano, si noto pel suo eoraggio e per la sua

ferita , non che da Giovanni Fagas o Mangiatore, arrivali entrambi d'Italia, con mille e dugento Romani,

Il Re Arcta raceolse gran bottino in Assiria, e non amo dividerlo con essi. Studiossi quindi, elie giungessero a Traiano ed a Giovanni Mangiatore le false notizie d'esser Cosmo andato ad assediar Belisario, il quale fuggiva, Laonde Traiano e Giovanni si ridussero nuovamente in Mesopotamia. chiudendosi dentro Resena, chiamata Teodosiopoli a quel secolo. Non sapendo Belisario nulla di loro, lungamente gli aspettò in Sisorana, ch'era caduta per mancanza di viveri nelle sue mani, mercè gli accordi conclusi tra Giorgio, suo Segretario, e Blescanc, Gli abitanti, ch'erano Cristiani e di sangue Romano, ebbero la facoltà di girne dove a lor piacesse eon le proprie sostanze; la città fu distrutta; Blescane con Artabaze, suo Luogotenente, e con ottocento scelli Persiani mandati furono in Costantinopoli, donde l'Imperatore gl'inviò in Italia per combattere contro i Goti. Ma i calori dell'estate nocquero a'Romani, massimamente a'Traci, e l'esercito si vide soprappreso dalla peste. Più d'un terzo de'soldati era infermo; gli altri gridavano riuscire insopportabile quel caldo, e non volersi aspettare, che tutti morissero, trambasciando pel morbo e per la sferza estiva del sole di Mesopotamia. Belisario, aceogliendo umanamente i consigli di Giovanni, figliuol di Niceta, e veggendo ehe i due mesi eoneeduti a Recitaneo ed a Teofisto erano vicini a spirare, fe'imporre gl'infermi su'carri, e ricondusse in Siria i sol-A.551. dati. Troppo tardi e eonobbe, stando nel territorio dell'Im-

perio, le perfidic del Re Areta, che non era in grado più di punire.

Anni di G. C. 526-KA3

S. XXVII. A così vil fine cadde la spedizione di Belisario in Persia. Molti l'accusarono, e tra gnesti Procopio (1), di non aver passato più prontamente il Tigri, di là dal quale gli avrebbe fornito ricche prede l'Assiria per penetrare fino a Clesifonte nella regione, in cui avrebbe liberato gli Antiocheni, or divenuti abitanti di Cosroantiochia. Ma già la fortuna cominciava lentamente ad abbandonare il suo favorito, e la piena vittoria conseguita da Valeriano in Armenia sopra gli Unni, confederati co Persiani, sopraggiunse a mettere in maggior chiarczza l'infelicità dell'esito della guerra di Mesopotamia. Cosroe avea già ricevuto nella Lazica i ragguagli della caduta di Sisorana e della sconfitta degli Unni, quando mosse da Petra per tornare in Persia, ove non trovò Belisario. Questi era già rientrato ne'confini Romani: e tosto, scrive Procopio nelle Storie pubbliche (2), si tramutò in Costantinopoli, chiamatovi dall'Imperatore: ma nella segreta (3) soggiunge, che quando egli erasi ridotto di quà dal limite Romano, ecco Antonina gli si fece dinanzi, la quale, come ho già detto, erasi rimasta in Bizanzio per ingannare il Cappadoce.

Qui scoppio Belisario, e l'antica piaga del suo cuore uon mai guarita rinciprigut. Avea in Cartagine perdonato alla donna, quando trovolla sola in un sotterranco ceuacolo col giovimetto di Tracia, ed egli furibondo parea che volesse trafiggerie il seno: ma quella sorrise impavida e tranquilla, dicendoji con liver segrigino d'essere discesa vir quilla, dicendoji con liver segrigino d'essere discesa vir

<sup>(1)</sup> Procop. Hist. Arcanae, Cap. 2.

<sup>(2)</sup> Idem De Bel. Persteo , Lib. 11. Cap. 49.

<sup>(3)</sup> Idem , Histor. Arcanae , Cop. 3.

per farsi aiutare da Teodosio a nasconder le spoglie Vandaliche, acciocche all'Imperatore non ne pervenisse ingrandita la fama. Così egli fu, ed assai volentieri, deluso; ed o finse d'ignorare od ignorò quel che ciascuno sapeva e vedea, ed era l'argomento d'un perpetuo motteggiar nell'esercito. Ma questi romori faccano pro ad Antonina, che non credea d'esser lieta se tutti non le portassero invidia nell'autunno di sua vita. Debellata la Sicilia, cessò Belisario di far le viste del non comprendere : laonde costrinse Macedonia. familiare della moglie, ad additargli ordinatamente le fila della malvagia tela; ed ella il fece, dando per testimoni due altri servitori d'Antonina, dopo aver ottenuto da Belisario i più formidabili giuramenti di nulla svelarle.

&XXVIII. Chiarito di tutto, comandò Belisario ad una sua guardia d'ammazzar Teodosio, il quale avvertito fuggì e si 11.1162 riparò in Efeso, come già esposi; non essendovi alcuno, che non fosse pronto a narrare i segreti di Belisario ad Antonina. La quale non aspettò lungamente, ma con dolci lusinghe pervenne a riacquistare il favor del marito, a persuadergli di richiamar Teodosio ed a punire (così denominavali ella) i suoi calunniatori. Belisario condannò se stesso per averli ascoltati; poscia, dimentico de giuramenti, pose Macedonia ed i due servi nelle mani della moglie, che, per quanto diceasi, fe'prima recider loro le lingue, poi tagliarli a pezzi e gittarli nel mare in un sacco, per mano di quel suo malaugurato Eugenio, uccisor di Papa Silverio.

11.1323 S'è visto in qual modo ella di poi vendicata si fosse dell'insigne guerriero Costantino dopo la conquista di Roma. Teodosio intanto, pregato da Belisario, di lasciar Efeso e di venire in Italia, ricusò d'obbedire, se prima Fozio non an-

11.1278 dasse altrove, lontano da sua madre.

Ho detto in qual modo ribollissero il fervido ingegao

di lui e la natura impaziente. A nulla valeangli nella casa materna i militari onori, e vedeasi egli gelosamente allontanato, sebbene il padrigno cotanto lo amasse, da ogni pubblica faccenda. Raccontava la fama, che Teodosio si fosse arricchito in Cartagine, maneggiando a suo libito i danari dell'Erario. Ma come Antonina conobbe il rifiuto di costui. non fuvvi più freno che la rattenesse, nè arte ch'ella non avesse voluto adoperare per liberarsi del figliuolo. Alla fine Fozio, non più valevole a combattere contro l'insidie dei fautori della madre, tornossene in Costantinopoli: allora Teodosio venne d'Efeso in Italia, col titolo di Prefetto della Casa di Belisario, ed andò Legato a Vitige in Ravenna, dove toccò nuovi danari; e fu opinione, che fra Cartaginesi ed i Ravennati avesse posto in disparte diecimila pesi d'oro. Dopo ciò Antonina, felice per l'arrivo del Trace, allegra per la buona e facile natura di Belisario, approdò con Teodosio, quasi trionfatrice del Re Vitige, in Bizanzio.

S. XXIX. La presenza di Fozio venne ivi ridestando le A. 540 smanie dell'altro, che fuggi nuovamente in Efeso, dove bramo, quasi ad inuzzolire Antonina, d'essere inscrito nel numero de' Monaci, ma senza recider le chiome. Allora la donna cominciò ad uscir fuori di se; a piangere, a guaire, a mutar le vesti pel dolore. Andava dattorno lamentando, aver tutto perduto: esserle venute meno la fede, la benevolenza e l'industria, per le quali si reggeva in piè la sua famiglia, divenuta il bersaglio dell'invidia e della calunnia: poscia, tratto il marito a parte delle sue pene, lo costrinse a gemere anch'egli della sventura di non poter senza Teodosio sussistere la Casa di Belisario. Antonina finalmente supplicò Giustiniano e Teodora, fosse in Costantinopoli richiamato l'uomo eccellente, la cui modestia sapea ristringersi ne' limiti angusti d'una privata fortuna; e che nondi-

Sisorana.

A. 540 pur nello stesso anno la Regina Deuteria, come dichiarerò nel prossimo Libro, dava un esempio assai più scellerato al mondo. Antonina dunque, veggendo finalmente partito

A. 511 Fozio con Belisario alla volta di Persia, chiamò Teodosio da Efeso, ed attesc a commuover gli animi di tutti, or con le parole, or con le lettere, contro il figliuolo, che accusava d'ingratitudine. A chi, ella dicea, se non alla genitrice, andava Fozio debitore del Consolato? Il giovinetto perciò (nè io loderollo per guesto), sebbene atterrito dal caso di Macedonia, si propose di significar gli ultimi casi della madre a Belisario, ed introdusse al cospetto di lui un uomo venuto da Bizanzio, il quale dissegli tornato quivi Teodosio, durante l'assenza del marito. Monto Belisario in furore, implorando Fozio, e confessandogli d'amar e' la moglie sopra ogni cosa, ma volersi togliere l'odioso Trace di mezzo; difficile impresa, or che Antonina era, per la ruina del Cappadoce, divenuta l'arbitra suprema di Teodora. Giurarono entrambi, per quanto v'era di più formidabile presso i Cristiani, d'assistersi vicendevolmente, d'aiutarsi contro le violenze dell'Imperatrice. Una qualche aura di queste intime cose non tardò ad aleggiare dinanzi agli sguardi penetranti degli uomini, e tosto i veloci ragguagli ne vennero dall'0riente ad Antonina; ella perciò, restituito prestamente ad Efeso il suo Teodosio, parti, sì come ho testè narrato, alla volta del marito, nel tempo, in cui egli s'impadroniva di

1457

S. XXX. I nemici di Belisario andavano susurrando nel campo, che oppresso egli da grave morbo dell'animo per c. G cagion della moglie schivasse d'allontanarsi da confini dell'Imperio; aver perciò mandato il solo Areta con pochi Romani di là dal Tigri, amando tenersi pronto a vendicar le domestiche onte, senza darsi un gran pensiero delle pubbliche. Ma quando la peste discacciava i Romani dalla Persia, e Belisario metteva i piè nel territorio Romano, comparve Antonina. Il marito in prima la fe' custodire senza volerla vedere; poi a poco a poco illanguidì lo sdegno, ed i rimproveri gli spirarono in bocca : credendo il volgo esser ciò l'opera d'incantamenti e di venefici. Fozio, nel vedersi abbandonato dal padrigno, s'inferocì e s'incamminò verso Efeso; frattanto e pose le mani addosso a Calligono, l'eunuco partecipe de riposti segreti d'Antonina, conducendolo seco avvinto ne ceppi e flagellandolo per via fino a che non chiarissi di tutti gli arcani. Teodosio, avendo presentito un tale arrivo, non ebbe che lo spazio di rifuggirsi nel Tempio di San Giovanni Evangelista, donde il Vescovo Andrea, non so per quali ragioni (Procopio disse di danari ) lo trasse per darlo in potestà del nemico. A tal modo Fozio s'impossesso di Teodosio, e degl'immensi suoi tesori, Ma vegliava Teodora, cercando i modi più acconci così a salvare che a vendicar Antonina.

L'Imperatrice adunque se'richiamarla con Belisario in A 541. Costantinopoli, ove tosto sopraggiunse altrest Fozio col suo prigioniero Calligono e con le ricchezze del Trace. Quanto a costui, fu egli cacciato in Cilicia, ove Fozio avea posto ne' quartieri d'inverno i propri Astati e Scutati, raccomandatosi loro di custodirlo segretissimamente ad ogni patto e di non alitare. Ouì cominciò la sanguinaria mercede. che Teodora pagar volle del tradito Cappadoce all'amica,

guiderdonatola pel capo d'un solo con molti capi, e, sto per dire, con un'ecatombe d'uomini, avendo ella fatto imprigionare e vergheggiare gli amici di Belisario e di Fozio, quanti più ne seppe aver ad essi prestato favore; d'alcuni fra quali amici s'ignorò sempre il destino. Altri ella caccionne in esilio. Più lagrimevole riusel la sorte di Teodosio, Senatore, che fu compagño del viaggio di Fozio in Efeso; l'Imperatrice il fe'legare ad una mangiatoia ritto in piè per quattro snesi, onde l'infelice impazzò, e, liberato dal carcere, mort. Tcodora indi rimise Belisario, quale un dappoco, nella grazia d'Antonina; ed egli, vincitor dell'Affrica e dell'Italia, senza trar fiato guardava gli scempi de'suoi più cari; poscia vide imperterrito le sciagure di Fozio, al quale s'era con tanti giuramenti legato, e di cui Teodora fece crudelmente battere il dorso, come d'uno schiavo, per saper dove fosse Calligono, dove Tcodosio? I tormenti non valsero a strappargli nulla di bocca; ella perciò il rinchiuse nel suo tetro carcere sotto alla Reggia.

§. XXXI. Ma non guari stette, che Teodora trovò Caligono, e restjuillo ad Antonina; indi che notici di Teodosio. Un di l'Imperatire chiamolla, e dissele di essee pur il giorno innanzi un si prezioso gioiello caduto nele sue mani, che niuno gianmai avevane ammirato il simile; se le piacesse mirarlo, se ne maraviglierebbe di assai. Antonina rispose, che forte le piacerebbe; allora l'imperatiree, aperto un uscio, mostrolle Teodosio, arrivato il giorno precedente dalla Cilicia e nascosto nel Palazzo. Tramort, quasi smemorata e stupefatta la donna; e quando ella ripigliò l'uso de sensi, gitossi a piè di Teodora, che le soggiunse: Non basta; in brece ora gli eserciti Romani ubbidirumo a Teodosio. Nella piena di tanto guadio, ad Antonina sembrava rinnovellato il fore di sua gio-

ventù: ma la vendetta di DIO non tardò, e dopo alquanti di un malore degl' intestini tolse Teodosio dal mondo. Vieppiù questa morte irritò contro Fozio i furori dell'Imperatrice, ehe proseguì per tre anni a macerarlo. Narravasi, che fosse due volte fuggito, e due volte ricondotto in carcere fino a che non credette d'essergli comparso in sogno il Profeta Zaccaria, invitandolo a fuggir di nuovo; ed e'luggì, e giunse in Gerusalemme, ove prese l'abito di Monaco. Forse la già punita madre senti pietà di lui, e procacciogli lo scampo; ma l'Imperio perdette molte speranze in un giovine guerriero, erudito alla scuola di Belisario. Noi vedremo, dopo la morte di Giustiniano, ricomparir Fozio in qualità d'Abate; aver anzi grande autorità in Egitto ed in Oriente. L'essere disparito e poi riapparito sulla scena del mondo, in foggia sì nuova e senza palesi motivi, un Console Codiciliare od Onorario, è l'attestato più certo così delle occulte cagioni, che lo posero in fondo, come della veracità di Procopio nel disvelarle: Scrittore non avaro di lodi verso Pozio ne di biasimi contro la madre la nelle Storie da lui poste alla luce , vivendo tuttora Belisario ed Antonina.

E però questo insigne Capitano, dopo il suo ritorno dalla A. suo guerra contro i Persiani, avea perduto gran parte dell'aura popolare, che fin qui gli era stata cotanto propizia. Gli arcui della sua famiglia trapelavano da per ogni dove, insimuando il sospetto di non aver egli voluto invader l'Assina per non allontanarsi dalla moglie. In tal guisa passo umilisto da l'ecolora, eruccioso pel sentimento della sua domestica debolezza ed infralito per la freddezza del popolo verso lui, tutto l'inverno. Nella primavera, Cosroe con poderoso esercito minaccio la terza volta le Provincie dell'Imperio, ed egli fu spedito di nuovo contro i Persiani, nu senza soldati. Giusto, fratello dell'Imperatore, si tenca

chiuso in Gerapoli con gli altri Duci Romani, spaventati per G. c. la moltitudine de nemici; Belisario lasciovyclo con piccolo stuolo, e dispose che tutti gli altri lo raggiungessero in Europo sull'Eufrate, ove congregò l'esercito, infermo e tenue a petto al Persiano. Cosroe intendeva questa volta di penetrare in Palestina e di saccheggiar Gerusalemme : Belisario, col suo solo apparire, gli guastò i disegni, avendo il Re temuto di non lasciare indifesa ed inerme la Persia. Egli ebbe vaghezza di conoscere più particolarmente le qualità del Capitano, di cui tante maraviglie pubblicava la fama, e del quale sì gran conto faceano i nemici, sì come aveano dimostrato ne'lor discorsi gli Ambasciatori de'Goti d'Italia e degli Armeni.

S. XXXII. Ad Abandane, uno de suoi Segretari, commise il Re d'informarsi della natura e delle forze di questo sì lodato guerriero, inviandolo al campo Romano col pretesto di chiedere perchè l'Imperatore non avesse ratificato ancora gli ultimi patti della pace, conclusa in Antiochia. Belisario, a cui non poleano essere ascose le vere intenzioni di Cosroe, prescelse un seimila fra'più belli ed alli soldati, tratti da' Goti del Re Vitige, da' Traci, dagl' Illirici, dagli Eruli, da'Vandali e da'Mori. Mille cavalli, condotti da Diogene e da Adolio, correano l'opposta ripa dell'Eufrate, quasi a volerne vietare il passaggio: i seimila frattanto, dilungatisi dal loro campo, faceano le viste d'attendere alla caccia di quà dal fiume; armati perciò alla leggiera e nell'abito succinto de cacciatori. Abandane, per traverso a costoro i quali aveano sembianza di non badargli, onde non interrompere il loro esercizio, giunse al padiglione di Belisario, e gli espose i mandati del Rc. Il Romano replico, che gran maraviglia certo era l'udir Cosroc tanto più parlar di pace, quanto più egli ardeva e devastava le Romane contrade. Abandane rifert questi detti al Re, soggiungendugli d'aver veduto un cost fatto esercito, che niuno potrebbresistergli; laonde Cosroe deliberò di ripassare il fiume per far ritorno in Persia.

Con tale industria Belisario salvò l'Imperio; e questa d'Europo, dove non si sparse alcun sangue, fu la più bella delle sue vittorie. Procopio afferma, che niun altro avrebbe potuto resistere al Persiano; e che la gloria di Belisario divenne assai maggiore di quella da lui acquistata nel condurre Gelimero e Vitige in Costantinopoli (1). Ma Cosroe, prima d'entrare in Persia, mise a ruba la città di Callinico, trasportandone un numero infinito di prigionieri; allora levaronsi aspri rimproveri contro Belisario perchè non curò d'inseguire i nemici e di punirli. Alcuni giunsero a tale, che sospettarono d'aver Belisario a bella posta o per viltà conceduto a Cosroe tali vantaggi, standosene immobile negli acquartieramenti (2); giudizi, che sembrano iniqui chi ponga mente alla scarsezza de' soldati di Belisario. E tosto si conobbe chi egli si fosse, allorchè Giustiniano il richiamò in Costantinopoli col pretesto di volerlo mandar nuovamente in Italia contro i Goti. Allora gli Armeni si dettero A. 342 di bel nuovo a'Romani; e quel Bassace, autor del consiglio di ribellarsi loro, lasciata la parte di Cosroe, venne in Costantinopoli, ove Giustiniano il ricevè benignamente. Vennero del pari gli Arsacidi Giovanni ed Artabano.

§. XXXIII. Un furioso terremoto distrusse in quell'anno alcuni de più nobili edifici di Costaninopoli, non poche chiese ed una parte de muri verso la Porta d'Oro. Ma la peste, che per più di quattro mesi ridusse Costantinopoli d

<sup>(1)</sup> Procop. De Bello Persico, Lib. II. Cap. 21.
(2) Idem, Hist. Arcanae, Cap. 3. in fine.

non esser più se non un vasto sepolero, riusel un'assai più inesorabile calamità. Giustiniano fu tocco dal contagio, e tutti lo credevano già vicino al suo termine: in Oriente anzi era corso il falso romore della sua morte. Gravi considerazioni perciò s'affacciarono agl'intelletti de' Duci Romani, che militavano in Oriente, ripensando a Tcodora, che non se ne sarebbe stata oziosa: ma ella curato avrebbe o di scegliere o di sposare un Principe a lei devoto, per non esser turbata nella sua dominazione: il perchè alcuno di loro disse, che, se ciò si recasse ad effetto e s'eleggesse in Costantinopoli un Imperatore senza il loro consenso, non mai più essi nè i loro soldati avrebbervi rimesso il piede. Tali parole giunsero a Giustiniano, quando egli risanò, ed a Teodora, che ne fremè di rabbia. Questa fu, non il bisogno d'Italia, la vera cagione, per cui Belisario, giunto in Bizanzio, si vide indi cassato. Martino gli succedette in qualità di Maestro de' Soldati per l'Oriente. Con Belisario vennero in Bizanzio Buza, Pietro e Giovanni

Mangiatore. Teodora volle diligentemente interrogarli; e poich' ella riseppe da Pietro e da Giovanni, che Belisario e Buza crano stati gli autori de risentiti detti, serbò il primo ad altro uopo, e fe' venire il secondo innanzi a se, quasi per qualche affare di gran rilievo, poscia cacciollo, come accen-IL1081 nai altrove, nel carcere, in un altro lato del quale gemeva Fozio da più mesi. Qui Buza, Maestro de' Soldati ed uomo Consolare, stette sepolto per due anni e quattro mesi fra le tenebre, ignorando sempre le cagioni della sua sventura, poichè vietossi al custode, che gli recava il cibo, d'aprir la bocca giammai. Così Buza non parlò più con alcuno; ed il vitto gli si gittava dinanzi, come s'e'fosse una belva; indegno castigo all'imprudenza d'un motto, ma Buza tradito aveva ed ucciso il suo amico Giovanni l'Arsacida; c

portato via con atroce animo i danari deputati al riscatlo de prigonieri d'Antiochia. Rivide finalmente la luce del sole; ma i suoi ocelij non poterono facilmente sostenerla, essendo egli divenuto losco, e non avendo mai più potulo riacquistare la pristina samiti; guardalo da tutti con ammi-

el G. C. 526.

razione, quasi un redivivo. §. XXXIV. Cosroe chiedeva sempre le cinquemila libbre A. 543 d'oro promessegli, ehe l'Imperatore non affrettavasi di pagare. Dopo la sua ritirata, s'era condotto il Re nell'Aldabigana, ossía nell'Atropatene de Greci, per adorare il Fuoeo, la gran divinità e l'oracolo de Persiani; ov'era il più celebre de Tempi, detti Pirei. Questa Provincia, spettante all'antica Media, ritiene tuttora il nome d'Aderbigiana. Di qui Cosroe divisava d'entrar nella Persarmenia per assalir le terre dell'Imperio; ma la ribellione d'un suo figliuolo e la peste introdottasi tra' soldati Persiani lo eostrinsero a ridursi nella sua Reggia di Ctesifonte, Valeriano, Duca d'Armenia, scrisse di tutto ciò a Giustiniano, ehe senza posa comandogli congiungersi con Martino e far impeto nella Persarmenia, seguiti da'due fratelli Camsaridi Narsete ed Isacco, sotto i quali militavano gli Eruli, che insieme con essi erano tornati d'Italia. Ora un nuovo Capo avea raggiunto que Barbari. Chiamavasi Verus, che poi fece molto parlar di se nella guerra Gotica in compagnia dell'altro Capo Filemuto: lo slesso, ehe avea eombattuto in Cesena. Pictro, già Duca della Lazica, Peranio l'Ibero, Ildigero, Domnenziolo, nipote di Buza, e Giovanni Mangiatore si striusero intorno a Martino. A tanta inopia sembrava condotto Giustiniano, che per lo sforzo in Persarmenia dovuto avesse richiamar pressoche luti coloro, i quali guerreggiarono in Italia, lasciando questa, si può dire, in mano de'Goti. Adolio parimente, figliuolo dell'iniquo Acacio, romoreggiava nell'esercito di Martino.

Poichè le forze di tanti Capitani furonsi unite, sommarono a trentamila i soldati: quanti non ne avea giammai avuti Belisario, Precedettero verso Dubios, ovvero Tovim o Dovim, città principalissima dell' Armenia, e lontana circa otto giornate da Teodosiopoli. Qui arrivato era Nabede, che avea difeso Nisibi contro Belisario; ed e' collocossi fra le montagne dell'Ararat in un luogo detto Anglone, ove si nascose con soli quattromila Persiani. Primo a dar nel nemico fu Narsete eogli Eruli . ma ferito gravemente nella A. 543 pupilla e' spirò fra le braccia del fratello Isacco: grandissima perdita, per eui crebbe il disordine, che già regnava nel-

le file Romane' in mezzo all'angustie di que' monti. Quasi tutti gli Eruli furono uccisi, combattendo pressocchè nudi e non eoperti che da un mantello e dallo scudo; i loro servi cacciaronsi nella misehia per guadagnarsi lo scudo con 1. 693. qualche fatto d'alto valore , secondo i costumi descritti da me nel Primo Volume. La strage degli Eruli compì la disfatta de' Romani : tutti fuggirono innanzi ad un branco di nemici, sebbene opportunamente situati; Adolio, colpito da una pictra, mancò; le loro armi e le salmerie caddero in potestà de' Persiani, ed a gran fatica poterono i Capitani ricondurre nelle città forti una qualche reliquia, eiascuno delle sue soldatesche.

S. XXXV. Ma egli è necessario di ricrearsi alquanto, volgendoci finalmente all' Italia; sebbene anche qui spirasse l'infausto e baldanzoso aere Bizantino. Alessandro, A 540 detto Forficula o Forbicetta, era succeduto a Belisario in Ravenna. Giovanni Cappadoce, Leone di Cilicia, Giovanni Tzibus ed altri più insigni ladroni e pubblicani punto nol

superavano in malvagità. Egli esercitava in Bizanzio l'officio di Logoteta, o di Maestro de' Conti; ed il popolo gli dette il laido soprannome di Forficula per la speditezza, con

cui sapea tosar le monete senza mutarne le forme. Nato nella miseria pervenne alle più grandi ricchezze pel suo studio in succiare il sangue de poveri. Ad inanimir quelli, ch' egli adoperava nelle sue fiscali ricerche, solca rilasciare la duodecima parte de denari entrati per loro industria nell' Erario di Giustiniano. Ma le vessazioni del Forficula opprimevano principalmente la milizia, che ogni giorno più si dimagrava per la fuga de più impazienti; gli altri e lasciavali morir di fame, o negando loro le vettovaglie prescritte dalla legge, o somministrandole della più rea qualità, come fece il Cappadoce alle soldatesche di Belisario 11.1152 nel Peloponneso. Era costume, che i tironi dell'esercito ricevessero uno stipendio minore di quello de'soldati, cd i soldati uno minore dell' altro de' veterani. Alessandro pagavali tutti, per quanto potea, come tironi, lasciando vote le file.

In Italia più largo campo aprissi alle ribalderie del Logoteta. Soppresse le pensioni conservate dal Re Teodorico ai Pretoriani di Roma e le distribuzioni de' viveri , che faceansi all' ospedale di San Pietro, sua prima cura nell'arrivare in Ravenna fu di correre con processi addosso a tutti, chiedendo ragione de'pubblici danari, che quelli non aveano giammai maneggiato. I doni fatti a chiunque da'Re Goti e'li teneva per delitti di crimenlese, che sospingeasi furiosamente a punire con acerbe multe. Non v'era fine alle sue inchieste su'vecchi conti; ed egli sapea far chiose intorno a tutto, a tutti mostrando l'iugorda sua gola, che non si chiudea se non coll'oro. Ed e'radevane quanto più il ferace ingegno e l'arte antica, ond' era maestro, gli dettavano: ma tornò da capo e più scelleratamente a logorare i soldati, lasciandoli con niuna o con lieve paga, senza fare stima delle fatiche nè delle furite d'alcuno.

S. XXXVI. Il più possente ausiliario d'Ildebaldo, nuovo A. 811

Re de' Goti, fu questo Forficula: e certamente quel passar dalle mani di Cassiodoro in quelle di costui riusci un troppo grave disinganno a' Romani. Molti fra' soldati Greci si dettero alla parte de Goti: e quel Re, a cui non obbedivano altre città da prima se non Pavia e Verona, si trovò ben presto in istato di conquistare o d'allettar a se tutt'i paesi di là dal Po. Più di mille Goti egli non avea seco: ma tosto quanti viveano Romani e Goti nella Venezia e nella Liguria si voltarono a lui; tanto era l'odio concepito in breve ora da ciascuno contro il Forficula. Nè altri fra Capitani dell'Imperatore s'attentò d'arrestare i progressi d'Ildebaldo e di dargli battaglia se non Vitalio, venuto di Dalmazia cogli Eruli e con Visando, lor Capo. Erasi parimente accompagnato con essi Teodimondo, giovinetto figliuol di Mauricio, prole del valoroso Mundone. Or questi, fatto cuore, appiecarono la zuffa, ma per loro danno, essendo stati rotti e disfatti sotto le mura di Trevigi, si che Visando vi mort con quasi tutti gli Eruli, e Vitalio e Teodimondo si tennero assai fortunati d'aver commesso a'lor veloci cavalli la propria vita. Per questa vittoria si rendette assai chiaro il nome d'Ildebaldo, risonando in tutta Italia, ed anche in Oriente, non elle presso l'Imperatore, Trevigi riacquistossi da Goti, alla quale Ildebaldo mandò, col titolo di Conte, un giovane figliuolo di suo fratello, che chiamavasi Totila.

La moglie di Vraia corruppe le rinascenti prosperità dei Goti. Avea la fama d'essere una delle più belle tra le bellissime donne de' Goti; fornita di grandi ricchezze; seguitata da gran numero de'suoi familiari. Costei un giorno con istraordinaria pompa entrò per lavarsi ne Baqni Gotici di II. 816 Pavia, de'quali favellai; ed avendovi trovata la Reina, moglie d'Ildebaldo, modestamente vestita per le strettezze delle regie sostanze, non le feec alcun segno d'onore, ma, su-

perhamente guardandola, procedè innanzi. Della quale ingiuria la Regina domando, piangendo, al marito d'essere vendicata; ed egli prese in mal punto a rifarsene, accusando Vraia del disegno di tramutarsi presso i nemici. Poscia, non valendo ciò, il fe'uccidere a tradimento.

Per questo delitto si turbarono forte gli animi de Goti contro il Re, molti rimproverandogli a vicenda, ch' egli avesse in tal guisa spento il nipote di Rc Vitige, ora cotanto infelice : ma niuno ardiva far altro, fino a che Vila, nato fra Gepidi ed ascritto alle Guardie d'Ildebaldo, non gli tolse la vita, recidendogli la testa con tal fendente, ch'ella cadde ad un tratto sulla mensa, ove il Re desinava, ed il cibo da lui pigliato per recarlo alla bocca trovavasi tuttora fra le sue mani. Alto stupore occupò gli animi de circostanti, ed erano molti, nel vedere il mietuto capo insanguinar la tavola; indi scoprissi, che quel Gepido aecesamente amava una vaghissima donna, sua promessa sposa; e che, sendo egli andato ad una spedizione contro i nemici, aveva il Re per ignote cagioni congiunto in matrimonio quella sposa di Vila con un altro Barbaro. Di qui le ire di lui, che credè in oltre piacere a'Goti pel suo fatto; perciò niune de convitati e delle Guardie ardi far motto. Sontuoso era stato quel banchetto, al quale assistevano in piè molti della sua Casa; il Re, quando egli mori, ed i suoi Ottimati giaceano su'letti, e pranzavano alla Romana.

S. XXXVII. Divolgatasi la notizia del fiero caso, i Rugi, che narrai essersi da Teodorico incorporati ne' Goti, sebbe- 11.313ne senza mescolarsi per via de matrimoni, clessero a Re d' Italia il lor concittadino Erarico, in modo che nulla ne seppero i Goti. Non fu da questi contrastata la scelta, che molto nondimeno increbbe loro: ma Erarico nulla operò, e trasmise inglorioso il suo nome alla posterità. Totila, detto

anche Baduilla o Baduella (non so se nome, oppur cognome), che superava con la sua prudenza l'età, giudicò esser volte in ruina le cose de Goti, regnando costui e rimanendo invendicata la morte di suo zio: il perchè spedì Legati a Costanziano ad aecordarsi co' Greci, chiedendo loro sicurezza per la vita e per gli averi de'Goti di Trevigi. Lieto Costanziano accettò con suo giuramento le proposte; pattuissi anche un giorno per mettere la città in sua balía; ma i Goti , spettatori dell'incapacità d'Erarico , inviarono gente a Trevigi per offerire a Totila d'alzarlo sullo seudo. Dal canto suo, consigliava Erarico a'Rugi ed a' Goti suoi partigiani, eh e eonvoeò a general consesso, di mandar una Legazione all'Imperatore per ottenere le stesse condizioni da lui offerite al Re Vitige, lasciando a' Goti l'Italia Traspadana, e ritenendo per l'Imperio tutta la rimanente Penisola. Piacque il eonsiglio, ed Erarico scelse Cavallario con alquanti de suoi più intimi, ehe andarono in Costantinopoli con queste apparenze, ma con comando segreto di parlar principalmente in favore del Re: prontissimo a ceder tutto, come già dieeva Teodato, ed a spogliarsi delle regie divise in Pavia, purchè gli si dessero molti danari, ed e'fosse annoverato fra Patrizi. Allora Bessa, per fronteggiar Pavia, si venne a collocare in Piacenza.

Totila intanto, che ricevuto aveva i giuramenti di Costanziano, rispose a' Deputati de' Goti dichiarando sinceramente le sue convenzioni col Duce di Ravenna; se per altro fosse tolto Erarico di mezzo prima del giorno assegnato alla resa di Trevigi, sarebbe pronto a contentare la loro brama. Già colui era caduto nel dispregio di tutti; e furonvi anche alcuni Goti, che giunsero ad ingiuriarlo ed a dargli II. 336 delle guanciate, alla maniera degli Eruli, per aver ingannalo

egli tutte le speranze loro dopo la morte d'Ildebaldo. Ma

ora che cominciavasi a sospettar delle sue intenzioni vere nello inviare gli Ambasciadori a Costantinopoli ; conosciutasi la risposta di Totila; s'affrettarono d'ordirgli le insidie, per le quali egli perì: e tosto Totila fu gridato Re. Allorchè di questi mutamenti giunsero i ragguagli sul Bosforo, Giustiniano scrisse gravi parole a suoi Capitani d'Italia, rampo- A. 511. gnandoli di pochezza d'animo per eccitarli a qualche impresa degna di ricordanza. E tosto i Greci posero in punto un esercito di dodici mila soldati, a quali precedevano undici Capitani. Fra questi Costanziano ed Alessandro Forficula (ignoro il perchè) teneano il primo luogo. Uscirono di Ra-

venna e s'incamminarono verso Verona, che Marciano, uno de'più ricchi e possenti della Venezia, promettea dar loro A. 542 nelle mani. A tal effetto, e' corruppe uno de'Guardiani delle Porte, che lasciò di nottetempo entrarvi Artabaze Persiano con cento Greci. Questi era il prigioniero di Sisorana, da pochi mesi arrivato in Italia.

S.XXXVIII. I Goti, che stavano in Verona, credendo fra le tenebre inondata di nemici la città, ripararonsi nell'uno dei colli vicini, donde al sorger del giorno contemplarono il piccol numero degli assalitori, e che l'oste Greca soffermata erasi lungi di Verona per disputare, come ascoltossi poscia, intorno alla divisione delle future prede. Tornarono adunque in Verona e s' impadronirono delle Porte, incalzando Artabaze co'suoi cento fino alle mura: d'indi furono precipitati la più parte di costoro, e fra gli altri lo stesso Artabaze. che nondimeno scampò, e fuggì verso i Greci, tardi arrivati, a'quali egli disse villanta. Fuggirono tutti, e ripassarono il Po; ma Totila teneva lor dietro, avendo soli cinque mila Goti, co'quali volle assalirli, quando essi pervennero sulle rive del Lamone in Faenza. Raccomando a suoi di considerare a quali estremità si vedesse pervenuta la Gotica

And 6. 6 326

gente: di dugento mila, ch'erano in principio della guerra, uon avanzare se non i cinque mila, raccolti ora su quel fiume : pender solo da essi, che il nome de'Goti non si spegnesse in Italia. Stessero nondimeno di buon animo, rammentando che Ildebaldo con soli mille cacciò in turpe fuga Vitalio, e come Verona si ritolse con lieve sforzo a coloro, i quali occupata l'aveano a tradimento. Pensassero qual dura e vigliacca dominazione fosse quella d'un Alessandro, che faceasi chiamar Logoteta, e come i Romani d'Italia già ne andavano puniti d'aver aperto a sì esecrabili e spietali ladroni le braccia. Prendessero, vincendo, la tutela de penuti Romani. Ciò detto, comandò a trecento de' più prodi valicar una lega più in su il Lamone; poscia, come vedrebbero ardere la battaglia, piombassero sulle spalle del nemico. Frattanto i Capitani Greci, che non s'accordavano mai, tencano consulta su'migliori modi a combattere, senza provvedere a nulla, senz'ascoltare i consigli d'Artabaze, senza punto avvedersi de'trecento: e però nel sentirsi attergati a mezzo la mischia, si shalordirono, credendo maggior del vero il numero de'Goti: allora ciascuno diessi a fuggire, lasciando i vessilli nelle mani de vincitori. Molti nella fuga caddero prigionieri; più assai ne uccise il Gotico ferro: strage non mai avvenuta sin qui dappoiche in Italia guerreggiavano i Greci. Mentre l'alterne schiere stavano a fronte, aspettando il segno, Viliari, alto e robusto della persona, con fiero sopracciglio usci da quelle de Goti, e sfidò qualcuno de Greci a combattere. Ninno tra costoro ardi; solo il Persiano Artabaze, che da Verona in qua scorgea le loro ignavie, quasi disdegnando averli a compagni, si fe'innani al temuto nemico. Corsero l'un contro l'altro, laneiando i lor giavellotti. Viliari fu colpito nel destro fianco a morte: nè avrebbe potuto sostenersi a cavallo, se non si fosse appoggialo sulla sua lancia, ch' egli assicurato avea contro un dissaso. Artabaze, nel precipilarsi a spegnere l'avversario, fu giococo dalla punta di si fatta lancia in un'arterin del collo, si obi ch'egli sopravvisse tre soli giorni a Vilari; l'uno e l'altro ri-nomatissimo per la loro forza e pel coraggio; entrambi acerbamente rimpianti da loro commilitoni. La rotta di Faenza fu attribuita principalmente da Greci alla ferita di Artabaze.

S. XXXIX. Totila, inanimito per così licta vittoria, inviò Bleda, Roderico ed un altro Viliari, che forse fu il Conte di A. 542 Napoli a' giorni d'Amalasunta, per assediar Firenze, tenuta dal Greco Giustino. Presuppongo, sebbene Procopio sembri dire il contrario, che questi tre Capitani Goti da Facnza fossero discesi nel Mugello per la via brevissima lungo la Valle del Lamone, a traverso de'luoghi ove or siede Marradi. Brevo distanza di men che una giornata separava da Firenze il luogo, a cui Procopio dà il nome di Mucella, c dal quale venne quel di Mugello ad una delle più fertili e ridenti Provincie dell'odierna Toscana. I Goti adunque da Mucella discesero in Firenze, ma vi tornarono tosto guando videro venir Bessa di Piacenza, non che Giovanni il Sanguinario e Cipriano. Questo Giovanni, che avea dato a Belisario taunte briglie per non volergli obbedire, ottenuto avea il suo intendimento, e ciascun Duce de Greci lo imitava, pretendendo non sottostare a niuna potestà nel condurre la guerra. Deliberarono d'implorare il giudizio della sorte, che si chiari favorevole a Giovanni, aeciocchè dovesse guidar le forze di tutti: ma nè Bessa nè Cipriano si arresero a tal sentenza, e negarono di seguitarlo. Egli dunque procedè solo co'suoi particolari drappelli contro i nemici, che si ritirarono in una collina, ove Giovanni gl'incalzò, ed il combattimento divenne assai micidiale: ma un Protettore di Giovanni essendo stato ueciso al suo fianco,

Ami i Greci credettero d'aver questo lor Duce perduto la via.

si dettero alla fuga. Il terror di costoro si comunicò assisi dati fi Bessa e di Cipriano, e he stavano ancora nelle soltoposte pianure: allora la strage si fe universale, cadende
i Greci da per ogni dove sotto il ferro de Goir fuggendo
alla spicciolata il meglio che poteano. Bessa, ferito in quel
tumulto, fuggi verso Spoleto; Cipriano alla volta di Peruga,
e di Roma Giovanni; creduto morto da que fuggitiv. La
a. sue rotta del Mugello interruppe i commerci fra Capitani, e da-

a. siz rolla del Mugdilo interruppe i commerej fra Capitani, e assuno da indi in qua si tenne chiuso nella propria cità. Il vincitore, generoso ed ardito, tratto i prigionieri con tanto doleczza, che questi passarono agli stipendj de Goti, ed in

Con questa vittoria si terminò l'inverno del 542, che fu il

ogni occorrenza mostraronsi a lui fedeli.

settimo della guerra Gotica. La primavera e l'estate di quell'anno riuscirono anche più propizica e Totila. S'impadrou
egli dopo le battaglie di Paenza e del Mugello così di Gsena e d'Urbino come di Montefeltro e di Pietra Pertusa:
ma, essendosi trasferito in Toscana, ed avendo trovato salie
quelle città nella fele verso l'Imperio, voltossi dalla parte
di Narni e d'Otricoli, dove ammiro le viriti de'loro Vescoi
Cassio e Fulgenzio, delle quali avea dubitato (1); possis,
valicò il Tevere coll'intendimento di schivare la via di floma. Giunse nella Campania e nel Sannio, dove la fama giraccontò i fatti della mirabile vita di San Benedetto, che
10. 418 noi lasciammo giovinetto nel 494 fra" monti Sombuniai di
Subiaco. Quella era l'età della vittoria de'Barbari su'llomani; poi Belisario avea punito i vincitori; ed or Tolida
riconduceva tra le Goticho schiere la futuna. Schivous Airi-

<sup>(1)</sup> S. Gregorii, Dialog. Lib. III. Cap. 6, 12.

no, e' volle veder l'illustre Solitario, clue di Subiaco s'era data tramutato nel Monte di Casino: tale Odoacre nel Norico prostravasi riverente dinanzi a San Severino. Ma Totila meno fiducievolmente volle premettere il suo Spatario Riggo, a eui ditè i purpurci calzari con le regie vesti, e per compagni tre de suo più nitmiri, appellati Vulter, Roderico e Blidino con gran seguito di Goti; quasi Riggo fosse il Re. Andarono questi, ed egli ristette ad alquanta distanza in disparte.

S. XL. San Benedetto, il quale sedea nel Monastero, non appena ebbe di lungi veduto le regie pompe, che gridò; figliuolo, deponi quel che non è tuo: allora tutti gittaronsi timidi e compunti a'suoi piè. Rizzatisi, mossero verso il Re, a cui narrarono d'essere stato vano il travestimento di Riggo, sì che Totila da per se, a viso scoperto, s' innoltro, e prosternossi ossequioso a terra, nel solo vederlo di lontano. San Benedetto si fece a sollevarlo, e gli disse d'aver egli commesso molti mali e commetterne tuttora: si ritraesse dall'iniquità. Roma sarebbe poscia ( questo è il racconto di San Gregorio il Grande ) venuta nelle mani di lui, che avrebbe passato il mare; morrebbe nel decimo anno del suo regno dopo quel colloquio. Qui San Gregorio soggiunge d'essersi atterrito il Re in guisa, che di poi diventò meno crudele. Ma finora non s'ebbero se non esempi di elemenza e di mansuetudine in Totila ; narrati da un Greco e suo nemico, sì com'era Procopio, che il potè conoscere della persona in Ravenna. I mali, onde San Benedetto fece rimproveri al Re, procedeano così dal professar egli le dottrine dell'Arianesimo come dalle molte calamità della guerra, che affliggeano l'Italia. Onorato, discepolo del Santo Uomo, narrò a San Gregorio d'aver udito dagli altri Monaci suoi compagni, che San Benedetto, parlando con Sa-

bino, Vescovo Canosino, avesse più chiaramente vaticinato 6. c. intorno a Totila , non sarebbe Roma distrutta da Barbari, ma immarcirebbe in se stessa, travagliata da terremoti, da turbini e dalle tempeste. Quanto all'Arianesimo di Totila non trovo ch'egli perseguitasse i Cattolici; ma credo, che le sventure della loro gente avessero inritrosito più d'un Goto e sospintolo ad offenderli, Galla o Zalla, uomo crudele che inferociva principalmente contro i Clerici (1); e gli altri Goti, che narra l'illustre Pontefice aver gittato un Monaco per nome Benedetto, nelle fiamme senza suo danno in Campania (2), furono di tal numero a'giorni di Totila. Queste con altre violenze si commettevano per impeto Arianesco il più delle volte; funesta cagione delle sventure Gotiche. Ma Totila non secondò giammai sì falla furori; e, se talvolta riusei grave a'Vescovi e Sacerdoti, ciò nón avvenne per odio che avesse contro la lor fede, ma perchè eredevali fautori de'Greci. Tale a lui parve Cerbonio, Vescovo Populoniense, del quale riparlerò. Di Totila si legge, che invitò umanamente a pranzo San Sabino di Canosa (3): e niuno lo accusa d'essere stato presente alle improntitudini di Darida, Duca de Goti, che s'impadroni del cavallo di San Libertino in sulle rive del Volturno (4). Fatti sì tenui di privati soprusi, commessi da'Goti, partorivano tuttavia un odio immenso contro Totila presso molti Romani.

S. XLI. Più assai vasto e nobil dominio, che non quello di Totila o di Belisario avea sulla sommità di Casino il Legislatore, che impose a molte e molte generazioni d'uomini

<sup>(1)</sup> S. Gregor. Ibid. Lib. II. Cap. 31.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Lib. III. Cap. 48.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Lib. III. Cap. 5.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. 1. Cap. 2.

la sua Regola, ossia l'austera dottrina del silenzio, che rinverdisce gli animi, e del lavoro, che conforta i corpi, svogliando efficacemente de vani desideri e delle colpevoli ambizioni gl'intelletti. Io qui non ridirò le maraviglie della sua Spelonea, ove trapassò una parte di sua vita in Subiaco; ma già grande in quella contrada era la fama di lui, e però l'invidia contro esso. I primi lineamenti della sua Regola gli balenarono al pensiero in Subiaco, allorchè usei della ' Spelonea per aprire più d'un asilo a' molti discepoli, che accorrevano ad un tanto Maestro, bramosi d'apprendere la dottrina del deserto. Cenquarantaquattro vedeansi raecolti d'intorno a lui, ch'e collocò in dodici Monasteri, dodici per cadauno. Fra questi predilesse Mauro, figliuolo d'Equizio, Senatore Chiarissimo, e di Giulia, che in tenera età lo dettero a San Benedetto per educarlo nella solitudine. Questi è quel Mauro, di cui poscia il nome sonò sì alto nelle Gallie. Con lui e con poehi eletti compagni San Benedetto si tragittò di Subiaco in Casino, dove l'interna luce guidollo, correndo il secondo o terzo anno d'Atalarico, San A.329? Benedetto mutò la sua dimora da una Spelonca in una Torre, che accolse i pochi suoi primi compagni, attorno alla quale indi surse il Monastero, crescendo sempre più

Non ancora la luce dell'Evangelo avea rischiarato il Monte di Casino, e vi sussistenno tuttora un Tempio d'Apollo ed un bosco sacrato a Venere. Il Santo tomo disperde si fatte reliquie dell'idolatria, guidando a miglior va le genti. Durante la fame, che a giorni di Teodato afflisse l'halia, San Benedetto alimento grandi molitudini di poveri. La coltivazione delle terre, alla quale attendevano i suoi discepoli, era passata da lunga età nelle mani degli schiavi, ne i nomi de Fabrizi e de Cincinnati aveano più

ampia la famiglia. In quella Torre si compi la Regola.

la possanza di riscaldar le menti, drizzandole alla contemplazione delle antiche virtù. Ora eol Cristianesimo sorgevano più fausti esempj, e vedeansi tutto di popolato Casino da illustri personaggi, le cui libere mani trattavano la marra e l'aratro. Parco sostentamento a' corpi ritracano dalla loro fatica: il resto delle raccolte distribuivasi a' bisognosi e discorrea per le vene del popolo. Poichè solo a'Goti si permetteva di portar l'armi prima della venuta di Belisario, i Chiostri erano un amico rifugio, ed il travagliarsi a solcar la terra un nobile ornamento degl'ingenui uomini. La schiavitù, perpetua piaga dell'umanità, s'ignorava in sulla vetta di Casino; e non di rado il Chiostro, quantunque ciò fosse vietato dalla legge civile, innalzava gli schiavi alla dignità d'uomo e di cittadino. In tal guisa Onorato dall'obbrobrio della schiavitù fece passaggio alla qualità d'Abate nel Monastero edificato da esso in Fondi, avendolo il Patrizio 11. 491 Venanzio, figliuol di Liberio, già suo padrone, affrancalo: ed anche Liberio edificò un Monastero in Campania (1).

Dopo l'arrivo di Belisario, il divieto dell'armi fa tolto a' Romani : ma sottentrò la corruzione Greca, maggior danno all'Italia, pel quale i più generosi, agitati dall'onde fortunevoli d'un' avara ed impotente signoría, cercarono un qualche porto alla vita. Quel di Monte Casino diventò in breve ora il più noto, e ben presto il più celebre: tutl'i Monasteri d'Italia sottoposersi alla sua Regola, si come i propri d'Onorato di Fondi, di Santo Equizio nella Valeria n. 588 e d'Eugippio nel Castel Lucullano in Napoli. Già toccai de-

gli Antiquarj o Copisti di Santo Equizio; disciplina insigne, che s'allargò e nobilitò in Monte Casino, al quale i posteri andarono debitori d'averei serbato le memorie del-

<sup>(1)</sup> S. Gregorii , Epist, Lib. IX. Epist. 43.

l'Antichità, d'avere mantenuta viva la sointilla degli studi ed impédito all'Occidente di sommergersi nelle barbarie, ripristinando non pochi tra maravigliosi esemplari, vicini a perire, degli Scrittori Greci e de Latini.

S. XLII. Questi fulgori uscirono dalla Torre di Casino, che poscia si diffusero in tutto l'Occidente. Anche alcuni de' Goti, che di tratto in tratto abiuravano l'Arianesimo, si rifuggivano in Monte Casino; e v'ha ricordanza d' uno tra essi, che San Benedetto deputò a recidere un vepraio per piantarvi un orto (1). Così a mano a mano presso varie nazioni di sangue diverso propagossi la ridomanza di quel

Monte. Innocenzio (non Bertieranno), Vescovo della città de Cenomani, ora Manso nelle Gallie, funne tocco, e mandò Flodegario, suo Arcidiacono col suo Vicedomino Arderado a San Benedetto per chiedergli un qualche Monaco; e questi gli diè Mauro con Fausto, che dappoi scrisse la Vita del compagno. Da indi in qua tutt'i Monasteri così delle Gallie come di Spagna vennero sotto la legge di Benedetto. Ne tardo a venirvi l'Inghilterra; egregia opera di San Gregorio e d'altri Romani Pontefici, che s'aiutarono soprattutto de'Monaci, viventi co'precetti di Casino, a diffondere la civiltà presso i Barbari. Silvestre tuttora ed ispida stava di la dal Danubio la Germania ( quella descritta da Tacito). quando San Bonifacio ed i suoi compagni, usciti dalla famiglia di San Benedetto, le recarono il seme dell'arti e delle scienze, onde l'odierna va lieta. I deserti e le paludi alla voce di lui si mutarono in fertili campi, le rozze capanne in comode abitazioni e le squallide borgate in popolose città, ove di tratto in tratto s'alzarono magnifici Tempj nel mezzo de' boschi, altra volta sacri ad Irminsul od a Tanfana od a qual-

<sup>(1)</sup> S. Greg. , Dial. Lib. II. Cap. 6.

Anni di G. C. 526-

che spietato Iddio ed Eroe, che non si credeva placabie se non col sangue dell'uomo (1). Nel breve tempo interposto fra San Bonifacio e Carlo Magno sursero le Badie Benedettine di Fulda, di Corbeia e di Prum, nelle Biblioteche delle quali tanta parte s'ascose del sapere antico, tornato a rallegrar la terra dopo un lungo esilio; solenni monumenti del senno Latino, che dono i riti Cristiani alla Germania, e seaccionne i ferini costumi.

Possenti Re talvolta si videro deporre il Barbarico cipiglio e lo seettro per vestir l'umile saio del Casinese Patriarca. Nove fino all'ottavo secolo annoverò l'Inghilterra di questi dispregiatori della porpora, fra quali giova rammentare il Re Ina, dator di leggi al suo popolo. Non tennesi pago Carlo Manno, fratel di Pipino, se non si conducesse di Francia in Monte Casino ad ascriversi fra Monaci, escreitando i più vili offici. Dono lui Rachis, Re dei Longobardi, venne a cercarvi la pace dell'animo; inestimabile dono, che faceano all' uomo le discipline della contemplazione operosa nell'età, in cui morì San Benedetto, verso il 543 o 544, quando l'Europa intenebravasi per l'ignoranza, e la stessa Italia, dilaniata da Goti e da Greci, sembrava divenire un mal sicuro asilo all'intelletto Romano. Tra' discepoli di San Benedetto, che ci conservarono le pruove del passato, quelli del suo Mauro diletto ne' secoli più vicini a noi piantarono in Francia la famiglia di coloro, i quali seppero più d'ogni altro chiarir la ragione de'tempi, e condurci con piè sicuro per entro alle tenebre del Medio-Evo; immortali conservatori ed illustratori de'documenti della Storia.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO OTTAVO.

<sup>(1)</sup> Vant Tavola Cronologica al 1.º Volume, pag. 405.

## LIBRO QUARANTESIMO NONO.

## SOMMARIO.

| \$. I.   | Presa del Castello di<br>Cuma. Progressi di<br>Totila in Italia.                                             | g. XI.    | Stratagemma, con cui<br>Totila inganna i Greci<br>e Belisario, Molti Go-                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$. II.  | Assedio di Napoli. Ar-<br>mata di Massimino.<br>Clementino. Patrizio.                                        | g, XII.   | ti divenuti simili af-<br>fatto a' Romani,<br>Ruina di Tivoli, Beli-                                                     |
|          | I due Demetrj.                                                                                               | 3. AII.   | sario nuovamente in                                                                                                      |
| \$. III. | Napoli s'arrende a To-<br>tila, Umanità del Re.                                                              |           | Ravenna, Fuga degl'<br>Illiriel da Bologna,                                                                              |
| \$ IV.   | Il Codice di Giustiniano<br>introdollo prima del-<br>la Prammatica San-                                      |           | Assedio d'Osimo, di-<br>fesa da Magno. Morte<br>di Ricila.                                                               |
|          | zione in Ravenna, e<br>nell' Italia occupata<br>da' Greci.                                                   | S. XIII.  | Giovanni Il Sanguina-<br>rio, sposa Ginstina,<br>figliuola di Germano,                                                   |
| §. V.    | Ordinamenti Municipa-                                                                                        |           | in Costantinopoll.                                                                                                       |
|          | li în questa parte d'<br>Italia. Privilegi dei<br>Vescovi e degli Otti-                                      | g. XIV.   | Assedio d'Edessa, Pace<br>conclusa tra' Romani<br>ed i Persiani.                                                         |
|          |                                                                                                              | g. XV.    | Pietro Barsame succe-<br>de a Teodoto. Sua ra-<br>pacità ed avarizia.                                                    |
| \$. VI.  | Teudi, Re de'Visigoti,<br>non soccorre gli O-<br>strogoti d'Italia per<br>la guerra mossagli dai<br>Franchi. | §. XVI.   | Presa d'Ascoli, di Fer-<br>mo e d'Osimo. Assisi<br>e Spoleto s'arrendo-<br>no a Totila. Cipriano<br>assassinato in Peru- |
| S. VII.  | Sua spedizione la Af-                                                                                        |           | gia,                                                                                                                     |
|          | frica. Sua morté. Cen-<br>no alle guerre Affri-<br>cane. Stragl di Stoza,<br>d'Areobindo e di Gon-<br>tari.  | S. XVII.  | Totila sotto le mura di<br>Roma. Belisario ap-<br>proda in Durazzo. E-<br>ruli assoldati da Nar-<br>sete. Loro vittoria  |
| g. viii. | Lettere di Totila al Se-<br>nato Romano, I Cher-                                                             | •         | sugli Sclavi. L'impo-                                                                                                    |
|          | ci Ariani cacciati di<br>Roma,                                                                               | g. xviii. | Morte di Valentino e<br>di Foca presso a Ro-                                                                             |
| \$. 1X.  | Disavventura e viltà di<br>Belisario.                                                                        |           | ma. I Goti s'impudro-<br>niscono dell' armata                                                                            |
| \$ X.    | Suo arrivo in Salona ed                                                                                      |           | venuta da Sicilia. Va-                                                                                                   |

| §. XIX.    | Morte di Triboniano.<br>Legazione di Pelagio<br>al¡Re de Goti. Fame<br>crudele in Roma. A-<br>troce avarizia di Bessa | Ş. XXXI.                | Conquiste di Teodeber-<br>to in Italia. Sue ire<br>contro Giustiniano<br>pe' titoli da lui presi,<br>e sua morte. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | e di Conone. Piacen-                                                                                                  | S. XXXII.               | Spiegazione di que ti-                                                                                            |
|            | za s'arrende a' Goti,                                                                                                 |                         | toli e soprattutto del                                                                                            |
| S. XX.     | Vittorie di Giovanni,<br>genero di Germano,<br>in Brindisi e nel pac-                                                 |                         | Francicus, Errori di<br>Agatia su'figlinoli di<br>Clodoveo.                                                       |
|            | se de' Bruzj.                                                                                                         | & XXXIII.               | Concilj delle Gallie sal-                                                                                         |
| S. XXI.    | Inutili sforzi di Belisa-<br>rio per soccorrer Ro-<br>ma.Sua malattia.Mor-<br>ti di Roderico li Goto                  |                         | l'elezione de Vescosi.<br>San Nicezio di Tre-<br>viri, e suo Castello<br>sulla Mosella.                           |
|            | e d'Isacco l'Armeno.                                                                                                  | S. XXXIV.               | Estensione del regno di                                                                                           |
| S. XXII.   | Presa di Roma.                                                                                                        |                         | Austrasia ne' giorni                                                                                              |
| g. XXIII.  | Bonta di Totila. Rusti-<br>ciana, vedova di Boe-                                                                      |                         | del Re Teodebaldo<br>alla volta d'Italia.                                                                         |
| g. XXIV.   | zio.<br>I Scnatori nella Cam-                                                                                         | g. XXXV.                | Papa Vigilio in Sicilia.                                                                                          |
| g. AAIV.   | pania. Guerra in Lu-<br>cania.                                                                                        | g. XXXVI.<br>g. XXXVII. | Passa in Costantinopoli.  Prime seintille dello Scisma detto de'tre                                               |
| g. xxv.    | Belisario rientra in Ro-<br>ma.                                                                                       | ,                       | Capitoli. Teodoro di<br>Cesarca in Cappado-                                                                       |
| S. XXVI.   | Rifinto del Re Teode-                                                                                                 |                         | cia.                                                                                                              |
|            | berto a Totila. S. XXXVIII. Gli Slavini o Sla                                                                         |                         |                                                                                                                   |
| S. XXVII.  | Nuove dimore de' Var-<br>ni,amicl de'Goti.Mor-<br>te del Re Arturo.Tri-                                               |                         | nano a passare il De-<br>nubio. Ambasceria de'<br>Goti Tetraxiti. Casi                                            |
| •          | onfo del guidrigildo.                                                                                                 |                         | di Giovannina, figlino-                                                                                           |
| ş. xxviii. | Condizioni de' Romani<br>d'Austrasia migliora-<br>te. Chiesa Glannafo-                                                |                         | la di Belisario, e del-<br>la moglie d'Artaba-<br>no.                                                             |
|            | liense di San Mauro.                                                                                                  | S. XXXIX.               | Rinnovat' i furori del                                                                                            |
| S. XXIX.   | Cessione, che Giusti-                                                                                                 |                         | Circo.                                                                                                            |
|            | niano fa delle Gallie<br>a' Franchi.                                                                                  | S. XL.                  | Morte di Teodora la-<br>peratrice.                                                                                |
| S. XXX.    | Giuochi equestri d'Ar-<br>les. Monete d'oro con<br>l'efficie de Re Fran-                                              | S. XLI.                 | Congiura d'Artabano<br>contro Giustiniano.                                                                        |

## LIBRO QUARANTESIMO NONO.

VITTORIE DI TOTILA. PERDITA DELLA VINDELICIA E DELLE REZIE. ESTENSIONE DEL REGNO D'AUSTRASIA. MORTE DI TROPORA.

## Anni 526-548.

S. I. Le parole di San Benedetto rafforzarono Totila nell'arduo arringo di continuar la guerra con quanto più si potca d'umanità e di dolcezza. La sua natura benigna e placabile raramente si discostò dal dritto sentiero, per quanto i Greci avessero preso a calunniarlo e Giustiniano ad oltraggiarlo, anche dopo la morte: ma Procopio riusci giusto quasi sempre con quel Re. Napoli ed il Castello di Cuma A. 542 furono testimoni della bontà e della saviezza di Totila; perciocehè non appena discese il Re da Casino, ch'e' s' impadronì di Benevento, la quale non si difese, quantunque assai ben munita, ed egli ne fece abbattere le mura, onde i Greci non vi trovassero un asilo. Di Benevento passò nella pianura di Napoli, ancor dolente per Belisario, alla quale sovrastava Conone con una mano di mille Greci ed Isauri. Totila collocossi con la maggior parte dell'esercito vicino alla città, ed inviò i suoi Luogotenenti ad espugnare i luoghi circostanti. Clementino, Patrizio, consegnogli un Castello prossimo alla città; e tosto Cuma s'arrese a'Goti; esempio alle vicine terre, ov essi trovarono gran copia di danari. Nel

Ann. Castello di Cama erano alcune mogli di Senatori, che il Rec. 6. avrebbe potuto ritener prigioniere; ma egli onorolle dogni 318 cortesta, e permise loro d'andarne libere ove più n'avesser vaghezza.

Di là i suoi drappelli trascorsero fino agli Appuli ed a' Lucani, a'Bruzi ed a'Calabri, che tutti si posero sotto la sua Signoría; e quì ancora egli raccolse danari per sostentar le Gotiche milizie, riscotendo l'imposte come Re attuale di Italia. Essendo i tributi di queste Provincie mancati a Greci, le schiere Imperiali rimasero senza soldo, e l'Imperatore trovossi debitore d'una gran quantità di monete verso esse; tutto il peso della guerra essendo caduto sulle poche Provincie non uscite dal dominio Imperiale, Ivi divenne misera oltre ogni dire la condizione de' Romani, vessati crudelmente da Greci, e spogli de loro averi nella prima guerra di Belisario; caduti ora in maggiori pericoli ed in più erudeli affanni. Poco i soldati curavansi d'accorrere alle loro bandiere, vivendo a spese delle città e sordi agl'inviti d'armarsi per la guerra: ogni Capitano poi, come lo già detto, stava da se con le particolari schiere da lui assoldate, senza che niuno volesse obbedire all'altro se non quando ne aveva il talento, e solo per via di sorteggio in ciascuna impresa da tentarsi. A tal modo si tenevano Costanziano in Ravenna, in Roma Giovanni Sanguinario, Bessa dentro Spoleto, Cipriano in Perugia e Giustino in Firenze: eiascuno dove la fortuna il condusse dopo la rotta del Mugello.

4. 312 § Il. Costanziano fu quegli, che diè all'Imperatore i ragguagli più veri sullo stato d'Italia; e però questi credette aver provveduto, inviandovi Massimino per Profetto del Pretorio; timido e molle, ne pratico delle guerre; lo stesso che tre anni dianzi era venuto Ambasciatore appo-Vitice. A costui die Giussiniano la potestà sopra i Capitani Romani; degno in verità d'essere successore deriso di Belisario. Le navi, che recar doveano Massimino in Italia, erano piene di Traci governati da Erodiano, e d'Armeni condotti da Faza, Principe Ibero e nipote di Peranio. Eravi ancora una piecola mano d'Unni. Senza ragione soffermossi Massimino in Epiro, e perdevvi non piecol tempo, sì che Demetrio, Maestro de Soklati, partito dopo esso da Costantinopoli con una searsa Coorte di fanti, prima di lui approdò in Sicilia; soldato già di Belisario in Italia, ed ora pervenuto a grandi onori. Demetrio in Sicilia conobbe d'aver Totila stretto Napoli d'assedio, e eosì Conone eon le milizie come i Romani abitanti della città mancare affatto di viveri: a'quali danni egli non seppe apportar altri rimedi se non di raccogliere molti bastimenti carichi di vettovaglie. ma nudi affatto di combattenti per condurle non in Napoli, dove avrebbe dovuto, ma in Porto sulle bocche del Tevere.

Dicea di far così per ivi provvedersi di soldati, e piombar contro l'esercito de Goti, attendato sotto Napoli, Ma in Roma già il nome di Totila impauriva le genti, e niuno volle assoldarsi con Demetrio, costretto di venire in Napoli con la sola Coorte a lui data in Costantinopoli. Totila stesso avea concepito non pochi timori, vedendo passar quella gran fila di vascelli, ch'egli credeva onusti di guerrieri; ma quando gli apparve così sprovvisto com'era Demetrio, il Re lo fe'assalire da un grau numero di velocissimi Dromoni e di barche leggiere con tanto impeto, che que vascelli, mentre già toccavano il lido, furono la più gran parte presi da' Goti, e lo stesso Demetrio non si salvò se non saltando in un paliseliermo. Fra prigionieri cadde in mano di Totila un secondo Demetrio, altra volta semplice marinaio. Nacque in Cefalonia, e-prestò grandi servigi a Belisario nelle spedizioni d'Affrica e d'Italia col suo maritimo ardire, sì

Anni di G. C. 526che n'ebbe in premio d'essere procurator di Cesare in Napoli. Durante l'assedio, facevasi egli alle mura, donde sengliava le più fiere imprecazioni contro Totila, non cessado giammai di provocarlo con indegne ingiunic. Or di'egli si trovava in balia de nemici, sarebbe stato meglio per avventura il disprezzarlo; ma il Re comandò gli si tagliassero il naso e le mani, e si rimandasse colui nella città.

A. 54 Gen.

S. III. La fame opprimeva gli abitanti di Napoli, e Massimino si fermava tuttora in Epiro. Finalmente veleggiò in Sicilia e consumovvi non poelii giorni, stando in Siraeusa, ove Demetrio venne a raccontargli le sue sventure; ma quegli non diè altri provvedimenti se non di rimanersi fermo in questa città, e d'inviare l'armata con lo stesso Demetrio, con Erodiano e con Faza. Già guesta era vicina di Napoli, allorchè una violenta bufera la sospinse in sul lido colà dov'era il campo de' Goti. Non tardarono essi ad avventarsi contro i Greci scombuiati e prossimi a naufragare, uccidendone molti, e facendone assai più prigionieri; fra' quali annoverossi lo stesso Demetrio: Erodiano e Faza seamparono. Allora il Re fe' trarre Demetrio, Maestro dei Soldati, con una func al collo sotto le mura di Napoli, acciocchè ammonisse gli abitanti e Conone ad arrendersi, lasciando l'insana speranza d'essere con novelle armate soccorsa da Costantinopoli. Smarriti pe' casi de' due Demetri, gli animi degli assediati vacillavano; la città riempivasi di lutto e di lamenti, e però Totila, fatto chiamare i princinali cittadini sulle mura, esortolli d'obbedire alla necessità; non esser venuto egli se non per avere in luogo d'amici e di fratelli que prodi Romani, che tanto aveano patito per amore de Goti; Conone cogl'Isauri andrebbe salvo ed illeso in ogni luogo, che a lui piacesse d'additare: queste profferte confermava il Re col suo giuramento, purchè immantinente gli s'aprissero le Porte di Napoli.

Giovarono a tutti gueste amorevoli parole: ma Conone prima d'arrendersi, domandò trenta giorni ad aspettare 6 i soccorsi. Siano anzi tre mesi, rispose Totila; nel quale spazio egli sarebbesi astenuto da qualunque offesa. Pur non passarono che pochi giorni, e Napoli vinta dalla carestía, accoglicva in sul cader dell'inverno il Re de' Goti fra le sue A. 543 mura, di cui egli, secondo il proprio costume, fece abbattere ( forse nel seguente anno ) la massima parte, volendo che mai più di quelle non s'aiutassero i Greci. Ciascuno allora in tutto il resto potè considerare quale si fosse il Re, quando e' si vide pieno d'affettuosa cura verso gl'Isauri, pallidi e smunti per la fame, vietar loro il soverchio eibo e nudrirli con saggia parsimonia, conveniente alla debolezza, in eui erano caduti. Apposite guardie allocaronsi dal Re ad ottenere un sì pietoso fine. Offerì poscia navi a Conone, se volesse andar in Costantinopoli co' suoi ; ed avendo quegli eletto di girne in Roma, somministrogli cavalli e viveri pel viaggio, facendolo accompagnare da un drappello di Goti, ch' crano il fiore de' suoi guerrieri, co' quali andò anche il Patrizio Clementino. Queste particolarità, descritte da Procopio, rammentano il tempo d'alcuni Eroi di Plutarco. In mezzo a tanta bontà, un tratto di severa giustizia pereosse gli animi, avendo Totila fatto morire uno de' suoi soldati più valorosi, che avea sforzato una donzella, invano gridante pietà ed invano fuggente; figliuola d'un Romano delle regioni Bruzie. I principali dell' escreito andavano pregando in favor del colpevole: ma Totila stette saldo nel rifiuto, dicendo che solo col mantenimento d'un esatta e pronta giustizia, per quanto era in esso, egli sperava da DIO la vittoria.

S. IV. Mentre Totila dava questi documenti di se, i Greci, afferma Procopio, saccheggiavano e batteano, sovente Ann di G. C

senza niuna ragione la gente Romana, mettendo in romore ogni contrada e svergognando qualunque donna. I nativi d'Italia seorgeansi lacerati da flagelli ed uccisi ora co'tormenti, or coll'inedia. Chiusi nelle città, i Duci banchettavano in mezzo alle schiere delle saltatrici e delle Timeliche, non essendovi sorta di libidini, alle quali non prorompessero, e nou ponendo essi aleun freno alla rabbia insolente de soldati, che si pagavano delle violenze recate loro dal Forficula o dagli altri Logoteti con ogni specie di soprusi e d'iniquità contro gl'infelici. Afflitte le campagne pel continuo discorrere de'Goti; le imposte pagate ad essi chieste nuovamente da' Greei, se a questi venisse fatto di porre il piede in qualelie paese abbandonato da'nemiei; niuna fede, niuna giustizia, niuna sicurezza degli averi e delle persone. Sembrava, che i Greci cospirassero tutti a perdere ciò che ad essi rimaneva in Italia. Non taeque in mezzo a tanti mali Costanziano, e fedelmente signifieò all'Imperatore d'essere omai venute meno le forze a continuare la guerra Golica Gli altri Capitani sottoserissero a questa opinione, professando elle l'animo de soldati era del tutto alieno dal combattere.

sero dovuto perdere l'autorità, pur egli è mestieri narrati in questo luogo qual fosse il dritto, col quale intendera Giustiniano reggere i Romani a lui soggetti nella nostra Penisola, e massimamente in Ravenna; Roma non essendo in quegli anni se non la seconda fra le città d'Italia. Il Codice 1. 1108 Teodosiano avea regolato i destini dell'Oecidente; ma quardo l'Affrica tornò all'Imperio, le Romane leggi, con le qual 11.1317 ho detto aver Giustiniano voluto governarla, non furono e non potevano essere se non quelle del suo proprio Codice. Antica nè ignobile brama tormentava da lunga sigio-

Sebbene tra' furori d'una sì accesa guerra, le leggi ares-

ne il suo cuore di far, se avesse potuto, dimenticare i precedenti legislatori, mercè l'ultimo lavoro, ch'egli si credea sempre di perfezionare con le sue non poche Novelle. Ne' primi tempi dopo l'entrata di Belisario in Ravenna, l'Imperatore drizzò all'Italia le recenti leggi, di cui non facea mestieri, senza spedirvi molti soldati, de'quali v'era massima necessità; ma dopo qualche anni crederei, avesse mandato egli più leggi che non soldati, ed il Codice Giustinianco essersi promulgato almeno in Ravenna, si come già in Affrica, prima di quella che chiamossi la Prammatica Sanzione del 13. Agosto 554. Perciocchè in questa si dice, che già dianzi avea Giustiniano inviato in Italia i Dritti, ovvero le Pandette, con le leggi registrate ne'suoi Codici, mercè un suo Edittale Programma (1). Soggiunse, che dopo questo Programma egli avea pubblicato nuove leggi, le quali doveano anche valere in Italia (2); e però uno spazio più o meno lungo dovè intercedere fra tal Programma e la Prammatica Sanzione.

A tal modo il Codice Teodosiano fu abolito col fatto d'una più recente legislazione; ma forse in quel *Programma*, che più ora non sussiste, provvedeasi espressamente ad abolirlo. Il nuovo dritto non tolse all' Editto di Teodorico l'autorità soora i Goti, natteegiati da Belisario: e forse an-

<sup>(1)</sup> Iura insuper vel Leges Codicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programmate in ITALIAM DUDUM \* misimus, obtinere sancinus. Sanctio Pragmatica. Cap. XI.

<sup>(2)</sup> Sed eas, quas postea promulgarimus Constitutiones, jubemus . . . obtinere.

Id. Ibid.

Dudum nell'atfrea latinità dinotava un tempo vicino ed anzi prossimo: nella ferrea, un tempo anche remoto. Vedi la Nota (2) alla prec. pag. 1095.

Ann di G. C 528 che di cio parlava il Programma, come si scorge dagli effetti, ritrovandosi un Clerico Goto, per nome Minulo, il quale nel 541 dicea di appartenere alla Legge Gotica in Ravenna (1). E' non intendeva certamente favellare delle Bellagimi di Decenco. So che in questo luogo si fa cenno altrest alla Religione Ariana di quel Clerico, ed all'Ariana Chiesa della Santa Anastasia, in cui egli officiava; ma se i patteggiati di Ravenna poteano pubblicamente professar la loro fode, a malgrado delle molte leggi di Giustiniano cottro gli Eretici, non veggo percibe non avessero parimente goduto del Gotico Editto di Teodorico.

S. V. In questo Editto gli antichi Ordini ovvero le Curie

de Romani veggonsi non aver patito aleun mutamento sustanziale, rimanendo salve per la massima parte l'istituzoin
Municipali nella forma, in cui erano sotto gl'Imperatori di
Oecidente. I Difensori delle città ed i Duumeiri conservarono la loro carica in forza dell'Edito (2); ma ho gà
delto, che le Curie si trovarono sgombre per la presenza
11. 752 de Goti da molte cure in Italia, e massimamente da quelle
pertinenti alla milizia. Dopo l'entrata di Belisario in Itavenna, si fatte cure si restituriono alle Curie; ma esse ne
furono, durante la guerra e per effetto di questa, oppresse.
In tutto il resto continuarono come dianzi, eccetto negiaffari pertinenti alla legge de tre quarti, ovvero alla Novella
de Decurioni, onde ho parlato in principio del passato Li11.111 bro, e salvo alcuni leggieri cangiamenti, de quali favellero
secondo l'occorrenza. La legge del requarti fu tra l'ultime
secondo l'occorrenza. La legge del requarti fu tra l'ultime

di quelle, che passarono a regolar la sorte di Ravenna; ma

<sup>(1)</sup> Marini, Papiri, Num.º 417.

<sup>(2)</sup> Edictum Theodorici Regis, Cap. LII. LIII.

le disposizioni quivi contenute andarono soggette a molte vicende anche in Oriente.

Anni di G. C. 526-518

I Vescovi, che ho più volte detto essere stati sospinti dalle leggi degl'Imperatori ad ingerirsi delle faceende Municipali, cano, in un senso più ampio del consueto, i Difensori delle Città: ma una Novella, che leggesi tra quelle di Giu- 11. 261, stiniano, esorta essi e gli Oltimati a supplicare in ciascuna Provincia il Principe con comune libello di concederle un Preside, creduto da loro più acconcio a governarla (1). Prometteva l'Imperatore non solo d'acconsentire a si fatte pregluiere, ma eziandio di concedere senza spese gli offici a Presidi additati da Vescovi e da primarj cittadini, purchè gli eletti facessero sicurtà di riscuotere il tributo, di nulla esigere contro le leggi, d'aver pateno risguardo in chiunque si mostrasse pronto e facile a serono risguardo in chiunque si mostrasse pronto e facile a serono accolarge le pubbliche imposte.

L'incertezza dell'anno, in eui promulgossi questa Novella, facca meritamente dubitare non ella fosse di Giustiniano, ma piuttosto del Giovine Giustino. Non sembra veramente spirar punto l'aura Giustinianea in una st benigna concessione; degna del suo successore per più d'un rispetto, e degna soprattutto di quegli anni brevissimi, ne' quali a nome di lui l'Imperio fu retto dal prode Tiberio, Cesare, quando già l'Italia era travagliata da' Longobardi. Le seoperte più fresche sopraggiunsero a toglier qualunque dub-

<sup>(4)</sup> Sanctissimos Episcopos cujusque Provincine Hortaura, eosque qui ex indigenis et incolis primas tenent, ut per communem libellum supplicem de iis ad nostram potentiam referant, quos idoneos esse ad Provinciae suae gubernationem existiment.

Anni bio ed a farne certi, che Giustino veramente funne l'autore  $c_{n_{\rm c}}^{\rm di}$ e. nel 569.

S. VI. Dopo la presa di Napoli, tuttodi s'allargavano l'armi fortunate di Totila in Italia. Ignoro s'egli avesse pro-

do Re (quantunque niuno degli Serittori di quel tempo ne parli) con Teudi, Re de Visigoti, per aver soccorsi dalla Gozia Galliea e dalla Spagna. Di gran momento doveano riuscir questi aiuti ad Ildebaldo nella sua tenue fortuna, c sembra che Teudi eosì per amor dell' Ostrogotica gente come pe'legami della parentela con quel Re avesse dovuto prestar facile ascolto a tali richieste, imitando gli esempj d'A-11. 280 larico ILº verso Teodorico il Grande. L'indifferenza e la cecità de' popoli occupatori d'una gran parte dell' Occidentale Imperio nel non collegarsi tra loro contro Giustiniano Imperatore, non debbono questa volta potersi rimproverare a Teudi, perche premuto dopo la morte di suo nipote dagli eserciti collegati di Childeberto e Clotario ; i quali due Re, nemici pochi giorni dianzi fra loro, stavano per distruggersi l' un l'altro, se non fossero state le lagrime della lor madre Clotilde. Que' due feroci euori adunque placaronsi

S'aviarono, e con essi anche tre figliuoli di Clotario. Cinsero d'assedio Saragozza, depredando il paese d'interno intorno: ma furono percossi con insigne strage da Teadi, e tornarono pieni di confusione in Francia, non senza spargere (Gregorio Taronese il credelte) d'aver soggiogato la massima parte della Spagna e d'averne riportato grandi e ricche spoglie: in quanto poi all'esser fornati senza più attendere a tale conquista, dissero, secondo la lor natura, d'essersi levati di Saragozza per venerazione della Tunica di San Vinceazo Martire, implorata in lor pro da Visigoti.

per la speranza, che concepirono d'esterminare il Re Teudi.

Anai di G. C.

Non risposero i fatti a questi vanti, ne i Franchi acquistarono (che che affermion in contrario i loro Scriitori) alcun luogo nella Gallia Gotica ed in Ispagna per virtu di quella guerra. Ma Giustiniano dove saper assai grado a Childoberto ed a Clotario, i quali vietarono a Teudi Re di soccorrere i suoi concittadini, che fortuneggiavano in Italia ; nè di poi omisero i due Re Franchi di ricordare all'Imperatore questa guerra, si come assai utile all'Imperio, del quale ardivano, sempre steali, chiamarsi confederati.

S. VII. Santo Isidoro di Siviglia narra le grandi stragi A. 543 patite da' Franchi nel tornare a easa, passando per l'ardue strette de Pirenei; e come Teudisclo o Teodigisclo, il quale di poi suecedette a Teudi, eostrinseli a comperare con gran copia d'oro una tregua, durante la quale poterono discendere ne' patenti campi delle Gallie. Dopo questa vittoria i Visigoti seguitarono il consiglio, biasimato da Santo Isidoro, di voler guerreggiare in Affrica; nuovo impedimento a volger lo sguardo verso l'Italia e verso Totila. Non altro sappiamo di questa guerra, ehe forse durò parecchi anni; e finalmente i Visigoti assediarono Ceuta; ma, essendo sopraggiunta la Pasqua, Teudi per festeggiarne il giorno, cessò dall'armi, ed i Romani, veggendolo sì spensierato, uscirono con impeto dalla città e passarono a fil di spada l'esercito nemico. Appena il Re potè fuggir sopra una nave: ma tosto ebbe la morte nel Palazzo da tale, che già gran tempo (1) avea simulato esser pazzo, per ueeiderlo. Morendo Teudi vietò non si facesse alcun male al suo feritore : aver anch'egli uceiso in gioventù il suo Duca; non esser la sua morte se non giustissima pena d'un antico delitto,

Iam dudum dementis speciem, ut regem deciperet, simulaverat. Isidorus in Chronic. Goth. AErd 569.

Anni di G. C. 6 526-548

Tardi s'era Teudi avveduto, dopo la ruina de Vandali, che i Romani stavano in Ceuta. Ma l'Affrica germea scompigliata negli anni di quella spedizione Visigotica; e cerdi de Re dove collegarsi eo Mori contro l'Imperio, e con quello Stoza, che a' medesimi giorni uscito era dalla Mauriania,

Sloza, che à medesimi giorni usedo era dalla Mauriania,
11.1338 dopo la morte di Salomone. Questi, che per quatro anai
avea si ben governato la contrata, le fu autore d'una gran
calamita, chiamandovi tre figliuoli di Baeco suo fratello;
cioè, Ciro, Sergio, il mario della nipote d'Antonina, ed il
giovine Salomone. Al primo die reggere la Pentapoli; al
secondo la Tripolitana, il quale in un banchetto uceise ottanta Deptatati de' Mori Leucati, fatti da lui venire, gurando
sugli Evangeli, che non patirebbero alcun male. Arsero di
selegno per tanta perfidia gli Affricani e si levarono in armi:
11.1131 Pudenzio, che avea si utilmente aiutato Belisario nel principio della guerra Vandalica, e, ce he poi die l'inique consglio di trucidare i Mori, perdè la vita in un combattimento
indi perdella Salomone stesso, il vecehio Capitano, nella
batagia di Teleste, e, a sei giornate da Cartagine; giusto o

valoroso, ma troppo indulgente co'nipoli.

Antonina ottenne da Teodora che quel Sergio, autore di tutti que'mali, gii suecedesse. Non migliore di lui fu Salomone, suo fratello, il quale fatto prigioniero in Tebeste, s' riseattò tron conosciuto con cinquanta monete d'oro, che gli recò di Lariba il Medico Pegasio, suo amico. Tornavano misieme a Gartagine, ma per via non avendo potuto quel generoso liberatore veder senza orrore gl'infami eccessi del libertinaggio nel giovine Salomone, gliene fece i rimproveri, e però questi l'uccise. Stora intanto s'era congiunto col fle Antala, già fedele amico de Romani, e poi divenuto per le loro iniquità implacabil neuico. Antala e Stosa saccheggia-ruo entrambi la Bizacena, mentre Giustiniano mandava il

suo congiunto Arcobindo, mario di Proietta, per Collega di Anni Sergio, insieme col vecchio Atlanasio, Prefetto del Preiorio di Casc., insieme col vecchio Atlanasio, Prefetto del Preiorio di Sandi Italia, el con la stessa Diginità in Affrica, e poi restituirsi doveva in Italia. Mandò parimente l'Imperatore alcuni Armeni, guidati da due fratelli Arsacidi, Giovanni ed Artabane, riconciliati e'non avea guari con lui e con 11.181. Teodora.

Nobilissimo nel Senato Bizantino era quell'Areobindo; ma timido e vile, nè mai disceso in battaglia : sommamente perciò dispregiato da Giovanni, figliuolo di Sisinniolo, che riputavasi uno de' migliori Capitani dell'Imperio in Affrica. Giovanni, udito che Antala e Stoza s'erano sospinti a tre giornate da Cartagine in Sicca Veneria, si rallegrò sperando, che avesse potuto finalmente disbramare gli antichi suoi odj nel sangue di Stoza, suo capitale nemico; poi, quando l'ebbe veduto, senza pensare alla rarità de'suoi soldati, gli si scagliò contro col cavallo, e mortalmente il ferì; ma, circondato egli stesso da grandissimo numero di Mori, cadde trafitto, e Stoza il seppe morto innanzi d'esalar l'ultimo fiato, e l'esalò dicendo, che omai egli soavissimamente moriva. Fu trafitto parimente in quella battaglia Giovanni l'Arsaeida; e però Giustiniano, veggendo ridotte in mal punto le cose d'Affrica, ricliamò Sergio alla fine, lasciando al solo Arcobindo il peso della guerra. Gontari allora, che avea combattuto sotto al Monte Aurasio contro il Re labda, occupò la tirannide col titolo di Re in Affrica, ed uceise Areobindo, il quale invano si prostrò a' suoi piedi, piangendo ed implorando merce; Senatore infelice, mal chiamato a parte degli Affricani pericoli, e scelleratamente circonvenuto da scaltre insidie. Gontari perdonò alla sorella ed alla moglie d'Areobindo, non che al Prefetto Attanasio; ma dopo trentasei giorni , Artabano gli fe' pagare il

Anal fio del tradimento, e gl'immerse la spada nel fianco. Prode C. de teta dono molte ricelezze ad Artabano, ed anche i woi del su su couce; Giustiniano il dichiaro solo Maestro de Soldiá nell'Affrica, ma egii domando ed ottenne d'andare in Co-

A .545 stantinopoli, ove gli onori e le cariche piovvero sopra lui, prima ch'egli approdasse nell'isola di Sicilia per osteggiar Totila.

S. VIII. L'estate sopraggiungea dopo la presa di Napoli, quando il Re de Goti scrisse per mezzo d'alcuni prigionieri A. 843 al Senato Romano affermando, aver essi raccolto in venta un insigne frutto dell' egregia ospitalità ottenuta fin qui da Belisario. A questo vil fine doveano dunque riuseire i tanti beneficj di Teodorico e d'Amalasunta? Qual Principe avea giammai tanto amato i Romani quanto l'Eroe degli Amali e la figliuola? Non in lievi o mediocri subbietti, ma in quelli che più importano alla vita, s'era mostrata sempre la loro bontà. Ora i Romani stessero pur lieti con Alessandro Forfcula; e co'processi aperti da lui si consolassero della temperanza dei Duci, della modestia de'soldati Greei. Per quel che risguardava i Goti, esser pronto eiascun di loro a dimenticare qualunque ingiuria; nel comun bene de Goti e de Romani star solo il supremo desiderio del Re, a cui avea il Dio degli eserciti dato fin qui di vincere; nè si eredesse, che queste fossero giovanili o Barbariche arroganze, perehè non alla propria virtu attribuiva egli le sue vittorie, ma sì alla giusta vendetta del Signore contro la Greca rapacità. Obbedissero pereiò alle voci della Provvidenza, che volca liberarli da un sì obbrobrioso giogo e punir gli autori delle loro sciagure; non aspettassero l'esito della guerra, pigliando volentieri l'occasione di risarcire il passato e di conseguire quel, che a lor s'offeriva, compiuto perdono di tutte le colpe.

Le Lettere di Totila pervennero in Roma, e v'erano

molti, che piegavano l'animo ad un accordo col Re: alcuni anzi curorono d'affiggere di notte tempo una qualche copia di quelle ne'luoghi più frequentati della Città. Ma Giovanni Sanquinario victò di rispondersi dal Senato a Totila, il quale ne' migliori modi, ch' egli potè, continuò a serivere Lettere in Roma, piene di giuramenti, niun male giammai avrebbero i Romani ricevuto da' Goti, sì come niun danno erasi recato agli abitanti di Napoli. Queste scconde Lettere sortirono il medesimo effetto; anzi Giovanni, avendo per sospetti gli Ariani Sacerdoti, ehe vivevano in Roma, discacciolli dalla città. Udito ciò, il Re spedì una parte delle sue milizie in Calabria e fece assediare il Castello d'Otranto, difeso da' Greci. Gli sfòrzi per indurre gli abitanti a spalaneargli le Porte di Roma prolungaronsi per non breve tempo: attendeva egli frattanto a fornirsi ed a riscuotere i tributi; nelle quali opere consumò tutto l'anno ed i mesi primieri del seguente per tutto l'inverno, con A.513cui Procopio nota essere uscito il nono anno della guerra Gotica.

S. IX. Gravi cure per le vittorie di Totila mordevano l'animo di Giustiniano e di Teodora in Bizanzio. La rotta di Martino presso Anglone, dopo la partenza di Belisario, non era poeo funesta: intanto Belisario spogliato di tutti gli onori dimenticava i detti profferiti da lui nella malattia di Giustiniano. Per questi ella tenea tuttora Buza nel carcere A. 515 tenebroso del Palazzo: e se contro Belisario ella non procedeva oltre, ciò avveniva in grazia sol d'Antonina: ma non sì, elie l'Imperatriee si rimanesse dal voler punire l'ingiurie recate alla moglie da quel marito. Più erudelmente di lui, Fozio seontava ora i suoi falli nel cieco ergastolo con Buza. Teodora in oltre non ignorava d'aver Belisario raccolti nell'Oriente grandi tesori, e tosto mandò un Eunuco del

palazzo a prenderli, e li fe' trasportare in Costantinopoli. Così vivea il Capitano, depresso ed avvilito, quantunque alla fine libero di Teodosio.

Gli Astati e gli Scutati con tutte le valorose Coorti, che seguitavano Belisario, furono concedute agli Ottimati ed agli Eunuclii della Corte, che se ne impadronirono, sorteggiandole fra essi. Teodora indi proibì agli amici di vederlo e frequentarlo. Acerbo spettacolo, ed a tutti noto, ma che avrebbe dovuto, scrive Procopio (1), ritenersi per incredibile: al quale racconto consuona l'altro del Continuatore di Marcellino Conte (2). Vedeasi Belisario andar solo per la cità, sempre mesto e sempre pensoso; guatando non qualelie sicario avesse a mettergli le mani addosso, e travedendo insidie da per ogni dove. Per più d'un anno durò in queste lagrimevoli paure, secondo il disegno preordinato da Teodora ed Antonina, Venne finalmente il di, nel quale avrebbe amato la moglie perdonare, nell'atto ehe Belisario andava, secondo il costume, nel Palazzo con pochissimi familiari, sordidi ed abbietti. Niun segno di benevolenza nel volto di Giustiniano e dell'Imperatrice; crebbero perciò i sospetti dello sventurato, che dove in oltre patire le contumelie d'nomini vilissimi e scelleratissimi, collocati a bella posta per fargli onta. Nel rientrare in casa volgeva gli occhi per le vie, aspettando i percussori; poseia, essendosi ridotto nelle sue stanze, si gittò a seder tremante in sul letto. Affannava e trambasciava , sudando; nè più l'antico valore ternavagli alla mente. Non sospettando Antonina fino a qual

<sup>(1)</sup> Procop. Hist. Arcanae, Cap. 4.

<sup>(2)</sup> Belisarius de Oriente evocatus in offensam meidit perieulumque incur rens grare, et invidiae subjacens, rursus remittitur ad Iratian.

Contin. Marcellini Comitis ( Anno IV. Post Consulatum Basilii ).

punto ne fosse dimentico il marito, e volendo pur incuorarlo e farsegli scudo intorno alle cose, che avvenir doveano, passeggiava, fingendo essere travagliata da crudezza di stomaco, per gli appartamenti; quando, eeco, ad un tratto dopo il tramontar del sole apresi l'uscio della camera, ed apparisce Quadrato, che trova Belisario in quel disordine

de' pensieri. lo vengo nunzio dell'Imperatrice, gli disse. Qui Belisario senza più cadde supino sul letto, aspettando l'ultimo colpo. Ma Quadrato, soffermatosi, mostrogli una Lettera, che avea fra le mani, di Teodora. L'altro la prese, palpitando, e lesse: Tu non ignori, preclaro uomo, ciò che facesti contro Noi; ma io ti perdono e ti lascio vivere, in grazia d'Antonina. Per lei, alla quale io son tenuta d'assai, ti sia permesso di bene sperare della tua fortuna, se pur torrai esserne debitore a tua moglie. Belisario restò come trasognato, non credendo a ciò che leggeva; ma, riavuto dal suo shalordimento, cominciò a rallegrarsi ed a far festa, implorando Quadrato in testimonio del cuor suo fino a che non sopraggiunse Antonina ed egli tosto si prostrò a suoi piedi, baciandoli a vicenda, e stringendo con le mani le ginocchia e le tibie. Tu sola cagione della mia salute, dicevale ; tu autore unico d'ogni gioia di tuo marito, anzi del tuo schiavo fedele, quale io ti sarò. Antonina benignamente sollevollo: Fozio frattanto era privo della luce del dì nella sua caverna, e Belisario più non favellò di lui ne de'suoi familiari, onde s'ignorava la sorte; atroce disprezzo de' più saeri giuramenti. Pendea tutto dalla moglie, che ardentissimamente più che non dianzi amava, sebbene pervenuta omai al suo sessantesimo anno. Poco appresso. credo, fecesi a Fozio abilità di fuggire in Gerusalemme.

S. X. Prima cura di Belisario fu di chiedere a Giustinia- A. 511

1498

no, che lo rimettesse ne' pristini onori di Maestro de' Soldati per l'Oriente nelle guerre contro i Persiani. Ma protestò Antonina, ch'ella non si farebbe giammai a riveder le Provincie, ov' ella fu tanto invilita : e però il marito deputossi per la seconda volta in Italia col titolo di Contestabile. Il romore si sparse, che l'Imperatore imposto gli avesse la legge di non dargli danari per quella spedizione; ma che tutta l'impresa dovesse condursi a spese di Belisario. Sospettavano altri, ch'egli non amasse uscir di Costantinopoli, acciocchè potesse non lungi di questa combattere contro i Barbari, e rinfrescar la sua fama con qualche ardito fatto, per poi vendicarsi così della moglie, come di chiunque altro gli avesse recato ingiurie. Ma gli eventi chiarirono, che affatto diverso era l'animo di Belisario, sempre più lieto di servire ad Antonina e sollecito innanzi ogni cosa d'obbliar tutto il passato.

Quanto alle ricchezze di lui, che Teodora fece venire dall'Oriente col mezzo dell' Eunuco, ella non ritenne per l'Imperatore se non tremila pesi d'oro : il resto si concede al consorte d'Antonina, e si bandì la rimembranza de tesori occultati di Gelimero e di Vitige. Da lunga stagione, sì come IL198 uarrai, Giustiniano e Teodora sentivano il pungolo dell'immense riceliezze occupate da Belisario, degne solo d'un luiperatore: ma quando egli mostrossi così caduto dell'animo, ella pensò di riaverle tutte ad un'ora con un solo sforzo, facendosi promettere elle Anastasio, nato da una sua fi-11,1680 gliuola, della quale ragionai, sposar dovesse Giovannina, unica figliuola di Belisario e di Antonina. Così avviaronsi A 514 alla volta d'Italia i due consorti; ma già l'ira di Dio, se

credi a Procopio, veniva preparando tristi giorni al marito S.XI. Assai poelii furono i soldati, che partirono con esso

per punirne l'avidità e l'obblio de' giuramenti.

Anni di G. C

da Costantinopoli, ma egli per via levò sulle rive di Tracia molti volontari a sue suese: molti ne aggiunse Vitalio, Macstro de' Soldati per l'Illirico, il quale arrivato era d'Italia dopo la rotta di Trevigi. Sommarono a quattro mila. Belisario li condusse a Salona in Dalmazia; donde ne spedì una parte con Valentino, l'antico scudiero di Fozio, in Otranto, lvi s'era pattuito, che s'arrenderebbero i Greci, estenuati già dalla fame, se fra un termine stabilito non fossero soccorsi; e mancavano quattro dì, allorchè apparvero le navi di Valentino con nuovi guerrieri, e con gran copia di viveri; laonde i Goti non istimarono doversi proseguir l'assedio, e posero il campo lungi dalla città. Valentino rimandò in Salona semivivi gli antichi difensori del Castello: ma i nuovi, essendone useita una porzione per depredare il paese, furono afflitti con grave strage da' Goti sulla riva del mare. Totila nell'ascoltar i casi d'Otranto, si provò ad esplorare quali e quante fossero le forze di Belisario, ehe di Salona s'era trasferito in Pola con tutta l'armata, inviandogli cinque Goti vestiti alla Romana con finte lettere di Bono, Prefetto di Genova, chiedente aiuti. Andarono i Goti, e Belisario, caduto nell'ordito inganno, umanamente li ricevé, affermando che in breve sarebbe sopravvenuto presso Genova eon tutto l'esercito: quelli frattanto, chiariti della searsezza de' Greei, tornarono lietamente, dandone i ragguagli al Re. Bono era nipote di Giovanni Sanguinario.

Le false Lettere di Bono furono per avventura foggiate da un qualehe Romano dal Campo di Totila: ma il travestimento de' Goti ed il linguaggio, eli e' doveron ruentire, additano in qual modo si venivano aleuni tra loro gia confondendo eo' Romani, si elie non fosse agevole neppure a Belisario il disceruerli. La loro lunga chioma potea di leg-

gieri tosarsi alla Romana, e le stimate, che soleano rendere sì cospicuo il volto de Barbari, aveano dovuto cominciare ad intermettersi dalla nuova generazione de Goti nata e crescinta in Italia. Dopo Teodorico non trovo più memoric de' capelli prolissi, onde sì orgogliosi andavano i Criniti o Capelluti appo i Goti, nè delle stimate, con cui tagliuzzavansi le loro facce (1). Santo Isidoro di Siviglia, nella fine di questo secolo sesto e ne principi del seguente, parla solo de' grani o mustacchi Gotici e de' capelli biondeggianti sul capo scoperto de' Geti; ma non conosce altre stimate di Barbari se non presso i Brettoni ed i Pitti, che da esse, dipinte con vari colori, trasscro il nome; tocca nondimeno del cinnabar, col quale credesi dinotato il minio, che tingeva i loro volti (2). Le razze de Goti e de Romani si sarebbero già confuse od incorporate, se l'Arianesimo non le avesse tenute divise: ma certamente questo sarebbe cessato, dove gli Ostrogoti ne avessero avuto il tempo, sì come

§. XII. Totila piantato aveva il suo campo sotto le mura di Tivoli, difesa dagli Issuri. Gli venne fatto d' entrarvi per le dissensioni scoppiate fra costoro ed i cittadini; ma fiero esempio di crudeltà diessi dal Re, quando egli comando, che questi si trucidassero, essendone già fuggiti quasi tutti gli Issuri. Catello, uomo assai rinomato fra Itomani, ed il Vescovo di Tivoli perirono, senza esservi rimasto neppure

l'ebbero i Visigoti ed i Longobardi.

<sup>(1)</sup> Vidences ... cinnadar Gornoven ... flaveaut capitibus intectis Getae ... stigmala Burroven ... a corpore Pictoren nomen .... pictis artubus maculosa nobilitas.

S. Isidori Hispan. Origin. Lib. XIX. Cap. 25. Operum, IV. 454-455. Editio Arevali ( A. 1797-1805. ).

<sup>(2)</sup> Cinnabar . . . . quod Gorm faciera notarent rubrica.

Ann di G. C

un solo degli abitanti; misera moltitudine, uccisa in un moto, che Procopio ricusò d'esporre per non lasciare ai posteri un monumento di tanta immanità; il quale silenzio potrebbe far eredere d'aver voluto egli nuocere alla fama di Toilia, s'e'non l'avesse molto e sovente lodato. Trasparese nondimeno da suoi seituri racconti, che a lui furono taciute alcune particolarità, le quali avrebbero giovato alla piena cognizione del vero. Non so se Toilia, stato si mite fia quì, sperato avesse d'infimidire gli abitanti di Roma, ciò, che non ottenne, sebbene si fosse impadronito delle rire del Tevere, vietando loro d'avere alcun soccorso dalla Toscana. Di Tivoli poscia s'incamminò Toilia verso l'Emilia per sovrantendere all'assedio d'Osimo.

Belisario intanto approdava da Pola in Ravenna con tutto A. 544 il naviglio. Fe' pubblicare un perdono per qualunque desertore volesse tornare sotto i Greci vessilli, minacciando gravi pene a'renitenti. Pur non gli venne fatto di raecogliere alcuno così de' Goti come de' Greci e de' Romani. Mandò Vitalio ed il suo Protettore Torimuto con una mano d'Illirici a tentar le città dell'Emilia, i quali occuparono Bologna; ma gl'Illirici, per la notizia che gli Unni aveano fatto correria nell'Illiria, occultamente dileguaronsi e si ridussero a casa, inviando una Legazione in Costantinopoli ad esporre ch'essi non erano pagati dall'Imperatore; non poter essi trascurar d'accorrere in aiuto delle proprie mogli e de figliuoli. Soggiungeano, che l'Italia, mancante al tutto di viveri, gli avea costretti alla fuga. Giustiniano, adirato in prima, placossi e perdonò. Solo Nazares, uomo nobile dell'Illirico e Conte d'Illiria, restò in Bologna, dove combattè mirabilmente contro un drappello di Goti, che avea Totila spediti per occupar la città, ma caddero negli aguati lor tesi da Vitalio e da Torimuto. Belisario allora invio mille Greci

guidati dallo stesso Torimuto e da due altri suoi Protettori Sabiniano e Ricila in Osimo, dove i Goti assediavano Magno, ch'era disceso così coraggiosamente nell'aquidotto di 11.1287 Napoli, al cominciar della guerra. Non meno animoso di lui, ma troppo avventato era quel Ricila, che giacque trafitto da molti e molti colpi, avendo voluto solo innoltrarsi col cavallo ad esplorar le forze degli assedianti.

Già i mille Greci crano entrati nella città, quando Ricila cadde. Magno, dopo la morte di lui, si ristrinse a consiglio con Torimuto e con Sabiniano, che deliberarono, dovessero i mille tornar indictro, perchè già in Osimo penuriavasi di vettovaglie. Partironsi di nottetempo, del che avendo Totila ottenuto da un trafuggitore i ragguagli, situò le insidie in un luogo lontano trenta stadj da Osimo, ed ammazzò dugento di coloro, fuggendo tutti gli altri, sì che appena Torimuto e Sabiniano poterono arrivare in Rimini, abbandonate le salmerie. Di qui Belisario mandò entrambi a soccorrer Pesaro, vicina di Fano; città, delle quali Vilige avea ne precedenti anni distrutto le muraglie. Portarono per mare da Ravenna belle e fatte le Porte di Pesaro per applicarle al sito loro: ed applicaronle felicemente, ristorando in poco d'ora si gagliardamente il muro, che Totila venuto d'Osimo con molta soldatesca non volle provarsi ad imprender nulla contro Pesaro. A questo ristringevasi ora la fortuna di Belisario, a poter, cioè, difendere i luoghi più forti e le città meglio munite, senza che i Greci più s'altentassero d'uscire in campo aperto. Due altri suoi Protettori, Artasire di Persia e Barbazione di Tracia mandò in Roma insieme con Bessa, ch'egli spedivvi da Spolelo, victando a tutti di far sortite contro il nemico. E però Totila decretò di prendere le fortezze tenute da'Greci, e d'assediare Ascoli e Fermo nel Piceno. Giovanni Sanguinario di Roma fu chiamato in Ravenna.

S. XIII. Belisario attribuiva le sue presenti sventure all'assenza de' propri Astati e Scutati, che ho detto essergli stati tolti quando egli videsi cassato dopo il suo ritorno dalla Mesopotamia. La più gran parte di costoro crano quivi ri- 11.1462 masti, e gli altri non tardarono a venirvi per opporsi a Cosroe, che minacciava d'uscire per la quarta volta contro l'Imperio. Non potendo Belisario accorrere alla difesa degli assediati di Fermo, d'Ascoli e d'Osimo, inviò Giovanni Sanguinario, arrivato di Roma, in Costantinopoli; obbligandolo con gravissimi giuramenti a promettere di tornare in Italia dopo aver ottenuto da Giustiniano un esercito valevole a riconquistarla. Dovesse principalmente Giovanni aver danari dall'Imperatore per le paglie de soldati, e massimamente degli Unni e d'altri Barbari ( ciò che non accordavasi forse co'patti di volcrsi da Belisario a sue spese alimentar 11.1598 la guerra d'Italia); innanzi ogni cosa, domandar gli Astati e gli Scutati, che militavano contro il Persiano. Ma Giovanni, trascurato l'affare pel quale veniva, pensò ad illustri nozze; a quelle di Giustina, figliuola di Germano (1), ma- A. 544 nio della Reina Matasunta degli Amali, che i bugiardi romori aveano calunniata, quasi ella si volesse congiungere in matrimonio, vivo il Re Vitige, con questo Giovanni. Tanto era e si noto l'odio di Teodora contro Germano, che niuno ardiva imparentarsi con esso nè alcuno chieder la mano di Giustina, quantunque pervenuta fosse al suo decimo ed ollavo anno (2). Giovanni osò aspirare ad una moglie, pronipote di Giustiniano; ed il padre della donzella consenti, essendosi dissipata la sua speranza di darle un consorte di più illustre grado. E però si strinsero Germano e Giovanni

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 12.

<sup>(2)</sup> Id. Histor. Arcan. Cap 5..

con alti giuramenti d'aversi a difendere vicendevolmente contro gli sdegni e l'insidie di Teodora, temendo non commettesse l'Imperatrice ad Antonina di trovare i modi aygenere lo sposo; poscia Giovanni, al quale comandò l'Imperatore di tornare in Italia, si tenne sempre guardiago e sempre lontano da Belisario, quasi da un' abbietto ed insensato mancipio della moglic.

Cosroe non tardò a condurre nuovamente i Persiani e gli Unni ausiliarj, contro la Mesopotamia (1); laonde fallirono al tutto i disegni di Belisario intorno alla guerra d'Italia, concepiti per la presupposizione di riavere i suoi Astati e Scutati. Procedette il Re all'assedio d'Edessa, invano da lui tentata ne' precedenti anni; città orgogliosa per le credenze antiche d'averle Gesù Cristo, Signor nostro, promesso con sue Lettere al Re Abgaro, ch'ella non sarebbe giammai espugnata. Nè questa volta fu; sebbene Cosroc, per odio contro il Dio de Cristiani, dicesse di volerla talmente agguagliare al suolo, che le pecore vi rinvenissero il pascolo. Martino, Pietro Duca e Peranio l'Ibero v'erano chiusi. Le prime armi non riuscirono propizie al Re; gli Unni si vider disfatti, ed il solo Argec, Romano, di proprio pugno ne uccise venti sette. Cosroe mandò il suo fido Zabergane ad offerire di levarsi dall'assedio, purche gli si dessero quanti danari trovavansi nel circuito d'Edessa. Ributtata dagli Edesseni sì altera legge, il Re strinse violentemente la città, che gli spedt Stefano, già Medico del padre, il quale Stefano avea guarito da una pericolosa malattia Cabade : aveva indi contribuito a fargli succedere il figliuolo sul trono: ma Cosroe non tenne alcun conto de suoi discorsi, e domandò in oltre gli si dessero tra le mani Pietro

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Persico . Lib. II. Cap. 26.

Anni di G. C. 526-

§ XIV. Allora cominciarono i fieri assalti, nel corso de quali Peranio die mirabili prove di valore. La plebe di Edessa, i vecchi, le donne, i fanciulli dal canto loro fecero en disperato animo l'estremo di lor possa per difendersi. Non s'appartiene a me il descrivere minutamente quelle insigni fazioni degli Edesseni, e mi basta il dire che la loro costanza seppe allontanar dalle patrie mura i superbi nemie, che ridussero a soli cinquecento pesi d'oro l'intollerable pretensione di voler tutto il danaro della cità. In mezzo al furore di tanti combattimenti giunse da Costantinopoli Recinario, il quale recava le condizioni della pace acettate finalmente da Giustiniano, qualtro anni dopo, estersi, ma senza effetto, concluse. Per virta di questa pace, Coroe incendiò il suo camipo, ed incamminossi alla volta di Cessionte.

Fermati gli accordi, uscirono di vita il magnanimo Po- a. 343 ranio, caduto di cavallo in una caccia, e Giusto, fratello dell'Imperatore, a quali sostituiti si videro il giovinetto Marcello, nato da una sorella di Giustiniano, e Costanziano d'Illiria, ito poco innanzi Ambasciatore a Cosroe insieme con Sergio d'Edessa. Questi medesimi Costanziano e Sergio furnono di Bel nuovo spediti a Cosroe per indurlo a comprendere nella pace anche il paces de Lazi, onde non si facea parola nel trattato. Trovarono il Re in Assiria colà dove sorgono Selcucia e Ctesifonte: ma Cosroe negò di consentire, dicendo esservi bisogno di maggior tempo a si diffici contesa; laonde si stabili una tregua di cinque anni, col pulto, che dovesse Giustiniano spedire al Re il Medico Tribuno; questi avevalò altra volta risanato, e però gli cra carissimo. L'Imperatore non indugio ad inviare in Persia il

Ann di G. C 526

Medico, aecompagnandolo con molto danaro: le quali cose avvennero nel decimo nono anno del suo Imperio. Poco appresso Areta ed Alamundaro vennero alle mani tra loro, scnza gli aiuti di Persiani o di Romani: Saraceni stimolati dagli antichi odj loro, si ehe avendo Alamundaro fatto prigionicro un figliuolo d'Areta l'immolò ad Allat o Lat, divinità simigliante a quella che i Greci chiamavano Afrodite o Venerc. Arcta sconfisse in altro scontro il crudele inimico, ed era già sul punto d'impadronirsi di due figliuoli d'Alamundaro, i quali per lor ventura camparono. Dal sangue versato degli uomini per onorare i lor numi, si può agevolmente scorgere qual fosse verso la metà del secolo sesto lo stato delle principali tribù degli erranti Arabi, più prossime a' Romani; e se que' Saraceni si debbano tenere per mostratori di civiltà non dico agli Ostrogoti d'Italia, ma sì a' Visigoti di Spagna, presso i quali edificavansi allora magnifici Tempi cd eceelsi Palagi e maravigliose opere di ogni sorta.

\$.XV. Sembrava, che la pace con Cosroe dovesse permettere all'Imperatore d'inviare in Italia tutte le miliae d'Oriente. Ma dopo tante rapiue sopra i sudditi, dopo tanti danari consumati o per pagare i Barbari o per comperarse l'amiezia, l'Imperio trovavasi esausto e munto in guisa, che niun frutto venne a Belisario dalla cessazione della guerra Persiana. Ignoro per qual motivo non gli si fossero punto restituiti gli Astati e gli Scutati, che Giovanni, or divenuto genero di Germano (con questo solo nome il chiamerò da indi in quà, per toglier di mezzo l'altro si poco acconcio di Sanguinario); ma l'orribili vessazioni de Prefetti del Pretorio in danno dell'esercito possono additar in qualche modo si fatta cagione. Quando Giovanni Cappadoce opprimeva i soldati dell'Imperio, la vittoria coronata

l'ami di Belisario, e gl'immensi tesori di Affrica e d'Italia bastarano per arricchire anche il gregario, privo dei suoi sipendi. Ma ora queste così ricche sorgenti erano inardite, donde procedea più feroce sele di danaro a Giustiniano, ed a' suoi Prefetti e Logoteti più indegma la rabbia di radere, anzi di soorticare uomini ad ogni patto. Ne la pace con Cosroe innalzava gli animi, essendosi ella comperata per moneta, e dovendosi ogni anno far sempre nuovi pagamenti al Persiano.

Teodoto, successor del Cappadoce nella Dignità di Prefetto del Pretorio, fece respirare alquanto le Provincie; il che non ingrossava l'Erario e non tornavane il conto di Teodora : il perchè a Teodoto sottentrò ben presto Pietro di Siria, detto Barsama o Barsuma, eletto da lei fra più malvagi. Si trova Prefetto del Pretorio al principio del 545 in ma Novella di Giustiniano (1): ed a lui nel precedente anno avea drizzato l'Imperatore l'altra più famosa d'assai sull'eredità intestate (2), la quale anche oggi regola in parte i destini d'Europa su tal punto. Fu cambiatore da prima; e sedendo al banco fece sconci baratti e sozzi guadagni . narra Procopio, traendo a se le monete, mercè le agili arti dell'ingegnose dita: impavido quando egli era scoperto, e pronto a recitar con viso adamantino giuramenti e riboboli d' ogni sorta per iscusare i suoi triobolari furti. Videsi ascritto poscia fra Protettori di Giustiniano; ivi l'astuto sguardo e l'iniquo piglio di Pietro attalentarono Teodora, che andava guardando intorno se le venisse veduto un

<sup>(1)</sup> Novella 130. Quando oporteas milites transitum in Civitatibus facere et de introitu. Petro, Praef. Praet. (1. Marzo 545).

<sup>(2)</sup> Novetta 118. De heredibus ab intestato, etc. Petro P. P. ( 26. Lu-sho 544 ).

Anni di G. C. 526-

qualcuno più acconcio a secondare i suoi rapaci disegni. Molle favole si narravano intorno a questa benevolenza del l'Imperatrice; che in sulle prime, cioè, l'animo di lei fose stato alieno da quel Siriaco; ma che poscia i venefie e le incantagioni l'avessero vinto, alla cui efficacia presavasi tanta fede tutto giorno da 'più possenti, quale un Giovanni Capadoce, nella Rezgia Bizantina.

Il nuovo Prefetto del Pretorio innanzi tratto privò in gran parte i soldati de'loro stipendi; poscia più bruttamente che non faceasi dianzi espose venali tutte le Dignità dell'Imperio, dandole a più vil prezzo, e concedè le intere Provincie a nuovi comperatori più avidi e più rei che non i precedenti. Alla pubblica vista, di fitto meriggio, si stringeano gl'infami contratti; e, dopo annoverato il danaro, partivansi gli acquistatori, col nome di Collettori, a devastar l'Imperio, portandone via fin l'ultimo soldo. Pietro in oltre costringeva i Possessori delle Provincie a recare il lor frumento in Costantinopoli per rivenderne ad essi medesimi una porzione a maggior prezzo. Più d'una volta un tal grano era guasto, e bisognava gittarlo in marc. Fieri monopoli della seta egli stabili, de' quali parlerò in altro luogo. Finalmente le querele delle saccheggiate Provincie, il pianto universale a cagione de Collettori e soprattutto i tumulti delle soldatesche poste a ruba da costui, ammonirono Giustiniano, che a suo malgrado gli disdisse la Prefettura del Pretorio: ma Teodora gli fe' dar poco appresso l'altra dell'Erario, spogliandone Giovanni di Palestina, uomo insigne per probità e mansuetudine. Di nuove calamità riuscì autore Pietro Barsuma in quest' officio, avendo tolle o menomate le largizioni del Principe, abolita qualunque indulgenza de pubblici tributi e diminuito il peso delle monete d'oro, senza nulla togliere all'antico loro valsente.

§. XVI. Corrotti a tal modo tutti gli ordini dell'Imperio,

non dovca Belisario sperare che validi aiuti gli venissero di Bizanzio. Non potendo avere nè danari nè soldati dall' Imperatore, trasse in Italia giorni oltre modo infelici, costretto a non poter mai accettar le battaglie, che Totila con im- A. 515 mane desiderio gli offeriva. Da indi in quà scrive Procopio, essersi Belisario dato ad una turpe avarizia, egli sì generoso dianzi verso i suoi, e d'aver volto gli studi a sempre crescenti guadagni, espilando i Ravennati ed i Romani tutti d'Italia, ovunque metteva il piede, o qualunque ricco, il quale gli venisse tra le mani, e ch' egli affliggeva si come rei anche de pensieri della vita passata. Così fece con Erodiano, Prefetto di Spoleto, a cui domandò molti danari con molte minaece di processi e di pene. Intanto Ascoli, Fermo ed Osimo erano cadute in potestà di Totila, che mosse d'indi verso la Toscana e strinse d'assedio Spoleto. Erodiano pattul d'arrendersi, ove non gli giungesse fra trenta di alcun soccorso, dando in ostaggio un figliuol suo; ciò che indi seguì per non essersi fatto niuno de Greci ad aiutarlo. Erodiano con tutte le sue milizie passò agli stipendi de' Goti. Procopio nella pubblica Istoria fa un cenno solamente (1) a rigori di Belisario contro Erodiano, dichiarati più ampiamente nella segreta (2), ove afferma, che senza questi mai l'altro non sarebbesi diviso dalla sua fede verso l'Imperio, e che questo non avrebbe patito la perdita d'un

Il Re de' Goti assedio parimente Assisi, tenuta pe' Greci dal Goto Sisifrido, il quale fu in una delle sortite ucciso, e tosto la città s'assoggettò al dominio di Totila. In Peru-

sì egregio Capitano.

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 12.

<sup>(2)</sup> Id. Hist. Arcanae . Cup. 5.

Anni di G. C. 526-

gia ricusto Cipriano, secondo il suo debito, d'aprir le Porte a Totila, dispregiando così le minacce come le promesed iloi; per la qual cosa il Re, per quanto afferma Procopio, sedusse con danari Ulifo, Protettore di Cipriano, al ucciderlo, e que l'uccise; indi salvossi nel campo de Goi. Se non menti la fama, che di questo fatto pervenne a Procopio, in grave rimprovero sarebbe incorso Totila per al tradimento, commesso dopo le stragi di Tivoli, e la giusta sua rinomanza d'umano e di cortese per tanti capi strebbesi d'assai per questo solo secmata. Perugia si teme fedele alla memoria di Cipriano, e di in tal guisa preparasi ella, e le i Goti per allora se ne dilungarono, e Totia si rivolse verso Roma.

A. 545 S. XVII. Serive Procopio, che il Re altraversò tutta Illalia senza esser grave ad aleuno, e massimamente a' eoloni ed agli agricoltori, da' quali non riscosse altri danari se non i soliti a pagarsi pe' tributi. Fece in oltre pagar le pensioni, dovute a' padroni de' fondi : perciò tutti attendevano a' loro consucti lavori, quando l'escreito de' Goti s'avvicinava. Giunti che furono in Roma, vollero Artasire e Barbazione uscir contro essi a battaglia, sebbene Bessa il vietasse. Pagarono il fio dell'imprudenza; e, quantunque in principio avessero ueciso più d'un nemico, vidersi ben presto circondati, e quasi tutti perirono, eccetto i due Capi, che a gran fatica si ridussero nella Città. La quale non tardò a sentir penuria de' viveri, essendo i Goti padroni così delle circostanti campagne come del mare dopo la presa di Napoli e l'acquisto d'alcune leggiere navi, che senza posa corseggiavano. Gli schiavi perciò, che sono i primi a patir la carestia, fuggivano tutto di al campo di Totila, il quale incorporavali tra le sue milizie. Mentre stava intento all'assedio, egli spedi alcune soldatesche in Piacenza, sperando averla per accordi; ma ella non ascoltò i suoi detti Anni ed apparecchiossi alla lunga oppugnazione, durante la quale dové tollerare le più aspre miserie della fame, nè cedè se non nell'anno seguente. Cetego intanto, Patrizio e Principe del Senato, venne in sospetto a Bessa ed agli altri Duci di volerli tradire , dando Roma in mano de' Goti; laonde per lo suo meglio si tramutò in Civita Vecchia.

Belisario allora, non osando useir di Ravenna, pentivasi d'esservi approdato con sì raro numero di combattenti, al che lo aveano indotto principalmente i consigli di Vitalio. Non potendo altro, lasciolla in custodia di Giustino con pochi soldati, e per la via di Dalmazia navigò in Durazzo, dove soffermossi ad aspettar gli aiuti di Costantinopoli. Comparvero finalmente, al cominciar della primavera. Li con- A. 54 duceva Giovanni, genero di Germano, ed il Camsarida Isacco, fratello d'Arazio e dell'estinto Narsete, s'uni tostamente con Giovanni

Avea comandato altresl Giustiniano, che l'Ennuco Narsete si tramutasse presso i Capi degli Eruli, assoldando quante più schiere potea di quelle genti. Ma pochi, a quali sovrastava di bel nuovo Filemuto, seguirono l'Eunuco in Tracia, ove svernarono: e trovavasi con essi anche Giovanni Manajatore, che dalle guerre di Persia tornar doveva in Italia. Erano in sul partire, quando una moltitudine immensa di Sclavini o Slavi apparve per la prima volta di quà dal Danubio dopo gli Anti ed inondò le Provincie Romane, ponendole a ruba con trascinare in servitù gran copia d'uomini e donne. Contro i quali saccheggiatori si scagliarono improvvisamente gli Eruli, quantunque inferiori per numero, e ne fecero ampia strage, costringendoli ad abbando- A. 344 nare lo stuolo de' prigionieri: egregio beneficio all'Imperio. Dopo quella battaglia, una legazione degli Anti movea ver-

Ann di G. C 526so Costantinopoli, a ecompagnando uno Slavo, clibundo Cilbudio, sì come eluiamavasi presso i Romani un Maestro de Soldati altra volta, il quale dopo molte viltorie sopra gir Slavi era morto tredici anni dianzi, combattendo fortemente contro essi. L'altro Cilbudio, che or vivea, era caduto in mano degli Anti, a'quali un Romano prigioniero, coa la speranza di riavere la libertà, ordi una frode, persuadendo loro di non esser Cilbudio diverso dal Maestro de Soldati, di eui Giustiniano avrebbe magnificamente pagato il riscato. Cilbudio anchi egli, volendo cercar modi a guadagara danari, lasciò persuadersi volentieri d'essere stato Maestro de Soldati. Così gli Anti procedeano alla volta di Bizanzo; ma s'imbatterono in Narsete, che ruppe le fila dell'inganno, e fece caricar Cilbudio di catene.

S. XVIII. Quando gli Eruli e gli altri aiuti pervennero in Durazzo a congiungersi con Belisario, egli ne fe'imbarcare una porzione, guidata da Foca, e da Valentino, acciocche veleggiassero alla volta di Porto in sul Tevere. I due Capitani, arrivati alla metà del loro viaggio, fceero sapere a Bessa in Roma di star pronto ad una sortita, pregandolo di dar loro la mano in un assalto, eh'essi andavano meditando contro il campo di Totila. Ma Bessa giudicò di non poter inviare ad un dubbioso combattimento i suoi soldati, che non oltrepassavano il novero di tremila. Non per questo rifiuto ristettero Foca e Valentino; il loro bollente coraggio li sospinse con soli einquecento ad insultar l'inimieo; nè i primi lor colpi furono infelici, e già molti de' Goti cadevano, ma eonoscendo non poter soli durare, si ritrassero dalla mischia, e mandarono a ripregar Bessa di volerli soccorrere nel di seguente: al che l'altro non ebbe aleun risguardo. Foca e Valentino tuttavia condussero tutte le loro milizie alla battaglia: ma Totila, istruito del loro disegno

da un trafuggitore, collocate opportunamente le insidie ne luoghi più ardui, cinse da per ogni dove gli avversari. e li passò a fil di spada, fra' quali perirono valorosamente pugnando i due Capitani. Gli altri si ripararono in Porto.

... In mezzo a tanto strepito d'armi, giova ricordar gli studi d'Aratore, del quale ho più volte favellato, e gli onesti conforti, che la pubblica lettura del suo Poema sugli Atti degli Apostoli procacciò al Popolo Romano un qualche mese prima che Totila stringesse d'assedio la Città. Non so in qual tempo avesse Aratore deposto la sua Dignità di Conte de' Domestici, e se dopo la morte della Regina egli avesse prestato i suoi servigi anche al Re Teodato: ma certamente Papa Vigilio fu quegli, che a lui conferì gli onori del Suddiaconato nella Chiesa Romana. Con tal grado, Aratore cominciò a recitare il di 6. Aprile 544, i suoi versi nel Pre- A. 544, sbitero innanzi la Confessione di S. Pietro, alla presenza Apr. 6

d'un gran numero di Vescovi, di Preti e di Burgenzio, Primicerio della Scuola de' Notari, che volle si custodisse tal Volume ne' pubblici scrigni: ma il desiderio dell'uni-

versale impetrò dal Pontefice, che i quattro Libri, onde quello si componea, si leggessero al popolo intero nella Chiesa di San Piero in Vincula. Ivi trasse una gran moltitudine di genti, che spesso il pregavano di farsi da capo (1). Aratore, che narrai aver intitolato questi suoi Libri a Par- 11. 598

tenio, nipote d'Ennodio, rammentogli l'antica loro familiarità nello scrivergli la Lettera Dedicatoria, non che i loro

fidati colloqui e l'amiche stanze di Ravenna. S. XIX. Il Pontefice Vigilio, per le ragioni che più in- A. 545 nanzi esporrò, si condusse poco stante da Roma in Sicilia,

<sup>(1)</sup> Scheda Pithoeana, apud Ducange, Notae ad Chronicon Pascale, II. 464. (Edit. Bonnensis Niebhurii , A. 1852).

ove tanti e sì vasti Patrimoni possedea la Chiesa Romana. G. c. Mort a que giorni, secondo i migliori computi (1), Triboniano, Questor del Sacro Palazzo e Giudice dell'appellagioni di A.545? Sicilia: uomo dottissimo, la cui fama non perirà, sebbene macchiata dall'accuse dategli d'enorme adulazione da Esichio Milesio (2) e di somma rapacità dalla pubblica Storia di Procopio. Alcuni Giureconsulti non dispregevoli d'Occidente presero a lodarlo fuor d'ogni misura, cercando purgarlo da ogni difetto; ed il fecero con grande ira contro i suoi detrattori (3); ma questi non tacquero, e risposero sovente col riso agli sdegni degli avversarj. Le memorie dell'avarizia di Triboniano propagaronsi d'età in età nell'0rientale Imperio; accettate per vere nel secolo decimo quarto dal Greco Armenopulo, il quale additò le Novelle si come cantate e ricantate per moneta, e così profferiti anche i giudizi (4). Gli amici di Triboniano replicarono, che l'accuse intorno alla sua maravigliosa cupidigia discesero da Libri sol di Procopio in que' d'Armenopulo (5); il che non parve al Cuiacio (6). Grandi certamente furono le ricehezze di Triboniano, e dopo la sua morte l'Imperatore confiscolle in danno del figliuolo e de' molti nipoti , viventi nel 552, allorche Procopio parlò si apertamente de lucri di lai nei

<sup>(1)</sup> Nicolai Alemanni, Notac ad Hist. Arean. Procopii, pag. 446. Edil. Bonn.

<sup>(2)</sup> Hesychii Milesii, De his, qui eruditionis fama claruerunt paq. 45. (Antuerpiae, 4572, 8.")

Iydevrig , Fita Iustiniani, Theodoras et Triboniani, pag. 487-493 , et passim. (A. 4731).

<sup>(4)</sup> Constantini Harmenopuli, Indicis Thessalonicensis, Promplusrium Legum, seu Hexabiblus, Lib. I. Cap. 1.

<sup>(5)</sup> Ludeevig, loc. eit. pag. 191.

<sup>(6)</sup> Cujacius , Expositio ad Novellam 159.

primi sette Libri divolgati delle sue Storie. Fuvvi altresì chi sperò d'assolver da ogni colpa Triboniano, affermando, esscrgli mancata la potestà giudiziaria, sola capace d'arricchirlo (1); ignorando, se altro non fosse, le suc qualità nuovamente scoperte di Giudice della Sicilia.

· Stando il Papa in quell'isola, comperò gran quantità di A. 546 grani, ed inviolli sopra molte navi a Roma, in una delle quali era Valentino, Vescovo di Santa Rufina o di Selva Candida, non lontana dal Tevere; il quale non avea guari tempo era stato dal Papa ordinato in Sicilia, ed or veniva per farne le veci nella Città. Non appena ciò si riseppe dai Goti, ch' e' s' avventarono con repentino impeto contro il seno, da cui prendeva il nome la città di Porto, e si nascosero dictro le case, mentre a piene vele già entrava il Siculo naviglio. Invano i Greci chiusi nella Rocca, s'argomentavano d'allontanarlo, agitando le vesti e facendo conno il più ed il meglio che sapevano: ma questi si credettero segni d'allegrezza da naviganti. Non fu mestieri a'Goti, che d'allungar la mano per impadronirsi delle navi, ove trucidarono la maggior parte de Greci; poscia le trassero pel Tevere (la fortuna di Belisario sembrava ora trasferita in Totila) fino al campo del Re, il quale avendo interrogato Valentino intorno ad alcune cose, cli e desiderava conoscere, gli fe' tagliar le mani, accusatolo di menzogna : ma egli sopravvisse lungamente alle sue crudeli ferite. Gli abitanti di Roma, caduti dalla speranza de viveri, spedirono Pelagio a Totila: quello stesso Arcidiacono, che il Pontefice II.1279 Agapito avea lasciato suo Nunzio in Costantinopoli, Giustiniano tenevalo in gran pregio, e donato gli avea molte ric-

chezze, ch'egli ora distribuiva generosamente in pro de'Ro-

<sup>(1)</sup> Ludervig , loc. cit. pag. 192.

mani, afflitti dal fiero assedio e dalle scellerate avarize così di Bessa come di Conone, t appli im male

- Avevano in serbo costoro immensa quantità di frumenti e di biade in alcuni lor sotterranei granai, per farne ad insolito prezzo la vendita, pigliando a gabbo i pubblici alfanni e le miserie prodotte dall'implacabile fame. A tali strette condotta erasi la Città quando Pelagio venne al cospetto di Totila per chiedergli una tregua di pochi giorni; spirata la quale, sarebbesi Roma data in potestà de Goti, se niuno pervenisse a soccorrerla. Umanamente il Legato si vide accolto dal Re, che innanzi tratto gli vietò di chieder tre cose; l'una, di lasciar sussistere le mura di Roma, quando i Goti vi fossero entrati; l'altra, di restituire gli schiavi Romani, che militavano sotto le Gotiche bandiere; la terza, di perdonare a Siciliani, riusciti cotanto ingrati a benefici di Teodorico e d'Amalasunta. Pelagio, ristretto in se, gli rispose d'essergli stata chiusa la bocca; non altre restargli se non di levar gli occhi verso IDDIO. Il silenzio di Pelagio nel tornare in Città spaventò i cuori, e fe' comprendere a ciascuno quali destini le s'apparecchiassero: i più affamati perciò tumultuarono, e corsero verso gli alloggiamenti di Bessa e di Conone, chiedendo pane : ma vieppiù crebbero ne sitibondi petti di costoro la smania del danaro, e le speranze di vendere ad un maggior prezzo la merce. Non meno avari si mostravano i lor soldati, e le guardie di Bessa non arrossirono di farsi pagar cinquanta monete d'oro un bue, tolto al nemico in una sortita. Fortunato colui, che avesse potuto dar di piglio ad un qualche eadavere d'animali, e cibarsi di gutti o di sorci. L'erbe delle mura e de campi vicini erano il cibo più comune della plebe, come già nell'assedio patito insieme con Belisario; ed ora un padre di cinque figliuoli, a cui maneava la lena, li condusse in sulla riva del Tevere, donde si lanciò, coperto il ca
a di la

po col soo mantello, nel flume. Tanta miseria non valse a

genguara Bessa e Conone, che altro solliero non promisero agli abitanti se non di conceder loro, ma vendendolo

caramente, il permesso d'uscire dalla Città. Non meno in
slice di Roma era Piaceuza, ridotta parimente all' estremità d'ogni sventura per la fame: nè i Greci s'arresero ai

Goi se non dopo essersi lungamente sostentati co' più in
fami cibi, e sino delle proprie for carni.

S. XX. Que' tristi casi di Roma, dopo le morti di Valen- A. 546 tino e di Foca, chiarirono Belisario, chi e' non dovesse indugiar punto a soceorrerla, non per la via di terra, ma si per quella più spedita del mare, che che ne dicesse o ne pensasse Giovanni, genero di Germano. E però in prima Belisario approdò con tutta l'armata in Otranto, che i Goti aveano preso ad assediare per la seconda volta, e donde s'allontanarono di bel nuovo quando essi udirono il suo arrivo. Si ritrassero in Brindisi, città nudata delle sue mura da Totila, credendo che ben presto il suo popolo vi sarebbe assalito: ma Belisario, al primo favorevole vento, sciolse le vele per fare con Antonina il giro d'Italia sino al Tevere; dopo aver commesso a Giovanni di raggiungerlo, attraversando la Penisola intera con buon nerbo di milizie. Contro le quali Totila non mandò se non trecento cavalli, che dovessero aspettar in Capua Giovanni; e, com' e' giungesse ; ad altro non badassero, che a seguitarlo da tergo; tutto il resto lasciassero al pensiero del Re.

Troppo presto i Ĝoti di Brindisi nell'ascoltare la partenra di Belisario, riputaronsi liberi di qualtonque pericolo; si che inviarono i loro cavalli a pascolar nelle prossime campagne. Due loro esploratori caddero in mano del genero di Germano, all'uno de quali e tolse la vita, e perdono alAnni l'altro supplichevole, che mostrogli le vie di piombare inc. 6. provvisamente colà dov'erravano que cavalli, e d'impadromirsene, montandovi su prestamente i più strenui ed audac
tra'suoi fanti. A tal modo Giovanni con rapido corso excciossi fino a Brindisi, ove i Goti stavano spensierati e tutora inermi; de'quali egli fe'un gran macello, e ricere i
rimanenti fra le Greche soldatesche. Per questa vittora, i
popoli Salentini e Iapigj della regione allora detta Calbria si dettero a lui, che feee grandi promesse d'un miglior governo e di maggior giustiza.

II. 760 Tulliano, figliuolo di quel Venanzio, ele vedemmo reggere i Bruzi ed i Lucani, ricondusse gli abitanti di quelle Provincie alla soggezione dell'Imperio con la speranza, il più delle volte mentitrice, d'un più lieto avvenire. Giovanni frattanto entrava in Canosa, e nelle Apuliche terre, celebrate per l'antiche memoric delle stragi Cannensi, donde avrebbe forse potuto con minori difficoltà sospingersi verso la Campania e tentar di pervenire al Tevere; ma, o che ciò gli paresse impossibile o che non gli uscissero dalla mente i furori e le trame d'Antonina, indietreggio, pigliando il cammino de Bruzi. Quivi, tra Vibona e Reggio, vinse le schiere de'Goti, condotte dal prode Recimundo, ed ingrossate dai desertori Greci e Mori. Le assalt con tanta velocità, che quelle, dimentiche del valore, fuggirono tra le balze d'un monte alto e difficile; ma non ebbero il tempo d'ordinarsi; e, sebbene Greci e Mori si difendessero disperatamente, Giovanni tuttavía ne passò un gran numero a fil di spada, e Recimundo eo rimanenti gli fecero la lor dedizione. D'indi Giovanni passò nuovamente nella Puglia, e fermossi a passarvi l'estate in Cervario.

S. XXI. Totila intanto attendeva con tutt'i suoi spiriti alla
A. 516 conquista di Roma. Per chiudere aeli abitanti qualunque

vie di soccorsi, gittò una specie di ponte sul Tevere con lunghe travi per traverso all' una ed all' altra sponda nel luogo più stretto, distante novanta stadj dalla Città. Più in là di tal ponte, verso il mare, Totila distese dall'uno all'altro lido grosse catene di ferro, fiancheggiate alle loro estremità da due Torri di legno, sulle quali ascesero i suoi più valenti saettatori. A guardia di queste munizioni pose Osda, uomo bellicosissimo sopra gli altri Goti, commettendo a Roderico il carico d'una porzione dell'esercito, ch'e'eolloco sulla sinistra ripa del Tevere fino alle vicinanze d' Ostia. Belisario, insinuatosi nel fiume con dugento scafe cariche di grano e di milizie, s'affaticava di giungere in Roma, contento d'aver lasciato nella città di Porto Antonina in compagnía d'Isacco, il Camsarida. Belisario avea già ingiunto a Bessa d'uscir con un grosso di soldati ad aiutarlo: ma fu invano, avendo costui voluto, secondo il giudizio di Procopio (1), attendere alla bottega di vendere il grano, anzicchè a guardar la Città.

Penosa ed angusta riuseiva la navigazione de Grecia ritroso del Tevere; ma quando pervennero alle eatene di ferno, si vida remigra la ciurma di due lor grandi barche legade insieme, sulle quali stava imposta una Torre di legno, più alta delle due di Toila. I buoi la tiravano eon le corde sulla sinstra riva; e nella sommittà seorgevasi appraecchiato un piccolo navicello ripieno di pece, di solfo e d'altre inflammabiti materie. Da questa mobile fortezza pioveano i dardi su Goti; e, mentre i Greci combatteano dall' allo, venne fatto a' lor notatori di toglier via le ferree catene, si che le due barche s'approssimarono ad una delle due Torri nemiche, Allora Belisario fe' cenno, le si lanciasse control l'asvi-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. 1. Cap. 18.

Anni di G. C. 526cello incendiario. Non indugiarono i Greci, ed un punto solo bastó, perchè il fuoco s'apprendesse alla Torre, ore Osda combattea con istraordinario coraggio, ed in breissima ora si propagasser le fiamme, che la ridussero in cenere, bruciando vivo quel fortissimo guerriero con tuti gli altri difensori. Alla luce infausta della non aspettata vampa i Goti rimasero pel grave caso attoniti, nè seppero altro se non voltarsi alla fuga. I Greci giulivi già toccavano il ponte per disfarlo e proseguir senza ostacolo il vinggio sin dento Roma, quando la fortuna guastò i disegni e corruppe le presenti foro prosperità.

Di queste già erasi ad un tratto divolgato il romore in Porto, dove Isacco udito avea narrar le catene tolte al fiume, la Torre arsa ed Osda consumato con essa. Non valse allora Isaceo a frenar gl'impeti dell'animo, aeceso del desiderio d'aver parte nella gloria di sì nobil giornata: e tosto dimenticò al tutto i severi comandi lasciatigli da Belisario, che non dovesse muovere il piede fuori di Porto, neppur se gli arrivasse l'annunzio d'essere stato egli ueciso. Isacco adunque volò senza più dalla Portuense all'opposta riva Ostiense del Tevere, lungo la quale con cento cavalli a spron battuto cacciossi verso il campo di Roderico, e con sì subita furia che i Goti ne furono percossi, e lo stesso Roderieo quasi prima d'impugnar l'armi giaeque ferito sal suolo. Fuggono i Goti, paventando una qualche insidia od un escreito assai maggiore, che sopraggiungesse : Isacco intanto, entrato nel campo, saceheggia i loro argenti e le altre riechezze, fino a che quelli non si rineuorano, tornando indietro, e non vengono alle mani e lo stesso Isacco non cade lor prigioniero, dopo una grande uccisione dei Greei. Quelli, che poteron fuggire, si condussero con veloeissimo corso, raccontando la presa d'Isacco, presso Beli-

sario, al quale nell'ascoltar questo avvenimento maneò del tutto il cuore, per aver egli creduto, senza chieder più ol- G.C. tre, d'esser venuta la città di Porto con Antonina e con la somma delle cose in potestà del nemico. Non parvegli perciò doversi altro se non accorrere a liberar Porto, prima che i Goti vi si rafforzassero; e così fece, dismettendo l'impresa di Roma. Grave dolore lo punse, quando egli conobbe d'essersi per soverchia precipitazione ingannato, e fiera febbre l'incolse, che dopo lunghi cruciati menollo all'estremo quasi di sua vita. Roderico da un'altra parte spirava dopo due giorni, altamente rimpianto da Totila, che a vendicarlo fe' uccidere Isacco. Tali cose intorno al soccorso di Roma fallito per lo stupore, in cui piombò Belisario, essendo questi vivo trattora, serivea Procopio nel mettere in luce i primi sette Libri delle sue pubbliche Istorie (1). Ne ometteva di notare, che non mai più s'era vista dianzi una simile perturbazione della mente in Belisario.

S. XXII. Assai più funesto fu il commovimento dell'ava- A. 516 rizia, che chiuse l'intelletto a Bessa intorno all'assedio di Roma, e gli fe'tralasciar le eure del eustodirla, intento solo allo scellerato lucro del grano. Pochi cittadini, fuggendone il gran numero per la fame, vi si vedeano; incapaci affatto di badare alla difesa; e piena licenza concedeasi a' soldati d'abbandonarsi al sonno ed all'ignavia. Quattro Isauri, che guardavano la Porta Asinaria, sperando un buon lucro, discesero di nottetempo dalla sommità del muro per una fune a terra e condotti dinanzi a Totila gli profferirono dargli la Città nelle mani. Larghi premi promise loro il Re, se eiò avvenisse; ma volle per ben due volte assieurarsi del vero, inviando alcuni de suoi per investigarlo. Tal

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap 49-

Anni di G. C. 526-548

pratiea durò per qualche gioqui, e già non rea più segreta nel campo de Goti, allorchè dicci fra questi furono fatti prigionieri e non tacquero ne a Bessa ne a Conone, che Roma sarebbe caduta per tradimento. Pur niuno de' due Capitani pose mente a que' detti, fino a che gi'Isauri non ealarono la terza volta presso il Re a significargii, che tutto era pronto per farlo entrare in Roma. Giò non bastogli; ma un suo consanguineo da lui spedito a bella posta certificollo di potersi tentare l'impresa.

A. 316 Era la notte dal 16. al 17. Dicembre, quando quattro Goti de'più audaci, aiutati da'quattro Isauri, s'alzarono con le corde salendo su'merli, donde vennero giù alla parte interiore dell'Asinaria e l'abbatterono a eolpi di scure l Goti, che s'erano innoltrati fra le tenebre fin presso alla Porta, veggendola spalancata, vi s'intromisero precipitosamente, non facendosi alcuno a contrastar loro il passo, in guisa che Totila temè non gli si fossero preparate insidie. Per questa opinione, ristette eon tutto l'esercito dintorno alle mura dalla parte di Laterano : intanto un cieco tumulto sorgeva in Roma, e eiaseuno, come potea, useivane per le opposte Porte; eittadini e soldati e con loro Bessa e Conone, seguiti da' principali Patrizj, che trovarono un cavallo, sl come Deeio, Basilio ed altri, riparando alla volta di Porto presso Belisario, già risanato, I Patrizj Olibrio, Massimo ed Oreste, Console del 539, non ebbero agio di trovare un cavallo, e rifuggironsi nella Basilica di San Pietro, dove convenne parimente il Patrizio Clementino con cinquecento della plebe, ehe furono, se credi a Procopio, i soli rimasti: gli altri, elie non perirono per la fame, aveano ecreato altrove uno scampo negli ultimi giorni dell'assedio. Totila vielò d'inseguirsi Bessa e Conone, affermando non esservi nulla di più giocondo come la fuga del nemico, e facendo sonar

tutta notte le trombe acciocchè i Romani potessero nascondersi o dileguarsi. Al nuovo giorno, essendo cessate le paure G dell'insidie, Totila si condusse per pregare, sebbene Ariano, in San Pietro: ma i Goti si mostrarono molto crudeli nell' entrare in Roma, uccidendovi chiungue fra que' rari ed estenuati nomini si parasse loro dinanzi. Caddero in tal modo venti sei soldati e sessanta della plebe, misero stuolo, che invano domandava pietà; ed invano il Re avea voluto proteggerli. È questo il racconto d'Anastasio Bibliotecario intorno all'intenzioni di Totila; nobile testimonianza tramandataci da un Romano in favor del nemico. Le mogli de Senatori, per attestato di Procopio (1), rimasero quasi tutte in Roma, e caddero nelle mani de'Goti.

S. XXIII. Non meno benigno in San Pietro accolse il Re l'Arcidiacono Pelagio, che in nome di DIO chiedea mercè pel popolo. Perdona, gli disse, a' tuoi. Totila rispose; Tu dunque più non minacci? E Pelagio; anzi ti supplico per tutti noi, che il Signore degli eserciti fece tuoi servi: e lu perdona. Il Re comando, si risparmiassero le vite: quanto alle cose più preziose (già i padroni mancavano) si distribuissero elle fra soldati, lasciando a lui la seelta di ciò che gli piacesse avere. Molto si trovò in casa de' Patrizi. moltissimo nel Palazzo di Bessa, che non ebbe spazio a porre in salvo l'esecrabili ricchezze accumulate in pro di Totila, calcando gl'infelici ed i poveri. Allora in mezzo ai Goti comparve, fiero ed augusto spttacolo, Rusticiana, la figliuola di Simmaeo e la vedova di Boezio, mendicando d'uscio in uscio il pane, dopo aver distribuito a bisognosi tutte le facoltà, che avevale restituito Amalasunta. I pochi 11.1063 Senatori, non usciti di Roma, vidersi ridotti alla stessa ca-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 26.

Anni di G. C. 526-848 lamita; la rada plebe aneli essa vivea così, cereando il sastentamento a nemici. Rusticiana, coperta con povera veste servile, stendea le mani a Goti; ma surse il romore tra costoro, che per consiglio di lei si fossero gittate a terra in Roma le statue di Teodorico e d'Amalasunta, e che ani avess'ella con danaro indotti a ciò i Duci Romani; laonde la diceano rea di morte, ne sarebbesi l'illustre donna salvata, se Toila non la prendeva sotto la sua protezione.

I Goti con quella cavalleresca natura, che distingueva la lor nazione, deposero lo sdegno contro Rusticiana, e rispettarono in lei una delle glorie di Roma; sebbene molti, al dir di Procopio, avessero vivamente desiderato di farne il piacer loro; ciò che poco s'accorda con l'età di lei, se pur e' non l'avessero desiderata in moglie per onorarsene. Lo stesso rispetto ebbero i Goti per l'altre donne di Roma, e non fuvvi nè vedova ne donzella, che patisse oltraggi; laonde grandemente lodossi la temperanza di Totila, tanto maggior di Belisario per l'altezza e nobiltà del cuore quanto meno potea questi paragonarsi al Re per la elemenza dopo la vittoria. Nel giorno appresso alla sua entrata in Roma, Totila mosse gravi parole a' suoi, rammentando loro i benefici di DIO, e come giustamente per molte iniquità commesse contro i Romani fossero stati vinti con occulta forza dugento mila Goti da settemila Greci, sebbene i Goti andassero sì orgogliosi della loro possanza e ricchezza, non che della sapienza d'alcuni lor recchi, venuti dal Danubio con Teodorico. Esortò quindi le sue milizie ad astenersi da ogni violenza, ora che IDDIO li riguardava con occhio più propizio. Notabili parimente riuscirono i suoi detti al breve stuolo de Senatori presenti nella Città, rimproverando loro al suo solito le ingratitudini verso i benefici di Teodorico e d'Amalasunta, cecelsi Prin-

Anni di G. C 526-548

cipi che aveano cotanto ingrandito ed arricchito il Senato; e questo poi avea favorito i Greci ladroni, che gli aveano tolto qualunque privilegio ed onore, commettendo a Leogo-teti di trattare come vil gregge la gente Romana, di batteria e vergheggiaria per cavarne danari e balzelli non più mai utiti e di renderle più assi dura la pace della guerra Mostrando poscia Erodiano e gl'Isauri, disse che questi soli crano degni di qualsivoglia Magistratura e preminenza in Roma, nè i Senatori dover altro aspettare se non d'essere i loro servi. A lali rimproveri non ardivano i Patrizi, stando con gli occlij bassi, opporre alcuna difesa o preghiera; ma Pelagio pregava per essi, e tanto egli supplicò, de Tolta promise di pietamente perdonare.

S. XXIV. Aveva egli, prima d'entrare in Roma, inviato A. 517 Avenzio, Vescovo d'Assisi, ed ora spedi lo stesso Pelagio e Teodoro, Avvocato Romano, in Costantinopoli per aver pace con Giustiniano, secondo gli esempi dati altra volta dall'Imperatore Anastasio verso Teodorico: ma non altra risposta ebbero in Bizanzio i Legati se non ehe solo di Belisario era la potestà della guerra e della pace in Italia. Mentre gli Ambasciadori s'aspettavano di ritorno, Tulliano, il figliuol di Venanzio, nel fitto inverno rinnovò l'offese, chiamando i Lucani ed i Bruzi all' armi, occupate le angustie de' monti. Aveva seco trecento Anti, lasciatigli da Giovanni, genero di Germano, acconci sopra tutti gli altri Barbari a combattere ne'più difficili e scropulosi luoghi. Contro i quali Anti mandò Totila pochi Goti con una moltitudine agreste di raccogliticci, per superare il passo, dove i nemici aspettavano; ma tornò vano il disegno, e gli Anti fecero molta strage di que Goti. A tale annunzio, Totila, se credi a Procopio, delibero d'atterrar la Città di Roma, lasciandovi la maggior parte dell'esercito, e d'andar egli coll'al-

Anni tra contro Giovanni ed i Lucani. E però fe' demolirac la terza parte in circa delle mura, seguitando gli usi da lui stabiliti di non lasciarle sussistere in ogni luogo, che i Goti espugnavano. E' già preparava le fiamme per incendiare i più nobili edifici cd i maggiori Tempi, quando Belisario, al dir dello stesso Procopio, gli scrisse da Porto di rimanersi da cotanta immanità. Il Re, ammonito dall'avversario, mutò i divisamenti, s'e' gli ebbe giammai; del che può dubitarsi; ma, se gli ebbe, non havvi lode, che basti a rimeritarlo d'un pentimento si generoso.

E tosto mando i cittadini di Roma con le famiglie in Campania, ritenendo con se i pochi Senatori, che dissi, e lasciando affatto vota d'ogni abitante la Città; egli poi dirizzossi verso gli Appuli, ove da più tempo era Giovanni, e verso i Lucani, con una porzione delle soldatesche: l'altra e' collocolla in Algido su' monti prossimi a Roma per fronteggiare i Greci e Belisario in Porto, Giovanni allora s' affrettò di passar dalla Puglia in quella, che allora do-A. 347 mandavasi Calabria, e si rinchiuse in Otranto, donde assali alcune schiere di Goti, troppo spensieratamente sparsi per la circostante campagna, e ne uccise buon numero. D'indi Giovanni si condusse in Taranto, situata sul cominciamento di una lingua di terra o penisola: città senza mura, ch'e'rafforzò con largo e munito fosso in sull'istmo, facendo ritirare gli abitanti nello spazio di quà dal fosso. Totila intanto dal Gargano, dove passò l'estate, rivolto crasi alla Lucania; ivi s' impadronì del Castello fortissimo d'Acheruntia, oggi Acerenza. Tutto il paese già era suo, avendo avuto la cura, che i Senatori prigionieri mandassero un messaggiero in quella regione, acciocche i lor contadini ritornassero al lavoro consucto de' campi, che sarebbero ben presto (così affermava il messo) rientrati nella potestà degli an-

tichi padroni. Perciò i villici abbandonarono Tulliano, che fuggl; e gli Anti trecento partirono per ricongiungersi con Giovanni. Così Totila ricuperò le contrade Lucane; ivi egli pose in Acerenza quattro cento Goti, e tornò in Campania, ove si divise da Senatori, che commise alla guardia delle milizie da lui deputate a difender quella Provincia, e s' incamminò, per quanto egli credea, verso Ravenna.



S. XXV. Ma Belisario il richiamò alla sua volta, dopo che i Greci ebbero Spoleto. Marziano di Costantinopoli, del quale più volte aveva il Re ammirato il valore nell'assedio di Roma, essendone fuggito con Bessa e Conone, promise a Belisario di far qualche cosa, che molto giovasse all'Imperio. Finse di riparare in qualità di desertore appo Totila, che umanamente l'accolse, anzi gli concedè uno de' due figliuoli e la moglie, prigionieri nelle mani de' Goti; e mandollo a Spoleto. A tal beneficio quegli rispose, ordinando coll' Unno Oldogando, Prefetto di Perugia dopo la uccisione di Cipriano, un tradimento; ed, avendo apparecchiate le cose, all'avvicinarsi d'Oldogando e d'alquante milizie, Marziano proruppe con quindici soli compagni ed ammazzò il Prefetto de' Goti, mettendo inopinatamente a morte il presidio, che non dubitava di nulla. Così Spoleto rioccupossi da' Greci; e Belisario giudicò essere venuto il tempo di ritrarre da questo vantaggio l'altro più grande assai d'entrar nuovamente in Roma deserta. In prima volle assaggiarla conducendovi mille uomini, che furono assaliti per via da' Goti discesi giù per l'Algido, ma c'li pose in fuga, tagliandone molti a pezzi; poscia ritornò in Porto, donde si restituì con tutto l'esercito in Roma nel guarantesimo giorno dalla partenza di Totila. Facile impresa fin quì, non avendovi trovato un uomo solo; quì nondimeno Belisario meritò le lodi forse più belle di tutta la sua vita Anni di G. C. 526-SAN

per aver preso a ripararne in poco d'ora le sperperale mora, mettendo nelle spaceature o brecee una gran copia di sassi e di marmi senza calee, alla meglio; ciò die l'animo di ritornarvi agli abitanti dispersi per le regioni vicio. Il Capitano provvideli di vettovaglie, fatte largamente veni di Porto: e già lloma dopo venticinque giorni era in grado con un debole steccato crettovi tumultuariamente d'opporsi a Totila, il quale a' primi romori dell' ardire di Belsario aveva omesso l'impresa di Ravenna, e sopravvenia con tutte le sue forze.

Non crano ancora piantate le Porte su'loro cardini, quando il Re avventossi contro Roma, nè queste poterono in altra guisa difendersi, che seminandovi con molta profusione triboli di ferro. I Greci tuttavia ed i Romani, ricondottisi alle lor case, fecero buona prova, respingendo il nemico dalle mura ed ammazzandogli molta gente. Nel giorno appresso più furiosa ricominciò la pugna; ma i Goli non ebbero alcun frutto. Passati alquanti di a curare i feriti, tornarono all'assalto; i Greci si fecero loro incontro, sospingendosi a qualche distanza dalla Città; del quale ardire scontarono la pena, e più l'avrebbero scontata senza Belisario, che mandò a disvilupparli. Si combattè da capo sotto le mura: ivi cadde ferito a morte un Gonfaloniere del Re, intorno a cui si strinsero i più valorosi del Greco e del Gotico esercito, gli uni per eonquistare, gli altri per mettere in salvo il regio vessillo. Rimase a' Goti, che doverono in oltre affaticarsi per non perdere un aureo braccialetto, del quale i Greei avrebbero menato un gran vanto: nè l'ottennero, se non tagliando il braccio all'ucciso loro concittadino. Così Belisario di nuovo ributtò gl'impeti avversi; e Totila, toltosi dalla speranza di riconquistar la Città, si ricondusse in Tivoli. Ne fece in piccol tempo rialzare le mura, gareggiando con Belisario che fini di ristorar quelle di Roma, e di metterla in punto; indi mandonne le chiavi al-



S. XXVI. Allontanati elie furonsi dalla Città i Capi de' A. 547 Goti acre rimprovero fecero a Totila del non aver egli voluto nè difenderla ne ruinarla del tutto : ingiuste aceuse, ove si ponga mente alla grandezza del biasimo, in cui Totila temè d'incorrere, brueiando Roma; inique, se i Goti rammentavano d'aver voluto tutti salvarla con comune loro deliberazione, quando l'abbandonarono. Più pungenti rioscirono i detti di un Re de'Franchi, al quale inviò i suoi Ambasciadori Totila (ma ciò avvenne un poco più tardi) per chiedere in moglie una figliuola o piuttosto una sorella di lui; e quegli rispose, non essere punto Re d'Italia nè sarebbe stato giammai l'uomo, che avea potuto non distruggere interamente Roma, lasciandola in potestà de'nemici. Procopio non dice qual fosse questo Re de Franchi; ma sembra essere stato Teodeberto, il solo vicino d'Italia, il solo tra'figlinoli di Clodoveo che la cingesse d'intorno intorno con valido escreito. Ed or conviene lasciar Totila in Tivoli per volgersi ad esporre i fatti di Teodeberto, e le sue nuove geste in Italia, dopo le quali parlerò de'casi di Vigilio Papa e della morte di Teodora, per indi riprendere il filo della guerra Gotica. Svariati e gravi avvenimenti, che lasciarono un lungo soleo nella posterità; ma la narrazione di quelli che spettano a'Franchi è necessaria sopra ogni altra per ben comprendere le qualità del perpetuo romoreggiare di Teodeberto a mettere il piede con qualunque pretesto in Italia, non che de' trattati conclusi da quel Re coll' linperio d'Oriente.

Pieno d'ira e di mal talento contro Belisario e contro Vitige avea quel Re veduto ritornar da Ravenna i suoi Le-

gati, le cui proposte furono con pari sorte respinte dagli Ostrogoti e da Greci. Pospose a miglior tempo le sue vendette; gravi affanni frattanto sopraggiunsero l'anno ap-A. 540 presso a travagliarlo nella sua famiglia, quando Belisario era per l'appunto più premuto dalle sue domestiche sventure, avendo i Franchi preso a guardar di mal'oechio la Romana Regina Deuteria, che avea partorito a Teodeberto il fanciullo Teodebaldo, settenne ora, il quale indi gli succedette. La figliuola, che Deuteria ebbe dal primo suo marito, era cresciuta vicino a lei : e già la sua bellezza tirava gli sguardi altrui, quando, ecco le gelosia soprapprende il cuor della madre, facendole temere non la giovinetta potesse piacere al Re. Ne indugio; c, fatto preparare un carro tirato da indomiti buoi, v'impose la figliuola, e precipitolla nel fiume, che scorre a lato della città di Verduno. Assai più pier tosa madre fu verso Fozio in quel medesimo tempo Antonina. I Franchi, appo i quali avea trovalo compassione la prima sposa di Teodeberto, vo' dir. Visigarda figliuola di Vaccone, Re de' Longobardi, l'obbligarono a riprenderla, scacciando la scellerata donna; e quel Principe altero si vide questa volta gostretto ad esser giusto. Ma poco soprasvisse Visigarda, già consunta dalle sue lunghe sventure; trapassata la quale, il Re aecoppiossi con una terza moglie, di cui non si sa il nome, senza più pensare a Deuleria. Ignorasi parimente da quale di queste tre mogli nascesse Berioara, donzella che non passò a nozze con alcuno, e della quale Venanzio Fortunato loda i benefici

verso i poveri (1).

§. XXVII. Totila perciò non potè chiedere a Teodeberio
una figliuola in isposa, ed averne guella si acerba ripulsa:

<sup>(1)</sup> Venantii Fortunati, Lib. II. Carmen XII.

ma forse domandò la sorella, di cui Procopio racconta le stranc avventure. Credono alcuni, che questa si chiamasse Teodichilde; soggiungono indi senza niun fondamento di razione, che non sorella ma zia di Tcodeberto e nata da Clodoveo fosse colei, onde per somma ingiuria non fu Totila creduto degno. Che che debba pensarsi di ciò, la sorella di Teodeberto Re dopo il rifiuto al Re de'Goti (se pur ella dee tenersi per la stessa persona) sposò Ermegisclo, Re de' Varni, già provetto in età, e padre di unico figliuolo. Appellavasi Radigero. Dalle rive del Baltico, sulle quali viveano quando aprirono il passaggio agli Eruli di Todasio e d'A- II. 342 ordo, i Varni s'eran sospinti o tutti od in parte sulla destra sponda e verso le bocche del Reno, la ne'luoghi ove i Frisj avcano l'antica loro stanza. Poscia i Varni si collegarono con Teodorico, Re d'Italia: e furon fedeli a'suoi successori: ma II. 625

ora Ermegisclo, mercè il nuovo suo parentado, sperò d'ottenere i favori di Teodeberto e de Franchi d'Austrasia. Egli avea fidanzato Radigero alla figliuola del Re degli Angli. E tanto gli stava in mente la benevolenza di Teodeberto, che in sul fine de' giorni suoi consigliò Radigero di rompere tali nozze per prendere in moglie la madrigna, secondo permetteano le leggi de' Varni.

Obbedt, lui morto, il figliuolo, e sposò la vedova di suo padre; dal che seguì una gran guerra, in cui la fidanzata degli Angli superò e fe' prigioniero il suo Radigero, e perdonogli e gli dette la mano. Allora la sorella di Tcodeberto fu rimandata nell'Austrasia. In altro luogo parlerò de' popoli noti a Procopio in sulle bocche del Reno, e della sua Brittia, pressocche favolosa, ov'egli situava le dimore de' morti, come altrest della cognizione, che di quelle genti lontane s'aveva in Italia. Qui solo soggiungerò poche parole a quelle, che dissi dianzi del Re Arturo e dell'eccelsa resi- 11.216

stenza de' Romano-Brettoni contro gli Anglo-Sassoni, sbarcati nella Maggior Brettagna, Credea Matteo di Westminster, che la vera gloria de' Brettoni spirata fosse alla morte d'Ambrosio Aureliano (1), del quale parimente favellai, e che teneasi per fratello d'Utero; padre di quell'Arturo, al quale non tanto le Triadi del paese di Galles quanto le pretese profezie di Merlino, e gli assai più recenti Romanzi di Cavalleria concedettero tanta celebrità, quasi egli avesse vinto sempre i nemiei nella sua isola, e poi congiunto coi Brettoni suoi concittadini stabiliti nelle Gallie si fosse illustrato con le sue vittorie su'Franchi, minacciando Roma ed i Goti d'Italia dall'Alpi, ov' era giunto. Io non ripeterò queste favole, ne l'altre assai più note della sua Tavola Rotonda e degl'illustri Cavalieri e delle Danne, che ne uscirono, quali un Lancellotto del Lago, un Tristano ed un'Isotta la bionda: ma simili novelle furono il premio della fortezza, con cui Arturo difese la sua patria; furono in oltre la gloriosa ed acerba testimonianza d'essere stato egli l'ultimo Romano-Brettone vincitore degli Anglo-Sassoni. Mort ferito non da essi ma da un suo eongiunto in battaglia, nel 542. La pubblica gratitudine lo fece tenere per vivo di generazione in generazione da Brettoni fino all'età di Matteo di Westminster (2) nel decimo quarto secolo: guerriero degno di più certa Storia, non di vane, sebbene af-

fettuose, leggende, Alla sua morte, la Germania intera sembrò versarsi nella Brettagna; la stirpe degli antichi Bretto-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 20.

ni, divenuti Romani, o si spense, o si nascose ne luoghi (2) Gens Barroxun ipsum adhuc vivere prae magnitudine dilectionis contendont.

Matthaei Westmonasteriensis, Flores Historiarum, pag. 492. (A. 1590).

più inaccessibili, e tutt' i mali, che narrai aver deplorato di Gida, senza speranza più di salute, allagarono l'Isola. Il 3 di Gida, senza speranza più di salute, allagarono l'Isola. Il 3 di Gida, senza speranza più di salute allagarono l'Isola. Il 3 di Gida di

S. XXVIII. Dappoichè per la morte d'Arturo le condizoni de'Romani d'Albione si travolsero nella natura Barbarica, s'andarono per lo contrario migliorando sotto il Re Teodeberto quelle de'Romani delle Gallie. Deuteria veniva sempre più accrescendo lo stato loro cittadinesco, a malgrado de' rigori della Legge Salica, sempre inflessibile in tenerli curvi nella lor qualità di Liti: ma l'ordine de Convitati del Re s' cra grandemente ampliato nella Reggia di Austrasia, I Vescovi ed il Clero del sesto secolo continuavano ad uscire dal sangue Romano: e solamente dopo la seconda metà di quello s'odono rari nomi di Franchi nella Chiesa. Le scienze, l'arti e le lettere stavano in mano tutlora de'Romani: e non solamente scarso, ma discernibile appena era il numero de'Barbari, che apprender volessero la disciplina del Lazio. I maggiori negozi de' Rc si trattavano da' vinti; Asteriolo e Secondino (diverso dal Poeta Lionese, onde toccai) aveano grande autorità nel Palazzo 11. 203 di Teodeberto: uomini di molte lettere in un'età traliguante. Secondino anzi fu spedito più d'una volta in Costantinopoli sì come Legato del Re a Giustiniano. L'useita degli Ostrogoti d'Arles dalle Galliche Provincie lungo il Rodano

Tra' Romani, che aveano maggior polestà nell'animo di Teodeberto, era Floro, decorato della dignità di Vice Conte o Visconte nella città d'Angiò, e padrone del territorio Glannafoliense, oggi Glanfeuil, sulla riva della Loira, Qui, dopo lungo viaggio, pervennero Mauro e Fausto cogli altri Monaci richiesti da Innocenzo, Vescovo Cenomanense, a San Benedetto; ma, essendo morto quel Prelato, il suo Vicedomino Arderado, che condotti gli avea nelle Gallic da Monte Casino, ed era ougino di Floro, allor potentissimo, procacciò ad essi quelle dimore, in cui Floro medesimo divisava di menar vita religiosa. Ottenuto perciò il permesso di Teodeberto, cominciò ad edificare il Monastero Glannafoliense con quattro Chiese, la maggior delle quali surse in guisa d'altissima Torre, divisa in quattro (2); ivi egli rinunziò alle grandezze Barbarielle, accolto fra' Monaci col suo figliuolo Bertulfo, Veggano gli Architetti se quella Torre si

<sup>(1)</sup> Messiani et Stephani, Auctores Libri II.i Vitae Sancti Cacsarii. 5. 34.

<sup>(2)</sup> Quarta (Ecclesia) . . . . in modum turris quadrifidae, in ingressu Monasterii ALTISSIME aedificata est.

Faustus, in Vità S. Mauri, apud Mabillon, Ac. Or. S. B. 5. 48.

alla, rizzata sulla Loira in un paese, che quel fiume dividea di Visigotico regno d'Alarico II.", avesse in se qualele cosa dell'arte Gotica, o della mano, con cui pochi anni diazzi s' era costruita, gia l'ho più volte detto, la Basilica di San II. seza Pietro in Rosano. Teodeberto visitò ed arricchì le quattro Chiese non ancor terminate del Monastero Glannafoliense.

S. XXIX. Felici pe' Romani erano gl'intervalli troppo brevi, ne' quali potevano i figliuoli ed i nipoti di Clodoveo riposarsi talvolta in qualcuno degli asili aperti dalla Religione, sospendendo il corso delle loro ambizioni e de Barbarici furori: ma di gran momento per essi era il favor de Cattolici, sottoposti alla lor dominazione. Credettero, che a meglio conseguirlo fosse necessaria una cessione delle Gallie fatta dall'Imperatore, dopo quella del Re Vitige; nè tar- 11.1293 darono a riuscire nel loro intendimento. Pereiocche narra Procopio (1), che i Franchi non riputavano d'essere ecrta la possessione delle Gallie nelle lor mani se non mercè un qualche diploma vergato da Giustiniano : e che questi con sue Lettere la rifermà, temendo non i Franchi avessero a venire in aiuto de'Goti d'Italia. Solo Procopio con queste scarse parole ei trasmise le memorie d'un trattato di tanto rilievo, senza dir nulla dell'età, in cui fu sottoscritto, nè degli altri patti, che doverono certamente accompagnarlo. Agatia tocca del possesso, che aveano i Franchi di pressocché tutte le Gallie, da essi acquistate a mano a mano, e spezialmente di Marsiglia; ma non punto del dritto nascente dalla cessione di Giustiniano. Alto silenzio intorno ai questa regna nelle seriture così di Gregorio Turonese come di tutti gli Storici antichi de' Franchi. Tra' moderni Francesi l'ingenuo Mezerai appena vuol eredere alle parole di

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 33.

Auni di G. C. 526Procopio, che per lo contrario paiono chiarissime al Dubos ed efficacissime per dimostrare d'essere stato intero il dono delle Gallie, l'asciate dall' Imperatore a' Re de' Franchi.

. Tutta la vita di Giustiniano dimostra di non aver egli aspirato se non alla gloria di reintegrar l'Imperio nell'antico dominio e nel nossesso delle Provincie non solo d'Affrica e d'Italia, ma eziandio, come si vedrà in breve, della Spagna; ciò non fa credere, che nel confermar il possesso delle Gallie a' figliuoli di Clodoveo egli avesse creduto di privar l'Imperio d'ogni suo dritto d'alto dominio sovr'esse, che ne formavano una tanta e si nobile parte, senza imporre a Franchi alcuna condizione di dovergli almeno esser fedeli, guerreggiando in suo pro, secondo la loro stessa e primitiva natura di Leti e di Gentili. Nè l'Imperatore avea facoltà di spogliar l'Imperio del suo primitivo diritto, e di far retrogradare con abbominevole patto quello che presso gli antichi era il Dio Termine, tuttochè i Barbari occupassero porzione del territorio. Quando Anreliano ritrasse dalla Dacia di Traiano le legioni, formonne un'altra fittizia di qua dal Danubio, quasi a dinotare, che il fatto suo era puramente militare, ma che ninno per esso acquistava dritto sulle abbandonate regioni. E però i racconti di Procopio si riferiscono unicamente alla cessione del possesso delle Gallie, celebrata dopo la prigionía del Re Vitige, non ignorando Giustiniano e neppure i Franchi qual fosse l'enorme differenza tra il possesso e l'alto dominio, cioè l'eminente Sovranità d'ogni paese. Del resto a' Re Franchi ( Procopio non dà loro il titolo di Re. ma solo d' Arconti') bastava la cessione del possesso per acquistare autorità piena ed anche legittima su'Romani delle Gallie: in quanto poi al mantenersi nel possesso lor consentito, dicevano i figliuoli di Clodoveo, ne disputavano più innanzi, che ciò spettava unicamente alle loro spade.

S. XXX. Non trapassò un gran tempo ed i Franchi proruppero all' armi, senza punto dolersi che Giustiniano gli avesse offesi. Pineque loro nondimeno menare un gran vanto per due fatti, a cui accenna oscuramente Procopio; l'uno d'aver Childeberto, padrone d'Arles, preseduto a'giuo chi equestri di questa città (1): l'altro d'aver quegli col fratello Clotario e col nipote Teodeberto battuto moneta d'oro. scavato nelle Gallie, con l'impronta della loro effigie. A si fatta specie di monete non si dava corso nell'Imperio, e però neppure i Barbari accettata l'avrebbero senza il permesso dell'Imperatore : i giuochi equestri poi ricordavano a' Romani la loro Troiana origine, vera o falsa che fosse; istituzione, si come diceasi, d'Ascanio, prole d'Enea; e tali giuochi non poteano, secondo scrive Dione Cassio, celebrarsi fuori di Roma, nè celebraronsi altrove, fino a Costantino il Grande.

Quanto alle monete d'oro, ben credo che i Franchi avessero chiesto ed ottenuto mercè quel tratato la permissione di coniarle con la loro effigie per metterle in commercio nelle terre dell'Imperio: ma parmi non doversi dubitare d'aver voluto l'Imperatore, che vi s'improntassero parimente gl' Imperiali stemmi od i volti degli Augusti. Della prima sorta veggonsi tuttora ne Musci l'auree monete di Teodeberto con le divise dell' Imperio (2). Per quanto appartiene a giucchi equestri, Procopio non dice che Giustiniano gli avesse con alcun Capitolo del trattato di cessione conceduti ai Re Franchi; ma non si poteva impedire, che costoro cele-

Έν τῆ ᾿Αριλάτω τὸν ἐσπικὸν ἀγῶνα.
 Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 55.

<sup>(1)</sup> Vrm Eccard, Francia Orientalis, I. 74. Ex Ducange, Bouteroue, Hardwino, Le Blanc, Mezzabarba.

brassero questi od altri tornei a lor talento; nè, in caso G. C. di contravvenzione, si sarebbe intimato a Franchi la guerra. Se veramente Giustiniano avesse lor dato si fatti permessi, avrebbe senza dubbio sorriso per l'erudizione de'figliuoli e del nipote di Clodovco, con la quale sarebbersi essi gloriati delle loro pretese origini Troiane; sapendosi . che i Franchi aspiravano a eredersi discendenti da Francione, figliuolo d' Ettore.

Gli Scrittori Francesi amarono vedere in tali giuochi la prova (1) dell'assoluta Sovranità, che senza niun fondamento pretendono avere i Franchi conseguita sulle Gallie da Giustiniano, a cui sarebbe innanzi ogni cosa mancato il dritto di concederla. Più discreto altri scorge in que'giuochi (2) le tracce delle feste celebrate in Arles per avere i Re della stirpe di Clodovco ottenuto la Dignità di Patrizi Romani. Antico uso dopo Costantino il Grande in quella città era di solennizzar con la mostra de'ludi equestri o l'entrare de'Consoli od il ricorrere degli anni d'un Imperatore; così fecero e Valentiniano e Costanzo Augusti; così lo stesso Costanzo v'assunse, al dir d'Ammiano, con ambiziosa pompa il sesto suo Consolato. E però nelle monete d'oro de'Re Franchi sono essi non di rado effigiati alla foggia Romana; e fino il Re Teodeberto si vede scolpito in esse co'capelli corti, non già con le lunghe chiome, proprie della sua razza. In una di queste auree monete si legge il Consolato di Giovanni Cappadoce.

S. XXXI. Quì Procopio a suoi brevi e bui raeconti sul trattato di Giustiniano co Franchi soggiunge le rimembranze della guerra cominciata dal Re Teodeberto contro To-

<sup>(1)</sup> Dubos, Hist. Crit etc. II. 358-339.

<sup>(2)</sup> Eccard , Francia Orientalis , I. 66,

tila e contro l'Imperatore, quando Belisario rientrato era Ama in Roma. Il Franco spedì Lantacario, che fu tosto ucciso, G. C. ed altri Capitani, che impadronironsi dell'Alpi Cozie, d'alcuni luoghi della Liguria e d'una gran parte delle città pertinenti alla Venezia. Poscia, fingendo essersi adirato, perchè Giustiniano fra suoi titoli poneva quelli d'Alamannico e di Francico (così fatto avea prima di lui Anastasio Augusto nella sua Lettera, onde favellai, al Senato Romano (4)). aprì la mente a più vasti pensieri, disegnando recar la guerra fino in Costantinopoli ; battè monete d'oro, nelle quali chiamossi Augusto: ma in mezzo a sì smoderate ubbriachezze cessò di vivere, non so se d'ordinario malore o per A. 548 essergli caduto sul capo alla caccia un ramo d'albero'. schiantato da un toro selvaggio.

Il Greco Agatia, contemporanco presso a poco di Teodeberto, è quegli che narra le ire di lui pe titoli di Giustiniano. Egli scrive d'avere cercato quel Re per mezzo dei suoi Legati condurre nella società de propri sdegni anche le genti de Longobardi e de Gepidi, perche Giustiniano chiamavasi altresì Gepidico e Longobardico. Non dubito, che Teodeberto per infiammarli fatto non avesse le viste d'essere offeso, quasi per un nuovo ed maspellate avvenimento, da quegl'Imperiali vanti: ma, senza rinarlar d'Anastasio Augusto, già egli era lunga stagione che Giustiniano intitolavasi a tal modo, e fin dal 22. Novembre \$33, s'appellava Francico ed Alamannico, non che Gotico nel Procmio delle sue Istituzioni. Difficile riesce il credere, che Teo-

<sup>(1)</sup> Imperator Caesar Flavius Anastasius . . . . . Genuanicus inclytus . ALAMANMOUS inclytus, Franciscos inclytus, Sarmanicus . . . . Sepatui suo ( 25. Luglio 516 ).

Inter Epistol. Roman. Pontificum, Tom. I. in Hormisda.

deberto gli avesse ignorati sempre cotesti titoli, sino al ter-6. C. mine di sua vita per un circa quindici anni; egli, che tanti e al dotti Romani avea seco in Austrasia; egli, che informavasi della natura de' giuochi Troiani, è che sovente mandò Legati a Costantinopoli o ne ricevette. Fra coloro, i quali vennero a Teodeberto in nome dell'Imperatore, furono il Conte Andrea (1) eon la richiesta di tremila soldati, che aiutar dovessero Bergantino Patrizio; e lo Spettabile Teodoro, sollecito di far sapere all'Imperatore quali popoli obbedissero al Re d'Austrasia. E Teodeberto rispose (2), ricordando i vasti paesi conquistati sopra i Turingi, de quali era mancata la Regia stirpe, non che l'ignote genti de Norsavi ( se pur non volle parlar de' Normanni ), de' Sassoni Eucii o piuttosto Eudesii; della Pannonia lungo il Danubio e di molte altre contrade interposte fra l'Orientale Oceano, cioè il Baltico, ed il Danubio. I più Meridionali di si fatti paesi toccavano l'Imperio in alcuni punti, lungo i confini del quale ne' pubblici monumenti si scolpivano tutto giorno, e tutto giorno s'ascoltavano ripetere i titoli , onde s'adornava Giustiniano.

S. XXXII. Gran numero di Volumi si sono scritti per comprendere le cagioni di questi, e massimamente de tre di Gotico . d'Alamannico e di Francico. Debbono essere cagioni più antiche del 22. Novembre 533, cioè delle Istituzioni ; e però è facile il congetturare, che i due primi appartengono ad un qualche fatto della guerra, quando i Goti 11.1068 d'Amalasunta entrarono in Graziana, e seguivano gli Ale-

<sup>(1)</sup> Epist. Theodeberti Domino et Paras Instiniano, apud Freherum in Corpore Francicas Historiae, pag. 198. El opud Ducheme, I. 862, et Dom Bouquet , IV. 58.

<sup>(2)</sup> Iidem, Ibidem.

manni lor sudditi, perchè ricevuti, come già narrai, da Teo- Anai dorico il Grande nella Rezia e ne luoghi vicini. Il solo essersi C. G. ritratti Goti ed Alemanni da Graziana, o qualunque altro piccolo vantaggio riportato sovr'essi dava più che bastevole argomento a Giustiniano d'allargare, imitando gli esempi d'Anastasio, i noveri de' suoi titoli. Ancora quel di Gotico accennava, quasi nella nube dell' avvenire, al desiderio di conquistare l'Italia. Più alte radici avea quello di Francico; e dinotava, come in tempo d'Anastasio e di Clodoveo, la Signoria dell'Imperio non solo sulla Spagna e sulle Gallie ma sulle persone de Franchi, a quali una parte delle terre fu conceduta nella loro qualità di Leti e di Gentili col trattato di Giuliano Cesare del 358: trattato sempre vivo agli 1. 774 occhi degl'Imperatori, e confermato a lor senno da Romani onori, che Anastasio Augusto conferì a Clodoveo. La stessa 11. 636 legge del 13 Aprile 534, con la quale Giustiniano (già il dissi ) riordinò le Provincie Affricane, rammentava le Gallie 11.1166 sì come semplicemente abitate da Franchi (1), salvando perciò i dritti dell'Imperio; allo stesso modo che questi dritti restarono salvi ed illesi per l'ultimo trattato, riferito da Procopio, intorno all'alto dominio su quelle regioni: ciò che vie meglio apparirà dalla Legazione di Leouzio, della quale si parlerà nel Libro seguente.

Agatia, deserivendo i paesi occupati da' Franchi nelle Gallie, annoverò al pari di Procopio, que'popoli tra' Germani; ciò ch'egli non fece in quanto a'Borgognoni, da lui avuti per Gotiche genti, e però diverse dalle Germaniche (2). L'essere i Franchi divenuti Cristiani glie li fa parere pressocchè simili a'Romani; ma troppo smodate s'odono le loro lodi pres-

<sup>(1)</sup> Quecumque in partibus Hispanae vel Galliae seu Francorun aguntur. Leg. 2. Cod. Iustiniani. De Officio Praefecti Pretorio Africae.

<sup>(2)</sup> Agath. Hist. Lib. I. Cap. 2.

so Agatia, quasi c'fossero tanti fratelli, amatori della giustizia e della pace, possedendo tranquillamente il proprio e dilatando sol per le vic dell'equità e della benevolenza il regno loro: beata immagine d'un regno, che quegli dipinse con gli stessi colori, onde la Persia s'abbelliva nella mente de'sette Filosofi, riparatisi presso Cosroc. Affatto bugiardi son poi gli clogi, onde Agatia onora i figliuoli di Clodoveo, come se non avessero giammai agitato alcun rancore od odio fra essi, componendo sempre le lor controversie con patti conclusi al cospetto degli schierati eserciti, o con particolari duelli de Principi. La rinomanza de figliuoli del Re Clodomiro, uccisi per mano di Clotario e di Childeberto, giunta non era certamente all'orecchio d'Agatia: e se qualche volta la lor madre Clotilde riusel più avventurosa e potè sedare per alcun tempo le furie di que' feroci euori, questo debol ritegno anche cessò alla morte della Regina, che piena di meriti e di virtu chiuse la sua vita nella Turonese città, cor-

A. 845 rendo l'anno 545.

\$\frac{S}{S}\$ XXXIII. Non di rado questi cotanto atroci figliuoli di Clodoveo mescolavansi nell'elezioni de Vescovi; procedenti quasi tutti, del che s'è favellalo più volte, dal sangue Romano. Alle quali elezioni concorrendo i Franchi novellamente convertiti, giusto era che anche i Re o Capi loro non ne fossero ignari. Ma niun dritto più degli altri aveano questi at recenti Cattolici d'eleggere alcun Vescovo: al che non contraddice l'esempio di San Gallo, zio dello Storico Gregorio di Torsi, e deputato dal Re Teodorico alla Chiesa d'Alvernia o di Clermonte, perchè affatto mirabiti e soprannaturali furono i riti serbati allora in quella clezione.

11. 903 secondo afferma lo stesso Gregorio (1), quando mori Quin-

<sup>(1)</sup> Gregorii Turonensis, Vitae Patrum, Cap. VI.

ziano, al quale per breve ora le improntitudini d'un Apollinare, diverso dal figlinolo di Sidonio, tolser la Sedia. Il medesimo San Gallo, nel Concilio Arvernense, celebrato nella sua città di Clermonte col consenso di Teodeberto, sottoscrisse in compagnia degli altri Vescovi al Canone. che l'elezione loro dovesse uscire non da' brogli ma da' meriti presso i Clerici ed i cittadini, ed ottenere il suffragio del Metropolitano (1). San Nicezio di Treviri vedesi parimente sottoscritto a quel Concilio; eletto già dal popolo e con deereto di Teodorico (2). Un altro San Nicezio agli stessi giorni fu innalzato alla Cattedra di Lione col pieno suffragio del Re Childeberto e del popolo (3). Nondimeno l'intervento de figliuoli di Clodoveo parve un sinistro esempio fino dall'elezione di San Gallo a suo nipote Gregorio Turonese, non che a' Vescovi delle Gallie; all'uno, quando egli dicea di esser già nato il mal seme di volersi da Clerici comperare i Vescovadi (4); agli altri, allorchè congregaronsi nel Terzo Concilio Orleanese nel 538, e vi rinfresearono il precetto di San Leone il Grande, che da tutt' i Vescovi della Provincia si scegliesse un Metropolitano, il quale dovca comandare a tutti, nè s'eleggesse il Vescovo senza l'assentimento

<sup>(1)</sup> Episcopatum ergo desiderans electione Clericorum vel Civium, cousensu etiam Metropolitani . . . . ordinetur.

Canon II.s Concilii Arvernensis, Anni 555, consensu Theodeberti Regis.

<sup>(2)</sup> Dato consensu populi ac decreto Regis ad ordinandum summo cum honore adducebatur.

Gregorii Turonensis, Vitae Patrum, Cap. XVII.

<sup>(3)</sup> Pleno Regis et populi suffragio Episcopus Lugdunensis ordinatus. Id. Ibid. Cap. VIII.

<sup>(4)</sup> Iam tunc germen illud iniquum coeperat fructificare, ut Sacerdotium aut venderetur a Regibus, aut compararetur a Clericis.

Id. Ibid. Cap. VI. De Sancto Gallo Episcopo.

de' Clerici e de' Citadini (1). L' obblto di queste regole cagionò i mali deplorati nelle Gallie dallo Storico de l'Franchi, di Italia le usurpazioni de' Re Goli Artani e poi degl'Imperatori d'Oriente, non sempre Ortodossi, nell' elezioni del Romani Pontefici; le quali avean bisogno d'una mano saggia e forte che ne reprimesse i tumulti, non d'una volontà che da Ravenna o da Bizanzio si venisse di mano in mano sostituendo a quella del Clero e del Senato di Roma. Intendo parlar delle cose, che avvennero fino al sesto secolo Cristiano, le quali non voglion confondersi con quelle occorese di poi; mutate e rimutate più volte, secondo le cagioni od i multiplicati abusi, che naequero a mano a mano, bisognosi di nuovi rimedi.

San Nicezio di Treviri ed anche San Gallo d'Alvernia intervennero in un altro Concilio, che cinquanta Vescovi celebrarono in Orleans nel 549, dopo la morte del Re Teodeberto, regnando il giovinetto suo figliuolo Teodobaldo. La cui volontà fu ereduta necessaria per confermare l'elezione de Vescovi, ma questa faccasi dal Clero e dalla Plebe, secondo gli antichi Canoni (2). L'autorità di Nicezio fu grandissima in quel Concilio; e tal era in tutte le Gallie. Sulle ri-

<sup>(1)</sup> Metropolitanus a Comprovincialibus Episcopis, sieut Decreta Sedis Apostolicae continent, cum comensu Cleri vel Civium eligatur: quia sequum est, sieut ipna Sedre Apostolica diziri, suf qui presponendus est omnibus, ab omnibus eligatur. De Comprovincialibus vero ordinandis eum cousensu Metropolitani, Gerici et Civium, juxta priorum Canonum Statuta, elecito et voluntas requiriator.

Canon III.s Concilii Aurelianensis III.i Anni 538.

<sup>(2)</sup> Ut nulli Episcoporum praemiis, ant comparatione liceat adipisci, sed cum voluutate Regis, juxta electionem Cleri ac plebis, sicut in antiquis Canonibus tenetur scriptum, etc.

Canon X.s Concilii Auretianensis V.i Post Theodeberti Regis mortem.

ve della Mosella, non lungi di Coblenza, vive tuttora la memoria del Castello edificato da lui colà dove scorre il piccolo Rodano, che oggi chiamano il Ron. A si fatto luogo gli abitanti danno ancora il nome di Rupe o di Sasso del Vescoro; e fu quello che sopra un monte sovrastante alla Mosella San Nicezio cinse di mura in difesa del suo popolo: e rafforzolle con trenta torri (1), armate di baliste (2). Tal Castello riconduce alla memoria l'altro, del quale favellai, 11. 240 fabbricato da Onorato Vescovo nelle vicinanze di Novara : e così questo, come il Mosellano di San Nicezio giovarono all' uopo di proteggere i Romani dalle tracotanze de' Bar-

S. XXXIV. Non so se le schiere de Germani, che abitavano di la dal Reno avessero mai fatto nelle vicinanze di Coblenza una qualche incursione, per la quale il Vescovo di Treviri si fosse veduto costretto a munire quel suo Castello sul monte, Già nel Regno d'Austrasia lasciato da Teodeberto a Teodebaldo si comprendeva una gran parte dell'antica Germania di Tacito. Il paese de' Turingi conquistato sopra Ermenfrido, essendo bagnato dall'Unstrutto, 11.1199 dimostra quanto lungi dal Reno s'estendesse il confine di Austrasia verso l'Oriente, Vitichindo il Sassone scrisse, che la Reggia d'Ermenfrido fosse stata Runiberga, nella quale alcuni ravvisar credono l'odierna Ranneburgo nel Princi-

bari, possessori d'Italia e delle Gallie.

Turribus incinxit ter denis undique collem.

Venantii Fortunati, De Castello S. Nicentii super Mosellan. Lib. III. Cap. XII. vers. 20-22.

<sup>(1)</sup> Haec vir Apostolicus Nicetius arva peragrans, Condidit optatum pastor ovile gregi.

<sup>(2)</sup> Illic est etiam gemino balista volatu . Quae post se mortem linquit, et ipsa fugit.

Id. Ibid. vers. 36-37.

pato d'Altemburgo. Dalla parte del Mezzodi, la Turingia stendeasi fino al Danubio, e verso i Occidente contenca fino al Meno le regioni, che anche oggidi appellansi Franconia (1). Ma le maggiori conquiste del Franchi d'Austrasia si fecero silenziosamente da Teodeberto al tempo del Re Vitige, allorche questi abbandono i paesi delle Gallie sul d'Adono, e dove parimente abbandonar gli altri, che s'interponeano tra 1 Danubio e l'Alpi.

A tal modo tutti gli Alemanni ed i Bavari, che Teodorico degli Amali avea collocati nella Rezia, vennero in potestà di Teodeberto, e si congiunsero con gli altri, a' quali lio

di Teodeberto, e si congiunsero con gli altri, a' quali lio 11.1212 detto aver suo padre, l'altro Teodorico, dato le leggi. Queste due Nazioni, sebbene conservassero il lor nome particolare, furono incorporate nell'Austrasia; ma i Bavari si vennero innoltrando nella Vindelicia ed in una parte del Norico fino al fiume Lico o Leek, il quale separolli dagli Alemanni. Allora molti Vescovi, Suffraganei della Chiesa d'Aquilcia, passarono a far parte del Regno d'Austrasia; del che s'udranno le querele degli altri, rimasti soggetti a quella Chiesa e seguaci dello Seisma de Tre Capitoli, a Maurizio Augusto nel 590 (2). Si fatti Seismatici affermarono d'aver Giustiniano con suc Lettere posto fine alla commozione, che tuttodi rompeva i legami dell'antiche Diocesi; ma non dicono in qual maniera l'Imperatore avesse raggiunto il suo scopo, e se di que' Vescovadi si fosse fatto parola nel trattato, a cui accenna Procopio. Ecco intanto l'Italia stretta in giro in giro dal Regno d'Austrasia di Teodeberto, ed eeco per diverse vie scendere al tempo di Totila nugoli d'armati dall'Alpi; gli uni drizzandosi verso la

<sup>(1)</sup> Eccard , De Rebus Franciae Orientalis , I. 60-62.

<sup>(2)</sup> Vzor Codice Diplomatico Longobardo , I. 83-84. ( A. 1843 ).

di G. C.

Liguria, gli altri verso la Venezia lungo l'Adige, una parte del qual fiume ora lambiva le terre de Bavari e de Breoni, che vedemmo aver anch' essi obbedito a Teodorico il Grande.

S. XXXV. La menzione dello Seisma de' Tre Capitoli m'avvicina oramai al principio de'molti mali, elle per esso pati, nel corso di circa cento cinquant'anni, l'Italia. Ebber l'origine que danni avanti la partenza del Pontefiee Vigilio da Roma, durante il primo assedio di Totila. Quando Vigilio succedè a Silverio, l'Imperatore non tardò ad inviargli Domenico, Conte de' Domestici, per rinnovare la solita Professione della Cattoliea dottrina. Leggonsi tuttora le risposte di Vigilio, elie nel ringrazia, esortandolo a eonservarla illesa, e reiterando le condanne d'Antimo, di Severo e degli altri Eutichiani ed Acefali. Queste s'odono in oltre rinfrescate in una Lettera del Pontefice a Menna, Patriarea di Costamunopoli. Grave dolore occupava perciò gli spiriti dell'Imperatrice, delusa da Vigilio nella superba speranza d'annullare il Coneilio di Calcedonia, e di rimettere Antimo in Constantinopoli. E però ella gli serisse d'adempire a queste promesse, da lui fatte di piena sua voglia; ma l'altro rispose d'aver peccato quando non tenea la Cattedra di Pietro; essere, or ch' e' la teneva, inutile di farlo traviar dall'orma de suoi Predecessori Agapito e Silverio, elle aveano escluso Antimo dalla comunione della Chiesa Cattolica. Ouì nel Libro Pontificale, detto d'Anastasio, si legge che i Romani accusarono Vigilio d'avere uceiso con una guanciata un suo Notaro : e d'aver fatto flagellar fino alla morte il proprio nipote, figliuolo d'una vedova, presso Asterio, stato Console ; delitti, che possono aversi per falsi, ma, da quali secondo lo stesso Libro Pontificale cereò Teodora Imperatrice di trarre la sua utilità, pigliandone il destro acciocchè a qualunque patto il Papa si trasferisse in Costantinopoli, Nega il Baronio di prestar fede a questo racconto, affermando essere stato Giustiniano colui, che pregò il Papa di condursi nella Reggia del Bosforo per comporri le controversie de Tre Capitoli: ma Teodora, ignorando l'intenzioni di Vigilio, potè di suo, e per cagioni affatto diverse, voler costringere in ogni modo il Pontefice. Narra il Libro Pontifica del d'Anastasio, essersi perciò spedito da Teodora lo Seribone Antemio in Roma, commettendogli di menar Vigilio in Bizanzio con la forza, se altrimenti non si potesse; rè valessegli il asilo di niuna Chiesa, eccetto la sola di San Pietro. Soggiunge d'aver Teodora si risolutamente dato quesi comandi ad Antemio, che minaeciollo di farlo scorticar vivo, pel DiO vivente ne secoli, ove riuscisse vana l'aspettativa dell'Imperatrice.

Sì fatta improntitudine di Teodora non si discosta dall'altre, onde l'accusava Procopio: ed il Gibbon, che più d'ogni altro cercò di scusare gli odi di lei contro i Romani Pontefici, ravvisa nelle parole dette ad Antemio le vestigia de costumi e del favellare delle scene. Ma non fu mestieri allo Scribone di ricorrere alla violenza; e già, credo, il Pontelice aveva in meute di levarsi da Roma, che Totila non avrebbe tardato a stringer d'assedio, cercando in Sicilia un rifugio più sieuro finchè non si venisse a cluarir l'animo dell'Imperatore intorno alla disputa de'Tre Capitoli. Antemio pereiò dalla Chiesa di Santa Cecilia, in cui cra il Pontelice, agevolmente l'imbarcò sul Tevere per trasportarlo non in Costantinopoli, come con troppa brevità scrisse Anastasio, ma in Catania. Parecchi lo seguitarono, e fra essi Ampliato, suo Vicedomino; intanto il popolo, diviso in contrarj studj, parte gli domandava la sua benedizione, parte il malediceva lanciandogli sassi e bastoni sulla nave. S. XXXVI. L'uscita di Papa Vigilio da Roma basto a solare i primi slegni di Toolora; e la speme s' iasinuò di bel muovo nel suo cuore, ch' ella potesse venire per vie più miti al fine de' suoi desiderj. Permisegti (1) di prolungare per alquanti giorni la sua dimora in un' sola, divenuta patrimoniale dell'Imperatore, ove tutt' i passi del Pontelice potensis numerare: nè questi dove manear d'accorgimenti per far nascere sempre alcuni pretesti novelli a rimanervi. L' utilità, e lev l'gilio con le sue Sieiliane riccheze prendesse a forziri di viveri la Città eterna, seemò le brame impazienti di Giustiniano e di Toolora d'averlo in Bizanzio: I aonde il Papa continuò a dimorare in Sicilare per pià d'un anno, inviando vettovaglie a Roma. Se la prima spelizione, ov' era il Vescovo Valentino, tornò colanto infelico, nuovi sforzi promettea Vigilio e nuove raecelle da spedirisi.

Dazio, Arcivescovo di Milano, di cui non più non crasi udio parlare dopo la rovina della sua città, ora venne al copetto del Papa in Sicilia; e forse al suo arrivo già egli era nell'isola, in cui la Chicsa Milanese possedeva non poche ricchezze. Fuggiva Dazio di Costantinopoli, avendo in orrore le dispute, che a que giorni agitavano l'Orientale Imperio intorno a Tre Capitoli. Zoilo, Patriarea d'Alessandria, travagliato dalla stessa procella, mando in Sicilia i suoi Legati al Pontefice per aver consigli e conforti. Alcuni Veseovi d'Affreia lo raggiunsero parimente, fra quali notavasi Facondo Ermianense, di cui abbiamo ben dodici Libri su quell' infelici e tetre disputazioni. Le quali s'a acercesano tutto di, e però l'Imperatore volle si rompessero le dimoranze, pregando il Papa di mutovero finalmente alla

<sup>(4)</sup> In civitatem Catanesses permissus est facere ordinationem.

Anast. Biblioth. in Vigilio.

Anni di G. C 526-

volta di Costantinopoli. Vigilio masse a suo malgrado, e vi giunse accompagnato da Dazio di Milano, da Facondo e da quel Valentino di Selva Candida, mutilato per l'ira di Totila, non che da gran numero di Prolati e di Cherci. L'Imperatore gli si fe'incontro, ricevendolo con gran veucrazione; s'abbraceiarono e baciaronsi, piangendo; poscia tra' plausi giulivi del popolo discesero, salmeggiando, in Sonta Sofia.

S. XXXVII. Sospettarono alcuni, che apparenti del tutto e non sostanziali fossero le diversità de modi tenuti da Giustiniano e da Teodora intorno alle cose della Religione, facendo l'uno de'due consorti le viste di proteggere l'opinioni abborrite dall'altro, col proponimento di tener tutte le Sette sotto la lor mano e di non lasciare ad alcun partito di potersi avvantaggiare sugli avversarj. Sospetti per avventura troppo squisiti, e troppo avidamente od almeno genericamente accolti già da Procopio. Se al tempo del Pontefice Agapito, l'Imperatore vacillava nella fede Calcedonese. vi si ravviò per opera di lui senza dubbio, elie elie volesse o disvolesse Teodora in grazia degli Eutichiani e degli Acefali. Ma il versatile ingegno riponevalo sotto la dominazione della donna : di qui sursero prima gli ampollosi disegni 11.1086 de' Tre Capitoli, e poi le segrete avversioni, onde toccai, contro il dogma Cattolico da lui pubblicamente professato; indomabile contraddizione del suo cuore, la quale vie meglio si palesò dopo la morte di Teodora, quando egli diessi a nuove speculazioni teologiche.

II.1120 Nel Colloquio celebrato fra Severiani od Eutichiani ed i Cattolici, menarono i primi alto routore, che nel Concilio di Calcedonia, ove si riantovarono le condanne del Concilio d'Efeso contro Nestorio e condannossi Eutiche, non si facesse motto d'una Lettera d'Iba, Vescovo d'Edessa, e

d'alcuni scritti del dottissimo Vescovo di Ciro, cioè di Teodoreto, favorevoli a Nestorio. Rispose Ipazio d' Efeso, che Gioc. vedemmo Legato dell'Imperatore a Roma ne' giorni d' Amalasunta, d'aver Iba e Teodoreto proscritto l'errore di 11.1111 Nestorio nel Concilio stesso di Calcedonia; eiò bastava per assolverli da tutto quel che avessero potuto dianzi pensare o scrivere in contrario. L'Imperatore non attese a que'si futili detti degli Eutichiani; poseia stimolato da Pelagio, Nunzio del Pontefice Romano in Costantinopoli, e dal Patriarca Menna, pubblieò una sua lunga Lettera o Costituzione verso il 538 (il Cardinal Baronio stampolla per la prima volta), dichiarando sovversive della vera e Cattolica credenza sersi negli ultimi anni levata una gran fiamma in Oriente.

l'antiche proposizioni d'Origene, per le quali ho detto es- II.1119 Soffiarono in questa gli Eutichiani, pigliando la difesa d'Origene: uno fra gli altri, spettante agli Acefali, militò fra le schiere più avventate degli Origenisti, e conseguinne applausi da Teodora ed ebbe il Vescovato di Cesarca, Metropoli della Cappadocia. Chiamavasi Teodoro. E' divenne carissimo a Giustiniano, ed uomo potentissimo nella Reggia; Pelagio e Menna il vinsero tuttavia nell'ottener la condanna d'Origene. Giurò Teodoro di vendicarsi, e venne rinfrescando le querele, agitate nel Colloquio de' Severiani, contro Iba e contro Teodoreto, alle quali aggiunse la terza contro Teodoro di Mopsuesta, la eui memoria gli era doppiamente odiosa così per avere scritto costui contro le dottrine d'Origene, come per aver professato l'altre del suo proprio discepolo Nestorio.

Teodoro di Cesarea si pose pereiò in punto di pretendere, ch'esecrar si dovesse tal Nestoriano, benehè morto prima de Concilj d'Efeso e di Calcedonia: quale intollerabile ingiuria non era egli di veder condannato Nestorio, e

di G. C. 826-

non il maestro? non poter mai gli Eutichiani, gli Acefali e l'altre generazioni de nemici del Concilio di Calcedonia cessar dal fare a questo la guerra, se non si togliesse di mezzo un tanto scandalo: tutti allora sarebbero per acceltare la Calcedonese dottrina, e la pace rifiorirebbe nell'Imperio sol nell'udire colpiti da una giusta e necessaria censura i tre maggiori Nestoriani, Tcodoro Mopsuesteno, Iba e Teodoreto. Da indi in quà gli scritti od i nomi di questi tre Vescovi riceverono l'appellazione di Tre Capitoli, quasi a ricordare le tre domande fatte per la loro condannagione, o piuttosto le tre sentenze, promulgate contro essi da Giustiniano in un suo Editto, che non pervenne alla posterità. Questo Editto fu il tenue principio del vasto Scisma, in mezzo a cui non convertironsi ne gli Origenisti ne gli Eutichiani, si come avea fatto sperare Teodoro di Cesarea, quando persuase all'imperatore d'entrar in si fatte controversie, ma si lacerò il seno de Cattolici, che si divisero in due, gli uni credendo esser saerilego attentato d'alterare benchè nelle sue minime parti le forme del Concilio di Calcedonia, e gli altri giudicando volersi fare, senza offender la fede, aleune lievi concessioni alle necessità de'tempi ed al Principe. Nel prossimo Volume si vedrà di quanti affanni sia stato sorgente così fatta molesta separazione de Cattolici a Vigilio ed a futto l'Orbe Cristiano; e come, dopo le prime salutazioni, cominciassero i duri travagli del Pontefice, agitato dalle smanie di Giustiniano, che si tenea per gran maestro in divinità, e di Teodora, il cui odio contro il Concilio di Calcedonia crebbe tutto di fino alla morte. Non pochi Vescovi dell' Italia e dell' Istria seguitarono la prima e più rigida sentenza: donde naeque quell'orrido Scisma, detto d'Aquileia presso gl' Italiani.

A. 847 S. XXXVIII. Gli Sclavini o Slavi frattanto valicavano per

la seconda volta il Danubio, correndo e disertando l'Illirico fino a Durazzo. Rubavano ed uccidevano senza pietà, senza distinzione d'età o di sesso; gli abitanti dell'afflitta Provincia fuggivano spaventati ne' boschi o sulle alture dei monti; nè v'era più Romano, che ardisse farsi a combattre in campo aperto i fieri nemici. Solo quindicimila soldati poterono contro essi raggranellarsi, che appena osamno seguir di lungi l'orma loro senza mai nulla tentare. L'anno dell'arrivo di Papa Vigilio in Costantinopoli, che fu il vigesimo primo di Giustiniano, s'annoverò fra quelli, che riuscirono più funesti all'Imperio per le teologiche dispute, per le crudeltà degli Slavi, per le vittorie di Totila in Italia e pe rinnovati furori del Circo in Bizanzio. Il Nilo, cresciuto ad altezza straordinaria sommerse pressocchè le terre d'Egitto; e Costantinopoli più che non dianzi fu spaventata pel Porfirione, ma giunse a liberarsi dall'immane mostro per un felice accidente, del quale altrove toccai. 11 1098 Una Legazione de Goti Tetraxiti sopraggiunse anche opporluna per dare un qualche scarso compenso a tanti mali.

Abitavano i Tetraxiti sulle rive del Bosforo Cimmerio e 1. 222 della Palude Meotide, spettanti al numero di que Goti, che non si ripararono presso l'Imperatore Valente in Tracca e nelle Provincie dell'Imperio poste di quà dal Danubio. Nel decimo quinto secolo fu trovata in Crimea una triba di Goti, discendenti, per quanto apparisce, da Tetractifi, che nel sesto erano un breve stuolo, amatore della giutizia e dell'equità, il quale si mantenne sempre libero dalla soggezione de popoli vicini e soprattutto degli Unnia. Segnitavano religiosamente la legge Cristiana con ogni semplicità : ma difficile sarebbe tornato il sapere se i Tetraxiti fossero Cattolici, ovvero Ariani, sì come tutte l'al-

Anni di G. C. 526tre lor genti: erede anzi Procopio (1), che neppur essi bene il sapessero, lieti solo di viver Cristiani e d'aver la riputazione d'essere i più valorosi tra Goti.

Quattro Legati de'Tetraxiti si videro in quel ventunesimo anno di Giustiniano approdare dal Bosforo Cimmerio all'alto di Tracia, chiedendo ehe s'inviasse loro un Vescovo, in vece di quello, morto ultimamente appo essi; nella stessa guisa che l'Imperatore avea mandato un Vescovo agli A-11 1090 basgi. Non mancò Giustiniano al debito, e molti credettero, essere stata questa la sola cagione della venuta di tali Ambascialori; ma più arcani pensieri s'agitavano fra loro, quelli, cioè, d'offerire a Giustiniano la propria spada per essere ammessi tra' drappelli de' Federati. L'immense moltitudini de popoli Unnici, che dall'antiche sedi loro tra'l Caspio ed il Caucaso allargavansi fino alla Palude Meotica, e le turbe non meno sterminate degli Slavi, massimamente Anti, che si distendeano per infiniti spazi verso Borea tra il Danubio e quella Palude, comandavano ai Tetraxiti di congiunger le loro forze con quelle dell'Imperio, e di cercar salvezza, combattendo, e seminando la discordia in mezzo a Barbari vicini. Tale fu il solenne consiglio, che per contrassegno della lor fede i Tetraxiti dettero a Giustiniano, acciocchè si distruggesser coloro con mutui odi a vicenda.

In mezzo a si pungenti pensieri, Teodora Imperatrice non tralasciava i suoi domestici disegni d'impadronirsi delle riccliezze di Belisario. Già ella travagliata era dal morbo, che nell'anno seguente la condusse al sepolero; e però le parve, che non fossero più da indugiare le nozze promesse da Belisario della sua unica figliuola Giovannina con Anasta-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 4,

sio, nipote d'essa Teodora. Ma quando Belisario ed Antonina conobbero, ch'ella si consumava, cominciarono disdegnosamente ad abborrir quel nodo, il quale pochi anni dianzi avea generato conforti ed onori al Capitano, Teodora non ignorava l'indole del talento e delle voglie d'Antonina: scriveale perciò, ad affrettar le nozze, frequenti lettere in Italia: ed Antonina in nome del marito rispondea, si provvederebbe a tutto, non appena che ricondotti si fossero in Costantinopoli. Stanca Teodora di que'rifiuti, curò che uno stesso albergo accogliesse la donzella ed il giovinetto; così vissero per otto mesi, e s'accesero di vicendevole amore, nè rimase intatta la fama della pudicizia di Giovannina. La madre finalmente, come dirò nel seguente Libro, venne d'Italia in Costantinopoli, e trovò che, durante il suo viaggio, era morta l'Imperatrice. Allora non furonvi considerazioni o preghiere, elle l'avessero impedita del separare i due fidanzati; ciò che poco appresso fu approvato da Belisario, in grazia della moglic. Altro non sappiamo di Giovannina, e s'ella passata fosse in poter d'altro marito; il elle non sembra essere avvenuto, perchè i tesori di Belisario, pe'quali spasimava Teodora, più tardi caddero finalmente interi

Teodora, ele avea procacciato di stringere si fati lega. A. 517 mi, ruppe non senza conseguirne lode quelli, onde s'erano avvolti l'Armeno Artabano degli Arsacidi e Proietta, nipote dell'Imperatore. S' è veduto con quanto coraggio avesse Artabano punita mercè l'uccisione di Gontari la straggio d'Arcobindo, ed in qual modo Proietta rimeritati avesse gli affetti del suo vendicatore. Poteano questi servirgii di II.1494 scala forse all'imperio. Ma l'Armeno aveva una moglie, già da lui abbandonata, quantunque anch'ella nascesse dal sangue degli Arsacidi. Ella, come soppe gli onori olte-

nelle mani di Giustiniano.

Anni di G. C. 526-548 nuti dal marito per le sue geste d'Affrica, usci dall'oscurità, in cui vivea, e venne in Costantinopoli, ove imploro ed ottenne gli aiuti di Teodora. Non soffer I Impretatrice, che l'Armeno mancasse alla data fede; l'obbligò anzi a ripreader la moglie, dando a Proietta per marito Giovanni, figliuolo di un nipote d'Anastasio Augusto, cioè di quel Pompeo, il quale perl nel tumulto de' Vittoriatori.

S. XXXIX. Ed or, dopo sedici anni, si rinnovellarono i tumulti. Era l'undecimo giorno di Maggio, e celebravansi nel Circo le feste del di natale dell'Imperatore, quando ad un tratto gli antichi e sempre mal repressi odi fra' Verdi ed i Cilestri scoppiarono, e gli uni con gli altri Cocchieri vennero alle mani. Micidiale fu il combattimento: intervennero infine le guardie dell'Imperatore, che passarono A. 547 a fil di spada un gran numero dell'una e dell'altra parte: molti, perseguitati fino al lido, si precipitarono in mare. Que'moti si propagarono in alcune Provincie, soprattutto in Cilicia, ove spedissi Maltane, genero di Lione il Referen-II.1241 dario, di eui s'udirono l'avarizia e l'ingluvie; ne Maltane gli cedeva in nulla per questi rispetti. Giunto ch'egli fu in Tarso, prese ad espilare i più riechi tra'Cilici, molti de'quali apparteneano in qualità di protettori e d'amici alla fazione de Cilestri, favorita dall'Imperatrice. Non tacquer costoro: ed essendo una volta lontano egli di Tarso, proruppero vociferando nel Foro, e seagliandogli le più contumeliose invettive.

Non appena colui ebbe ciò inteso, che con un mano di soldati perrenne di notteempo in Tarso, abbandonatdola vilmente al saccheggio. Si slanciarono i Cilettri nelle tenebre alla difesa, e molti perirono, fra quali giacque percosso Damiano Senatore, lor capo. Si fatte noticie recate in Costantinopoli vi succiarono un gran romore d'i Cilestri, che

la posero tutta in affanno, discorrendo le vie con minacce di morte contro Leone di Cilicia e contro il genero. L'Imperatore atterrito fe' correre addosso a Maltane, fabbricatogli ua processo; Leone tuttavía seppe così rammollire con enorme quantità d'oro gli sdegni de' Gilestri, che la causa rimase indecisa, ed anzi Giustiniano accolse umanamente Maltane, arrivato in Costantinopoli: ma, com' egli usciva una volta dal Palazzo Imperiale, rinfocolatesi l'ire de' Cilestri, una mano de' loro l'assaltò ed il ferì. L'avrebbero spacciato, se Leone il suocero sopraggiunto non fosse con nuovi danari a placarli.

S. XL. Di tali subugli era spettatore Papa Vigilio in Co- A. 557 stantinopoli, disputando tutto giorno contro Giustiniano sui Tre Capitoli, e contro Teodora, che intanto era divorata da malor canceroso in tutte le membra del corpo. Questa sì lunga e lenta espiazione fe' dimenticare in qualche maniera gli eccessi e le follie di sua giovinezza; ma il suono remoto di queste si diffuse di secolo in secolo presso la posterità, si che ascoltammo in quali modi Aimoino favoleg- 11.1083 giasse di lei e d'Antonina, senz'aver letto le Istorie segrete di Procopio. Alcuni fra contemporanei di Teodora non dubitarono d'affermare, ch'ella spirata fosse con sensi di grande pictà; ciò che molti negarono, e si dee lasciar volentieri al giudizio di Dio. Troppo acerbo mostrossi Procopio alla memoria di lei; e le paure, che tennero frenata nelle pubbliche Istorie la sua penna, male il guidarono a radunare nelle segrete solo i fatti, che più aggravavano Teodora, senza contrapposizione d'alcuna virtù: donde nasce una sorta d'incredulità verso lo Scrittore in chiunque sa rispettare la dignità della natura umana. Si fatti dubbi son generati nelle menti altrui non tanto dall'avversione, che Procopio ebbe certamente in generale contro Teodora quanto

dal catirio metodo (e sia stato pur necessario) prescelto nel tratteggiarne in si fatta guisa la Storia. Nè i suoi lettori gli seppero grado, ascoltandolo tanto corrivo alle voci del volgo, quanto egli mostrossi nel narrare, che Teodora procedesse da un Demonio ed esercitato avesse gli artifej e le incantagioni delle maghe.

Teodora essendo nata e cresciuta in mezzo alle infami scene Bizantine, i più savi non potranno discredere quanto egli narra de'suoi passati costumi; ed e' non fa mestieri d'imitare in ciò le superstizioni d'alcuni Giureconsulti, che prosciolgono di qualunque taccia quella donna, recando in mezzo la favorevole opinione avutane da Giustiniano (1); quasi or non si trattasse degli stolti e ciechi amori d'un uomo verso una donna, ma fermar si dovesse un qualche punto di dritto co' Rescritti dell' Imperatore. Fuvvi anche di coloro i quali sdegnarono di crederla figlinola d'Acacio l'Orsario, e la dissero uscita dall'illustre famiglia degli Anici (2); servili preoccupazioni dell'intelletto. Altri per lo contrario pretesero di scorgere nelle disposizioni della Novella di Giustiniano contro l'orribili arti, e gli abbominevoli soprusi dellenoni sopra gli stuoli delle mercenarie donne (3), un sentimento pictoso dell'Imperatrice verso le compagne delle suc coluc antiche; renduto più manifesto dall'altra Novella, che annullava le fideiussioni date alle femmine di mondo ed i lor giuramenti d'aver a perseverare in sulle pubbliche scene (4).

<sup>(1)</sup> Vans Ludeveig, Vita Iustin. et Theodorae, pag. 156.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. pag. 458.

<sup>(3)</sup> Novella 14. De lenonibus Constantinopolitanis (1. Agosto 535).

<sup>(4)</sup> Novella 51. Scenicas non solum ai fidejussores praestent, sed etiam si jusjurandum dent, sine periculo discodere. Iohanni, P. P. (1. Settembre 537).

lha terza (1) e poi una quarta Novella (2) migliorarono la Audicondizione de' figliuoli, nati da infami od abbiette madri, e de reonocederono a queste di maritarsi cogli Ottimati, levando movamente il divieto delle prische leggi. Tante solecitudini per riabolire in favor di tali donne le leggi, che vedemmo abolite già da Giustino, s'attribuirono a Teodora, n.1014 e si tennero (spezialmente quella intorno a' matrimonj) pel tentiono più certo, fosse anco il più imprudente, della sau via primiera.

Più degna fu la seconda sul Trono Imperiale, sebbene bruttata dall' avarizia e dalla crudeltà, e soprattutto da' capricci spesso rinascenti della Commediante. Il suo fasto, la sua vanità, l'orgoglio, col quale si facea baciare i piè dai Grandi e da Senatori. s'accordavano con le rimembranze di sua gioventù, e sembravano voler coprire o vendicare la sua nativa miseria. Ma certamente l'animo apparve in lei più grande assai delle sue origini, quando ella e non altri ch'ella salvo l'Imperio nella sedizione de' Vittoriatori, e quando prese a reggere con mano ferma i freni dello Stato, abbandonatile in gran parte dal marito. Le vittorie di Belisario abbellirono l'età di Teodora, e già l'Imperatrice potea sperare di conquistar tutto l'Occidente; ma ella si diè in mal punto alle brighe religiose, pertinenti al Coneilio di Calcedonia. Con queste, che a lei piacquer cotanto, cominciò a venir meno la prosperità dell'Imperio; Belisario, quanlunque sì gran Capitano, finì di vineere, il ehe non fu sempre senza colpa di Teodora; i Barbari prevalsero da per ogni dove; l'Italia, eccetto Ravenna, uscille dalle mani. Ella morì,

<sup>(1)</sup> Novella 89. Cap. 15. De Naturalibus liberis. Ichanni, P. P. (1. Settembre 559).

<sup>(2)</sup> Novella 117. Cap. 6. Ut liceat matri et aviae . . . . et alia Capitala. Theodoto , P. P. (10. Dicembre 542).

eredendo averla per sempre forse perduta, sebbene padrona di Roma. Qualunque fosse la sua speranza di riaverla, Teodora lasciava pieni di perieoli e di dubbi gli affari dell' Imperio; il Danubio impotente a frenar gl'impeti degli Slavi; le sommità dell'Alpi e le vicinanze degl'Illirici paesi occupate da Franchi d'Austrasia : mal fida la venale amistà degli altri Barbari, ed i tesori dell'Imperio invano esausti a comprarla, Il Pontefice Vigilio le resisteva in Costantinopoli; Giustiniano sempre più s'impigliava delle sue contemplazioni mistiche, travolgendo le coscienze negli odi e nelle risse intorno a' dogmi della fede; la rapacità tuttora crescente de Prefetti del Pretorio, de Logoteti e de pubblici Officiali rodeva più elle non mai le viscere de' popoli; ed anche Antonina s'andava da lei distaccando. Cost manca-A.548, va tra fieri dolori la donna, che fu ad un' ora l' obbrobrio e la salute dell'Imperio : ella congiunse in sè gli estremi dell' abiezioni e delle grandezze umane; garrula, proterva, implacabile, ma pur generosa una qualche volta e soccorrevole. Non solo i titoli ed i trionfi, gli onori ed i giuramenti de' pubblici Officiali furono a lei comuni col marito, ma negli atti de' Notari ( così leggiamo in un Papiro Vaticano di Ravenna (1)), i popoli dell'Italia occupata da Belisario, e però quelli di tutto l'Imperio, giurarono per la salute di Giustiniano e di lei, Augusti ed invittissimi Principi; esempio, divenuto non rado appo i successori. di Giustiniano pel nemieo di lei, Giovanni Cappadoce. Dalla

A. 348 S. XLI. Alla sua morte sembrarono ridestarsi gli affetti prigione d'Egitto lo richiamò in Costantinopoli; ma fu quasi per ischerno, essendosi astenuto sempre l'Imperatore di

<sup>(1)</sup> Marini, Papiri, Num. 93. senza data, ma del sesto secolo, fra il 540 ed il 548. Vent le Note di Marini , pag. 306.

di G. C. 526-

conferirgli alenna carica; e però colui terminò i suoi affannosi giorni senz'altri onori che i soli del Sacerdozio. Dopo Teodora Giustiniano perdè suo nipote Boraide; nella quale occorrenza diè un esempio di giustizia col ridurre a'termini prescritti dalla legge il testamento eccessivo di lui, che lasciato avea la massima parte delle sostanze a Germano, suo fratello, in danno dell'unica figliuola d'esso Boraide. Grave dolore perciò punse gli spiriti di Germano; ma più profondi erano i rancori d'Artabano, caduto dalla speranza d'aver in moglie una donna da lui desiderata, e ridotto a viver con quella ch' egli abborriva. Non appena mort l'Imperatrice, che l'Armeno diseacció nuovamente la consorte, datosi a trista e taciturna vita, comecché innalzato a'gradi più eminenti della milizia ed insignito della Dignità di Console Codicillare. Un suo parente per nome Arsace, appartenente del pari agli Arsacidi, fu a que giorni convinto d'aver avuto pratiche segrete con Cosroc. Re di Persia; e però Giustiniano fe' vituperarlo, flageflandolo sopra un camelo per le pubbliche vie in Costantinopoli.

Giurò Arsace di vendicarsi , e gli sarchbe stato facile se gli veniva fatto di trare nella comunione de suoi odi Artabano e Germano. Ricordando al primo le ingiurie patite nel fatto delle mogli e nell'essersi oltraggiato scelleratamente un suo congiunto, gli parve d'averlo vinto, e tosto chiamò a parte dell'opera un Persarmeno, appellado Canarange. lo non ridirò i lunghi avvolgimenti della congiura tramata da questi tre contro Giustiniano. Arsace tentò d'attirare a se Giustino, figliuolo di Germano, parlandogli segretamente in una Chiesa; ma questi svelò tutto al padre, che ne fece motto a Marcello; all'uomo, cioè, che Giustiniano aveva invisto per udire il colloquio d'Antoniane con Giovanni Cappadoce. Marcello consigliò a Germano di tenere in questo

frangente le stesse vie d'allora; si nascose indi con Leonzio, uomo principalissimo del Palazzo, nella stanza dove Canarange fu invitato da Germano per favellar delle cose pertinenti al reo disegno. Marcello e Leonzio ascoltarono dalla bocca di Canarange l'ordine intero del proposito, da non mettersi alla prova se non quando Belisario fosse tornato d'Italia, e tosto e l'avrebbero uceiso insieme con Giustiniano per dar l'Imperio a Germano.

Terminato il colloquio. Germano raccontò i casi occorsigli a Buza ed a Costanziano, perchè gli facessero all'uopo testimonianza della sua fede verso l'Imperatore. Ma già Belisario, per quanto si vedrà nel cinquantesimo Libro, abbandonava l'Italia e drizzavasi verso Costantinopoli. Allora Marcello riferì le cose avvenute all'Imperatore, che comando si giudicasse tal causa dal Senato. Non ternarono inutili a Germano i detti di Buza e di Costanziano, posti da lui nella cognizione del segreto; senza ciò, gravi sospetti sarebbero allignati nel cuor dell'Imperatore contro il nipote, i quali non tardarono a dileguarsi, ma soprattutto in grazia dello schietto e ealdo parlar di Marcello. Il delitto d'Arsace, d'Artabano e di Canarange videsi messo in piena luce : l'Imperatore nondimeno amò perdonare, faecado solo custodire i colpevoli nel Palazzo. In breve Artabano riaequisto gli onori e le Dignità, spedito in Tracia Maestro de Soldati; Canarange divenne Tribuno: degni entrambi del perdono, al quale nobilmente risposero, allargando la propria rinomanza nelle guerre di Sicilia e d'Italia.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO NONO.

## LIBRO CINQUANTESIMO.

SOMM IRIO.

| g. I. | Senatori presi in Capua    | Longobardi ; gli Eruli    |
|-------|----------------------------|---------------------------|
|       | ed inviati con le lor      | vanno in soceorso de'     |
|       | mogli da Giovanni,         | Gepidi. Pace, o piut-     |
|       | genero di Germano,         | tosto tregua fra Ge-      |
|       | in Sicilia, Giovanni       | pidi ed i Longobardi.     |
|       | sorpreso da' Goti. S. VIII | . Ildisgo in aiuto di To- |

g. II. Rari soccorsi mandati tila: liaufo cnn una da Giustiniano in Itamano di Goti devasta iia. Disfatta degli Ela Dalmazia. ruli di Verus. ¢. 1X. Totila ritorna sotto Ro-

ma, e se pe impadrog. 111. Giovanni conquista il Castel di Rossano. Benisce, secondato dalisario ed Antonina in gl' Isauri, Belia difesa Cotrone, poscia in di Paolo di Cilicia nel-Messina, Antonina rila Mole d'Adriano. torna in Costantino- S. X. Giuochi equestri celepoit. brati dal Re in Roma. Il Castel di Rossano si San Cerbone. Reg-6. IV.

arrende a Totila. Begio de' Bruzi assediata lidrio abbandona l'Ida' Goti. Morte dell' Erulo Verus. Perugia presa da' Goti. S. XI. Tntila in Sicilia. Liberio 6. V. Arrivo de Varni, conmandato da Giustinia-

dotti da Vaccar, in no a riaverla. Il Re si loro siuto. Sirmio ed toglie dall' isola. altri luoghi conceduti S. XII. Terza e più flera incurda Giustiniano a' Gesione degli Sciavini o pidi , le fortezze di Slavi nelie Provincie Pannonia e la città dell' Imperio. Loro

del Norico a' Longobarbarie nel sesto sebardi. Morte del Re colo. Morte d'Asbade. Longobardo, Valtari S. XIII. Germano inviato contro de' Letingi, a cui sucgli Slavi. Sua morte.

cede Audoino, Ustro- C. XIV. Nuovi ardimenti degli gotto il Gepido, Sclavini. Alla fine sog. VI. Odj fra Longohardi e no respinti.

Gepidi, Legazioni del- S. XV. Gli Unni Cuturguri di Chinialo, e gli Unni l'uno e dell'altro popoio all' Imperatore. Uturguri di Sandil, Avventure di Risiulfo amico de Goti Tetra-S. VII. Longobardn e del suo xiti. Stabilimento d'alfigliuolo Ildisgo. Giucuni Cuturguri pella stiniano si dichiara pei Tracia.

| g. XVI.    | Reggio in mano di To-<br>tila. Vasti disegni di<br>Costoe intorno al pan-                                                                         | a XXIX                | nella pianura di Len-<br>taggio.Cocaed Anzala.<br>Buttaglia terminativa.                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | se de Lazi.                                                                                                                                       |                       | Morte di Totila.                                                                                                                        |
| S. XVII.   | Fasiosa Legazione del<br>Persiano Isdiguna, Ri-                                                                                                   |                       | I primi sette Libri delle<br>Storie di Procopio.                                                                                        |
|            | cominciamento della<br>guerra Lazica. Il Ro-<br>mano Dagiateo abban-<br>dona l'assedio diPetra.<br>Sventure dei Persiani.                         | S. XXXI.<br>S. XXXII. | Giornande. Teia, Re de Goti. Sua Legazione a Teode-<br>baldo. Suo fratello A-<br>ligerno.                                               |
| ş. xvIII.  | Ribeilione degli Apsilj.<br>Legazione di Pietro<br>Tessalonicense a Cos-<br>roe. Seconda Lega-                                                    | S. XXXIII.            | Narsete rimanda i Lon-<br>gobardi a casa. Presa<br>di Narni, di Spoleto e<br>di Perugia.                                                |
| S. XIX.    | zione d'Isdiguna.<br>Giovanni spedito in Ita-                                                                                                     | S. XXXIV.             | Riacquisto di Roma per<br>opera di Dagisteo.                                                                                            |
| y. AIX.    | lia contro i Goti, e<br>poi l'Eunuco Narsete.                                                                                                     | s. xxxv.              | I Goti uccidono buon<br>numero de Senatori                                                                                              |
| S. XX.     | Totila fa correre e de-<br>vastare l' Epiro con<br>un'armota, la quale                                                                            | * ****                | di Roma, Inganno del<br>Goto Ragnari.<br>Battaglia del Vesuvio.                                                                         |
|            | poi è disfatta nell'ac-<br>que di Sinigaglia.                                                                                                     | _                     | Morte di Teis.<br>Guerra de Franchi e de-                                                                                               |
| Ş. XXI.    | Totila s' impadronisce<br>della Corsica e della<br>Sardegna. Suoi accor-                                                                          |                       | gli Alemanni contro<br>l'Imperio. Amingo,<br>Leutari e Bucceilino.<br>Assedio di Cnma e di<br>Lucca. Conquista del-                     |
| g. XXII.   | Legazione di Giustinia-                                                                                                                           |                       | la Toscana.                                                                                                                             |
| S. XXIII.  | no a Teodebaido.<br>Papiro Ulfilano di Ra-                                                                                                        | g. XXXIX.             | Disfatta degli Eruli di<br>Fulcari.                                                                                                     |
| y. AAIII.  | venna.                                                                                                                                            | §. XL.                | Resa di Lucca e di Cuma.                                                                                                                |
| S. XXIV.   | Quarta invasione degli<br>Sclavini o Slavi, Vit-<br>toria insigne de Lon-<br>gobardi su Gepidi.                                                   |                       | Sottomissione de Yarni<br>e di Rimini. Progressi<br>di Leutari e di Buc-<br>cellino.                                                    |
| g. xxv.    | Figa d' Ildisgo e di<br>Goar, Uccisione d'A-<br>razio e di tre Capitana<br>Romani. Scellerato<br>cambio delle vite d'Il-<br>disgo e d'Ustrigotto. |                       | Distruzione dell'eserci-<br>to di Leutari. Buc-<br>cellino cerca vendi-<br>carlo. Sindual, capo<br>degli Eruli, Ardire di<br>Canarange. |
| S. XXVI.   | Apparecchi di Totila.<br>Narsote in Italia.                                                                                                       |                       | Battagiia di Casilino.<br>Morte di Bucceliino.                                                                                          |
| \$. XXVII. | Il Goto Usdrila in Ri-<br>mini. Narsete coll'e-<br>sercito nella Via Fia-<br>minia.                                                               |                       | Morte di Teodebaldo.<br>L'isola di Cristopoli.<br>Presa di Compsa. Moti<br>di Ragnari, l'Unno.                                          |
| ş. xxvın.  | Preiudj della battaglia                                                                                                                           |                       | Dispersione de Goti                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                         |

## LIBRO CINQUANTESIMO.

VITTORIA DI TOTILA. NARSETE IN ITALIA. I VARNI CONFEDERA-TI CO'GOTI ED I LONGOBARDI CO'GRECI. MORTE DI TOTILA, E POI DEL RE TEIA. FINE DEL GOTICO REGNO IN ITALIA.

## Anni 526-555.

§ I. Roma era fornita, e Belisario l'avea posta in atto di potersi validamente difendere contro Totila, che già vedeva risorte per suo comando le mura di Tivoli. Ma più assni egli confidavasi nelle dissensioni, che scorgea balenar tra Giovanni, genero di Germano, e Belisario, nelle quali Anlonina, per piacere a Teodora, nuovi alimenti sempre somministrava. Da Tivoli mosse il Re alla volta di Perugia, che A. 547 resistea virilmente; nè l'arrivo di Totila scoraggiolla, ma vieppiù quella città rafforzossi nel suo proposito di non venire ad alcun patto co'nemici. Frattanto Giovanni assediava in Lucania il Castello d'Acerenza, preso poco innanzi da Goti, quando ad un tratto e si rivolse con mille de suoi più provati guerrieri contro la Campania, cavalcando giorno e notte alla volta di Capua: ivi era la più gran parte dei Senatori usciti di Roma con le loro famiglie. Non mancò il lume dell'intelletto a Totila in prevedere questi movimenti dell'avversario; laonde inviò molti cavalli per soccorrere Capua, i quali arrivarono sulle rive del Garigliano, e ristettero in Minturno a prendervi riposo, contenti di staccare sol quattrocento de loro in ajuto della minacciata citAnni tà. Mentre i Goti v'entravano per la Porta Settentrionale, c. G. volle il caso che i Greci vi s'introducessero per la Merizza dionale, ne si conobbero se non in mezzo alla Piazza, ove si die principio ad un fiero combattimento, il quale terminò con la rotta e la fuga de'quattro cento, i quali ri-tornarono a Minturno.

Giovanni trovò in Capua tutte le mogli de Senatori, che 11.1255 dissi cadute in balia di Totila nella presa di Roma. Podri crano i Senatori, tra' quali Oreste Patrizio e Clementino, che avea temuto l'ire di Giustiniano per aver dato a Totila

11.1481 il Castello vicino di Napoli. Or tutti furono spediti senza indugio in Sicilia insieme con sellanta Greci, altra volta fuggiti presso Totila ed ora tornati volontariamente al campo di Giovanni. Solenne riputossi questo fatto d'aver liberato, come i Greci dicevano, tante illustri donne cadute nella servitù de' Goti, e grande onore ne venne al genero di Germano; ma, non appena compiuto l'ardito colpo, si ritrasse Giovanni della Campania eo suoi mille, quasi egli non potesse vivere accanto a Belisario, e si ricondusse in Acerenza. Totila, chiarito del fatto di Capua da' Goti di Minturno, s'accese di sdegno e tenne dietro con gran parte de suoi per alpestri ne battute vie al nemico, sì che il raggiunse di nottetempo nella Lucania e per fermo gli avrebbe avuti, già stanchi e sonnolenni, fra le mani, s'egli avesse voluto aspettare fino al di seguente. Ma le tenebre salvarono questa volta Giovanni, e gli fecero abilità di fuggire non osservato in un monte vicino insieme con Arufo, Capo degli Eruli, senz'altra perdita se non di cento cavalli e di tutte le salmerie. Procopio credeva, che se il Re saputo avesse temperar l'ire da lui concepite nè commettersi ad un combattimento notturno, alcuno de'Greci non sarebbe scampato. L'Armeno Duce Gilacio, il quale non parlava niuna lingua se non la natia, fu preso da Goti, che, non potendolo comprendere, l'uccisero: ma Giovanni ed Arulfo co' lor drappelli continuarono a spron battuto la loro fuga e giunsero in Otranto, lasciato il lor campo in potestà di Totila.

S. II. Il termine della tregua pattuita da Giustiniano con A. 547 Cosroe non cra lontano, e già tutti prevedeano che il Persiano, sì come avvenne, avrebbe ripreso l'armi contro l'Imperio. Ouesta era la speranza più viva di Totila, e ben egli conseguiva i frutti delle Greche paure, non avendo Giustiniano potuto mettere in piedi un giusto esercito per inviarle in Italia contro i Goti, che che facesse o scrivesse Belisario chiedente aiuti. Raro stuolo di combattenti fugli condotto dall' Ibero Pacurio, e da Sergio, che s'era disonorato in Affrica, nipote indegno di Salomone. Avea in oltre l'Imperatore voluto fin dal precedente anno, che Valeriano, Maestro de Soldati, ritornasse dall'Armenia in Italia con più di mille de suoi Astati e Scutati: ma giunto egli nel mare Adriatico verso il Solstizio invernale, soffermossi, e mandò soli trecento soldati a Giovanni, che d'Otranto s'era trasferito con tutte le sue milizie in Taranto. Anche l'Armeno Varaze con breve schiera d'ottanta concittadini sciolse le vele verso l'Italia: e Verus, che avea combattuto sotto Martino in Anglona di Persarmenia, sbarcò in Brindisi con trecento Eruli.

Vano e presontuoso era costui, ed ubbriaco sovente; il cui lieve ingegno notossi tosto da Totila quando egli vide, che Verus non avea voluto raggiunger Giovanni. Disse il Re; o Verus ha grandi forze con se, od egli è un pazzo. E non tardò a farne lo sperimento, avendo circondato in un bosco vicino di Brindisi gli Eruli, e trucidatine dugento, fra quali sarebbe stato lo stesso Verus, ove non fossero comparse repentinamente le navi, che recavano Varaze Ann di G. C 526 l'Armeno al lido. Sorr'esse gli Eruli ebbero il tempo di ripararsi, poiche Totila cesso d'inseguirli, credendo che sopravvenisse un naviglio assai maggiore a nemici. Allora Varaze, conscio della sua debolezza, voltò le prore in cerca di Taranto. Per queste si scarse milizie da lui mandale, Giustiniano scrisse a Belisario, che un grand'esercito stara già in atto d'invader l'Italia; che perciò il Capitano tragittarsi dovesse a riceverlo ed ordinario in Brindisi od in altra città marittima de Calabri e de Salentini. Belisario non indugio per tali comandi a partirsi di Roma, ove lasciò Conoce cogl'Isauri e col resto de Greei, disegnando approdare in Taranto, e pur facendo spargere da per ogni dove di volerti egli condurre in Scicila.

C. III. S'imbarcarono con esso in Porto dugento fanti c cinquecento cavalli, fior dell'esercito: ma una tempesta si violenta gli assali quando aveano superato il Faro, che costrinseli a discendere in Cotrone, Belisario, non potendo altro, vi ristette con Antonina, contento di mandar Barbazione, suo Protettore, con Faza, cugino di Pacurio, ad impadronirsi delle difficili angustic de monti, che dividono la Lucania da Bruzi. Era suo intendimento di chiamar in Cotrone tutte le forze dal paese de Calabri e dalle Salentine spiagge, donde sapea essersi allora allora Giovanni dipartito, e di aver sull'opposta riva del Golfo di Taranto conquistata con subito impeto la città di Ruscia o Rusciana, oggi Rossano; antico Porto de' Turi, e difesa da un Castello validissimo, del quale parimente s'insignori, e munillo con ottimo presidio. Totila non maneò al suo debito. ed immantinente spedt le soldatesche de Goti a riaver la perduta città; nelle quali s'imbatterono Faza e Barbazione, che uecisero circa un dugento nemici da prima; indi, quasi padroni della vittoria, si sparsero senza niuna cura nelle vieine campagne, ove il Re gli assaltò e li percosse con grande strage. L'Iberico Principe Faza mort pugnando; ed appena Barbazione potè con poehi ripararsi, dispemamente correndo, in Cotrone, ove narro a Belisario i fieri danni patiti. E questi, colpito da grave dolore in mezzo a tanto lutto, salì con la moglie sulle navi conducendosi nello stesso giorno in Messina. Il Re, lieto per la conseguita vitoria, passò all'assedio di Rossano, che lungamente duro, consumandovi tutto l'inverno del 548.

Trecento Cavalieri d'Illiria collocativi da Giovanni e cen- A. 518 lo fanti, che vi spedì Belisario, la propugnavano. Buona porzione di Nobili Romani e fra essi Deoferone, fratello di Tulliano, vi s'erano riparati. L'Unno Calazaro, ed il Trace Gudila ne aveano a vicenda il governo. Belisario intanto, poiche gli giunsero in Sicilia i soccorsi di due mila soldati, si tramutò in Otranto, nella quale sopravvenne Valeriano, che avea passato l'inverno in Epiro. In quel tempo levossi una sedizione de' soldati contro Conone in Roma, e l'ucciscro per punirlo dell'incurabile avarizia, con cui esercilava gli odiosi monopoli del grano, sì come faceva in compagnia di Bessa: poseia gli uecisori spedirono una legazione d'aleuni Preti a Giustiniano ehe, non sapendo meglio; concedè il perdono, senza eui sarebber coloro passati alla parte di Totila. Belisario, nell'udir tante sventure nè scorgendo comparire il poderoso esercito promessogli dall'Imperatore, inviò Antonina in Costantinopoli; la partenza della quale tolse gli ostacoli, che impedivano a Giovanni, genero di Germano, d'accostarsi al Duce Supremo. Giovanni adunque, Valeriano e gli altri Capitani, congiunti con Belisario, salparono tosto, discostandosi da Otranto, per andare al soccorso di Rossano, assediata da Totila. Era stata più che gagliarda e pertinace la difesa, ma la mancanza del



Ann di G. C 526 viveri avea costretto i difensori a patteggiare, che sarebbersi arresi, ove in un di stabilio non fossero giunti gli aiuti. Aspettarono invano, e venne il dl; già le Porte stavano per aprirsi allorchè apparvero le vele di Belisario. I Greci chiasi nella città salutarono l'armata liberatrice con grida unanimi di gioia, e già si credeano salvi, quando un' impetuosa bufera disperse le navi, e le trasportò nel Porto di Co-trone.

S. IV. lvi Belisario ne raccolse alquante, eon le quali tornò a Rossano; ma il Re avea si ben occupato co' suoi Goti le rive, che all'altro parve di non poter cavare alcun frutto se tentar volesse le sorti d'un combattimento: laonde ravviossi verso Cotrone, ove sedè a consulta con gli altri Duci. Deliberarono, che si dovesser tramutare Belisario in Roma, Giovanni e Valeriano nel Piceno, sperando che Totila per difender quelle Provincie si toglierebbe di Rossano. Così fecero, dirizzandosi Valeriano ad Ancona per mare, Giovanni per terra co' suoi mille : ma Totila contentossi di mandar duemila cavalli nel Piceno, ed egli con tanta vigoría strinse l'assedio, che alla fine disperarono della loro salute i Greci, ed aprirono le Porte al vincitore. Il Re concedè loro le vite, ma punì crudelmente l' Unno Calazaro, che nel giorno, in eui spuntò Belisario, fallì a'patti, facendogli tagliar le mani e metterlo in brani. Permise a'soldati d'andarne liberi col solo abito, che avevano indosso: ma non più d'ottanta raggiunsero il Greco esercito in Cotrone; i rimanenti si dettero agli stipendi di Totila, che restituì loro gli averi e gli ebbe come se fossero Goti. Gli abitanti di Rossano furono spogliati di tutte le loro sostanze.

Già Belisario movea di Cotrone alla volta di Roma, quando c'ricevè dall'Imperatore il permesso d'andare in Costantinopoli dopo la morte di Teodora. Ottenuto avevalo

Antonina, che scorgea ridotte in mal punto le cose d' ltalia, e già prossimo il ricominciar della guerra Persiana. Giustiniano intendea spedirlo nuovamente a combatterla;

Belisario intanto partivasi mesto ed inglorioso dal teatro antico della sua gloria; nè lo seguiva il Re Gelimere, accompagnato dalle più elette schiere de' Goti Pilofori, con totte l'ampie ricchezze d'Italia. Non altro avea fatto questa rolta in einque anni se non vedersi escluso dalle sue terre, costretto a fuggir solamente da lido in lido tra Roma ed Otranto, sapendo cinta Perugia da feroce assedio e vicina lanto a cadere, ch'ella cadde veramente innanzi ch'egli arrivasse in Bizanzio. Partissi adenque volgendo gli sguardi all'Italia, che non avrebbe mai più riveduta, e che lasciava in mano de' Goti. Le sue prodigiose ricchezze, alle quali avea mossa una sì gran guerra l'Imperatrice , nol consolarono; e, sebbene Giustiniano facesse le sembianze d'accoglierlo con grande onore in Costantinopoli, pure a Belisario non mancò l'intelletto per iscorgere quanto le sue ulime sventure d'Italia scemato avessero il prestigio del suo nome; non dirò presso coloro, i quali gli addebitavano la IL1461 ruina di Callinico, ma eziandio nell'animo così dell'Imperatore, come di ogni altro, che sol da'felici successi misura il merito de' Capitani. Gli applausi del popolo eran finiti; e, quantunque si fosse dileguata l'invidia contro Antonina pel favor di Teodora, scorgeansi nondimeno da un lato con sdegno la tracotante donna, essendo lontano il proprio figliuolo, goder del frutto delle molte sue rapine d'Italia, e dall'altro con disprezzo il marito focosamente amar lei, che giunta era. quando ella tornovvi, al suo sessantesimo anno. la tutto il quinquennio, che seguì alla loro andata, i Romani di Ravenna e dell'Italia rimasta in balia de Greci, non che i Siciliani furono indegnamente vessati dalla rapacità

Ann di G. C 526 cost d'Antonina come di Belisario, il quale deliberò di sopperire con turpi lucri alla mancanza de' danari, che gli avrebbe dovuto inviare ma non gl' inviava l'Imperatore.

§. V. Totila intanto s'impadroniva di Perugia, prima che Belisario giungesse in Costantinopoli, e facea barbaramente sus recidere il capo al suo Vescovo Ercolano; ma perdono al popolo ed accolse benignamente coloro i quali erano in grau numero fuggiti per la fame, durante l'assedio (1) Venutagli meno la pace co Franchi, attendeva il Re a fornirsi d'altre amicizie. Assoldò alcuni Varni, condottigli da Vaccar, che Agaña descrive si come un uomo bellicoso e grava. Fu Vaccar padre di Teodebaldo, che si vedrà in breve darsi a Narsete con duemila di que Barbari. E già Totila chiamati aveva in Italia tutti i Goti del Norico, ed i rari studi, che aveano conservato un qualche luogo nella Prima Panonia dopo la perdita fatta di Sirmio e della Seconda Panonia. L'Imperatore avea tostamente occupate quelle Pro-

nonia dopo la perdita fatta di Sirmio e della Seconda Pannonia. L'Imperatore avea tostamente occupate quelle Prosincie, si come lo delto in altro Libro; ma Sirmio fu da lui ceduto a Gepidi non che la Dacia d'Aureliano, cioè la fisticia di quà dal Danubio, non la vera di Traiano e del Re Decebalo di la dal fiume. Una parte di questa falsa Dacia era stata eziandio in potestà di Teodorico degli Amali. Vicino a Gepidi, collocativi ora da Giustimiano, e pose i Longobardi nelle fortezze di Pannonia, che Procepio ricorda in generale senz'additarne alcuna, e nella città del Norico (2), prodigando loro grandi quantità di danari. Già da qualelto anni avea profferito ad Audoino, del quale or ora partero, in moglie Rodelinda, figliuola d'Amalaberga degli Amali; ed

egli, che accettolla, n'ebbe il figliuolo Alboino, con cui ven-

<sup>(1)</sup> S. Gregorii, Dialog. Lib. III. Cap. 13.

<sup>(2)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 33.

nero in Italia i Longobardi. Tanta benignità rendeva sempre più arditi ed arroganti que Longobardi, al pari de Gepidi ed anche degli Eruli di Siginduno, in un altro fianco della Dacia d'Aureliano: Barbari, che solevano spedire sempre una qualche nuova legazione in Costantinopoli per aver moneta, e sempre l'aveano. Ma più degli altri romoreggiavano i Longobardi con frequenti correrte nell'Illirico e nella Dalmazia fino a Durazzo, donde tracyano buon numero di prigionieri e di prede senza che niuno ardisse resistere.

Il titolo di Federati, col quale Giustiniano cede a Longobardi le contrade abbandonate dal Goto, aceresceva in essi l'audacia; e se in quelle rapide loro incursioni alcun que i prigioniero fuggiva lor dalle mani, ardivano ridomandarlo come un servo ad essi appartenente. Unico modo a reprimer queste baldanze pareva essere la dissensione tra Barbari, affinche guerreggiassero tra loro: e venne il destro a Giustiniano, che fra Gepidi e Longobardi si fosser destati acerbi odi per cagion de' confini ; odi renduti più vivi quando il Gepido Ustrogotto domando ed ottenne asilo presso i Longobardi, Oucsto giovinetto era figliuolo unico d' Elemundo, Re de' Gepidi, che manco di vita per malattia; e losto Torisino o Torisendo s'impossessò del regno, costringendo il legittimo erede a fuggire. Su' Longobardi già regnava in que' giorni Audoino, che al tempo d'Amalasunta condotti gli aveva in Pannonia nella qualità non di Rc masì di Luogotenente del Re Vacci o Vaccone, suocero di Teodeberto il Franco, e conquistator della Savia, ora compresa 11.1067 nelle parti di Pannonia, le quali teste da Giustiniano confermavansi, già disgombre da Goti, a Longobardi. Era morto Vaccone, dopo aver inviate nelle Gallie la sua figliuola Valderada, che sposò il Re Teodebaldo, figliastro di Visigarda, sorella di sua moglie. Questo Vaccone, prole di Zulicone,

tolse a prima sua moglio Ratecunda, nata da Pisen, ovvero Basino, Re de Turingi, e padre d'Ermenfrido; poscia sposo Austrigosa, che usci dalla Regal Casa de Gepidi, e che sembra essere stata figliuola d'Elemondo; la madre, eioè, di Valderada e di Visigarda, Regine de Franchi: da ultimo si congiunse con Sigelenda o Salinga, generata dal Re degli Eruli, che partorigli Valtari, suo successore nel Regno Longobardo. Visse Valtari, secondo la Cronica di Rotari contenuta nel Codice Cavense (1), sette anni e più; ma, per attestato di Procopio (2), c' regnò sotto la tutela d'Audoino. Con Valtari o Valdari venne meno la regia stirpe de'Letingi,

I. 1030 fondata da Leto, si come io credo, terzo Re de Longobardi, e padre d'Ildeoc; al quale parmi esser nato Gudeoc, sebbene Paolo Diacono (3) e la Cronica di Rotari nol dicano. Se in ciò m'inganno, la Casa de Letingi ebbe questo Gudeoc per primo suo Re su'Longobardi, e per ultimo il fanciullo Valtari: casato peculiare, che invano il Cluverio ed altri Scrittori pretendono essere stato non altro se non un titolo generico di nobiltà presso gli antichi Germani.

S. VI. Quando morì Valtari de Letingi, Audoino della stirpe di Causo e nato da Menia, figliuola di non so qual Re Pissia, occupò il regno fin qui ereditario de' Longobardi, che il più delle volte fu elettivo in Italia dopo Alboino. Tuttavia narra Procopio, che in Pannonia e nel Norico le leggi di quel popolo chiamavano a succedergli non il bambino Valtari, ma ( cosa difficile ad intendersi ) Risiulfo, nipote del defunto Re Vaccone. Alla sua volta il Re Vaccone 11. 340 de'Letingi aveva ucciso il Re Tatone, suo zio (4), vincitore

<sup>(1)</sup> Edicta Regum Longobardorum, pag. 7. (Taurini, 1816. in fol.) (2) Procop. De Bel. Goth. Lib. III. Cap. 35.

<sup>(3)</sup> Pauli Diacon. De Gestis Longobardorum, Lib. I. Cap. 18.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. I. Cap. 21,

degli Eruli, e padre d'Ildichi, che salvossi appo i Gepidi. Si falla fuga ed il favore Gepidico verso il fuggitivo avcano già inserito un seme asprissimo d'ire fra'due popoli, assai prima del caso d'Ustrigotto e di Torisino. Ed ora gli sdegni scoppiavano, avendo sembiante di poter molto giovare a Giustiniano. Gepidi e Longobardi gli domandarono gli uni A. 5:8 contro gli altri aiuto, e che almeno se ne rimanesse trauquillo spettator della loro contesa. L'Imperatore ascoltò prima i Legati de Longobardi, poseia quelli de Gepidi. Amplificarono i primi con tutte le lor forze il racconto delle Gepidiche ambizioni: gente, diceano, che non ardì più fiatare dopo la fiera prova perduta contro Teodorico degli Amali e contro Amalasunta: le loro abitazioni essere state sin qui di là dal Danubio, ed ora che ottenuto avevano il Sirmio con una parte della Dacia d'Aureliano abbandonata da'Goti, neppur mostrarsi contenti questi Ariani, ma volersi estendere a spese de' vicini Longobardi, massimamente perchè Cattolici e troppo fedeli all'Imperio.

Mentita era certamente la Cattolica fede, onde ora nel grave loro pericolo si vantavano i Longobardi, o solo era di pochissimi, dappoichie il massimo numero di costoro, abbandonata chi ebbero la nativa idolatria, passarono al-IArianesimo per la predicazione certamente de Goti d'Amalasunta, quando Audoino in nome del Re Vaccone con- u.toss dusse i suoi per la prima volta in un qualche angolo di Pannonia. Pur, fossero Cattolici o no, Giustiniano dissimulo, quasi prestasse loro piena credenza, poiche avea deliberato soccorrecti, seorgendoli più deboli. D'essere i più forti si vantarono gli Oratori de Gepidi nella speranza d'impaurire Giustiniano, e di costringerlo a sposare la loro causa. Esposero che, a malgrado della loro possanza, crano apparecchiad a terminare con amichevole compromesso la lor

la loro schiatta.

Ann di G. C 526-

controversia co' Longobardi, e somma ingiuria di costoro doversi riputare il volerla essi decidere con l'armi: non altra essere la eagione di tali arroganze se non l'invida del Sirmio e d'una parte di Dacia ceduta dall'Imperatore a'Gepidi, perchè sempre antichi amici e sempre devoti all'Imperio, nell'alto che davasi da questo con tanta prodigalbi il possesso di vasti regni o di splendide Provincie a' Franchi, agli Eruli e soprattutto a que' ladroni di Longobardi.

S. VII. Allorebè Giustianion obbe fermato, dopo lungbi

e maturi consigli, d'accettare le proposte del Longobardo Re Audoino, richiamò d'Italia Giovanni, genero di Germano, e gl'impose di prontamente imprendere la guerra contro i Genidi. Costanziano, Buza ed Arazio il Camsarida, fratello d'Isacco e di Narsete già spenti, furono spediti da Costantinopoli con diocimila soldati, essendosi già pattuita con giuramento la lega verso i Longobardi. Giovanni si congiunse con que Capitani, seguito da Filemuto, che guidava mille e einquecento Eruli confederati; ma gli altri Eruli accoppiaronsi co'Gepidi e con Torisino, Re loro, fino a tremila, i quali obbedivano ad Aordo, fratello del Re Todasio, 11.1091 fuggito altra volta nella Tule dal Danubio ed indi tornato sulla riva dello stesso fiume. Il lungo regno di Todasio; la fedeltà di Filemuto verso l'Imperio nella guerra Gotica e nella Persiana, la pietà di Faza verso Gelimere in Affrica non sembrano accordarsi con que tanto atroci costumi e con le mutabili voglie, che rimproverava Procopio a tutta

Si fatti Eruli di Todasio furono i primi ad imbattersi nei Romani. Andarono in rotta, e lo stesso Aordo perdè la vita in un combattimento. Ma i Gepidi, udito il fatto, accordaronsi co Longobardi, a dispetto de Romani; esempio raro ne Fasti de Barbari. Restarono in sospeso Costanziano, Bu-

za e Giovanni, temendo non i due popoli s'unissero per Am devastare l'Illirico, e riferirono il tutto all'Imperatore : indi G. C. tennero per gran ventura il potersi essi ritrarre da quella guerra. Non meno molesti pensieri agitavano Audoino, Re de'Longobardi, pe' casi di Risiulfo, a cui lio detto che sarebbe spettato il regno alla morte di Vaccone. Ma lo stesso Vaccone, volendolo assicurare al suo pargoletto Valtari, avea cacciato quel Risiulfo, suo nipote, in esilio, apponeudogli falsi delitti di maestà. Fuggi questi con alcami Longobardi presso i Varni, lasciando un figliuolo a casa, il quale morì per morbo sopravvenutogli, ed un altro per nome Ildisgo, a cui venne fatto di ripararsi appo gli Sclavini o Slavi. Morto indi a poco Vaccone, alcuni Longobardi raggiunsero Ildisgo, in odio del tutore Audoino; ma quando questi divenne Re, crebbe quell'odio presso molti, che parimente si ricoverarono presso gli Slavi e si congiunsero alla fortuna d'Ildisgo. Non trovo menzione di ciò che av-

venne a suo padre Risiulfo in mezzo a'Varni; e qual fosse stata la fine del figliuolo di Re Tatone, cioè d'Ildichi o d'Ildechi, morto forse od invecchiato fra Gepidi.

§ VIII. Questo lidichi sarebbe stato, secondo lo statuto a. sus ricordato da Procopio, escluso dal paterno regno, che le patrie leggi arrebbero connecluto a Vaccone, s' egi non avesse alzato violente le mani contro soo zio Tatoue. Che che fosse stato di ciò, lidisgo insieme col drappello de Longobardi suoi compagni e con gran molitudine di Slavi usci dal paese ospitale di costoro e si trasferì nella Reggia di Torisino, allocele seppe d'esser vicina la guerra de Gepidi contro Audoino Lougobardo. Ma poiche la pace inopinatamente fermessi tra le due nazioni, Audoino, in pegno dell'amistà novella, chiese d'aver lidisgo tra le mani. Al quale i Gepidi detter pregliara, che si dileguasse; inè llisgo tar-

Ann do, ma co Longobardi suoi fedeli e con aleuni Gepidi vo
10-25 lontari si ricondusse fra gli Slavi, divisando passare in Italia,

10-35 e seimila valorosi combattenti da lui raccolti recarit a To
10-16 fla, Re de Gott. S'incammino Ildisgo verso le Venete con
10-16 trade, ove il Greco Lezaro gli si fece incontro, e fu vinto e

10-16 flugato con molta perdita de' suoi: ma il vincitore, per ca
10-16 gione a me ignota, rivolse indietro i passi e rivide gli Slavi

10-16 suoi ami ci di la dal Danubio.

Un altro Barbaro, per nome Ilaufo, riusci di maggior giovamento a Totila. Era stato Protettore animoso di Belisario; fatto indi prigioniero da' Goti, passò alla parte del Re, il quale inviollo in Dalmazia con molte navi, cariche di soldatesche. Approdò llaufo in Muieuro, vicino di Salona, ove da prima spacciossi per Romano e per nomo carissimo a Belisario; allora, sguainata la spada, fece impeto contro gli abitanti, uccidendone alquanti, e pose a ruba il luogo. D'indi navigò lungo la spiaggia del mare verso un altro detto Laureata, e vi commise non minori enormità, per le quali Claudiano, Prefetto Imperiale della Provincia, spedi alquanti Dromoni o lunghe navi con alcune piene di frumento e di vettovaglie in Laureata contro lui; ma llaufo, combattendo, consegui una ragguardevol vittoria, si che il nemico abbandonò nel porto i Dromoni e fuggì, come potè, da per ogni dove : llaufo intanto non risparmiava le vite di chiunque gli venisse d'innanzi, e s'impadroniva delle loro sostanze. Onusto di preda egli condusse que Dromoni a Totila. Così terminavasi l'inverno, che fu il quattordicesimo della guerra Gotica in Italia.

S. IX. Il Re, già padrone di Perugia e vincitore in ogni parte, avea reduto allontanarsi Belisario, il termuto guorriero; ma fitto in mente gli stava il rifiuto di Teodeberto e lo rodeva il rancore d'aver abbandonato Roma, ove ora



con tremila de' più prodi fra Greci sovrantendeva Diogene alla difesa, valoroso Protettore dello stesso Belisario. Vegliava giorno e notte la Città, facendo buona guardia, e v'avea seminato altresi del frumento nell'anno trascorso. Inutili riuscirono i primi sforzi di Totila, che s'era sospinto fin presso Roma: la virtù di Diogene ributtava i frequenti assalti del Re: ma poichè i Goti s'impadronirono di Porto. più non bastò la raccolta de' grani ottenuta dagli abitanti fra le loro mura, cd un tradimento affatto simile al primo die la Città in balía del nemico. Perciocche gl' Isauri, non pagati dall'Imperatore, veggendo arricchito qualunque dei loro concittadini, che militavano fra Goti, deliberarono profferirsi a Totila, e Roma la metterebbero in sua potestà, con aprirgli la Porta di San Paolo. Allegro il Re inviò nella notte pattuita due battelli pel Tevere con soldati e sonatori di trombe, che a tutta lor possa trombassero e ritrombassero sotto alle mura; pe' quali clangori trassero gli assediati al fiume : gl'Isauri frattanto introduceano l'escreito in Roma.

Grandi furono lo scompiglio e la confusione. Tutti fuggivano verso Centocelle, unico luogo rimasto a Greci; tutti affrettavansi, ma invano, poiche avera il Re già occupate le vie, che conduceano a quella città. I fanti della guernigione perirono sotto la Gotica spada, gli uni trucidali nel mezzo di Roma, gli altri sul cammino di Centocelle; pochi soli scamparono, fra quali Diogene, ma ferito. Paolo di Clicia, Duce de' Greci cavalli, si chiuse con quattrocento nella Mole Adriana, e tenne il sottoposto Ponte, che si distende sul fiume. Ogni mudrimento mancava loro: e però accordaronsi di mangiare ciascuno i propri cavalli; ma qual pro, dopo un qualche giorno, alla difesa ? Decretarono perciò di morire, cacciandosi e disperatamente combattenAnni di G. C. 526-538 do tra le file nemiche; il perchè abbracciaronsi l'un l'altro e si deltero l'ultimo addio, seliurati già per perocroprer all'ultima pugna. Totala fe l'oro proporre o di tomare in Constantinopoli co lor cavalli e con l'armi, o d'assoldarsi nel suo escretto. Dubitarono in prima i Greci; stabilirono poscia di rimaner con Totla, trattati come i Goti; eccelto Paolo di Cilicia e l'Isauro Minde, i quali chiesero di partirsi verso Costantinopoli per riveder le propoie famiglie. A tal desiderio il Re consenti, dando loro i danari necessari, e facendoli accompagnare sino alle terre dell'Imperio. Quattrocento altri soldati Greci, che s' erano rifuggii nelle Chiese di Roma, Totila parimente ricevè sotto la sua protezione.

S. X. A questo modo vinceva e perdonava Totila, sempre generoso ed umano, eccetto poche occorrenze, in cui 11.1474 și lasció dominar dallo sdegno. Ma già și vide, ciò essergli avvenuto quando c' credeva, che i Vescovi e Sacerdoti Romani, a' quali egli lasciava intera libertà nell' esercizio della Cattolica Religione, operassero contro lui per favorire i Greci. Cerbone, Veseovo di Populonia, sottostette a dura prova quando il Re pensò a ripopolare l'eterna Città, riconducendovi tutti que Senatori, che non erano stati presi da Giovanni, genero di Germano, in Campania. Cittadini e Senatori tornavano a gara, sicuri della bontà di Totila; ed e'volle celebrare i giuochi equestri, antico e nobile privilegio di Roma, che indarno i figliuoli di Clodoveo speravano trarre in Arles od in altra città spettante a' Franchi; le quali pompe (già il dissi) non abolirono l'alto dominio dell'Imperio sulle Gallie. Sciolto da ogni vincolo di politica soggezione, il Re celebrava ora que' giuochi, frutto delle sue vittorie, nella propria sede ove istituiti gli avea l'Antichità; e male in qualunque altra regione si sarebbero trasferiá senza le rimembranze de l'uoghi ed il prestigio delle Anni priche glorie. Racconta San Gregorio, essersi nel mezzo li priche glorie. Racconta San Gregorio, essersi nel mezzo li priche di quelle feste reduto pe comandamenti del Re discender nel Circo Cerbone, il Vescovo, esposto ad un orso ferocissimo, che rispettollo: soggiunge nondimeno, che Totla si altri per aver quegli nascosto aleuni Greci soldati (1). Ben altrimenti dappoi fu Cerbone affilito da Longobardi. Ma il caso di lui occorse in giuochi diversi affatto dagli equestri; e propriamente in quelli, che Totila solennizzò in Merule, ad otto miglia da Roma.

La vittoria, che gli sorrideva, non l'accecò sì ch'egli non desiderasse di por fine alla guerra e d'accordarsi con Giustiniano. Spedigli a tale uopo un Romano chiamato Stefano, sebbene inutilmente, non avendo l'Imperatore voluto riceverlo. Totila dunque si apparecchiò con più ardore a combattere. Fe' preparare un' armata numerosa delle grosse navi, che avea tolte di tratto in tratto a'Greci, ed aggiungervene quattrocento minori per tentar l'impresa di Sicilia. Si volse intanto contro Centocelle, confidata con robusto presidio a Diogene, proponendogli assai onorevoli patti, s'e' volesse abbandonargli la eittà, vista l'impossibilità d'esser soccorso per mare dall'Imperatore. Diogene, dopo alquanto indugio, contentossi, promettendo aprir le Porte, se in un termine, che stabilissi, non giungesser gli aiuti. Si dettero vicendevolmente trenta ostaggi; e tosto il Re eol naviglio sciolsc le vele, minacciando la Sicilia, ed approdarono a Reggio. Era questa guardata da Imerio, noto per le sue guerre d'Affrica, e da Torimuto, che avea si felicemente

<sup>(1)</sup> Transeuntes milites hospitio suscepit, quos Goras supervenientibus abscondit.

S. Gregorii , Dialog. Lib. III. Cap. XI. (Il Baronio attribuisce l'esposizione di quel Vescovo al tempo della prima presa di Roma).

combattuto in Bologna; i quali nou fecero fallo alla rinoci, manza loro in Reggio de Bruzi, e ributtarono, recandogli 5 non lieve strage, il nemico. Tolila perciò lasciò buon nerbo di genti per assediare quella città, licissimo d'avere i suoi Luogotenenti disfatto un corpo di soldalesche, uscito di Ravenna e guidato dall'Erulo Verus, il quale vi perdè la vita con quasi tutti que' della sua stirpe. I Goti, che Totila spedito avea nel Piceno, per effetto d'un tradimento, ebbero inoltre Rimini, già stata cotanto a Visige funesta; ed altri Goti, guerreggiando fra' Salentini ed i Calabri, s' impossessarono di Taranto seruza faica.

S. XI. Provveduto all'assedio di Reggio, Totila sbarcò in Sicilia, ed avrebbe voluto assalir Messina, ma procedè innanzi, sapendo che questa sarebbe stata gagliardamente propugnata da Domnenziolo, nipote di Buza, Era la Sicilia . come s'è veduto . il privato peculio dell'Imperatore : ivi perciò Totila recò ad atto le sue minacce contro i Siciliani con tanto più ardore con quanto rammarico maggiore avrebbe dovuto udire Giustiniano, che si ostinatamente negava d'aver pace co' Goti, le depredazioni e le miserie dell'isola. Immensi tesori acquistò Totila in essa, e senza che gli si facesse contrasto da niuno: le quali sventure valsero finalmente a riscuoter Giustiniano dall' indolenza, in eui era eaduto intorno agli affari dell' Occidente. Il Pontefice Vigilio e tutt' i Romani, ch' erano con esso in Costantinopoli, soprattutto il Patrizio Cetego ivi arrivato dopo la presa di Roma, non tralasciavano di stimolar Giustiniano a ristorar più virilmente la guerra d'Italia contro i Goti: ma egli non badava loro, intento soltanto a disputare su' Tre Capitoli. Alla fine pensò d'inviar Germano, suo nipote, in Italia, il cui nome bastò solo a ridestarvi le languide speranze de Capitani Greci ed il coraggio: ma improvvisa-

mente, mutato il consiglio, commise al veechio Patrizio Anni Liberio, stato Prefetto in Egitto, di riconquistar la Sicilia per indi tentare l'Italia. La lunghissima disusanza dell'armi e l'età grave il rendevano meno acconcio d'ogni altro a sì difficile impresa; e niuno potè investigare quali speranze avesse l'Imperatore collocate in Liberio benche adorno di molta fama. L'Oriente in quell'anno vedeasi afflitto con siere calamità di tempeste, di terremoti, e di ruine cagionate dal mare; alle quali sciagure sopravvennero nuovi tumulti ed incendi e crudeli uccisioni per le fazioni rinerudelite del Circo; fino un elefante, venuto dall'Indie in dono all'Imperatore; spezzò le suc prigioni e corse furibondo per le vie di Costantinopoli, ferendo e schiacciando buon numero di personc.

Veleggiava Liberio verso la Sicilia, ma Giustiniano era già A. 550 pentito della sua scelta, e facevagli correr dietro Artabano, che gli avea sostituito. Questo Arsacida, rientrato nella grazia dell'Imperatore, doveva ora governar la guerra Siciliana, e rimandare Liberio in Costantinopoli : ma i venti favorirono più che altri non avrebbe voluto quel decrepito Patrizio, il quale approdò in Siracusa, già stretta d'assedio da Goti, mentre Artabano, balestrato in su'lidi Calabri da impetuosi venti, vedeva il suo naviglio risospinto nel Peloponneso ed egli eon gran difficoltà, dopo non leggieri pericoli, appena potea salvarsi nell'isola di Malta. Frattanto Liberio, scorgendo non aver forze bastevoli ad impedir la caduta di Siracusa, uscì di nottetempo dal Porto e s'andò a chiudere in Palermo: ciò diè tutto l'agio a' Goti di saccheggiar e devastar per un anno intero la Sicilia, non avendo i Greci, padroni di guesta città come altresì di Messina e di Siracusa, osato di fare alcun moto per protegger l'isola. Giusto è nondimeno il confessare, che al senno di

Anni Liberio andò Giustiniano debitore d'essersi Totila dilunc.d. gato da essa, per opera di Spino. Era costui un Romano di Spoleto, divenuto carissimo al Re, che lo avea creato Questor dell'esercito; e' cadde prigioniero in mano dei Greci ed ottenne facilmente la libertà, promettendo loro di consigliare a Totila d'abbandonar la Sicilia. Tenne le sue promesse, nè omise rappresentargli d'essersi a bastanza vendicato il Re, sì come avea detto di voler fare all' Arcidiacono Pelagio: mettesse in salvo i molti tesori predati, e lasciasse stare quelle moleste spiagge, per custodir le quali mai più non s'avrebbe alcun riposo in Italia. Si fatte ragioni piacquero a Totila, che si affrettò, carico di prede ricclissime, d'abbandonare i lidi Siciliani, lasciando alcuni scarsi presidi ne' siti più forti. Artabano, che avea consumato alquanti mesi a ristorar le sue navi, arrivò in Sicilia dopo la partenza di Totila, e s'impadronì agevolmente di tutta l'isola.

S. XII. Liberio, all'apparir d'Artabano, era tornato in Costantinopoli, senza punto aver perduto i favori di Giustiniano, che poi lo spedì a conquistare, se avesse potuto, le contrade Visigotiche di Spagna, Ma gli Sclavini o Slavi levarousi nuovamente contro l'Imperio, e passarono il Danubio in numero non più di tremila, senza trovare alcuno che il vietasse loro; laonde trascorsero impuniti, superalo l'Emo, fino all'Ebro di Tracia, uccidendo uomini e donne. Invano accorser alcuni Duci con brevi ed impotenti drappelli di soldati , soprattutto Asbade , Protettor di Giustiniano (propriamente di quelli che diceansi Candidati) al Castello di Tzurolo: furono tutti vinti e fugati; lo stesso Asbade cadde vivo tra le loro unglie, al quale dopo alcun tempo recisero la pelle del dorso e poi lo gittarono vivo tra le fiamme. Di Tracia tramutaronsi nell'Illirico, già fatti arditi ed addottrinati a cinger d'assedio qualunque castello e città. La schiera degli Slavi, che aveano bruciato Asbade, rimase in Tracia e si condusse all'espugnazione di Tonero, sebbene munitissimo luogo, a dodici giornate da Costantinopoli.

Mostrarono ingegno ed arte nel prender Topero; ma orride crudeltà macchiarono la vittoria di questi atroci Barbari, che vi uccisero più di quindicimila uomini, riserbando alla servitù i fanciulli e le donne. Gl'inermi, elie trovavansi per le vie di Tracia e dell'Illirico, non con la spada o con l'asta uccidevano, ma co pali conficeati loro pel fondamento nelle viscere, ovvero con legare i miseri per le mani e pe'picdi a quattro travi fitte nel suolo e fiaccarne il capo, come se fosse di cani o di serpenti. Questa era nella metà del secolo sesto la civiltà degli Slavi, che dal Dambrowsky e dallo Sciaffarik dipingonsi non solamente come forniti di patriar cali virtu ( eccettuo l' ospitalità grande, virtu comune ad essi con altri Barbari); ed il primo anzi di questi due Scrittori s'è udito affermare, tanta essere stata l'an- 1. 60 tichissima gloria e si provette le lettere presso quel popolo, che Omero parlato non avesse in altra lingua che in quella degli Slavi. Ebbri finalmente di rapina e di sangue gli Slavi del tempo d'Asbade, ammazzarono per diletto un qualche migliaio di prigionieri e disdegnarono di trascinare ossia di nudrire i rimanenti, a quali permisero tornar nudi e famelici nelle loro patrie fumanti.

S. XIII. Gli Slavi continuarono a passare od a ripassare A. 550 in quell'anno il Danubio, fino a che l'Imperatore non comandò a Germano di reprimerli e poi di navigare in Italia. Coloro intanto s' innoltrarono verso Naisso coll' animo di sospingersi alla volta di Tessalonica e del mare; come dichiararono alcuni tra essi, fatti prigionieri. Ma quando

Germano pervenne in Sardica, il suo nome bastò a spaventare gli Slavi, non dimentichi della disfatta degli Anti, sì ehe rinunziarono all'audace diseguo, e, superate l'angustie de' monti, si ripararono in Dalmazia. Germano allora si dispose a tragittarsi prestamente in Italia, quando repentina morte il tolse di mezzo. L'invidia di Teodora non si era staneata mai di perseguitar questo Principe, che enorava col suo coraggio e con le sue qualità la famiglia lmperiale; Giustiniano, sempre cieco innanzi alla moglie, le stimava senza osare di chiamarlo a parte del reggimento, e però i giorni della gioventù di lui si consumarono in una specie di tristo esilio nel Palazzo Bizantino. Solo gli Anti ed i Mori sentirono la forza del suo braccio; ma l'Affrica gli fu immantinente rapita dall'inimica, la quale il tenne sempre lontano dall'Italia, e giol nel ridurlo all'impotenza di combattere in Antiochia contro Cosroe. Germano ricordava le virtù antiche all'Imperio: le sue ricchezze giovarono sovente agl'infelici, ed egli prendea sempre a difendere i deboli contro gli oppressori. Grave nella Reggia, cortese nelle brigate, sapea farsi rispettare dagli uomini dotti e piacere a giocondi, senza meseolarsi giammai nelle fazioni del Cireo; difficile virtù in mezzo alla corruzione generale de costumi ed a furori, con eui solevano i Grandi proteggere il vario colore de Cocchieri.

Al pari degli Slavi temettero i Goti la rinomanza di Germano; e già il euore veniva lor meno in pensare, che questi conducea con se Malasunta. Noi dunque, dicevano, doveremo combattere contro il sangue di Teodorico e d'Amalasunta? I Greci, che militavano agli stipendi di Toilla, faceano fatto di sapere a Germano, che nel primo suo appaire in Italia si rifarebbero a sostener la casa dell'imperio. Germano intanto radunava grandi forze, acceso del

Anni di G. C.

desiderio d'acquistar gloria in Italia, e, spendendo a larga mano i propri tesori con quelli che l'Imperatore non avea più dubitato somministrargli; onde in breve ora congregò nella Tracia e nell'Illirico le schiere più valorose de' Greci e de Barbari, coll'aiuto principalmente di Giovanni, suo genero, che dopo la partenza di Belisario uscito era dalla nostra Penisola ed ottenuto avea gli onori di Maestro de' Soldati per l'Illirico. Filemuto, il fedele Principe degli Eruli, raccolse numerose turme de' suoi pel prossimo passaggio in Italia : molti Barbari d'oltre il Danubio s'affrettarono a gara di valicarlo per congiungersi all'oste; Audoino, Re de Longobardi, si pose in punto d'inviarle mille de suoi uomini catafratti, già pronti. Da per ogni dove si vedeano i più prodi Protettori e Candidati fra Greci abbandonare di mano in mano ciascuno il propriò Duce, aspirando al-I Italia. Totila, sebbene padrone di Roma ed inanimito per tante vittorie, guardava con ansioso animo apparecelii sì formidabili, allorchè, ad un tratto, si sparse l'opinione della loro inutilità essendo mancato Germano. Respirarono per allora i Goti, non inconsapevoli che doveano prepararsi a nuove battaglie. Un figliuolo postumo nacque dopo Germano da Matasunta, il quale portò lo stesso nome, renduto illustre dal padre.

S. XIV. Divolgato il romore della sua morte, gli Sclavini A. 550 fornarono a' primieri loro ardimenti. Nuovi stuoli veunero di la dal Danubio ad unirsi con que, che s'erano dispersi per Illirico e per la Dalmazia. Era comune eredenza, sebbene l'rocopio uno avesse voluto farne sicurtà, d'essere stati essi con gran forza di danaro sedotti da Totila e sospinia alla ruina dell'Imperio. I Barbari si divisero in tre, recando indicibili danni e stragi paurose a tutta l'Europa Orientale; nè più in foggia di predatori passeggieri e saccomanni, ma di sta-

Anni di G. C bili padroni delle contrade, che invadevano. Un gagliardo esercito contro costoro inviò l'Imperatore, Costanziano, Arazio il Camsarida, Giovanni Mangiatore n' erano i Duci, a' quali s' accoppiarono Giustino, figliuol di Germano e Nazare; ma, secondo il costume di quel secolo, a tutt' i Capitani sovrastava Scolastico, Eunuco del Palazzo. Incontrarono una porzione degli Sclavini presso ad Adrianopoli di Tracia, onusti di preda è d'una quantità innumerabile di prigionieri: perciò i Greci s'attendarono in una pianura. donde si scorgeva un monte, sul quale sedevano i Barbari. Ma i Greci, premuti dalla searsezza delle vettovaglie, tumultuarono contro i Capitani, quasi questi temessero di combattere; laonde si diè il segno della battaglia, l'esito della quale chiarissi contrario agli assalitori. Gran numero di soldati caddero trafitti da' Barbari; molti si volsero alla fuga; il vessillo di Costanziano fu preso dagli Sclavini, ed appena gli altri Duci poterono riordinare il rimanente dell'esercito senza impedir punto agli Sclavini di prosegnire il cammino verso la maritima regione detta l'Astica, non ancor tocea dal nemieo. Immenso bottino feecro in questa i vincitori, discorrendo fino a'Lunghi Muri d'Anastasio Augusto, ad una giornata da Costantinopoli; e però non lieve fu il trambusto ed il terrore de Bizantini : ma finalmente l'escreito, che alle spalle seguitava i Barbari, ne ruppe una parte con improvviso impeto e riaequistò un' ingente quantità de' prigionieri, non ehe il vessillo di Costanziano. Per questa felice vittoria i Barbari sopravviventi si ridussero di la dal Danubio a casa col resto delle prede.

S. XV. In tal guisa svani la speranza di Totila; e svani parimente l'altra della correrta tentata dagli Unni Cutur-1.1213 guri, che dopo Attila s' innoltrarono di qua dal Tanai. Jo non ripeterò i raeconti di Procopio intorno al passaggio di questa tribu in Europa, quando uno di al fatti Barbari scoprila, seguitando le pedate d'una cerva; i quali racconti leggeansi nelle relazioni di Prisco, Legato di Teodosio II.º ad Altila (1). Di la dal Tanai stavano altri Unni, chiamati l'urguri. Procopio diessi a credere, che cost costoro cone i Cuturguri appellavansi Giamnerj; e che poscia i nuovi for nomi nacquero da quelli di due fratelli, che regnarono sovi essi. Ora sulla prima tribi de Cuturguri dominava Chiislo, chiaro per la sua fama guerriera; sull'altra degli Uturguri Sandil, fornito di singolar prudeuza e lodato così per la bellica virtit come per la fortezza dell'animo; Sandd smico de Godi Tetraxiti, e confinante con essi.

Non cra spento Germano quando si ridestarono i mal sopiti odj tra il Re de'Longobardi Audoino, divenuto padre d'Alboino, e Torisino, Re de' Gepidi. Già schieravansi gli eserciti de due popoli, allorchè un timor panico, di cui s' ignorarono le cagioni, voltolli entrambi alla fuga. Mossi da si nuovo caso i due Re fecero una tregua, nel primo anno della quale si studiarono apparecchiarsi a qualche più feroce scontro. Avvenuta la morte di Germano, Torisino deliberò chiamare in suo soccorso i Cuturguri, de'quali vennero dodicimila con lungo ma celere viaggio dalle rive del Tanai a quelle del Danubio, condotti da Chinialo. Vennero nondimeno troppo presto a senno di Torisino, e mancava tuttora un anno anzi che la tregua spirasse. Egli adunque die il consiglio a Cuturguri d'assaltare frattanto l'Imperio: allora Chinialo, valicato il Danubio, si diè volentieri a devastar le terre di Tracia. Giustiniano alla sua volta invitò gli Uturguri di Sandil con gran pagamento di danari (que-

<sup>(</sup>i) Priscus, apud Iornandem, De Rebus Gelicis, Cap. XXIV.

sto cra stato il consiglio de' Goti Tetraxiti) a combattere di contro i Cuturguri. Accetto Sandil, ed unito con duemila Tetraxiti, suoi vicini, diè addosso a quella tribia, e ne fece grandissima strage. Giustiniano affrettossi d'istruire i Cuturguri di ciò che avvenuto cra nelle native loro contrade; possente eagione a Chinialo di ricondurii a difendere le propric case, oltre quella d'aver in nome dell'Imperatore avuto dalla mano d'Arazio Camsarida molti danari con la promessa d'uno stabilimento durevole, se venir volesse agli stipendi Romani. Duemila Cuturguri, scampati dal ferro di Sandil, vennero in fatti nella Trneia condotti da Sinnio, che

satudi, verinero in fain fieta raeae contout ac simio, dei

solto dissi aver raplitato in Affrica sotto Belisario. In Tracia dunque si distribuirono a ciascuno de'Cuturguri le terre; invano gridando Sandil, che la condizione de' vinit avesse in
tal modo a riuscir più lieta della sorte de' vincitori. Spedi
Legati a Giustiniano col carico di recitargli alcuti apologli
1. 1204 e proverbj sulla natura de' lupi, quali egli aredeva essere i
Cuturguri; sempre intenti ad ingannare altrut e perpetui me
mici dell' Imperio. A questi discorsi i l'Imperatore opposegi
argomenti de' nuovi danari, co' quali partirono allegri gli

Ambasciadori; ed egli restò fermo nel suo divisamento di oprare in guisa, che i Barbari si dovessero distruggere per

mezzo d'altri Barbari, corrompendo tutti con l'oro.

SSO S. XVI. La confederazione de Goti Tetraxiti cogli Uturguri sulla Palude Meotide increbbe a Totila, che vedeva i
popoli del suo medesimo sangue apprestare un si efficace
aiuto all'Imperio nel punto, in cui maggiormente a Goti
d'Italia facea mesticri d'utili amiezize ad allontanare il nembo, che minacciavali. Ebbe nondimeno il contento d'impadronirsi di Reggio ne Bruzi dopo un lungo assetto, pel

padronirsi di Reggio ne' Bruzj dopo un lungo assedio, pel quale dovettero Torimuto ed Imerio soggiacere alla suprema necessità della fame. Non avvenne lo stesso in Ci-

viavecchia, ove Diogene prima della morte di Germano rispose a Totila di non potergli dar nelle mani quella città . G. C. perchè s' aspettava in Italia il nipote dell'Imperatore : offeniva perciò di restituire gli ostaggi Goti se al Re piacesse di restituire i Greei. Totila quindi la fe'stringer d'assedio: poi, non so in quale anno, i Goti la presero (1). Assai più opportuni ed efficaci sarebbero tornati al pro di Totila gli odj Persiani contro l'Imperio; e già la guerra stava per rompersi, già ella si ruppe mentre vivea Germano, ma non valse a tutelare i Goti ed a sospender il viaggio di quel st amato e sì formidabile Capitano. La tregua particolare di quattro anni conclusa intorno al paese de Lazi Caucasei non era spirata, e Cosroe s'apparecchiava, divorando quelle contrade col desiderio, sì per vietare agli Unni del Caucaso e del Mar Caspio qualunque speranza d'offender la Persia e si per tener in soggezione gl'Iberi, suoi sudditi, ma pronti sempre a scuotere il giogo. Maggior bisogno gli era di signoreggiar nella Laziea, donde avrebbe per marc potuto assalir Costantinopoli, ed anche per terra, traversando l'Asia Minore. Vasti disegni aveva egli concepiti nella mente non solo d'aprir nuovi commerci a'suoi popoli, ma d'imitare i vetusti esempi di Sesostri, che lasciò Egizie colo- 1. 87 nie sul Fasi e sotto al Caucaso: perciò Cosroe volea popolar di Persiani le Laziehe regioni, e trasportare altrove i Lazi, rinnovellando le memorie di quelle sì crudeli Anastasi o trasposizioni di popoli, delle quali ho riferito i frequenti casi presso gli antichi Monarchi di Persia.

S. XVII. Cosroe frattanto spediva una fastosa ed arro- A. Ma gante Legazione a Giustiniano sugli affari della Lazica. Isdiguna erane il Capo, seguitato da sua moglie, da princi-



<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 34,

palissimi Satrapi e da un drappello di cinquecento soldati. Occulto disegno era di costoro l'occupar Dara, entrandovi 555 con le sembianze d'amici, e poi di spargersi per la città e d'incendiarla di nottetempo, aspettando gli altri Persiani, che usciti sarebbero da Nisibi. Un trafuggitore fe' svanir que' disegni, svelandoli a Giorgio, Segretario già di Belisario ed ora Prefetto di Dara. E' non permise, che più di venti Persiani s'introducessero in questa con Isdiguna; il quale perciò, ma invano, menonne grandi scalpori. Giunto in Costantinopoli, vi dimorò un dieci mesi all'incirca, senza mai parlar de' Lazi; e Giustiniano, quasi lusingato da quella splendida mostra Persiana, profuse immensi tésori ad Isdiguna ed alla moglie, trattandoli con gli stessi onori come se il Re fosse arrivato in sul Bosforo, accogliendo alla sua mensa fino l'interpetre Braducione, il quale di poi fu messo a morte da Cosroc, quasi l'avessero corrotto per tradir la Persia i Romani.

Cessarono finalmente l'inutili pompe d'Iadiguna, e riarse la guerra nel Caneaso. Cosvoe avea congregato grandi
materiali per costruir avai nella Lazie; am un fulmine il
ridusse in cenere. Volle in oltre rimanere il solo Signore
del paese, togliendo il Re Gubaze di mezzo: e però commise a Fabrizio di chiamarto in Petra per trucialno, cò
che sarebbe avvenuto, se Barsause, Nobile della Colchide, non
avesse discoperte l'insidic. Allora Gubaze si die nuovamente a Giustiniano, che gl'inviò i giòvine Dagisteo con
ottomila soldati e con mille Zani: valido eserciso, che si
congiunse con quello de' Lazi. Assediarono Petra per lungo tempo, senza poterne venire a capo, avendovi Cosroe
spedito il valoroso Mermeroe con gran numero di cavalli
e di fanti. Grandi e forti furnono i fatti de' pochi l'ersiani,
che difendevano Petra; ma io volentieri ne tacevò, couselot

solo di ricordare, che Dagisteo improvisamente sciolse l'asselio. Mermeroe nondimeno altri frutti non chbe dalla sua
giaselio. Mermeroe non la salvezza di Petra, e ssendo egi stato
in tutti gli scontri percosso da Lazi-Romani e costretto a
passare nella Persarmenia. Coriane l'ugli sostituito nella Laicas, guidatore di molte schiere Persiane, che vidersi di mano in mano disfatte, fino a che non restò egi ucciso in una
lattaglia sulle rive dell'Ippi, che mette nel Pasi o Rione. In
questa il Persarmeno Artabano sfido a singolar combatimento e trafisse uno de' più gagliardi e coraggiosi Persiani.
Anche il Gepido Fielego e l'Armeno Giovanni di Tormaso
Gue ottennero gran lode, pugnando pe' Romani. Un Alano, dotato di straordinaria forza, proibi lungamente a' vinciori d'entrar nel campo de' Persiani; ma Guze gli si fece
imanzi ed ammazzollo con un copho di lancia.

Dopo questa si rilevante vittoria, che ripose l'intera Lazica in mano di Gubaze, Dagisteo fu accusato d'essersi levato per danari di Cosroe dall'assedio di Petra; e l'Imperatore lo richiamò in Costantinopoli, facendolo imprigionare. Mando Bessa col titolo di Maestro de' Soldati dell' Armenia, e della Lazica, sebbene si screditato per gli avari costumi, che tanto gli nocquero in Roma. Venivano con bi un fratello di Buza, chiamato Venilo, i Traci Babas ed Odonaco, non che l'Erulo Uligage. Contro essi con novello esercito di Persiani apparve Nabete; non più fortunato de' suoi predecessori nell'amministrar quella guerra. Essendosi gli Abasgi del Caucaso, quantun que divenuti Cristiani, tolti dall' obbedienza verso Giustiniano, dettersi a Cosroe co' Re loro Sceparna ed Opsite, stanchi della intollerabile rapacità e delle fiere oppressioni de Greci: ma Bessa ed Uligage, veggendo sorgere tra'più difficili giuochi del Caucaso la fortezza detta Trachea, ovvero Aspra, da'Greci: quiAnni di G. C. 526vi drizzarono l'animo, e navigarono a quella volta per afferrare la spiaggia, donde faccano il disegno di sospingesi a quell'altezza. Divisero l'esercito in due, i quali si ricongiunsero sotto Traehea, o v'erasi chiuso il Re Opsite, soa tanto impeto che l'ebbero alle mani. Opsite fuggi presso gli Unni Caucasei; ma Sceparna ed i Principi degli Abasgi, le mogli ed i figliuoli caddero prigionieri nella potesta dei nernici.

S. XVIII. Di là dal Fasi, tra l'Abasgia e la Lazica, era il paese degli Apsilii, soggetto a'Lazi; superbo per la fortezza di Zibile, creduta inespugnabile. Terdete, Duce de Lazi, aveva in moglie una donna degli Apsilii, bellissima fra tutte le belle del Caucaso; il qual Terdete, avendo recato non so quali ma gravi offese al proprio Re Gubaze, temè le vendette di lui e pose l'Apsilia intera in balta di Cosroe nel tempo che Dagisteo e Gubaze assediavano Petra, Il Ducc Persiano, accolto da Terdete in Zibile, invaghissi della donna; e, non potendo in niuna guisa, preparavasi alle violenze: ma Terdete il trueidò con tutti gli altri Persiani, sperando regnar con le proprie sue forze in Apsilia. Giovanni Guze, spedito da Romani e da Gubaze in quella contrada, non ebbe alcun bisogno di ricorrere all'armi, e potè agevolmente ricondurre gli Apsilii all'ossequio de' Lazi. Non poco increbbero sì fatte notizie a Cosroe, le quali gli giunsero quando egli era più gravemente afflitto per gli oltraggi onde verso lui e le sue mogli rendeasi eolpevole il suo maggior figliuolo Analozado; il cui nome sonava Donatore della immortalità nella lor lingua. Le arroganze di costui lo condussero alla miseria, che il padre, dopo averlo vinto in battaglia, gli facesse per mani di Fabrizio bruciar le pupille con un ferro ardente a renderlo incapace del regno, A. 350 da cui la legge alloutanava tutti coloro i quali avessero un la tregua generale di cinque anni per l'Oriente. Giustiniano inviò suo Legato a Cosroe quel Pietro di Tessaloniea, il quale più volte fu Ambasciatore in Italia presso Amalasunta e Teodato; andava egli ora cospicuo della Dignità di Maestro degli Offici. Cosroc rimandollo indictro, promettendogli che ben presto sarebbe arrivato un Ambasciatore Persiano, col quale si sarebbero disciolte stabilmente le controversie dell' uno e dell' altra Nazione in Bizanzio. Nè l'effetto indugiò, avendo Isdiguna per la seconda volta ricevuto i comandamenti d'avviarsi al Bosforo; ed e'vi stette lunga A. 551 pezza con la stessa magnificenza e col medesimo profitto. Percioechè la vanità di Giustiniano appagavasiedelle fastose dimostrazioni degli Ambasciatori, e le lor pompe non di rado gl' imponeano il silenzio intorno a' più rilevanti affari da trattarsi. Perciò Isdiguna lungamente ancor questa volta si taeque: Bessa nondimeno, quantunque pervenuto all'età grave di settant' anni, operava giovenilmente contro Petra nel paese de Lazi, e dopo fieri assalti, ch' c' le dette, gli venne fatto d'espugnarla; ma fuvvi ucciso il prode Armeno Giovanni Guze. Nel Volume seguente riparlerò della guerra Lazica; in questo è mestieri tralasciarne i raceonti. perchè le guerre d'Oriente più non giovano a' Goti d' Italia, ne valgono a ristorar la fortuna, che già si travolgea, di Totila: ed eeco venir Narsete a'danni di lui con gagliardo esercito datogli da Giustiniano, qualunque fossero i pericoli e le paure procedenti dagli odi e dall' ambizioni di Cosroc. S. XIX. A Giovanni, genero di Germano, s'erano in pri-

ma voltati gli occhi dell'Imperatore per fargli tenere in Italia il grado e la potesta di Belisario. Questi ora tra le sue ricchezze traeva in Bizanzio i di ne' molli ozi del Palazzo con la Dignità di Supremo Duce de' Protettori di Giustiniano e

delle Palatine milizie; ne ascoltato era il desiderio de più. che i campi d'Oriente rivedessero il famoso Capitano. In Italia, quantunque fosse stato egli cotanto infelice la seconda volta, pur tuttavia i cuori anclavano a Belisario; e ben presto l'Imperatore si chiari, che malamente avrebbe sperato Giovanni di porre in dimenticanza il vincitore dell'Affrica, e di farsi obbedire da' Capitani. Usi eran costoro, e Narsete l'Eunuco ne avea dato insieme con lo stesso Giovanni gli esempi, di non obbedire se non al proprio talento. Giovanni passò l'inverno del 550 e del 551 in Salona di Dalmazia, ivi aspettando la stagione proprizia per approdare in Italia, quando si seppe, che l'Eunuco era stato preposto all'amministrazione della guerra Gotica, e ben presto gli pervennero i comandamenti di Bizanzio, che in Dalmazia egli dovesse attendere l'arrivo di Narsete.

Argomento di gran maraviglia per tutto l'Imperio fu il veder questo vecchio servo del Palazzo salir tanto in alto senza paventar di cadere. Non era noto se non per le ricchezze, per la munificenza e per la fedeltà verso Giustiniano ; ma niuno avea dimenticato le gelosie di lui contro Belisario, funeste all'Imperio, e niuno credeva che un seminomo potesse far contrasto ad un giovine Re vincitore. Il Re-11.1129 gio Tesoro, al quale ho detto avere per lunga stagione preseduto quell'Eunuco di Persarmenia, col titolo di Conte delle Sacre Largizioni, gli dette l'opportunità d'entrare addentro nella grazia dell'Imperatore, che si piacque di sempre più arricchirlo: e questa consuctudine lunga fu per avventura la principal cagione d'una scelta, che parve si poco giudiziosa, quantunque le geste gloriose dell'Eunuco Salomone in Affrica potessero servir d'innanzi a meglio sperare della natura di Narsete. Varie sentenze s'avvicendarono sui segreti motivi, che indussero Giustiniano a spedirlo con-

1:

Anni di G. C. 826-

to Toda; fra le quali Procopio sembra inclinarsi a quella, che Ilmperatore avesse creduto di poter agevolmente i Duci Romani sottostare alla volonta d'un generoso ed opulento suo favorito, fatto da lui partecipe de più rilevanti areani dell'Imperio. Soggiunes Procopio d'essere invalsa, mentre vivea in Roma egli con Belisario, i cipinione d'aver quando che fosse un Eunuco a diventar padrone dell'eterna Città, per alcuni auguri tratti nel Campo Yaccimo da un villano Eurosco.

S. XX. I fatti risposero a'desideri o piuttosto a'presentimenti dell'Imperatore. Narsete radunò in Filippopoli di Tracia nou poche delle più valorose soldatesche; ma una correria novella degli Unni, mentre attendeva egli a tale impresa, travagliò quelle contrade. Finalmente si dileguarono, parte accennando a Tessalonica e parte a Costantinopoli; poscia ripassarono il Danubio, e Narsete potè liberamente attendere al suo proposito. Come Totila vide gli apparecelii di A. 852 Narsete in Tracia, divisò di preoccuparne con un solenne colpo l'arrivo; ed impose a tre de suoi più cari di saccheggiar l'Epiro e la Grecia, Chiamavansi Scipuar, Giblas e Gundulfo, o come altri lo dicevano, Indulfo, stato dianzi Protettore di Belisario. I quali, avendo imposto un gran numero di soldati sopra trecento legni, approdarono in Corfu, che posero a sacco, e nelle vicine isole dette Sibote, Discesero poscia in Epiro, dove Nicopoli ed Onchesmo assaggiarono il lor furore; procedendo sino a Dodona e portando lo spavento e la morte da per ogni dove. Tornati verso il lido si rimbarearono, disertando l'intera spiaggia, e s'impadronirono di non poche navi, alcune delle quali recavano gran copia di viveri a Salona, dove da Giovanni s'aspettava Narsete.

Ancona era il solo Porto, che rimasto fosse a' Greci nelle

Anni di G. C. 526-

vicinanze di Ravenna; ivi cra il lor principale granaio, du-C rante la guerra. Totila fe' assediare Ancona per terra da Scipuar, per mare da Giblas c da Indulfo, a'quali confidò l'armata, Valeriano, che stava chiuso in Ravenna, s'affrettò di chieder soccorsi a Giovanni, altrimenti perirebbe Ancona; e questi giudicò doversi egli avacciare d'ajutarla senza temer punto di contravvenire a' precetti dell' Imperatore, che lo soprattenevano in Salona. Mosse dunque con trent'otto vascelli bene armati, e pieni delle sue migliori milizie, alla volta di Scardona, ove il raggiunse Valeriano con altre dodici navi. Vogarono alla volta di Sinigaglia, e venncro tosto alle mani. Erano uguali persocchè in forze i due navigli; ma meno esperti apparvero i Goti nelle marithme arti, sebbene combattessero con raro valore, accostatesi le lor prore alle prore nemiclie, sì che la pugna riusei tanto aspra e micidiale quanto in ogni altro campo di battaglia; prima co' dardi, poi con la spada e la lancia. Ma le navali discipline de' Greci smorzarono l'ardore de' Goti, che si ravvilupparono fra loro stessi, urtandosi a vicenda i propri vascelli e riurtandosi, donde seguì una strana confusione pel frequente intricarsi delle funi e delle vele. I Greci, stretti nell'ordinanza, vedeano impigliato il nemico mancar di lena, cercando invano di rannodarsi; e però agevole ad essi tornò di compir la rotta, uccidendo col ferro un gran numero di Goti o precipitandone altri nel mare. La più gran parte morirono; Giblas fu preso: Indulfo ed undici soli vascelli si trassero furtivamente al lido, a' quali gli stessi Goti appiccarono il fuoco: i sopravviventi poi produssero tale scompiglio in mezzo alle file di Scipuar, che i soldati di questo dettersi alla fuga e si salvarono in Osimo, abbandonando il bagaglio. I vincitori fornirono Ancona, e licti si restituirono Giovanni a Salona, Valeriano a Ravenna.

S. XXI. Quì la vittoria cessò d'esser fedele a Totila, eccetto in una breve incursione, fatta da' Goti nella Corsica e nella Sardegna. Gli apparecchi di Narsete in Tracia , la presa di Petra nella Laziea, ove Bessa ristorato avea la fortuna dell'armi Romane, il tristo fine del combattimento navale di Sinigaglia predicevano al Re una qualche grande sciagura; e però egli volle tentar d'aver pace coll'Imperatore. Già da per ogni dove cadevano gli animi de' Goti, e soprattutto di coloro i quali difendeano una qualche fortezza in Sicilia; Artabano perciò superolli assai agevolmen- A. 581 le, uccidendone una porzione, che ardì useire in campo aperto e costringendo l'altra con la fame ad arrendersi. Così egli, dopo la partenza di Liberio, nello spazio d'un anno e più rimise la Sicilia intera nella soggezione all'Imperio; novella cagione di turbamento nell'esercito del Re. Vote d'effetto riuseivano le sue Legazioni a Giustiniano, che non ammise giammai gli Ambasciatori de' Goti al suo eospetto, sebbene costoro gli facessero intendere che i Franchi del giovinetto Re Teodebaldo eran padroni d'alcuni luoghi di Liguria e dell'Alpi Cozie, non che d'una gran parte della Venezia.

Non avea trascurato Giustiniano d'inviar Legati cou ricchi doni a questo giovinetto per rallegrarsi d'essere succeduto egli al paterno regno, e per riunovare i patti della lega co' Franchi. Ho parlato d'una Lettera di Teodeberto all'Im- 11.1207 peratore, seritta, secondo l'affermazione d'uomini dottissimi, nel 534: qui debbo consegnare i sospetti, non questa dovesse attribuirsi a Teodebaldo, eol nome del quale fu stampata veramente la prima volta (1). Giovanni e Missario,

<sup>(1)</sup> Freheri, Corpus Historiae FRANCICAE, pag. 193. (A. 1613). Ex MS. Nazariano Bibliothecae Palatinae.

Anni messaggieri dell'Imperatore, dopo essersi congratulati col c. d. nuovo Re de'Franchi, accusarono il predecessore di poca o di niuna lealità verso l'Imperio: a quali rimproveri fa contrasto il Re nella sua risposta, e creando giustificare quel predecessore. Tali rimproveri, che dissi credersi drizzati alla memoria di Clodoveo, poterono più giustamente drizzarsi a Teodebaldo contro quella di Teodeberto dagli Ambasciatori di Bizanzio. Infanto venne fatto a Toida di pattuire con Teodebaldo (Procopio serive, che tali accordi si fecero con Teodeberto, ma questi cra morto prima di celebrarsi l'Or-

chi a rispettare in Italia da Goti; l'uno e l'altro popolo stessero perciò tranquilli senza molestarsi a vicenda insino a tanto che duraste la guerra di Totla contro Giustiniano: se al Re poscia toccasse di vincere i Greci, nuovi patti egli fermerebbe, secondo l'opportunità, co Franchi. Non appena giunsero à Giustiniano i ragguagli di tal convenzione, ch' egli credè necessario di spedir Legati a Teodebaldo, primo fra quali fu il Senatore Leonzio, genero d'Attanasio, che scubra essere stato il Prefetto del Pretorio in Italia.

... 381 S. XXII. Chiedeva Leonzio, che il Re de Franchi Tcodebaldo congiungesse le sue armi con quelle dell'Imperio contro i Goti; e che sgombrasse le città d'Italia da lui tenute; quelle, cioè, occupate da suo padre Tcodeberto in dispregio degli ultimi patti giurati da l'he della famiglia di Clodoveo all'Imperatore. Queste domande, riferire da Pro-

Theoderaldes Rex Instiniano.

<sup>-</sup> Duchesne , Script. Hist. 1. 862 (A. 1656).

Theodebertus Rex Iustiniano.

<sup>-</sup> Dom Bouquet. Scrip. Hist. etc. IV. 58 ( A. 1714 ).

Theodebertus Rex Instiniano. Mallem; Theodebealdus; series questo dotto Benedettino.

Anest di G. C.

copio (1), chiariscotto apertamente la natura di ciò che male suol chiamarsi cessione delle Gallie a l'Francli; la quale non annullo gli alie de eminenti dritti di Sovanità dell'Imperio su quelle regioni, ma ne concedè la possessione ai Barbari col vincolo antico de' Leti e de' Gentiti di mitiare per esso. Con gran fiducia perciò ricordava Leonzio i recenti tattati a Teodebaldo, ed i molti danari pagati, affermando, viere i Goti perpetui nemici de'Franchi, e non esser discesi a concludere una tregua con costoro intorno alle città d'Italas se non perchè ben redevano qual sorte sovrastasse a Tosia dopo la perdita della Sicilia e dell'armata in Sinigaglia; ma se pur fosse, che la fortuna si rivolgesse novellamente a questo Re propizia, ben presto udrebbe di'quali fieri e malazzi odi fosse compreso il Goto contro il Franco.

Non oso Tcodebaldo ripugnare interamente alle prime ragioni addotte da Leonzio, ma si schermi con motit, dicendo aver trovata, quando egli venne al Trono, conclusa da suo padre la pace co Goti; non esservi ragione od utilià di violarta, ne aver Tcodeberto acquistato se non quello che possedevasi da Totila. Del rimanente non ricusava Teodebaldo di stare ad un compromesso inianzi ad idnosi Giadici, e di restituire le conquiste fatte in Italia, se questi sentenziassero a tal modo: e però in breve avrebbe mandato per tal controversia i suoi Legati a Costantinopoli. Spediri Leudardo con altri Ambasciatori. A questi fu dal Gero d'Italia scritta una Lettera, che ancor sussiste (2), pregandoli di soccorrere il Pontefice Vigilio in Costantinopoli, e Dazio Arcivescovo di Milano, i quali erano vesati da Giu-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 24.

<sup>(2)</sup> Epistola Legatis Francorum, qui Constantinopolim proficiscebantur. Inter Concilia. (Il Sirmondi ed il Mansi l'altribuiscono al 552).

Anni simiano per la causa de *Tre Capitoli*, e di veder modo a 6.5. drii tornare nelle sedi loro, donde s'erano altontanati, 5.5 luno già da sei anni, e l'altro fin da quindici o sedici nel 4.1234 (erapo di Teodato.

In mezzo a'molti pericoli, che il circondavano, Totila cer-

cava consolarsi d'essergli mancata la Sicilia coll'acquisto, ch'e'fece, della Sardegna e della Corsica. Una possente armata di Goti s'impadroni dell'una e dell'altra isola senza contrasto; entrambe soggette alla Prefettura del Pretorio di Affrica, dove Giovanni Troglita s' era illustrato dopo la mor-IL1135 te di Gontari con insigni geste contro i Mori, cantate da Corippo nel suo Poema non ha guari scoperto della Giovanneide. Invano questo valoroso Maestro de Soldati spedi molte navi, piene di soldatesche, contro la Sardegna da Cartagine. Com'elle approdarono in Cagliari, posero il campo intorno alla città, ma troppo forte agli occlii loro questa sembrò, ed essi già ne andavano meditando l'assedio, quando i Goti ne uscirono e fecero un gran macello dei nemiei, eacciandoli verso le navi. Fuggirono alla volta di Cartagine, ove passarono l'inverno col proponimento d'aspettar la primavera per tornare in maggior numero ed

espiar l'onta di Cagliari.

A. 531

S. XXIII. Qui è necessario volgere per breve ora lo sguardo alla condizione de Goti di Ravenna, ove si vide il Cle11488 rico Minulo vivere a legge Gotica poco dopo i patti accettati da Belisario di proteggerti nella vita, negli averi e nello
escrezizio libero dell'Ariana loro credenza. Due Diaconi Gofi, Gudilevo ed Alamundo, si scorgono parimente patture
verso il 1510 intorno ad alcune porzioni del fondo Cavallaria, non so se in quel di Siena o di Fano (1). Costanzia-

<sup>(1)</sup> Marini, Papiri, Num. 418.

Ann di G. C

no, Valeriano e gli altri Capitani Greci, che succedettero a Belisario in Ravenna, tennero lo stesso modo, mentre durò il Gotico regno nel rimanente d'Italia; del che abbiamo nobile testimonianza in un Papiro, donde si scorge che tutto il Clero Ariano della Santa Anastasia di Ravenna, e fra essi lo stesso Minulo o Monulo, cedettero a Pietro Difensore nel 551 ott'once d'una palude pertinente nel Ravennate alla loro Chiesa: il che fecero secondo le prescrizioni così delle leggi come degli Editti (1); degli Editti, cioè, di Teodorico e d'Atalarico. Ciò toglie tutt' i dubbi, che i Goti patteggiati da Belisario non avessero continuato per alquati anni a vivere, secondo la propria lor legge, nelle parti d'Italia da essi perdute. Numeroso in quell'anno era il Clero della Santa Anastasia, sebbene maneasse allora il loro Vescovo Ariano: e vi si trovano sottoseritti einque Ostiarii eon Viliarit, Maluteo e Sintila, i quali prendono la qualità di Spodei, ovvero di Scribi o di Lettori (2).

Le non poehe loro sottoserizioni originali sono distese in lingua Uliflana; el è questo il Papiro dell' Annunziata da me lodato si come insigne ornamento della mia patria. u. 859 L'aniformità della serittura di tali sottoserizioni col carattere del Codice argenteo, del Papiro dianzi ricordato di Minulo, dell'altro de' due Diaconi Gudilevo ed Alamundo e di quanto soprattutto si è scoperto d'Uliflano da indi in qua uelle Biblioteche d'Italia rende vive agli occhi nostri le forme degli elementi, co quali serivosai nell'età di Teodorico e d'esgi elementi, co quali serivosai nell'età di Teodorico e di sessimo nono Libro : qui altro non ricorderò intorno al llavennate Papiro di Napoli se non la povertà, in cui già

<sup>(1)</sup> Marmi, Ibid. Num. 119. Secundum Leges et EDICIA CUNCIA.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. nella Nota (55), pag. 348.

Anni di G. C. 526-

venivano declinando i Clerici Ariani, ridotti ad alienare una parte delle loro possessioni, avessero o no il dritto di cò fare. Tristi presentimenti, che non tardarono ad avverasi, minacciavano loro la prossima perdita d'ogni sostanza delle proprie Chiese: Totila, è vero, vincea tuttora, ma i suoi concittadini chiusi dentro Ravenna udivano tutto giorno rafforzarsi e erescere la speransa de' Greci, aspettando gli escretit che l'Imperatore non cessava mai di promettere.

S. XXIV. Narscte intanto congregava le soldatesche in Filippopoli, fra le quali annoveravansi pochi Longobardi, e già era in atto di condurle in Italia, se gli Sclavini o Slavi non avessero per la terza volta passato il Danubio, quasi venissero in aiuto di Totila. I Genidi erano quelli, che permettevano agli Slavi d'affacciarsi al fiume per valicarlo in danno de'Romani; ed il valicarono dopo aver pagato al Re Torisino una moncta d'oro per eadauno, commettendo indegne atrocità nell'Illiria. Piene d'insepolti cadaveri si vedeano le vie di quella vasta Provincia, ed immensa era la turba de prigionieri, che coloro seco tracvano. Contro gli Slavi l'Imperatore inviò Giustino e Giustiniano, figliuoli del defunto Germano con un esercito. Poco poterono questi due Capitani a cagione della moltitudine infinita de'nemici, e si ristrinsero a seguitarlo dappresso alle spalle, facendone prigionicri alcuni, che mandarono in Costantinopoli, Finalmente gli Slavi, stanchi d'uccidere o di brueiare, si rivolsero nuovamente con le lor prede al Danubio, e lo ripassarono, sborsando il tributo consucto a Torisino, che tuttavia non disperò ( tanto era l'odio suo verso Audoino Re de'Longobardi) aver aiuti contro costoro da Giustiniano. Al quale i Gepidi spedirono una Legazione, chiedendo che l'Imperio si collegasse con la loro Nazione; a ciò immantinente l'Imperatore consenti, giurando la pace in compagnia di dodici Senatori.

Oueste cautele ingloriose al Princice, non accrebbero la sicurezza de Gepidi : e poco stante Audoino Longobardo . secondo l'altro suo trattato di confederazione coll'Imperio, domandogli soccorsi contro Torisino. Al che parimente consenti Giustiniano accusando i Gepidi, non so se con giustizia, d'aver dopo la pace introdotti nuovi sciami di Slavi nelle Provincie Romane. I due figliuoli di Germano, l'Armeno Arazio de Camsaridi e Nezaro ebbero il governo di questa guerra insieme col Turingo Amalafrido, cognato d'Andoino Longobardo, e con l'Erulo Suartua, già eletto, ma inutilineute, Re loro dopo il ritorno, come già dissi, 11.1091 d'Aordo e di Todasio dalla Tule. Si fermarono in Ulpiana della Mesia per sedarvi una sedizione cagionata dalle dispute di religione: solo Amalafrido si congiunse co' Longobardi, ed andarono entrambi ad assalir Torisino. Conseguirono piena vittoria. Quarantamila caddero dall'una e A. 331 dall'altra parle, ma in numero assai più grande i Gepidi; e tosto Audoino spiceò messaggieri del suo trionfo in Costantinopoli, rimproverando nondimeno a Giustiniano di non avergli mandate altre milizie se non d'Amalafrido, nell'atto che grandi stuoli della loro gente-non avcano dubitato di muovere alla volta di Filippopoli per raggiunger Narsete l'Eunuco ed andar contro il Re Totila in Italia. Una breve pace tra Longobardi e Gepidi si conchiuse dopo la disfatta di costoro.

§. XXV. Serive Paolo Diacono (1) d'aver il Principe Longobardo Alboino, figliuolo del Re Audoino e della Turinga Rodelinda, contributio virilmente alla vittoria, e d'aver ammazzato di sua mano Turimondo o Torrismondo, nato da Torismo. Soggiunge altre particolarità, degne di special Transino.

<sup>(1)</sup> Paul. Diac. Histor. Langonann. Lib. I. Cap. 23. 25.

1606 cordanza intorno a'costumi de'Barbari: ma gueste, delle c quali favellerò in altro luogo, appartengono ad una qualche altra susseguente battaglia, essendo Alboino tuttora fanciullo, mentre si combattea la presente dal suo zio Amalafrido 11.1403 contro Torisino, pereiocchè Rodelinda non fu prima del 540 condotta da Belisario prigioniera di Ravenna in Costantinopoli. Cupi rancori nondimeno, a malgrado de suoi lieti successi, rodevano il petto d'Audoino, pensando ad Ildisgo, figliuolo di Risiulfo; ad Ildisgo, cui spettava la corona dei IL1577 Longobardi. Egli, che già si vide aver guerreggiato in favore di Totila, ed essersi ricoverato per alcun tempo appo gli Selavini, era venuto in Costantinopoli con trecento Longobardi, seguaci da per ogni dove della sua fortuna. Giustiniano avealo splendidamente aecolto, ereandolo Capitano d' una parte delle milizie o Scuole Palatine dette Presenziali; aspra cagione del rammarico d'Audoino, usurpatore. Per quanto costui andasse chiedendo all'Imperatore di averlo tra le mani, voto d'effetto rimase il suo desiderio sempre; ma Ildisgo, ( chiamato anche Ildigisale ) si mostrò ritroso a tal beneficio, e gli piaeque d'ascoltare i perfidi consigli di Goar, uomo Goto, e fatto prigioniero in Dalmazia nella guerra combattuta da'Greci contro il Re Vitige: Giustiniano poscia l'avea per sospetto di ribellione mandato in Egitto, donde poi richiamollo in Costantinopoli. Goar insinuossi nel euor d'Ildisgo, al quale già punto da desiderj ambiziosi persuase d'essere indegna la fortuna d'un Principe Longobardo, ridotto in Bizanzio alla qualità d'un servo dell'Imperatore; fuggisse il figliuolo di Risiulfo in qualunque regione ove più pregiar si sapesse la nobiltà e la gloria di chi procedea dal sangue de Letingi. Ed Ildisgo di repente fuggi, accompagnato da Goar e da suoi trecento, per tra-

verso alla Tracia, Come arrivarono in Apri, si congiunse

con altri Longobardi quivi stanziati, e con subito impeto di simpafroni delle razze Imperiali de cavalli. Primi a levars di contro lui furon gli Unin Cuturguri di Sinnio, acquartie- 533 rati, come già esposi, nella Tracia; ma questi ne audarono 11.1890 vinti e lugati, ed i Longobardi senza trovar più resistenza, si condussero a saccheggiare l'Illirico.

L'Imperatore inviò contro que furibondi quattro Capitani, Arazio il Camsarida, Leouiano, Arimuto e Recitango, già Duca del Libano. Dopo aver lungamente cavalcato, giunsero verso sera sulle rive d'un fiume, ove fermaronsi; ed i quattro, mentre l'esercito curava i cavalli, si ritrassero in una selvetta eon pochi Protettori a bere, quando Ildisgo con Goar improvvisamente gli assalta, e tufti gli uccide senza combattere, mentre beveano; si ripara indi, fuggendo, nel paese de Gepidi. Ho detto, che dal Re Alboino erasi 11.1574 contro Ildisgo di Risiulfo commesso un delitto simile a quello compiuto da Torisino in pregiudizio di Ustrigotto, il quale or vivea presso i Longobardi; agevole perciò riuscì a'due usurpatori d'accomunar le perfidie, dandosi dall'uno l'infelice Ustrigotto in balia de Gepidi, e dall'altro l'ingrato Ildisgo in potestà de Longobardi. Più giustamente avea l'Imperatore chiesta la restituzione d'Ildisgo per punirlo: ma dichiararono i Gepidi volerne ad ogni patto difender la vita: perciò Torisino provvide più tardi alle sue personali ambizioni, violando le leggi dell'ospitalità. In tal guisa Ildisgo da un lato. Ustrigotto dall'altro ebber la morte: sanguinoso legame della passeggiera e bugiarda pace tra'due Re.

\$ XXVI. Totila, sebbene padrone della Corsica e della A. 532 Sardegna, non ignorava i pericoli dell'atro nembo sovraslante al suo regno, ed auch' egli fornivasi, mettendo i più valorosi fra' Goti a guardia delle più nobili città da lui possedute. Confido a Morras, diverso dal difensore d'Urbi- 11.1336 Anni di G. C. 526no, le eure della protezione d'Acerenza in Lucania, ed a Ragnari quelle di tener Taranto; ad Usdrila concedè la tutela di Rimini : a Teia . il più stimato fra Goti . l'altra di Verona, e de luoghi della Venezia non caduti sotto la signoría de Franchi di Teodebaldo, padroni di Trevigi, di Vicenza e di Padova. Nell'opposta estremità d'Italia, i Goti assediavano con molte forze Cotrone, ov'era chiuso Palladio in nome dell'Imperatore, la eui bandiera sventolava in Otranto, custodita dall'Ibero Principe Pacurio. Invano Palladio, già premuto dalla fame, chiedea che Artabano inviasse aiuti dalla Sicilia, non ancora sgombra del tutto dai Goti; e l'Imperatore per non indebolire le sue milizie in quell'isola, mandò fino dalle Termopoli alcuni soldati con alguante navi a Cotrone. L'arrivo di si fatte navi e la fama di Narsete sopravvegnente, riempirono di spavento gli assedianti, che si dileguarono; allora Morras e Ragnari, colpiti parimente da tali notizie, serissero in Otranto ed offerirono la dedizione d'Aecrenza e di Taranto a l'acurio, che aecettò le proposizioni di far salva la vita de'due Capitani e dei soldati Goti, purche l'Imperatore consentisse. Raguari die sei ostaggi per tutto il tempo, in cui avrebbero dovuto aspeltarsi le risposte di Costantinopoli.

A. 832 Alla nuova primavera, Narsete ruppe finalmente le dineranze. Aveva egli raccolle le più numerose, le più aggurnie milizie, di che si fosse mai gloriato l'Imperio da più di un secolo, in Salona. Di qui egli veleggio verso i Veneti bili. ove qualche città si manteneva fedele a Greci ed obbediente 11.1310 cost a Valeriano, il primo che fosse disceso dopo Belisario in Italia, come a Giustino, Maestro de Soldati per l'Illirico, già difensor di Firenze ne precedenti anni ed ora preposto

gia ditensor di Frenze ne precedenti anni ed ora prepusio da Belisario stesso al governo di Ravenua. L'Eunueo fe chiedere il passaggio a Franchi per Padova, Trevigi e Vicenza:



ma que'lo negarono col pretesto, che nell'esercito di Narsete verano i Longobardi spediti dal Re Audoino, e divenuti ora nemici capitali de Franchi, Per tali risposte pendea dubbioso Narscte, ma Giovanni, genero di Germano, gli espose d'essere inutile il passare per le città de Franchi fino a che Teia padroneggiasse Verona. Il Po a que giorni errava senza legge in più luoghi, allagando innanzi ogni altra le contrade Ferraresi, e Tcia l'avea maggiormente sbrigliato, rompendo in oltre i ponti soura i fiumi suoi tributarii, sì che una vasta palude avrebbe chiuso i passi all'Eunueo, ed un'ampia rete di fossi circondato l'esercito. Laonde il Duce Supremo, per consiglio di Giovanni, tragittò faticosamente i soldati lungo i lidi del Mare Adriatico, superando le foci de non pochi fiumi, che vi corrono : intanto un numero grandissimo di palischermi e di barche, andava costeggiando gli stessi lidi, e proteggeva i Greci pressocchè sommersi nelle melme di quella vasta laguna. Dopo lunghi e difficili sforzi, giunse finalmente in Ravenna, ove soprastette pochi di a riordinarsi; unitosi con Valeriano e con Giustino.

S.XXVII. Ingenti somme recava seco di danari Narsete. Oltre Valeriano e Giustino, che avea trovati, ed oltre Giovanni, che veniva con esso di Salona, il Greco sforzo vedeasi composto del fior d'ogni più provata gente per aver combattuto sotto Belisario in Oriente od in Affrica o sotto Germano in Tracia: Giovanni Mangiatore li guidava, e s'era per via ingrossato lo stuolo, crescendo la brama cost de' tesori come della generosità di Narsete. I Barbari più degli altri crano accorsi a tal fiuto. Quelli, che ho narrato avere il Re Audoino spediti (Paolo Diacono ingannossi scrivendo, che il Re fosse stato Alboino (1)), erano ducmila e

<sup>(1)</sup> Pauli Diaconi, Hist. Longobard. Lib. II Cap. 2.

cento cavalli valorosissimi, seguntati da tremila fanti a'loro servigi ; del qual costume parlerò in altro luogo. Gli Eruli si dividevano in due seliiere: l'una di tremila cavalieri, condotti da Filemuto; l'altra d'eletti fantaccini, a'quali sovrantendeva il prode Aruto, allevato alla Romana fin dall'in-11.1274 fanzia, e marito della figliuola di Maurizio, prole di Mundone. Il giovine Asbade avea menati a Narsete seicento più arditi fra' Gepidi, suoi concittadini. Con essi venivano alcuni trafuggitori Persiani, tenendo dietro ad un nipote di Cosroe, Re di Persia, Chiamavasi Cabade, nato da Zames, figliuolo del Re Cabade: ma Cosroe nel principio del suo regno avea fatto uccidere i suoi fratelli, e fra essi Zames: avrebbe vo-Iuto trucidare anche il giovinetto Cabade, se questi non fosse fuggito in Costantinopoli : ed ora il Principe trasferivasi a guerreggiare per l'Imperatore in Italia. Dagisteo finalmente, che avea fatto sì mala pruova sotto l'etra nella Lazica, uscito

> dalla sua prigione, tirava dietro a se grandi moltitudini d'Unni, non so se di quelli discesi dal Caucaso, come i Sabiri, o degli altri, che abitavano interno al Tanai ed alla

> Palude Meotide, fossero Cuturguri od Uturguri. Non solamente il romore de'ricchi stipendi, promessi da Narsete ma la rinomanza dell'opulenza d'Italia e de'tesori sì di Totila come de' suoi Goti aveano allettato quell'enorme nugolo di Barbari. Usdrila, impaziente delle lor mostre, serisse a Valeriano da Rimini, essere inutile omai un tanto apparecchio; i Goti non comprendere per qual ragione questi flutti Barbarici si contenessero tuttora in Ravenna; vane apparenze, fastosi spettri di possanza: niun dritto avere i Greci sull' Italia, ma uscissero in fine a misurarsi coi Goti, Narsete, deriso tal vanilognio, sorti dopo nove giorni di Ravenna, elie commise a Giustino; e non appena egli giunse alle rive della Marecchia in Rimini, che un Erulo

uccise Usdrila, senza conoscerlo. Un altro soldato lo ravvisò, e gli recise il capo, che apparve insigne augurio al- G. C. l'esercito. Senza brigarsi d'assediar questa città . Narsete continuò verso Roma il suo celere corso, ma volle schivar la Via Flaminia per non imbattersi nella fortezza di Pietra Pertusa. Lasciò dunque a sinistra Fano e le foci del Metauro, sì chiaro per l'antica fama ; non che il Foro di Sempronio, detto Fossombrone al di d'oggi, e le montagne del Furlo, seguitando aspri sentieri nel mezzo di quelle interposte fra Rimini ed Urbino: poseia si mise nella Via Flaminia nove miglia sotto Pietra Pertusa, vicino al luogo, da noi detto Acqualagna, di quà dal Metauro. Non lontana era una pianura, circondata di piccoli rialti, a guisa di tumuli, a quali gli abitanti davano il nome di Sepoleri de Galli; su questi Procopio narra incredibili cose, come se Camillo avesse ivi posto in rotta quel popolo. A'nostri giorni ( così serive un ragguardevole uomo, che naeque in quelle regioni(1)) sì fatta pianura domandasi di Lentaggio, e s'allarga tra Cagli ed Aequalagna.

S. XXVIII. Totila non meno diligente s'era preparato all'aspra tenzone. Aspettò per alcun tempo Teia in Roma co' Goti, ehe a spron battuto venivano dalla Venezia; e quando essi arrivarono, rimasto un buon presidio nella Città, mosse contro Narsete con tutte le forze. Nel suo passaggio, preseelse di tratto in tratto trecento de' più nobili e belli giovinetti Romani, promettendo annoverarli tra le sue Guardie a' genitori : ma inviolli a Pavia, e li tenne in luogo d'ostaggi. Così egli attraversò, narra Procopio, tutta l'Etruria,

<sup>(1)</sup> Bernardino Baldi (d'Urbino). La difesa di Procopio contro le calunnie di Flavio Biondo, con alcune considerazioni sul luogo dove segui la giornata fra Totila e Narsete. Urbino, per M. A. Mazzantino, 1625. in 4.º

e si fece a piè degli Appennini. L' aspetto de' luoghi certifica d' aver dovuto egli, per attraversarla intera, secondo stabilisce Procopio (1), battere da Roma la via di
Narni e di Terni fino a Perugia ed a' Tifernati monti del
Todicirna Città di Castello nella Valle del Tevere: non Islira
verso Foligno e Nocera sulla Strada Flaminia, si come parve al Cluverio. Totila sperava di prendere i nemici alle
spalle, se superasse i gioghi, pe' quali dividonsi l'acque dei
fiumi, drizzandosi l'une verso il Mar Tirreno, l' altre verso
TAdriatico, e se pervenisse non aspettato in Pietra Pertusa.

Il Re allontanossi perciò dalle fonti dell'Arno e dalla Provincia Casentinese, ove alcuni Seritlori pretendono conduno; e, per l'alture sovrastanti a Città di Castello, ruset al Metauro, colà dove ora sorge Santo Angelo in Vado. Procedè verso Tagine, oggi Pagina, tra Urbino e Fossombrone, accostandosi a Pietra Pertusa. Cento stadi, ossia dodici miglia, separavano Tagina da Busti o Sepotert de Galli; Narsete perciò, nel vedersi attergato da Totila, venne ad al tendarsi nella pianura di questi Sepoteri, ossía di Lentaggio.

Mandò Legati al Re per ispronarlo a dismettere i pensieri guerreschi e di sottomettersi all' Imperio. Totila ebbe a disdegno que superbi parlari; e però i Greci, avendogli chiesto qual giorno avrebbe voluto egli assegnare alla battagila, si disse pronto per l'ottavo. Ma Narsete, pauroso d'una qualche insidia, s' apparecehio pel seguente dì, nel quale il Re non tralascio d'innoltrarsi da Tagina verso i Sepoleri de Galli, accennando a voler impadronirsi d'un colle difeso da Paolo ed Ausila eon cinquanta Greci. D'ivi egli deliberò seacciarli ad ogni patto. Pur tanta fu la virtu di quei pochissimi, che vano tornò per ben due o più volte lo sforco

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Ltb. IV. Cap. 29.

de'cavalli Goti; laonde il Re levossi dall'impresa, e grande aumento di lode ne venne a Paolo e ad Ausila, egregi saettatori. Si difesero prima co'dardi, poi con le spade; uccisero e disarmarono un gran numero di nemici, sì che l'esempio di tanto valore confortò gli animi, e non fuvvi tra'Greci un soldato, il quale non tenesse per certa la vittoria. Paolo videsi annoverar fra Protettori di Narsete, che non avea giammai guidato eserciti numerosi, come or facea per la prima volta in provvetta età : ma la riputazione del suo senno e della sua costanza si propagò ad un tratto fra'suoi e preoccupò le menti. Contrario effetto le sue qualità produccano presso i nemici; e chi fra noi, dicevano i Goti, non dovrà ridere di questo eunuco, vestito da guerriero? Degno nemico per verità de'veterani, che nella prima lor gioventii aveano combattuto con Teodorico sull'Isonzo, sull'Adige c sull'Adda, o de'loro figliuoli, che condotti da Totila riconquistato aveano l'Italia ed abolita la fortuna d'un Belisario! I cuori virili de' Goti s'infiammarono a questi discorsi,

ad anche un Greco per nome Coca, fuggito altra volta presso loro, senti eccitarsi da sotti fiamma, che il sospinse a eccrea fiam in una singolar pugna, con cui maestosamente s'aprisse la battaglia. Già gli eserciti erano usciti dai loro campi, e s'andavano avvicinando a' Sepoteri de Gatti, ciascuno sopra una lunga linea. Dall'una parte Narsete con Giovanni, genero di Germano, col lor Protettori e con la mano più scelta de Greci e degli Unni, a sinistra; Valeriano, Dagisteo e Giovanni Mangiatore, a destra, col oro stuoli; nel mezzo, i Longobardi, gli Eruli e gli altri Barbari a piedi e fatti discendere di cavallo, acciocebè non fuggissero; tanto poco Narsete si confidava in essi nel giorno supremo del pericolo. I tiratori d'arco vedeansi distributi tra due fianchi, al numero d'otto mila; e mille cinquecento cavalli stava-

no di conserva dietro al sinistro. Uguali presso a poco erano c. gli ordini de' Goti, ed il Re correa di fila in fila, raddoppiando gli ardori ne suoi e facendo a tutti sicurtà della vittoria col portamento della persona e col nobile sfavillare degli occhi. Narsete altresì, ma con sembianze diverse, giva esortando i soldati ed additava pendere da un'asta, che il precedeva, i braccialetti, le collane d'oro e gli altri premi da lui serbati a più coraggiosi.

Così stettero a fronte per alcun tempo i nemici nella pianura di Lentaggio. Totila, che attendeva due mila guerrieri prossimi ad arrivare, desiderò differire per qualche istante lo scontro: allora Coca proruppe nello spazio interposto fra l'uno e'l'altro esercito, provocando a combattere contro lui qualunque fosse il più avventato fra' Greci. L'Armeno Anzala . Protettor di Narsete . offerissi e corse verso Coca, già pronto a trafiggerlo con la lancia; ma seppe Anzala si opportunamente schivarlo che con la spada gli trapassò il fianco, stendendolo morto sulla polvere. I Greci alzarono un grido festevole, quando un insolito spettacolo apparve loro dinanzi; ed era Totila che s'innoltrava solo sopra esimio cavallo, mostrando a tutti quali fossero la forza del suo braccio ed il suo destreggiare nell'armi. Rifulgea l'oro su queste; rifulgea su'ealzari e sul vestito; aureo l'usbergo ed aureo il cinto: dal giavellotto e dall'asta scendeano frange di viva ed ardente porpora, proprie d'un Re. La sua persona vincea quelle si magnifiche apparenze, tanta era la maestà del volto ed insieme la sveltezza delle membra: e ben si vide per opera quale sin dall'infanzia educato l'avessero a trattare il ferro ed a risplendere ne' militari giuochi. Ne diè l'esperimento agli eserciti, volgendo e rivolgendo in ogni verso, e con maravigliosa prestezza, di giro in giro il cavallo; indi vibrava in alto l'asta nell'aure, donde quella discendea tremula, ed egli afferravala per lo mezzo, e da una mano la mutava nell'altra e, correndo, rimandavala nell'aere ; poscia si distendea supino sulla groppa del cavallo, e s'assottigliava ed avvolgeva intorno ad esso co più svariati svoltamenti, ripigliando tantosto il maneggio dell'armi e la minaccia. I Greei ammirarono l'agilità di Totila, giudicandola forse non convenevole ad un Re; poscia, quando egli cessò verso il mezzodì, Narsete alteramente rispose agli Ambasciatori di lui, che, aspettando i due mila Goti, s'argomentò di fargli chiedere un amichevol colloquio; e l'Eunuco negollo, quasi venuti fossero a proverbiarlo ed a recitargli un qualche ribobolo.

S. XXIX. Finalmente i duemila vennero, e Totila ritrasse i Goti nel campo a pranzo, in mezzo a' grandi calori del- A. 852 l'estate, col disegno di dar immantinenti nell'oste nemica. Ma Narsete, che il previde, volle i Greci prendessero armati e pronti ad ogni evento un parco cibo in ciascuna fila, sì che la sperauza del Re di sorprenderli dileguossi quando egli, compiuto il desinare, condusse i Goti alla battaglia. I suoi cavalli furono i primi ad appiccarla. Seguivano i fanti; ma i primi, lasciatisi trasportare da soverchio impeto, si allontanarono troppo da questi, senza badare che, avendo Narsete curvato in foggia d'arco le sue schiere, già i Greei saettatori venivano ravviluppando il Gotico nerbo da per ogni dove. La pioggia de'dardi sgominò e ruppe que'primi cavalli, che ripararonsi con grave perdita presso i compagni: Totila riordinolli e li ricondusse al combattimento, ma trovò in ogni luogo fitti ed insuperabili gli ordini del nemico. Si combattè con grande ardore; i Greci ed i Barbari, confederati con essi, pugnarono a gara, cercando gli uni rapire il premio del valore agli altri, e tutti opposero sì gagliarda resistenza contro gli assalti della cavalleria del Rc, che fi-

and nalmente questa stancossi verso il cessar del giorno e si di. C. rovesciò sulla fantería, portando in essa il disordine. 1 Goti allora preser la fuga; una tetra confusione in sull'annotfare si sparse tra loro, e non pochi fuggendo s'uccisero, quasi perseguiti dagli spettri, a vicenda, i cavalli calpestando i fanti, e ciecamente urtandosi questi e ferendosi; colpiti tutti dalla vergogna della disfatta. Sei mila giacquero sul campo; un gran numero caddero prigionicri, ma poi per iniquo comandamendo furono uccisi, e fra questi non pochi de trafuggitori Greci; gli altri salvaronsi come a Dio piacque dovungue li guidò la fortuna e la celerità o delle proprie gambe o de cavalli.

Totila fu accusato d'imprudenza per aver voluto, che i Goti non combattessero se non solamente con le lance, tuttochè i Greci s'aiutassero cotanto co'dardi e con ogni altro genere d'offesa. Questa disposizione, se credi a Procopio, produsse la sconfitta di Totila, che finalmente si trovè pressocche solo nel buio, ne seguitato se non da Scipuaro e da quattro altri compagni. Anche il Re adunque, dura e non mai da esso patita necessità, si vide costretto a fuggire; nè potè, se non volea venire in mano di Narsete, faggir che verso il Metauro, donde allontanato erasi, o verso Tagina ovvero qualche altro luogo prossimo a quel fiume. Pochi nemici l'inseguirono, ignorando ch'e' fosse il Re; frai quali Asbade il Gepido, che già con la sua lancia lo raggiungeva quando un giovinetto Goto, a voce alta, gli disse, Perche trafiggere il tuo padrone ? Ma fu invano; il colpo era omai partito ed avea trapassato il Re da tergo; Scipuaro intanto feriva in un piede il feritore Asbade, costringendolo a starsene conficcato in quel sito, dove anch'egli si dove fermare per una ferita recatagli da un Greco. I quattro fedeli, che rimanevano al Re, lo accompagnarono moribondo per lo spazio di ottanta quattro stadi, orvero dieci miglia in circa, fino al luogo oliamato Capras, ove cercarono curardo, um poco appresso egli spirovi, e gli amici,
pietosamente piangendo, il seppellirono, indi si tolsero dallinfausta terra. Una dorma de Goti narro il misero caso ed
additò la tomba del Re ad alcuni Greci sopravveguenti, che
avendolo disseppellito lo riconobbero, e lo spoglianono dele regie insegne per presentarle a Narsetet poscia l'adegiarono di bel muovo nel sepolero. Narravano altri, l'adaggiarono di bel muovo nel sepolero. Narravano altri, l'adaggiatono della battaggia Totta, non conosciuto, losse stato
ferito da un Greco; che avesse lungamente premuto il dolore; ma che, mancandegli la vita, fuggisse a Capras,
unica e vera eagone, secondo costoro, della rovina del'Goti.

Trista celebrità dalla morte del Re procede all'ignoto luogo di Capras, che senza frutto alcuni credistero aver trovato in Capras, che senza frutto alcuni credistero aver trovato in Caprese ta l'Arno e di l'Overe in Cascanino (1). Eza Capras di quà dalla destra riva del Metauro, e distante, si come ho detto, non più di dicci miglia da Sepoleri de Galti, ovvere dalla pianura di Lentaggie; propriamente, se non m'inganno, in vicinanza di Pietra Pertusa, cioè del Parlo. So, che le moderne appellazioni d'alquanti luoghi, più o meno lontani dal Funto, han qualche simiglianza con quelle di Busti de Galti, di Tagina e di Capras: ma si fatte rispondenze sono per loro natura ine-gannattici, e unocciono ii riù delle volte alla riocera del riocera del

<sup>(1)</sup> Vans contro quest opinione la Quarta fra le Dissertazioni del Cav. Guazzeri ( Pisa , 1761. in 4.º ) Sulla disfatta e morte di Totila.

Il Guazzesi sta col Ciucerio e coll Holstonio, facendo venir Iotilla dalla parte di Foligno e di Noiera. Se così fuse stato, Procopio, il quale conosceva i luoghi, non avrebbe detto ogli forse con una sola parola, che il Re, suesito di Roma, non cera mai più telto dal seguir la Via Flaminia fina all'incontro con Marsete ?

vero, I Goti, campati dalla rotta, fuggirono verso Pavia. Narsete, certificato d'aver colto il massimo frutto dalla sua vittoria, mando in Bizanzio la corazza di Totila ed il berretto. ricco di pietre preziose! fine infelice del più alto e generoso Principe, non eccettuando lo stesso Tcodorico. La sua temperanza e l'altre sue qualità lo ponevano per molti rispetti di sopra eziandio da quel Re; niuno degli eccessi, che bruttarono Teodorico, poteronsi rimproverare a Totila: e questi ebbe in Belisario un nemico assai più formidabile che all'altro non trovo in Odoacre. Totila condusse a fine i disegni d'Amalasunta, già si abborriti da Teodorico, di confonder l'armi II.1194 de Goti con quelle de Romani; ciò che di loro, a capo d'un qualche anno, avrebbe formato un popolo unico, se non fosse stata la funesta divisione dell' Ariancsimo, che aucor sarebbe dopo qualche tempo cessata, sì come cessò in Ispagna per la predicazione Cattolica. Totila conquistava i cuori tanto de Romani quanto de Greci , ch'egli vinceva, i quali accorrevano a gara sotto le sue bandiere; gl'impeti brevissimi delle ire di lui contro alcuni Vescovi procedettero, già il narrai, dalle condizioni della guerra e non dagli odi religiosi : ed a niuno fra Barbari toccò in sorte d'esser tanto lodato da nemici quanto egli fu dall'Autore della Storia Miscella, il quale scrivea d'avere il Re abitato in Roma, quasi un padre tra figliuoli (1). Non solamente ristoro gli animi de Goti afflitti da continui disastri di Vitige, ma in breve ora giunse ad avere un naviglio, il quale combattè assai più che non quello di Teodorico. Pieno di fede in DIO, a lui solamente attribuiva le sue vittorie; la sua giovenfu, la sua virile bellezza nol trasser giammai a molli diletti, ed egli non conobbe altri piaceri se non di condur-

<sup>(1)</sup> Historiae Miscellae, apud Muratori Scr. Rev. Ital. I. 407.

re nuovamente alla gloria il nome de Goi. Rispettò le donne de 'unit; soccorse gl' infelic; lasciando sopratiutto in 
Napoli uno de più nobili documenti delle più miù di adfettuose virtà: giusto, umano, e generoso meritava d'esser
Catolico, e sarebbe stato, io credo, nell'età più provetta, si
che unite sarebbersi le meni e liberata l'Italia dalla crudele
minaccia di cader sotto il giogo di Bizanzio. La continua
durata della guerra non gli permise d'annoverarsi, come
Teodorico il Grande, ral l'egislatori e gli edificatori: ma le
cure, che in mezzo all'armi ebbe Totila di rispettare gli
agricoltori ed i poveri, accemnano a quel cli e' sarebbe
stato se avesse conseguito la pace.

S. XXX. Tra quelli, che non seguivano le parti di Totila, A. 551 Procopio riuscì uno de'più insigni suoi lodatori. Prima della morte del Re pose in luce i primi sette Libri delle suc Storie intorno alle guerre Persiana, Vandalica e Gotica, verso il vigesimo quinto anno di Giustiniano; sì come afferma in principio dell' ottavo, dicendo che i sette precedenti erano già noti a tutto l'Orbe Romano. Compassionevolmente poscia nell'ottavo raccontò gli ultimi easi di Totila. Già Procopio andava meditando le sue Storie segrete, che poi serisse, ma certamente non compì, nel 558. Le lodi soverchie verso Giustiniano leggonsi non in alcuno degli otto Libri delle sue Storie, ma in quello chi egli detto più tardi sugli Edifici, quasi egli avesse voluto abolire i sospetti d'aver arcanamente, si come fece, lavorato le Storie segrete, ovvero gli Aneddoti: per sì fatte industrie nè seppi nè so commendarlo. Gran coraggio nondimeno si richiedeva, e grandissimo s' anunira ne' primi sette suoi Libri, a voler dipingere con vivi eolori le corruzioni dell' Orientale Imperio, le quali avrebber potuto sembrar favolose, ove Giovanni di Lidia non ne avesse agli stessi anni favellato nella medesima guisa.

Vivi e possenti, quando vennero in luce i sette Libri, erano Bessa e Buza, flagellati da Procopio per l'infame rapacità in Italia ed in Mesopotamia: viva e ricca, sebbene priva dell'Imperatrice, Antonina, di cui l'Autore descrisse le frodi e gli spergiuri nell'ingannar Giovanni Cappadoce : vivi ed armati non pochi de Capitani Greci, che aveano stremata l'Italia dopo la sciagura del Rc Vitige, saccheggiandola spietatamente con esercitarvi ogni sorta di crudeltà. Ne parmi che fosse morto all'apparir di quei Libri lo scellerato Forficula, Fioriva tuttora nella Reggia di Bizanzio il figliuolo di quel Triboniano, del quale si grandemente nei suoi racconti delle guerre Persiane Procopio lodò l'ingegno, vituperandone l'avarizia. Ciò che nelle Vandaliche scrisse intorno a Sergio ed a Salomone, iniqui nipoti dell'altro Salomone, Prefetto dell'Affrica, bastava per farli creder capaci de deliti, onde gli accusò negli Aneddoti. Sergio nondimeno, per eagion di sua moglie, nipote di Teodora, s'annoverava fra Principi del Palazzo Bizantino. Tanta libertà nel favellare de più colpevoli tra contemporanei nocque forse per lunga stagione a Procopio; ma non pochi de' fatti, ch'egli narro nelle Storie arcane, avrebber potuto impunemente narrarsi nelle pubbliche, s'egli avesse voluto o saputo astenersi da molte acerbità, onde son picni quegli Aneddoti.

A. 351 Ş. XXXI. Giornande, il quale viveva in Ravenna sotto Belisario e sotto i Greci successori di lui, pubblicò in Italia il suo Libro su Geti o Goti nello stesso anno, che vide comparire in Oriente i sette Libri di Procopio: il nono anno, cioè, dopo il principio dell'orrida peste (cost egli afferma(1)). Il 1482 patita nell'Imperio. Era Giornande occupato a serivere l'al-

<sup>(1)</sup> Pestilens morbus , ut nos ante novem nos annos experti sumus.

\*\*Lornandes, De Rebus Geticis, Cap. 19.\*\*

tro Libro della Successione de'Regni, quando il suo ami- Anni co Castalio il pregò di ridurre in compendio i dodici Libri c. di G. delle Storie Getiche di Cassiodoro. Piacque a Giornande, 856 nelle cui vene scorreva, ed e'se ne vanta (1), il Gotico sangue, ricordar le glorie della sua gente, non che de propri antenati, onde io feci parola; ed avendo sospes' i primi la- 1. 1206 vori, si diè tutto a questo, scusandosi nel rispondere a Castalio di non avere più fra le mani l'Opera di Cassiodoro, da lui letta dianzi e solo in tre giorni. Fatta questa ingenua confessione, disse d'essergli uscite dalla memoria le parole di quello Scrittore, ma non i sensi ed i fatti: avervi egli da un'altra parte mescolato molto del suo di tratto in tratto; massimamente nel principio e nel finc (2), traendolo dagli Scrittori Greci e Romani. Da ciò sorge il sospetto, che l'uscita de'Goti dalla Scandinavia non era descritta per avventura da Cassiodoro : e però Giornande afferma, eli' e' l'attinse dagli scritti d'Ablavio e dalle canzoni antiche de' Goti. Giornande finalmente raccomandossi a Castalio, affinchè vi soggiungesse gli avvenimenti, di cui si rammentava ; egli ch'era vicino alle genti de' Goti (3), non so se per nascila o per lungo uso fuori della pur troppo Greca Ravenna, ove i patteggiati di Belisario viveano in modesta e povera fortuna.

Per quella tumultuaria lettura fatta in tre di solamente da

<sup>(1)</sup> Nec me quis in favorem gentis praedictae, quasi ex ipea trahentem originem, addidisse credat.

Id. Ibid. Cap. 60.

<sup>(2)</sup> Nonnulla ex Historicis Gazcis ac Larinis addidi convenientia; noncu rincingue et parima in medio med dictatione permiscens.

Id. Itid. In Praefat. ad Castalium.

<sup>(3)</sup> Si quid dictum parum est, et tu, ur ricinus Genti, communoras, adde.

Id. Ibid.

And di G. ( 526

Giornande, nacque in alcuni l'opinione che scarsa fiducia dovesse aversi nel suo Compendio. Ma, oltre quello di che Giornande affermò aver ampliato la Storia di Cassiodoro, e'volle tutti sapessero, che nulla egli narrò senza l'autorità degli antichi Scrittori (1), dagli spaziosi campi de'quali ebbe a raccogliere una breve messe per uso del suo Libro; senza tener conto delle cose, le quali a lui, si come a Goto, eran già note. Di tali Scrittori Giornande additò alcuni, e tacque di molti. Non s'erano allora perduti molti Libri della guerra Getica di Traiano contro Decebalo, si come que' di Traiano stesso e di Tacito nella parte smarrita delle Storie; non che gli altri di Critone, cotanto cari a Giustiniano. Giornande potè in molte cose giovarsi di si fatte Opere, quantunque appena toccato avesse delle sventure di Decebalo; il quale silenzio sembro essere un argomento de suoi affetti pel popolo, donde nasceva. E però intera credenza meritano gli scritti di Giornande in tutto ciò, che non sorpassa i tempi storici. Niun motto egli fece di Totila, essendosi fermato in Vitige; ma nominollo soltanto nel Libro della Successione de Regni.

\$.XXXII. Ed ecco miseramente prostrata con Totila nella pianura de' Gallici Sepoleri l'alta speme de' Goti. Quanto più quel nobile Re in ogni sorta di virtu era maggior di Giustiniano, tanto più quest preso ad oltarne la memoria ed a chiamarlo nefandissimo tiranno nelle sue leggi. Ma i Goti, che camparono dalla rotta, feeero capogrosso in Pavia, deliberati a confinuare la guerra. Elessero a Re loro il magnanimo Teia, fratello d'Aligerno; figliuoli entrambi

<sup>(4)</sup> Haec qui legis scito me reterum secutum scripta, et ex eorum spatiosis pratis pauca me collegisco.....nec me aliqua addidisse credat quam quae tags aut convent.

Id. Ibid. In fine Operis.

Anni di G. C. 526-585 I. 366,

di Fritigerno, che sembra un discendente degli antichi Eroi di tal nome, della gloria de quali erano piene le canzoni, tuttora sussistenti nel tempo di Giornande. Avea Totila curato riporre i suoi tesori nelle città principalmente di Pavia e di Cuma: Teia perciò ebbe sotto la mano gl'istromenti più validi a ricominciare la guerra; ed, avendo chiamato in Pavia tutt' i Goti, spedi Aligerno alla difesa di Cuma, Niuno più d'Aligerno era dotto nel trattare l'arco, niuno avea più forte il braccio: le saette da lui seoceate ferivano con grande stridore l'aria, e volando con indicibile velocità percotevano e spezzavano la rupe anche più dura. In breve era un nuovo esercito si riordinò, vago di vendicare l'onta di Lentaggio e la morte dell'ultimo Eroe della loro gente. Agatia nondimeno, Continuator di Procopio, pretende, che i Goti dell'altre regioni d'Italia, stettero in sospeso, aspettando il corso degli eventi, senza prender parte negli egregi sforri de' Goti di Pavia

Che che sia di ciò, Teia credette doversi da esso implorar A. 1822 gii auti de Franchi; non di quelli soggetti a vecchi Re Childebeto e Clotario, ma degli altri che obbedivano al giovinetto Teodebaldo, lor pronipote, il quale risedeva nella sua cità di Metz, donde la sua possanza si distendeva per gl'immensi spazi del regno d'Austrasia fino alla Liguria ed alla Venezia non che ad altri luoghi d'Italia. S. Nicezio Trevirense in que'giorni era uno de principali Consiglieri di Teodebaldo. A questo Re adunque, in presenza de'principali Antrustioni ed Ottipnati, gli Armbasciatori di Teia esposero qual grave danno fosse pe Franchi di vedere per le vittorie de'Greci abolito il regno d'Italia, e quanto pessima volesse riputarsi la vicinanza di questi Greci al paese d'Austrasia, se la Gotica signoria venisse meno. Cento colori, cento pretetti avrebbero sempre in pronto a guerreggiar contro i

Anni di G. C 5:6-

Franchi, allegando le antiche vittorie di Camillo su Galli di C. Brenno, di Mario su'Teutoni, di Cesare su'Germani d'Ariovisto; non aver fine l'arguzie, le fallacie de Giureconsulti Romani, e le loro inconcepibili distinzioni tra il dominio ed il possesso delle cose; l'Imperio Romano tenersi per padrone perpetuo ed incommutabile di tutt' i Regni d'Europa, massimamente di quelli de Franchi; non esservi patti ne cessioni solenni, che vietassero agl'Imperatori di rinnovare ad ogni favorevole occorrenza le loro pretensioni su'paesi abbandonati da essi, del che v'era uno splendido esempio in Zenone Augusto, il quale concede a Teodorico, per discacciarne Odoaere, l'Italia; ed ora, essendosi raggiunto quello scopo, veniva Giustiniano a rivolerla, facendo a Goti sì aspra guerra, uccidendoli e taglieggiandoli e vendendo in servitù sotto l'asta le loro mogli co'figlinoli. Sorgessero perciò i Franchi, e cacciassero, soccorrendo i Goti, lungi dalle frontiere d'Austrasia il perfido nemico: i danari non mancherebbero, ed il Re Teia profonderebbeli a larga mano. Ma tutto fu invano; i Franchi sperarono, che Greci e Goti si distruggerebbero fra loro, e che l'Italia, senza trar colpo, si congiungerebbe da se al regno d'Austrasia: negarono perciò d'aversi a mescolar essi nelle straniere guerre.

rono perciò d'aversi a mescolar essi nelle straniere guerre.

\$\Sigma \times XXXIII. Narsete, licto della conseguita vittoria, ne riferiva grazie al DIO degli escreti. Fu antica tradizione, che
egli-passando per la Lagune della nuova città di Venezia e
pel breve paese de Marxitimi, si fosse fermato nell'isola di
Rialto per pregarri, ed avesse fatto voto d'edificarvi, se felici riuscissero le sue armi, due Chieset: pur ne il Dandolo
ne la Cronica detta di Sagornino fecero menzione di quel
passaggio per le Lagune. Prima cura di Narsete dopo la
battaglia fu di liberar l'Italia da' Longobardi, ricompensatudoli magnificamente del valore da essi mostrato con dana-

ni; ma non crano più da tollerare gl'infami loro costumi, e la feroce avarizia e la dissennata crudeltà, con cui bruciavano per vagliczza le case, sforzandovi da per ogni dove le donne, o svergognandole fin dentro i Tempj del Signore (1). Sì fatte genti già già soprastavano all' Italia, e succeder dovevano a'Goti. Narsete adunque commise a Valeriano ed a Damiano, nipote di questo, ricondurre i Longobardi sul Danubio in Pannonia, con buon nerbo di Greche soldatesche, acciocchè s'astenessero delle solite ingiurie per via. Valeleriano, tornando, volea porre l'assedio innanzi a Verona, tenuta da Goti, e già colui, che la difendeva, entrava in colloquio co' Greci sulle condizioni della resa, quando i Franchi, padroni delle circostanti contrade, 8 opposero e pretesero, che questa città dovesse loro spettare con tutto il resto della Venezia. Insolente domanda: ma non giudicò Valeriano aversi ad irritare per allora i Franchi, e partissi di Verona senza più. Non trovo, che i Marittima di Rialto e dalle prossime isolette, soggetti a loro Tribuni, avessero in quell'età patito alcuna minaccia od insulto de Franchi. Di Verona Valeriano fu inviato verso il Po, acciocchè ne impedisse il varco a' Goti, che da ogni luogo accorreano alla volta di Pavia per congiungersi a Teia: Narsete frattanto dalla pianura del Metauro incamminavasi verso Roma e giungeva in Narni, ch'egli ebbe a patti, ed ebbe Spoleto, già perduta e poi ripresa da Goti, rafforzandola con buon presidio, e comandando che se ne rialzassero le mura, distrutte da Totila; poscia spedì una parte delle milizie per espugnar Perugia, ove insieme con Meligedio avea la somma delle cose Ulifo; il traditore, che uccise Cipriano. Gli abitanti con varia indole parteggiarono chi

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. IV. Cap. 55.

Ann di G. C \$26 \$85

Anni pe'Greci e chi pe'Goti; ma vinsero i primi, ed, ucciso Ulifo,

S. XXXIV. I Goti lasciati da Totila in Roma non erano a bastanza numerosi per difenderla in tutto l'ampio giro della sua mura, già ristorate da Belisario; nè a Greci era dato di poterla da per ogni dove circondare. Gli uni perciò si ristrinsero a propugnarne una parte intorno alla Mole Adriana; gli altri ad assalirla in tre luoghi assai distanti fra loro. Totila cinto avea quella Mole con piccol muro, che si appoggiava sull'antico della Città, ed edificatovi una specie di Castello, che, all'avvicinarsi di Narsete, i Goti presero a custodir con tutte le loro forze , paratissimi a dar l'estrema prova di valore, dopo avervi trasportate le loro più preziose cose, lasciando ad uno scarso numero di compagni la cura delle rimanenti mura. Con valida mano di saettatori Narsete assall Roma da un lato ; Giovanni , genero di Germano, dall'altro; e Filemuto cogli Eculi da un terzo. Nè a'Goti cadevano gli animi, fino a che Dagisteo, con un quarto globo di soldati, non fece impeto per comandamento di Narscte in un'altra parte delle mura meno guardata, e v'ascese con le scale: penetrato indi nella Città, ne aprì le Porte a Greci, che v'entrarono senza contrasto. Allora inutile sembro a' Goti d'ostinarsi, e ciascuno fuggi a suo talento, alcuni verso Porto ed altri verso il Castello rizzato da Totila. Questo finalmente si diè, salve le persone, a Narsete, che inviò all'Imperatore le chiavi di Roma, nel vigesimo sesto anno, per quanto scrive Procopio, del suo Imperio. Mirabile a tutti sembro il caso di Dagisteo e di Bessa; quegli, dopo aver dovuto levarsi obbrobriosamente da Petra nella Lazica, impadronissi di Roma; e questi, avendo perduto per sua colpa, riuscì ad espugnare Petra.

S. XXXV. La fortuna di Narsete riempiva di rabbia i

euori de Goti; e molti fra essi non combattevano più per loro salvezza, ma per vendicarsi. Fuggivano da per ogni dove costoro, ignari di Teia, nè sospettando che già questi di là dal Po avea rimesso in piede un esercito; fuggivano, e nella loro disperazione di conservar l'Italia uccidevano quanti Romani e Greci venivano lor nelle mani, nomini e donne, Anche i Barbari ausiliari di Narsete, seguitando l'istinto della naturale ferocia, trucidavano e spogliavano qualunque Romano tornasse, dopo un lungo esilio per gli eventi della guerra, nella propria città. Il più gran numero dei Patrizj e de Senatori, gia rilegati da Totila in Campania, fu cerco in oltre da'Goti fuggitivi e posto a morte; misera turba d'illustri vittime, la cui strage fe' credere a molti Scrittori d'essersi affatto spento il Senato Romano; ma non tuti perirono, e molti erano stati spediti da Giovanni, genero di Germano, in Sicilia, molti fuggiti alla volta di Bizanzio, i quali poscia tornarono in Roma e vi rifecero il Senato

Anche Teia in Pavia imito questi furori de'Goti; e volle, A. 522 in un accesso di frenesta, che si svenassero dopo l'entrata di Narsete in Roma i trecento giovinetti Romani, che To-lia collocati avea per ostaggi; nefario esempio, ma non così scellerato sì come quello de' trecento immolati sulle Perugine are da Ottaviano, il quale chiamasi Augusto. Frat 1. 300 tauto il Goto Ragnari, che avea promesso a Pacurio dargli Taranto, se l'Imperatore consentisse a' patti già stabiliti della resa, negò di stare alle promesse, quando Pacurio significogli il approvazione di Giustiniano. A Ragnari era perrenuto il romore degli apparecchi di Teia; perctò egli mutava i consigli; e, volendo pur salvare gli ostaggi da lai offerità, diviso di mostrara i pronto ad appri le Porte di Taranto a Pacurio; solo il pregava di spedirgli alcuni sol-

1628

Auni dati per accompagnarlo fino ad Otranto, donde scrivea vo-G. C. ler egli partirsi per Costantinopoli. Pacurio, non prevedendo gl'inganni, mando cinquanta de suoi, che l'altro fe porre a ceppi, rescrivendo; gli avrebbe trucidati se non gli si restituivano i Goti dati per istatichi. Non tollerò Pacurio una cotanta ingiuria, e mosse da Otranto con le sue soldatesche contro Taranto. D'indi usci Ragnari per combattere in campo aperto, dopo aver comandata la strage de cinquanta, ma fu punito, ed i Goti andarono in rotta, si che il perfido, accerchiato da Greci e non potendo rientrare in Taranto, appena potè campar con la fuga e riparare in Acerenza di Lucania. Poco appresso la città di Porto sul Tevere patteggiò co' Greci, che s'impossessarono in oltre di Nepi e del Castello di Pietra Pertusa tra le montagne del Furlo.

A. 552 S. XXXVI. Non il solo Aligerno era da Teia stato alla difesa di Cuma preposto, ma eziandio Erodiano, già Duce Romano sotto Belisario e divenuto poscia suo nemico. Totila nascosto aveva in Cuma un'altro gran cumulo de'suoi tesori, e munitala con ogni cura: città forte per l'arte, più forte per la natura e collocata sopra un'alta rupe, a piè della quale venivano i flutti del Tirreno a frangersi. Così Cuma, padrona del mare, s'estolleva c signoreggiava su tutto il paese circostante. Dalla parte d'Oriente sotto una collina s'apriva un antro largo e profondo; illustre in ogni età per le prische leggende sulla Cumana Vergine, alla quale si nobile gloria fu poi donata dal maggior de Latini Poemi. Oggi tutto è mutato l'aspetto de luoghi, ed additasi appena il sito dove fu Cuma: le convulsioni della terra ed il tempo a breve grotta ristrinsero l'ampia caverna della Sibilla. Vicino a questa i Greci, speditivi da Narsete, poser l'assedio, e sommo era nel Capitano il desiderio d'aver

quella città, grandissima in Teia la sollecitudine di non perderla. Non appena il Re laseppe assalita, ch'e's avvento per soccorrerla fuor di Pavia; ma Giovanni, genero di Germano, e l'Erulo Filemuto gia si conduceano a fargli contrasto in Toscana; per la qual cosa Teia divisò di tenere la via più lunga, perchè più sicura, dalla parte dell' Adriatico, e voltossi verso il Piceno, donde piombò nel Sannio e nella Campania. L'Eunuco, scorgendo venirgli una si gran mole addosso, richiamò Giovanni e Filemuto dalla Toscana e raccolse tutte le forze dell'Imperio nelle fertili pianure sottoposte al Vesuvio.

Tra questo ed il Monte Gauro siede Nocera, le cui cam- A. sss pagne sono bagnate dal Sarno, sinuoso e profondo, al quale credono essersi dato eziandio il nome di Dracone o Tracone. Qui sul Dracone (fosse il tronco principale del flume od un qualche rapido e breve torrente suo tributario) pervenne Teia, si che l'uno e l'altro esercito si trovarono schierati sulle due opposte sponde. I Goti, confidatisi nel marc vicino, vettovagliati erano dalle lor navi : e . padroni del Ponte sul Dracone, lo munivano con Torri di legno, armate di baliste. Un pari ardore di venire alle mani e di terminare con una battaglia la lite animava e Goti e Greci; stettero nondimeno guardandosi per un circa due mesi, e passando i gierni a scoccarsi dalla doppia riva un nugolo di dardi. Nudrivano l'odio per mezzo d'alcum singolare combattimento, che i più arditi delle due parti offerivano ed accettavano con mutua baldanza. Un Goto in fine, preposto al naviglio, tradi le sue genti, e diello in balta de' Greci; allora i vascelli di Sicilia e dell'Adriatico recarono a gara l'abbondanza e la fiducia nel campo di Narsete. Già da' Goti si pativa difetto di viveri, e non lieve danno cagionavasi loro dalle Torri, anche di legno, erette

Anni per mano de Greci sul Dracone: Teia perciò videsi codi: stretto ad abbandonar que luoghi ed a riparare sulle penson dici del non Iontano Monte Lattario, che udimmo celebrar
11.1283 da Cassiodoro, fra le quali avrebbe trovato ricchi pascoli,
soquisiti latti delle erezgi ed un aere lieto di soavi profumi.

Ma non tardarono le produzioni del Monte Lattario a consumarsi per la moltitudine de' Goti, che tosto vi si videro stretti dalla fame. Deliberarono discendere nelle Vesuviane campagne: ivi si giudicherebbe la contesa con un colpo estremo e degno de'valorosi. Così dicendo, piombarono i Goti addosso a' Greci verso l'alba, i quali appena resister seppero al subito impeto, ed abboccaronsi tumultuariamente in prima; poscia, dopo i primi colpi, si ritrassero indietro, quasi di comune consenso, per ordinarsi, e cio in breve ora si fece, volendo Teia, che i cavalieri ponessero il piede a terra e combattessero quasi fanti, per toglier loro tutte le vie di fuggire, memore di cio che occorse ne' Sepoleri Gallici. L'esempio imitossi da Narsete; in tal guisa prolungaronsi d'assai le fronti degli eserciti. Sembrava che i Goti, prodighi delle vite, dovessero in principio conseguire il premio della vittoria ; tanto era il furore, con eui aspiravano a vendicarsi de lungi oltraggi: e Teia riscaldava da per ogni dove gli animi, pugnando fortemente della persona, imbracciato alla sinistra mano lo scudo, e ferendo ed uccidendo con la destra quanti nemici ardivano appressarglisi. Contro esso i Greci drizzavano la punta de loro dardi, assaltandolo da per ogni dove con le saette, con l'aste, co' brandistocchi, e da quattr'ore il Re, solo contro moltissimi, parava i colpi, recando gravi stragi a nemici, quando lo scudo trovossi forato da dodici giavellotti, che vi si conficcarono e lo rendettero inabile pel soverchio peso a potersi maneggiare. Un nuovo scudo egli chiedeva tosto al suo scudiero, che già gliel porgeva; Anni ma com' e' rapidamente afferravalo, ecco uno strale gli c. G. trafigge il petto, rimasto scoperto in quell'impercettibile punto. Così cadea con l'armi alla mano l'intrepido Eroe de'Goti, ed il tronco suo capo mostravasi da' Greci all'uno ed all'altro esercito sopra una picca, nunzio all'Italia dei

suoi mutati destini.

Era finito il regno de' Goti, ma il loro ardore nella battaglia non s'estingueva, e più scrocemente pugnarono essi dopo la morte del Re sino alla notte. Le tenebre posero fine a quella prima strage; a cui l'alba del di seguente somministrò nuovi furori, essendosi rinfrescata con maggiore animo la mischia. Durò tutto il giorno, raddoppiandosi ognora lo sforzo disperato de'Goti, sebbene privi di Capitano. Narsete con gran fatica si difendeva; e quando la prossima notte vietò a' nemici di proseguire, non ardì credersi vincitore, nè fu nella doppia battaglia del Vesuvio: ma la morte di Teia gli prometteva il trionfo, ed egli ottennelo nel terzo di senza più sangue, quando i Goti ebbero avuto alquanto spazio a considerare qual vita fosse stata recisa tra loro; e quali pericoli sovrastassero ad essi per parte de Franchi di Teodebaldo. I Goti perciò frementi contro il decreto della fortuna, ma fermi nel proprio campo, inviarono verso Narsete, dicendosi pronti a deporre l'armi, purchè l'Imperatore permettesse loro di vivere con le native leggi, come Federati, al pari di tanti altri popoli, o di potersi ritirare in pace portando con se i tesori, che avevano riposti nelle varie città d'Italia. L'Eunuco ricusava d'obbligarsi a queste condizioni; ma Giovanni, genero di Germano, il persuase ad accettarle, vista l'incertezza dell'esito d'uno scontro novello con gente sì valorosa. Si fermarono i patti, che uscisser d'Italia con tutti gli averi, giurando non guer-

reggiar mai contro l'Imperio; ma Indulfo, che avea trovato i modi a fuggir dalle mani de'Greci dopo la rotta di Sinigaglia, sdegnò venire ad alcun patto con essi e levossi 11.1598 adirato dal campo, movendo con mille de più animosi alla volta del Po.

S. XXXVII. L'esempio d'Indulfo piacque a molti frai Goti, che non aveano combattuto sotto al Vesuvio, e che teneano in guardia una qualche città; costoro, e non erano in piccol numero, non si crederono avvinti da que patti. Aligerno, fratello di Teia, ed Erodiano si prepararono alla difesa in Cuma, saldi nel proposito di chiuder le Porte al vincitore. Gli altri accorreano verso Pavia, sperando invano rifarvi un Re, che simigliasse a Teia; molti ripararonsi nella Venezia, cercando soccorso a Franchi, e senza dubbio alcuni partironsi verso la città Metense d'Austrasia per implorarvi l'aiuto del troppo infingardo e molle Teodebaldo. Ne questi, dopo la battaglia del Vesuvio, si mostro più bellicoso che non dianzi; ma la sua negligenza increbbe a due fratelli Alemanni, Buccellino e Leutari, potentissimi sulla loro gente, che Gregorio Turonese scrive avere il defunto Re Teodeberto inviato in Italia (1); e Paolo Diacone da loro per compagno il Duce Amingo (2). Forse venner costoro a' giorni di Belisario in Italia una prima volta, e n tornarono a que di Narsete; ciò che valse a spargere molte nebbie ne' racconti di que' due Storici, senza parlare delle non poche favole, che leggonsi appo il Turonese intorno alle spedizioni de Franchi sotto Teodeberto e Teodebaldo. Più oscura è la sorte d'Amingo in Italia, s'e' fu lo stesso, che dieci anni dopo la battaglia del Vesuvio si vedrà combattere contro Narsete.

<sup>(1)</sup> Gregorii Turon, Hist. Francor. Lib. III. Cap. 32.

<sup>(2)</sup> Pauli Diaconi, Lib. II. Cap. 2.

Che che sia di tali circostanze, Buccollino (Agatia gli da Anni I nome di Butilino) e Loutari si tennero dappiù ch'essi non crano, deridendo i Goti d'essersi accordati con un cuanco, non degno se non di servire insieme con le ancelle nel Palazzo Imperiale, Ben essi farebber vedere, quali popoli fossero gli Alemanni. E tosto ( avesse o no consentito il Re Teodebaldo) raccolsero scitanta cinque mila della loro nazione, co quali tennero come in pugno l'Italia, certi di correrla e saccheggiarla, non che di punir l'Ennuco e di vendicare la morte così di Totila come di Teia, Non pochi Franchi seguirono l'esercito de due fratelli; quanto agli Alemanni, Agatia descrive con grandi particolarità le loro armi, affermando, che delle difensive non se ne conoscevano da essi altre se non lo scudo e la celata, spegli com'erano di corazza e di cremidi, essía de ealzari di gnerra, e d'ogni altra tutela del corpo. Molti anzi aveano la testa nuda, e nuda la persona fino alla cintura, non coperti che di brache di tela o di euoio. Dal sinistro fianco pendeva loro la spada, ed aveano a destra lo sendo, tenendo a vile di portar gli archi, o di senecar dardi e frecce. Ma confidavansi principalmente nelle loro accette di ferro, aguzze da'due lati, e de loro Angoni, erudele istremento di morte, composto di alcune alabarde con manico e punta di ferro; da questa spiceavansi alcuni uncini, che rendevano impossibile di trar l'Angone da corpi o dagli seudi, contro i quali con somma destrezza sapeano lanciarlo gli Alemanni. Buecellino, superbo per queste armi e per questi armati, vedea tutto giorno ingrossarsi le sue schiere con gli stuoli de Goti, che venivano a kii, salutandolo Re d'Italia : ed egli vieppiù s'enfiava della certezza di sua vittoria, pascendosi omai degli splendori del grado supremo, a ben meritare il quale giurò in favor di que Goti, secondo scrive

pensiero d'ergersi un trono di quà dall'Alpi od un sepolero S. XXXVIII. Avea Narsete posto l'assedio a Cuma, donde spedi le sue migliori soldatesche sul Po a fronteggiare Pavia. Giovanni, genero di Germano, Valeriano, l'Armeno A. 553 Artabano e l'Erulo Fulcari ebbero il carico di questa spedizione; Fulcari, nipote di Fanoteo, il quale morì sotto Ce-II.1336 sena, e successore del leale Filemuto, che mancato era per malattia. Dovevano impadronirsi delle principali angustie degli Appennini senza dar tempo a' Goti di raggranellarsi, e di porre un nuovo esercito in istato. I Greci frattanto travagliavano Cuma con fieri ed inutili assalti; Aligerno li respingeva da per ogni dove con un coraggio, degno di meno inique sorti, ed in lui sembravano ristringersi ora mai tulle le speranze de' Goti. I mesti suoi spiriti pel perduto fratello e' consolava, rovesciando le machine degli assalitori, opprimendoli co' sassi, co' dardi e con le travi, che lanciavansi dall' alto delle mura, e distruggendo passo a passo i lavori de' nemici. Le freece da lui scagliate si discerneano fra tutte pel fischio nell'aria e per la certa morte, che recavano: sì come dimostro a Palladio, Protettor di Narsete, forandogli con un colpo lo scudo, la corazza di ferro ed il eorpo. L'Eunuco finalmente credè impadronirsi di Cuma con una mina ch'ei fe' scavare, per mezzo dell'antro della Sibilla, sotto le mura; e cadde veramente il muro a quella volta con gran fracasso: caddero una Porta ed alcune Torri: ma tante ruine giovarono assai più che non l'antico muro al valor d'Ali-

gerno per difendere la città. Disperando Narsete di ridurla, collocovvi le milizie opportune ad oppugnarla, e circondolla con un fosso a victarle i viveri ; poscia passò in Toscana, dove la maggior parte delle città gli aprì senza contesa le Porte. Civita Vecchia, Pisa, Firenze, Alsio e tutt' i luoghi posti sul mare si dettero a Greci. Lucca fu la sola in Toscana, che osato avesse di contraddir loro e d'esporsi alle calamità d'un assedio. Parlarono gli abitanti, dopo alcun tempo, d'arrendersi; ed il patturono anzi, se fra trenta di non fossero da niuno soccorsi; dando a tal fine parecchi tra'più illustri ostaggi: ma la notizia dell' avvicinarsi gli Alemanni muto gli animi, quando i trenta giorni spirarono, e li sospinse a violare il patto. Narsete avrebbe potuto, secondo l'antico ed inumano dritto, punir gli ostaggi; e feceli veramente condurre sotto le mura, in atto quasi di comandarne la morte; miscro branco di giovinetti, carichi di catene, con le mani legate dietro al dorso e curvando già il capo sotto la scure de Greci. Disperate grida s'udirono allora de'genitori sulle mura, e d'infelici lagrime inondati si videro i volti delle madri e delle mogli, chiedenti pietosamente mercè per DIO, acciocchè non si consumasse un tanto strazio degl'innocenti. Qui Narsete apparve assai maggiore che Teia mostrato non s'era in Pavia; ed, accennando con la mano per imporre silenzio, disse alle donne, che ben meritavano elle di perdere i figliuoli ed i mariti, ma voler egli perdonare; volerli restituire alle famiglie. Ne indugio a rimandarli nella città: poscia, fatto cavar le spade a' soldati, soggiunse che in queste si confidava egli più assai che non nelle parole o negli statichi di que' di Lucca per domarla. Agatia rappiccinì un si nobile fatto, narrando, che Narsete fece le viste d'essersi decapitati gli ostaggi, ma che salvonne le vite con alcuni collari di legno, coperti di panno.

S. XXXIX. Sotto le mura di Lucca giunsero a Narsete i romori della disfatta di Fulcari, Giovanni, Valeriano, ed Arlabano, che insieme con lui erano andati alle rive del Po. fermaronsi nell' Emilia, dove non ebbero a lodarsi d'Antio-

Antii di G. C. 526-

co, nuovo Prefetto del Pretorio d'Italia; il quale se ne stava in Ravenna senza darsi molti pensieri di procacciar viveri e danari all'esercito. Da prima fecero buona guardia, opponendosi a progressi degli Alemanni e de Franchi; ma questi passarono il Po e giunsero fin dentro Parma. La disciplina si rallento allora fra Greci, e Fulcari, che s'era stancato d'obbedire alle sue leggi, corse a Parma solo cogli Eruli, sperando illustrarsi col riprendere quella città. Ma Buccellino aveane munito egregiamente l'Anfiteatre, nascondendovi molte delle sue soldatesche; le quali, come videro voler penetrare in esso e con poca diligenza Fulcari, gli scagliarono addosso dall' alto dell'edificio quanti più seppero dardi e giavellotti: seendendo poscia con grandi urli nell'arena, lo circondarono da tutt'i lati. Cadevano gli Eruli senza più potersi difendersi, chiusi pressocchè in un ergastolo: ne Fulcari volle sopravvivere a tanta ignominia ed uccisione de suoi . ma cacciatosi nel mezzo de nemici morì combattendo sul proprio scudo, e le sue guardie furono trucidate sul suo cadavere.

Allora i Gota, che viveano dispersi per l' Emilia e per la Liguria, si levarono tutti a raggiungere il vincitore. Giovanni, Valeriano ed Artabano, giudicando non poter essi resistere a quell' impeto, si ritrassero in Faenza, Jasciando ibero il passo a Buccellino. De quali eventi non liere rammarico s'ebbe Narsete, che tosto da Lucca inviò Sclano
di Durazzo in Faenza con dugento cavalii e con setteri comandamenti a' Duci sulla condotta della guerra. In uno spazio di trenta e più leghe per gli Appennini, Stefano sovenie
incontrò i più grandi pericoli, non potendo col suo brete
drappello innoltrarsi che di notte, durante la quale udira i
gemiti de' contadini uccisi, ed i maggiti de' bosi rapiti dal
Barbari od il cadere degli alberi abbattati nelle foreste. Gior-

to finalmente in Faenza potè ricondurre i Capitani a situarsi ne' varchi più opportuni contro il nemico; dopo essere ito in Ravenna, e tornato in Faeuza, conducendovi Antioco. Prefetto del Pretorio: ciò che valse a toglier di mezzo tutte le difficoltà.

S. XL. Buccellino intanto si rendea sempre più baldan-2080 dopo la strage di Fulcari. Alcuni suoi Officiali trovarono il modo a penetrar fino in Lucca, non ostante l'assedio, e riaccesero l'amor della guerra là dove gli animi già preparavansi alla dedizione. Ma gli ostaggi restituiti alla patria parlarono in favor della pace, si che si vinse il partito di sottomettersi all'Imperio; condizione unica imposta da Narsete, quando e' l'ebbe in suo potere, verso il Solstizio A. 833 d'inverno. La diè in mano di Bono, che Agatia narra essere stato Prefetto della Mesia sul Danubio, il quale perciò mi sembra non diverso da quel Bono, a cui Giustiniano scrisse la Novella intorno alle cinque Provincie: nipote di Giovanni, e Governatore altra volta in Genova. Bono avea fama d'uomo eccellente così nelle civili come nelle guerresche faccende. Narsete divise le sue milizie nelle varie pianure sottoposte agli Appennini, ed impose loro d'unirsi nella pros-

Non appena egli vi giunse, che un gran contento venne A. 534 a premiare le generosità da lui usate co Lucchesi. Aligerno, il quale avea si virilmente difeso Cuma, venne pensando fra se stesso, che alla fine il regno de Goti, se pur dovesse rialzarsi, cadrebbe senza fallo in mano di Buccellino. Già tutti quelli, che passavano tutto di nel campo di lui, non gli poteano più negare il loro suffragio; la vittoria farebbe il resto: allora essi non sarebbero più se non servi degli Alemanni, ed il sangue degli antichi Eroi, non escluso

sima primavera in Roma: egli poi cavaleò verso Ravenna con soli quattrocento della sua Casa, guidati da Zandala.

Ania quello de Fridigerni, si vedrebbe suddito di brutti Barbari, 

"Se privi d'ogni lume di scienze o d'arti e la più gran parte 
anche del Cristanesimo. E se non fosse Buccellino, sarebbe 
probabilmente Re d'Italia quello d'Austrusia. Meglio adunque favorire i Greci e l'Imperio, col quale da si lunga stagione i Goi erano Federati. Con questo disegno parissi di 
Cuma, e venne in Classe di Ravenna presso Narsete, ore 
gi si aprì, e gli die le chiavi di Cuma. Narsete serisse a ssori 
Capitani di pigliamre il possesso, mettendo in salvo i escri 
ma non eredo che questi cadessero tutti, che che possa dirne Agatia, in mano de Greci. Aligerno, trattato con grande 
onore, si ritirò in Cesena; ivi gli Alemanni faceano di tratto in tratto qualche correria, ed egli dall' alto delle mura li 
metteva in novella, per esser fuggiti loro i tesori Cumani 
dagli artieli.

§. XLI. Gli Eruli s'eran divisi, gli uni volendo a lor Capo Aruto, e gli altri Sindual in luogo di Fuleari. Egregi ettrambi pel loro valore, mai lpiu altempato sembro il più degno, e gli Eruli elessero Sindual, o piuttosio Sinduald; cò che piacque a Narsete, il quale assegnò comodi quarieri d'inverno a quella gente. La fama della sua saviezza vinse g'imtelletti de Varni, che stavano in Rimini pe Goti; e Terusa debaldo lor Capo, figliuolo di Vaccar, mandò ad offirire la lor dedizione; accettata lictamente da Narsete, il quale divenne in tal guisa padrone di Rimini. Egli uso grandi libevenne in tal guisa padrone di Rimini.

ralità in favore de Varni, ritenendoli a servigi dell'Imperò. Poco appresso un branco di due mila tra Franchi ed Memanni penetrarono verso limini, mentre v'era Narsece, dei non soprastette ad uscir loro incontro con soli trecento Protettori. Ma i nemici occuparono l'entrata d'una fitta foresta sopra un' altura, donde Narsete s' ingegno di trari nel piano, fingendo fuggire. I Barbari, allettati della sembiama

11/000

di . C.

d'una facil vittoria, si dettero senza ordine ad inseguirli; e tosto Narsete, come li vide già lontani dalla foresta, voltò loro il viso e feramente gli assali. Non sostennero l'impensato urto; i lor cavalli ripararonsi nel bosco, ma i fami rimasero esposti a' colpi de' Greci, che ne uccisero un circa novecento. Gli altri raggiunsero il proprio esercito, pieni di vergogna, e beffati nella loro arroganza, che facea lor credere d'aver già fatto Narsete prigioniero. Questi, avendo provreduto alla difesa di Rimini e delle città circostanti, andò a passare in Roma il rimanente dell' inverno.

Buccellino e Leutari poteano in Rimini entrare nella Via Flaminia, e venir d'indi alla volta di Roma. Essi nondimeno, dopo aver attraversata i Emilia e la Flaminia, scostaronsi verso il Piceno, d'onde continuarono il cammino insino al Sannio. Qut e'si divisero. Buccellino, col fior de' suoi Barbari, saccheggio crudelmente la Campania, la Lucania e la regione de Bruzi; serive ansi Gregorio Turonese d'aver egli posto il piede anche in Sicilia. Leutari prese a devastare gli Appuli ed i Calabri fino ad Otranto. Era fama, che i Franchi giù in gran parte Cristani, perdonassero alle Chiese; ma gli Alemanni tuttora idolatri mostravano contro esse la più feroce smania; spietate genti, che lasciarono un lungo soleo d'orrore nella memoria de' posteri per le atrocità commesse in Italia.

§. XLII. Gia l'estate s' avvicinava, e Leutari, carco di prede, pensava ormai a schivar gli ardori della stagione, ponendole in salvo di là dall'Alpi. Util consiglio, se si fosse preso più presto; ma non valse, në Buccellino volle seguitarlo, avendo fermato di rimanere in Italia, ove la sua vanità ed il giuramento da lui dato a' Goi lo soprattenevano, Leutari adunque si parti solo, costeggiando l'Adriatico; e quando pervenne a Pano in sulla Via Flaminia, premise

rona.

tremila esploratori a Pesaro, città guardata in nome dell'Imperio dall' Armeno Artabano e dall' Unno Uldac. Si fecero questi contro gli Alemanni, e li tagliarono a pezzi, precipitandone alquanti nel mare. Lo spavento recato da si fatti ragguagli nel campo di Leutari, sollevò gli animi dei prigionieri da lui trascinati, che con felice impeto fuggirono, e trasportarono con se una gran parte delle prede, mentre Leutari si stava schierando in battaglia. Ma non giudicarono Artabano ed Uldac di poter soli combattere contro tutto l'esercito, e si rinchinsero in Fano, sì che gli Alemanni prosegnirono il cammino per gli Appennini, e, varcato il Po, giunsero a Ceneda nella Venezia. Ivi una peste micidiale in breve tempo consumolli, ciò che s'ebbe da' popoli per giusta pena de Barbarici eccessi. Anch' e Leutari morivvi, e si dice in un parosismo di rabbia, per la quale, mettendo spaventevoli grida, si lacerava le proprie carni co' denti. Ciò avvenne sul Lago di Garda, fra Trento e Ve-

Arse di selegno Buccellino a tal nuova, e cercò vendicare il fratello. Non meno travagliate da' morti e dall'estivo aere vedeansi le sue schiere: il Barbaro adunque s'affrettò di venire a terminativa giornata, e le condusse in sulle rive del Volturno, la dov'era l'antica città di Casilino, a tre miglia da Capua. S'impadroni del Ponte, su cui rizzò una Torre di legno, piena de suoi migiori soldati per difenderne il passaggio. Narsete, che non avea trascorsi nell'ozio i giorni della sua dimora in Roma, comparve hea presto con giusto escretico, da lui addestrato e tenuto in continue esercizio, du una delstrato o tenuto in continue esercizio, du una delstrato o le tunto in continue esercizio, da lui addestrato o tenuto in continue propriemente nel luogo detto l'anneto. Dispose il Duce supremo, 11.1502 che Canarango (lo stesso, il quale congiurato avea contro

Giustiniano ) fermasse e punisse le depredazioni , che gli Alemanni faceano da per ogni dove in Campania. Canarange con rara felicità , capitanando un piecol drappello di cavalli , sorprese un gran convoglio di veltovaglie, che i nemici tracvano al proprio campo, e passò a fil di spada i difensori: poscia uno de'carri da esso conquistati, pieno di fieno secco, egli sospinse a piè della Torre in sul Ponte di Casilino, e bruciolla. Salvaronsi, urlando fra le fiarmne gli Alemanni, ed il passaggio del Ponte rimase libero a Greci.

Tutti da più giorni si prepararono alla battaglia, ma l'in- A. 554 cendio della Torre pose in furore gli Alemanni, che corsero forsennati all'armi, non ostante il divicto de loro indovini ed incantatori, spaventati da sipistri augurj. Anche Narsete trovossi apparecchiato, e comandò che i Greci si tragittassero di la dal fiume. Com' egli usciva dal campo, fugli riferito, che un tra'Duci principali degli Ergli avea, per leggiero fallo, ucciso un suo servo: allora egli soffermossi e chiamò innanzi a se il micidiale, affermando che, se lasciavasi andar impunito questo delitto, non avrebbe IDDIO conceduto a suoi la vittoria. E poichè il Barbaro con gran burbanza dicea di non dover ad alcuno rispondere della vita de suoi servi , e el egli tanti ne avrebbe ammazzati di quanti gli venisse il talento, Narsete senza più lo fe' trucidare da' littori. Grave turbamento perciò destossi appo gli Eruli, a' quali parve elle un grave oltraggio si fosse con questa severità recato a tutta la loro stirpe: laonde ristettero senza voler procedere contro gli Alemanni. Continuò Narsete il suo cammino, dicendo a'soldati che il seguitasse chiunque tra essi avea vaghezza di vincere. Sindual, il Duce principale degli Eruli, comprese qua! disonore sarebbe stato alla lor gente il ritrarsi dalla pugna, che già potea dirsi appiecata; e però fece istanze a Narsete d'aspettarli. Questi rispose, che non gli aspetterebbe punto; ma non tralascerebbe d'assegnar loro, se venissero, gli acconci luoghi nella battaglia. Frattanto due Eruli passarono al campo di Buccellino, e l'infiammarono a combattere, dicendogli che tuti'i loro concittadini si sarebbero tosto rivolti contro Narsete.

S. XLIII. Buccellino, traendo le più liete speranze da questo successo, piombò rapidamente su' nemici. La sua ordinanza era, come quella di quasi tutt'i Germani, a guisa di cuneo; il centro, cioè, s'aguzzava in una punta, e le ale allontanavansi fra loro secondo ch'elle si prolungavano. lasciando perciò un gran vacuo nel mezzo. Narsete ricevè l'urto, avendo posto i fanti nel centro ed i cavalli su'fianchi, appoggiati sopra due piccoli boschi. Dietro a questi avea situati Valeriano ed Artabano ed i loro squadroni. Egli collocossi all' ala destra co' suoi Protettori, a' quali sovrastava Zandala. Innanzi gli altri si vedea bella e formata la tartaruga, cioè un battaglione quadrato, e coperto da ogui parte con gli scudi, si ch' egli sembrava una massa fina ed impenetrabile di metallo. Gli arcieri ed i frombolieri stavano al retroguardo: nel centro scorgevasi aperto una spazio per gli Eruli: fra gli ausiliari Aligerno, il fratello di Teia, primeggiava, tirando a se tutti gli sguardi.

Al primo impeto gli Alemanni ruppero cogli Angeni la tartaruga, rovesciarono la seconda linea de Greci, traversando l'a is tenuta in serbo per gli Erul; de non ancora venivano. Ma i Greci, quasi da essi volontariamente s' aprissero le loro file, sostencano intrepidi lo sforzo de nemici, serna romperi: Narsete governava i moti di tuti, sereno in mezzo al pericolo e non dubitando mai della vittoria. Le ale, per suo comando, s' approssimarono, e vennero circondando l'escretio di Buecellino, in modo che gli Alemano.

Anni di j. C.

manni, baldanzosi come se già padroni del campo, doverono voltarsi tergo a tergo, gli uni da un lato ed i rimaneni dall'altro. Allora Narsete dispose in tal maniera l'offise, che le frecce de suoi cavalieri andassero, superata la testa
de nemici, a ferire da un'ala Greca il dorso di quelli che
combattevano contro l'ala opposta: nuovo e mirabli tovato, pel quale si scombuiarono i Barbari, veggendosi trafitti,
quasi da invisibile mano, alle spalle. Già parecchi di costoro, guidati da due disertori Eruli, erano accorsi alla volta
del campo Greco per saccheggiario, quando Sindual apparve finalmente col grosso degli Eruli e pose in fuga i
predatori o li sommerse nel Volturno; indi si ricongiunse
a Narsete, occupando il suolo deputatogli per combattere.

Per l'arrivo di Sindual i Franchi e gli Alemanni, che aveano creduto d'avere sgominato l'esercito degli avversarj, sentironsi da ogni parte premuti; e l'ordinanza Greca trovossi ristabilita com'ella era innanzi alla battaglia. I Barbari, chiusi ed omai prigionieri, aveano a fronte Valeriano ed Artabano, che vietavano loro il fuggire; cadeano perciò sotto i colpi ora de'dardi, or delle spade, o precipitavansi, sperando salute, nel fiume. Buccellino morì combattendo; e fu opinione, se credi ad Agatia, che soli cinque avessero trovato lo scampo, nell'atto che non più d'ottanta Greci fossero nel primo scontro periti. Non v'ebbe tra' Greci chi non avesse dato egregie prove di valore: Aligerno poi s'illustrò sopra tutti gli ausiliari. Narsete, dopo aver fatto seppellire i morti e distruggere i trinceramenti de nemici, onusto delle loro armi e delle loro spoglie, tornò in Roma tra'lieti canti trionfali. A tal modo spirò sul Volturno l'oltracotante insulto de Barbari: ma l'Italia venne in mano de Greci, non meno crudeli nemici, che la manomisero e saccheggiarono, quando Narsete cessò d'amministrarla. Ne l'Eunuco era Greco. Assal ma naeque nell'Armenia Persiana (1). Quali fossero stati 6. c. gli ordinamenti civili d'Italia durante il suo governo, così prima della battagsia di Casilino che dopo, è questo un argomento, il quale appariene al Volume dove si tratterà della dominazione Greca e Longobarda.

S. XLIV. La morte di Leutari e di Buccellino, che aveano un si gran credito nella Corte d'Austrasia, fu seguita immantinente da quella del Re Teodebaldo. All'atroce Clotario toccò il ricco e possente retaggio d'Austrasia, dal quale seppe coll' aiuto de' suoi figliuoli allontanar Childeberto, suo fratello: e però tutto quel che nella Venezia e nella Liguria possedevano i Franchi passò in potestà dell'attempato e sempre più ambizioso figliuolo di Clodoveo. Nè meno dissoluto in tarda età osò Clotario riporre nel branco delle molte sue mogli la vedova di Teodebaldo: Valderada, cioè, figliuola del Re de Longobardi Vaccone, avendo tuttora fra le altre in mogli due germane sorelle. Ingenda ed Aregonda (2). Ma troppo grave strazio al pudore pubblico era il ridurre a si misera sorte una Regina; e però i Vescovi e Sacerdoti Romani delle Gallic alzarono la voce contro il vile attentato (3), e San Nicezio di Treviri, amico già di Teodebaldo, levella più d'ogni altro; increbbe perciò al malvagio uomo, e n'ebbe frequenti minacee d'esilio (4): ma Valderada Regina, fu poi si come vil merce, abbandonata da Clotario a Garibaldo Agilolfingo, Duca de Bavari, e padre di Teodolinda, l'eccelsa Regina de Longobardi.

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Persico, Lib. I. Cap. 43.

Il Gibbon (Cap. XLIII), dimentico della testinsonianza cantenuta in questo luogo di Procopio, suol credere, che ignota sia la patria dell'Eunues.

<sup>(2)</sup> Gregorii Turonensis , Hist. Lib. 17. Cap. 3.

<sup>(3)</sup> Idem , Ibid. Lib. IV. Cap. 9.

<sup>(4)</sup> Idem , Vitae Patrum , Cap, XVII 5. 2. in fine,

Anni di . C.

Tale sotto Clotario divenne la condizione di San Nicezio, al quale poco innanzi, mentre vivea Teodebaldo, scrisse Floriano, Abate del Monastero Romano, cioè di Roman-Moustier in Diocesi di Losanna, Era Milanese Floriano, ed Ennodio lo avea battezzato (1). Udiva egli nella sua solitudine i danni recati dagli Alemanni e da Franchi all'Italia, e massimamente a'luoghi montuosi della Liguria; scrisse pereiò a San Nicezio, pregandolo di veder modo presso il Re Teodebaldo a proteggere i Romani dell'isola del Lago Lario, detta Cristopoli, e si mantenessero i giuramenti fatti a pro d'essi, che a tal patto non dubitavano chiamarsi servi del Re (2). Questa è la prima volta che ascoltasi dare il nome di Cristopoli ad un'isola del Lago Maggiore, la quale dipoi sotto i Longobardi s'appellò Comacina: dal qual nome di Cristopoli ottimamente argomentasi (3), che i Romani ed altri Cattolici di Como e de luoghi vicini si fossero ivi rifuggiti per esercitare in pace la lor Cattolica Religione, odiata dagli Alemanni: e che il Cattolico Re Teodebaldo avesse lor promesso con giuramento, del quale si beffarono i Barbari, di farla rispettare, almeno tra le acque del Lago.

§. XLV. Sedossi alla fine, morto Buccellino, l'Alemannico turnullo; ma i Franchi non perdottero ciò che possodevano in Liguria e nella Venezia fino a che Narsete non discacciolli dopo alcuni anni dall'Italia. Un nuovo moto surse intanto fra Goti, che io qui narrerò non come l'ulino di tutti, ma come quello con la repressione del qual-

<sup>(1)</sup> Vent Oltroechi, Historiae Ligusticae, pag. 276.

<sup>(2)</sup> Ut Romans, servis ejus, sacramenta quae data sunt, omnimodis conserventur.

Epist. Floriani, apud Freherum, Corpus Historiae, etc. pag. 488; Duchesne, I. 851. Dom Bouquet, IV. 67.

<sup>(3)</sup> Oltroechi , loc. cit. pag. 331.

Anhi di G. C. 526-535

può veramente dirsi cessata la loro speranza di riacquistare l'Italia. Se ne riappiccarono settemila in Campsa, oggi Consa, nel Sannio, luogo forissimo sopra un monte. Duce all'impresa fu Itagnari, non il Goto che maneò di fede in Taranto, ma un altro il quale nacque tra gli Unni e nella tribà detta presso Agosta de l'ittori: uomo astutissimo ed audacissimo. Accorse Narsete ad assediarlo con l'intero estre etto in Consa, e vi consumò tutto l'inverno senza futtu.

dacissimo. Accorso Narsele ad assediario con l'intero escrcito in Consa, e vi consumò tutto l'inverno senza fruto.
Venuta la primavera, l'Unno domando avere un colloquio
con Narsele, che vi consenti; ma furono si piene di burbanza le parole del Barbaro, che l'Eunuco le fe' cessare senza niuna conclusione. Ragnari allora, nell'allonanarsi, die di piglio all'arco, socecando a Narsete un dardo, che nol colpi; e tosto funne punito da 'Protettori di
lui, che il asettarono, ed egli due giorni dopo spiro. Goo,
che aveano sostenuto fortemente l'assedio e fatto non poche sortite contro i Greci, s'arresero; ebber salva la vita,
ed il vinciore tutti li mandò in Costantinopoli.

Periodo in Italia. I rimanenti Goti vissero irosi, ma sotomessi; una gran parte già uscita era dalla nostra Peusola; i mille condotti da Indulfo si condussoro, per quanio sembra, tra Bavari, ove l'antiche tradizioni e leggende celebrarono di secolo in secolo fino al tredicesimo la glora d'un Teodone, il quale con mille compagni superò un esercito di Romani. Se veramente sotto questo nome di Teo-

Con la presa di Consa io chiudo i raeconti del Gotico

done si nasconde quello d'Indulfo, ehe non eredè a Narsele, nè si tenne per vinto da lui nelle pianure del Vesuvio, ciascuno scorge quale aumento di forze fosse venuto a Bavari per l'arrivo di guerrieri si coraggiosi; e come con la lingua Ulfilana si fosse propagata la Goica civillà pressa' popolo di Garibaldo e di Teodelinda. Nè tuti i Goti, che obbedito aveano a Teodorico e ad Amalasunta nel Norico e nella Pannonia, passarono in Italia, ma si dispersero in varie regioni d'Europa, gli uni di la dal Danubio, gli altri nella Dacia nativa, la quale ho narrato essersi ricostituita, II. 708 secondo Giornande, oltre quel fiume. I Gepidi altresì (niuno l'ignora, ed io più volte il dissi ) erano di sangue Gotico, 1. 665 sebbene inimici degli Ostrogoti d'Italia, e si stendeano pei vasti spazi, de' quali favellai, posti fra l'Alania ed il Baltico; 11. 710 contrade oscure tuttora; pur ivi s'andava ristorando in silenzio la possanza de'Goti o Geto-Daci confinanti con l'Alania, da' quali videsi poi uscito Rollone il Normanno, e si 11. 721 vedrà meglio in appresso. La Gotica razza sembrò pressocehè spenta, quando le mancò l'Italia; ma, poichè ne riebbero i Normanni una delle più nobili parti, egli è giusto che l'antica rinomanza loro si rifaccia e congiungasi con quella de' Visigoti, orgogliosi per l'idioma Ulfilano, per l'esercizio così della Gotic'Architettura come dell'arti, che vi si riferiscono, e per gli splendori antichi della patria primiera in sul Danubio.

FINE DEL LIBRO CINQUANTESIMO.

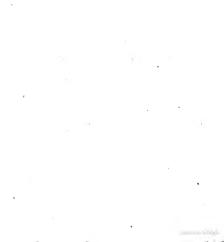

## EPILOGO.

A GIACINTA SIMONETTI, CONTESSA DI BRAZZA.

S. 1. Eccomi, egregia donna, pervenuto al termine del cammino, che altri avrebbe voluto per avventura fosse riuscito più breve; altri nol riputò lungo a bastanza. lo volli due cose; l'una d'adombrare i primi lineamenti della Storia de Barbari, che a mano a mano vennero in Italia fino al tredicesimo secolo dell' Era Cristiana : l'altra di tesser compiuta la Storia de'Geti o Goti da' più lontani tempi sino alla caduta del regno loro in Italia. Il bisogno mi spinse a confutar le favole di Giornande intorno all'uscita d'un Berico antediluviano dall'isola di Scanzia, le quali dal maggior numero degli Scrittori si pongono per fondamento certissimo degli Annali antichi d'Europa. La ricerca delle vere origini Gotiche m'impose il carico di brancolare tra le false per disnebbiar gl'intelletti di coloro, a'quali queste son care; ma non tutti doveano sapermene grado, e di qui procede il vario giudizio sulla 1 laggiore o minore ampiezza desiderata nel mio lavoro.

L'antichità de Geti di Tracia li fece di tratto in tratto confondere co Pelasgi, co Tirreni, con gli Sciti Asiatici di Trogo Pompeo o piuttosto di Teopompo, e con cento pretesi popoli d'una fantastica Indo-Germania, dalla quale si dicono uscite la razza Greca e Latina . la Getica o Gotica. la Slavica, la Celtica, la Germanica : d'ivi anche narrasi diffusa nell' Orbe intero la lingua Samscritica, fonte di tutti gl'idiomi d'Europa, e spezialmente d'Italia. In tal guisa 0mero e Virgilio per un verso, i Druidi, Ariovisto, Arminio, Clodoveo . Teodorico ed Amalasunta degli Amali per un altro, non ehe il Re Alboino, Carlomagno e Dante Alighieri avrebbero senza saperlo favellato un linguaggio derivato dall'India. Simili pensamenti sono destituti d'ogni prova e d'ogni verisimiglianza, sebbene una fosse stata in principio la favella sul labbro dell'uomo. Inutili mi parvero in oltre, se privi de'soccorsi della Storia e della Cronologia, gli studi etimologici ed i sudori su'molti Lessici a chiarire la tenebria de'secoli. Di questi licvi e pur amati sogni, a mio malgrado forse, eredei volersi purgare gl'istituti severi della Storia.

Incivile per lo contrario sembrommi l'opinione, che toglie all'Italia i pregj d'una vetusta disciplina, ed attribuisce a' Greci l' origini dell' arti, soprattutto della pittura, di cui Plinio vedeva in Ardea, in Lanuvio ed in Agilla i nobili monumenti, molto più antichi di Roma. Pensano altri, che non avessero in Italia potuto discendere colonic se non di Barbari, e per la via solo dell'Alpi, essendo, per loro avvertenza, ignota la navigazione fino a' tempi, che piace a tali Scrittori d'assegnare; quasi l'uomo sapesse in qual giorno lanciossi la prima nave sul mare, o quando i venti ed i commerci od il diletto sospinsero un qualunque vascello dalla Siria , dalla Fenicia e dall'Affrica in Italia. L'Alfabeto, che Plinio scrive aver i Pelasgi recato nel Lazio, poterono essi apprenderlo in mezzo agli Umbri od agli Osci, e questi od inventarne gli elementi od averli da un qualche navigatore arrivato d'Oriente prima de Pelasgi : ma il sospettar di ciò seuza dirlo ne affermarlo, stimasi un delitto da chi nega, che spoutanea nel nostro suolo avesse potuto nascere alcun'arte o dottrina.

§. 2. Dopo la fondazione di Roma spuntano le Storiche origini de' Geti o Goti, degli Sciti Scoloti, de' Massageti e de'Celti o Galli. Una fitta caligine copre tutti gli avvenimenti, che occorsero a questi Barbari prima dell'asilo aperto da Romolo sul Tevere. Lunga stagione dovrà trascorrere aucora innanzi che i Germani o Teutoni compariscano sul campo della Storia. I veri ed i soli Sciti, cioè gli Sciti Scoloti descritti da Erodoto, piombarono dall'Asia sul Bosforo Cimmerio e sul Ponto Eussino assai dopo l'età delle dipinture d'Ardea e di Lanuvio; i quali s'allargarono tra il Tanai ed il Boristene; poscia fino al Prut ed all' Alut allato al Danubio. La loro vita errante su'carri, l'abbominio per l'agricoltura, i feroci costumi, le brache Asiatiche ma cucite con le pelli de'nemici od anche de'narenti pecisi; gli atri e sanguinosi funerali de'Re separavano al tutto la razza degli Sciti Scoloti da quella de Geti di Zamolxi. Di questi Geti raccontai la fortezza e la giustizia sopra i rimanenti Traci, ed il viver loro in ferme dimore tra l'Emo ed il Danubio, esercitandovi l'agricoltura per mezzo de'servi : esposi le credenze sull'immortalità dell'anima, la poligamía, il perpetuo Pontificato di Zamolxi ed il cocente desiderio Getico di congiungersi chi morisse a lui : non che le crudeli , ma sospirate stragi de'più insigni uomini per inviarli Ambasciadori a Zamolxi, e gli accordi benevoli delle cetre trattate da Sacerdoti dell' ordine dei Pii nel concluder le pubbliche paci.

\$. 3. La vittoria conseguita sopra Dario, figliuolo d'Istaspe, condusse ad alto segno di gioria gli Sciti Scoloti; si che i Geti presero ad imitare la foggia del loro vesitio, quantunque non bruttata con le pelli degli uomini; ed o si collegarono con essi, o n'ebbero il permesso di passar dalle Traciche terre dell'Emo nelle Scitiche oltre il Danubio. Qui edificarono i Gei la città d'Elis tra ricchie fertili campii, coperti di folte messi, per traverso alle quali Alessandro il Macedone gli assallò inosservato, prima di muovre alla conquista dell'Asia. Dalla città d'Elis i Geit, misti ono con gli Sciti, co Sarmati e con altri popoli, s'innoltrarono di passo in passo verso il Baltico, e s'estesero in alcuni lueghi superiori di quella che non sappiamo essersi anore chiamata la Germania. I viaggi di Pitea nel secolo d'Alessandro son circondati da molta oscurità, e piecol lume si può da essi ritarre intorno agli Sciti et a Geti, che allora s'andavano dilatando nel Settentrione d'Europa, nè intorno a Teutoni e Guttoni del Golfo Mentonomo; denominati cost non si sa bene se da Pitea o piuttosto del Plinio.

Ma segregati e distinti rimascro dovunque i costumi degli Sciti Scoloti e de'Geti di Zamolxi. La dominazione di tali Sciti cadde sotto i colpi de' Sarmati discesi dal Caucaso, i quali ottennero perciò, che una gran parte della Scizia Scolotica s' appellasse da indi in quà Sarmazia. Guerreggiarono sovente co'Gcti, che pe'loro dogmi amarono appellarsi e furono appellati gl'Immortali. Quanto generosi ed umani fossero si fatti Gcti apparve dal nobile modo, in cui Dromichete trattò il Re Lisimaco, suo prigioniero, La loro possanza s'accrebbe dappoi con vaste confederazioni di popoli, con l'insigni conquiste del Re loro Berebisto e con l'arrivo di Deceneo dall'Oriente. Deceneo riformo il Pontificato Zamolxiano, introducendo il culto di molti minori Dei, a'quali fabbricava piccoli Tempi; erudì nelle scienze i Geli; scrisse per loro uso le leggi dette Bellagini; divise la loro gente ne'due ordini de'Pilofori o degli Ottimati, e de'Criniti o Capelluti; ridusse il loro idioma in tal grado, che

Ordio qualehe anni appresso non isdegnò di scrivere un Geico Poema in lode d'Augusto. L'arrivo di Deceneo giovò mirabilinente all'autorità di Berebisto su' Geti, che da quel tempo vennero in fama d'essere i più rispettosi ed amorevoli verso i propri Re.

S.4. Poco innanzi Berebisto, Mitridate sollevò contro Roma i Geti ed i Sarmati ed i rimasugli degli Sciti Scoloti e quanti popoli abitavano l'Europa Orientale. A que' giorni eziandio affacciaronsi, minacciando l'Italia, i Cimbri ed i Teutoni. Oui s'apre finalmente nella Storia la Germania, che or si vorrebbe confondere col paese de'Geti; ma qual differenza ne costumi, quale nella civiltà? Le infami caldaie, donde le donne de Cimbri traevano gli auguri, facendovi stillare il sangue de prigionieri, le sorti gittate da quelle di Ariovisto sopra Valerio Procillo, i tuguri de' Germani, la lor sordidezza e l'ignoranza delle lettere non somigliano punto alle discipline stabilite da Deceneo fra' Geti, ed ammirate anche da Strabone, il quale non solea tenere in onore le cose di quelli che aveano il piglio di Barbari. E non egli od aleuno tra rimanenti Scrittori Greei e Romani confuser giammai la Getica razza con la Germanica, sebbene ambedue valorose; nè Cesare lo confuse, presso cui s'ascolta per la prima volta il nome de Germani, e l'altro dei Daci, col quale i Romani presero ad additar particolarmente il popolo de Geti. La Religione, il Pontificato, la Gerarchia, l'arti, le lettere, l'Architettura de' Geti e l'osservanza loro verso i Re furono ignote fino all'ottavo secolo in Germania; ma quello ehe maggiormente seompagnava le due stirpi era l'uso del quidrigildo, proprio della natura Germanica, il quale appo i Daeo-Gcti s'aveva in orrore non altrimenti che presso i Greci ed i Latini; poscia s'aggiunse-

ro il vicendevole odio e la mutua paura, che Tacito serive

aver separato la razza de Daco-Geti dall' altra de Germani. Un'alta fila di Monti vieppiù le andava discostando.

Agevole riuscì a Cesare di sperdere il Germano Ariovisto, Capo della possente confederazione degli Svevi; ma più gran mole d'assai gli sembrò il combattere col Daco-Geta Berebisto. Immensi apparecchi facea Cesare contro quel temuto Re, quando sopraggiunsero gl' Idi di Marzo. Non un Cesare, ma un Quintilio Varo toccò per nemico ad Arminio, il quale trasselo facilmente negl'inganni; e non meno al valore che alla perfidia ed alla simulazione dell'amicizia i Cherusci andarono debitori della Germanica vittoria sull'aquile Romane. Fu questo un de maggiori trionfi, per cui quegli s'ebbe gli onori d'un Dio appo essi; ma non tardò il Romano a far prigioniera Tusnelda, moglie di Arminio, ed a riconquistare le perdute aquile. Augusto pose il Danubio ed il Reno per insuperabili confini tra l'Imperio c la Germania: questo timido consiglio, e la natura palustre delle immense lor solitudini salvo i Germani dal giogo di Roma, vietando alle legioni così di ritentare l'Elba, che altra volta fu tocca da Druso e superata da Domizio Enobarbo, como di fermare il piede sulle rive della Vistola : il che Cesare senza dubbio avrebbe voluto e saputo fare, se fosse venuto a capo de'Daco-Geti e di Berebisto.

§. 5. I Longobardi, che prima viveano di qua dall'Elba. furono in Germania i compagni d'Arminio e di Marobaduo, Re o Capo de Marcomanni: si ritrassero poscia di là di fiume verso il Baltico, donde la rinomanza del loro cora; gio pervenne all'orecchio de Romani. Catualda ed i sui Gotoni sacacciarono Maroboduo; popoli annoversi da Tacito fra que Germani, clic più s' allontanavano dagli aliri per la qualità delle loro armi e per l'ossequio verso i Re: ciò mostra, elvessi non furono i progeniori del Daco-Gelma piuttosto i lor nipoti, se pur dee farsi aleun conto dei cost frequenti ludibri, soliti a procedere dalle simiglianze di alquanti nomi de' poodi più diversi fra loro. Le colonie de' Daco-Geti Zamolxiani, che dopo Alessandro Macedone penetrarono verso il Baltico e la Superiore Germania, s'imbarbarirono, come già imbarbariti s' erano i Geloni, cioè i Greci che passarono ad abitare, già il narrai nella Storia, tra gli Sciti Scoloti, e come s'imbarbarirono tutti gli altri stranieri, che posero la stanza in Olbia o nelle Scitiche città del Ponto Eussino.

Viva intanto si manteneva sul Danubio la civiltà de Daco-Geti Zamolxiani, alla quale aveano dato novello vigore le riforme di Deceneo sul Monte de' Cogeoni, che fu da lui scelto per sede eospicua de Pontefici di là dal Danubio. Pur grandi sventure, dopo la morte di Berebisto, afflissero quel popolo , travagliato da' Sarmati e poi dagli Alani , che dal Caspio e dal Caucaso inondarono l'Europa Orientale. In tal modo vissero i Geti, dimentichi della passata grandezza, insino a che non si vide il Re loro Decebalo vincere le legioni di Domiziano ed imporre un annuo tributo all'Imperio. Rinacque allora la gloria de'Daco-Geti; mirabili fortezze, altere città, decorate d'insigni edifici, costruironsi da Decebalo, su'quali ottenne i vanti maggiori la sua Reggia di Sarmizagetusa, dove congregò immense ricchezze; padrone d'un vasto territorio fra il Danubio, i Carpazi ed il Boristene. Le vittorie su'Romani conferirono a'principali Pilofori del regno di Decebalo il nome d'Ansi o d'Asi, cioè di Semidei; fra essi annoveravasi Gapto, bisavo di quell'Amalo, dal quale denominaronsi gli Amali, e discese Teodorico, Re d'Italia, diciassettesimo della sua stirpe dopo Gapto. Questa illustre serie di Principi, messa in chiarezza da Cassiodoro e da Giornande sulla testimonianza di molti Scrittori, benchè ora perduti, vorrebbe alcuno tenerla per una genealogia favolosa od allegorica; misera condizione del nostro spirilo, che or ci fa considerare quasi vere Storie le favole più patenti de l'ontanissimi tempi, ed or trasformare in Mitologia l'Istorie certe de' secoli a noi più vicini.

S. 6. Le rocche cinte da triplici mura, le arti e le altre difese di Decebalo non valsero contro l'Imperatore Traiano, che condusse in Dacia le legioni ad abolir l'onta del tributo, e superò dopo lunga guerra tutti gli ostacoli, espugnando Sarmizagetusa, e ponendo la mano su' tesori nascosti dal Re nel letto del Sergezia, ovvero dell'Istrig. I principali Pilofori bevvero allora il veleno, e Decebalo cacciossi la spada nella gola. Pur l'Imperatore non consegul se non la terza parte del regno Daco-Getico; gli Amali, i Balti e gli altri Pilofori non solo si difescro e tennersi forti nell'altre due parti, ma dalle sponde del Prut e dalla sommità dei Carpazj fecero aspra ed interminabile guerra contro la Dacia conquistata da Traiano. In due ora si divide la Storia de' Getici paesi oltre il Danubio: l'una, che narra le perpetue incursioni de' Daco-Geti contro i Romani: l'altra, che contempla la civiltà Latina intromessasi nella parte Romana della Dacia, l'arti, l'Architettura e le scienze del Lazio mescolatesi all' arti ed all' Architettura de' Daco-Geti, secondo richiedevano la natura od i rigori del elima.

Nè trascurarono i Romani della Dacia Traiana d'innoltrarsi verso il Baltico, e di formare lungo la via e su quel mare un qualche stabilimento, che fosse acconcio a commerci dell'ambra e delle pelli. Ma non poterono essi guardare se non per poco più d'un secolo e mezzo la loro preziosa conquista Oltredanubiana; e sì continuo fu l'impeto de' Daco-Geti contro la Dacia, occupata da nemici, che Decio Augusto morivvi et Aureliano, fortissimo Imperatore, si vide costretto ad abbandonarla, richiamando le legioni di quà dal fiume, sebbene molti Romani rinasti vi fossero, i quali di poi per la ventat degli Unui si imbarbariono di mano in mano al pari de Greco-Sciti. Così ritornarono i Daco-Geti nella parte perduta dell'antica lor patria, e l'intera Dacia di Decebalo unissi nuovamente sotto la potestà de Principi Amali. Questi permisero a molti Barbari di collocarvisi.

Durante la Romana prosperità nella Dacia di Traiano, il nome de Geti si cangio lievemente nell'altro de Goti, sì come s'era mutato quello de' Bastarni e de' Misi o di altri popoli, che poi chiamaronsi Mesi e Bastarni; effetto della mutata pronunzia, od anche dell'essersi meglio conosciuta l'antica e vera pronunzia, tornata in onore presso gli Scrittori Greci e Romani, che tutti senza distinzione dopo quell'età giudicarono essere la stessa gente Geti e Goti e Daci; tutti procedere da que'di Zamolxi e di Decenco, non dagl' incerti Guttoni di Pitera, e non dagli oscuri Gotoni di Catualda; quasi avessero queste od altre luride tribù di Germania esterminato del tutto il popolo di Zamolxi, e poste in fondo le loro leggi o Bellagini, che non cessarono d'aver vigore anche in Italia nel tempo di Giornande. Solo i Vandali ed i Borgognoni eo'Rugi levaronsi di Germania, e furono ricevuti come avveniticci, non come vincitori, nella Dacia di Traiano ed in altre Provincie dell'Imperio, dove in parte si sbarbarirono, perdendo l'uso del quidrigildo Germanico, I Geto-Daci, cioè i Goti sopravvegnenti nella Dacia nativa, non gli obbligarono a riprenderlo.

§. 7. Prima d'esser salutato Imperatore, Aureliano combatté contro i Franchi, titolo sociale di molti popoli Germanici, ehe formarono in prima e poi fecersi di mano in ano ad acerescere una vassissima confederazione. Tali cano i Cherusci d'Arminio, i Catti ed i Brutteri; ma il nuo-

vo nome vinse la celebrità di tutti gli antichi ; ed i Francii, alzatisi sopra ciascun'altra gente di Germania, oscurarono la riputazione antica degli Svevi e la recente degli Alemanni, vinti sul Metauro dallo stesso Aureliano. A'Franchi appartenevano i Salici, sbaragliati da Giuliano Cesare, che gli ammise nelle Gallie a difender l'Imperio in qualità di Leti e di Gentili: da essi nacque di poi Clodoveo, come da una simil tribù di Franchi procedè Carlo Magno, che fu Signore d'una gran parte d'Italia. Un altro popolo, che ottenne intera l'Italia, surse parimente nell'età d'Aureliano e del suo successore Gallieno. Parlo degli Eruli, abitanti del Tanai e della Palude Meotide, che si sospinsero improvvisamente a saccheggiare la Grecia: poi si sparsero per ogni cantone d'Europa co'loro brutali costumi e eol loro più che umano coraggio. Queste perpetue trasmigrazioni oprarono, che fossero creduti originari di ciascuna Provincia, in cui comparvero la prima volta: ma per le testimonianze certissime di Dessippo, ehe li combattè in Grecia, la loro stirpe sbucò dall' Eussino e da' luoghi ove stanziarono altra volta i Budini ed i Geloni o Greco-Sciti d' Erodoto.

S. 8. Un gran rivolgimento preparavasi allora fra i Deco-Geti, or Goti, che uniti eon altri popoli, e spezialmente co Burgundi o Borgognoni e co Sarmati, assaltarono l'Ilalia; i si trasferirono indi nell'Asia Minore, che saccheggiarono sino al Fasi ed alle radici del Caucaso. Tra prigionieri fatti nella Cappadocia s' annoverò una famiglia, da cui derivò quell' Ufilia, il quale arricchì d' un Alfabeto proprio e nazionale i Goti, se pur già non l'aveano, ed è solamente aggiunse nuove lettere a quelle, che forse usavanosi allorché Oridio dettava i suoi Getici versi. Da' prigionieri di varie contrade udironsi le prime voci, che condussero al Cristianesimo una parte de Goti, quando cd Ernile i Franchi cdo cai

alro popolo di Germania stava immerso nelle tenebre dell'ilolatria: ma un altra parte de' Goti restò avvinta invariabilmente alla religione Zamolxiana. Così l'antiche discipline Getiche cessarono di governar tutta la stirpe de' Goti, e mutaronsi con più fausto evento nelle Cristiane: la eredenza sell'immortaltià dell'anima drizzossi a più nobile seopo; non poehi Pitofori di Deceneo si trasformarono in Vesovi, ed ebbero maggior forza che non dianzi nel governo del popolo e nell'elezione de'Re. Gia l'universalità de' Goti e' ard divisa in Onentali ed in Occidentali, eioè in Ostrogoti el in Visigoti; su tutt' i quali regnò Ermanarico degli Amali, settimo dopo Gapto, e fedele al culto di Zamolxi.

S. 9. Ermanarieo era fanciullo tuttora quando Claudio il Gotico Imperatore afflisse con insigne vittoria i Goti, che uniti con gli Eruli fecero uno sforzo in Tracia, nella Macedonia ed in Grecia. Ne uccise moltissimi, facendone prigionieri più assai, che diventarono coltivatori delle terre nell'Imperio, e dettero un grande impulso a'nuovi ordinamenti del Colonato. In grazia di questi, e dell' opera salutare del Cristianesimo, andarono cessando in gran parte le antiche leggi della disumana servitù presso i Romani. Costantino, detto il Grande al pari d'Ermanarieo degli Amali, fecondò e protesse l'istituzioni del Colonato; e'vietò gli scellerati Circhi à Gladiatori; scorgendo poscia qual furia di Barbari allagasse i paesi di là dal Danubio, giudieò non potersi Roma difender meglio, elle col rafforzare contro l'impeto Barbarico il Bosforo di Tracia. Egli perciò trasferì le Împeriali tende fra le mura di Bizanzio, e piantovvi la nuova Roma, che sol dall'antica trasse tutt' i diritti e tutti gli onori. L'allontanamento dell'Imperatore dalle rive del Tevere fe' credere alle seguenti età, ch' egli avesse ceduto ad ogni ragione dell'Imperio su Roma; di qui la favola della sua donazione. Questa favola conteneva una gran parte di vero, accennando ad una potestà novella, inita intellettuale, che in Roma sorgea fin d'allora, ma che non appariva pur anco agli ocelij delle genti.

Costantino il Grande non ignorò quali avanzamenti avesse avuto la possanza de'Goti oltre il Danubio. Egli fu il primo, che ricevuto gli avesse nel numero de' Federati dell'Imperio: ma le principali conquiste de Goti seguirono, per quanto sembra, dopo la sua morte. Immensa turba di popoli fu vinta da Ermanarico degli Amali, dal Tanai e dalla Palude Meotide fino al Mar Baltico. Gli Eruli obbedirono ad esso e gl'infiniti stuoli delle Slaviche stirpi, spartite nelle nazioni precipue degli Sclavini, degli Anti e de'Venedi, La Getica bandiera della famiglia di Gapto e d'Amalo sventolò su tutta l'Europa Orientale. I Goti Zamolxiani, or amici ed or nemiei de Sarmati, si sospinsero spezialmente nell'odierna Danimarca, ossia nel paese de' Dani, che ricevette il nome di Dacia, ed il serbò per molti secoli e molti. Ma non tardarono gli Unni a spezzare il Gotico regno d'Ermanarico; mancato il quale, i Goti dalla Dania o Dacia passarono in Isvezia, di cui un angolo s'ebbe parimente la denominazione di Dacia. I Goti si dilatarono in tutta la Scandinavia, e fondaronvi, ad imitazione di quelle in cui sceveravasi la lor nazione sul Danubio, un'Ostrogozia ed una Vestrogozia novelle, che ancor sussistono in Isvezia. Nuove colonie di Goti vennero nella Scandinavia da tutte le parti, e d'altri popoli, che fuggivano per l'arrivo degli Unni; allora i più destri o fortunati fra' condottieri di tali seianti riformarono la religione di Zamolxi e di Deceneo, lasciando intatta la fede nell'immortalità dell'anima umana, e promettendo a' forti guerrieri una perpetua vita di sanguinosi combattimenti nella Reggia d'Odino e di Thor; non so se nomi diversi dello stesso Zamolxi, o se appellazioni d'alquanti suoi attributi. Una simil ricomposizione di nomi crasi fatta quando Zamolxi affermò d'essere il Dio Gebeleizi. Per queste promesse di st feroci gaudj s'accrebbe il valore de'Goi nella Scandinavia, e più che non altrove le donne vi sapirarono agli onori ed a' premji del virile coraggio; ron favolse Amazzoni, che sovente cantarono le proprie geste sulla cetra. La gloria di queste donne riempi gli Amali del Setentrione.

La passione de Goti pel canto e per le musicali arti diè forse origine alle canzoni udite da Giornande sull'uscita di Berico dalla Scandinavia; giovando mirabilmente a Paec-Geti di farsi credere tornati dopo l'età d'Ermanarico nel seno d'una Penisola, che finsero essere stata in antichissimi tempi la loro culla. Nello stesso modo ad alcuni tra'nosti: Scrittori piacque narrare, che i Pelasgi non crano se non popoli partitisi altra volta d'Italia, i quali dopo lunghissima tà vi riapprodarono, in sembianza di forestieri.

\$.10. Questi mutamenti e queste mescolanze con altri popoli accaddero fra Daco-Ceti o Goti sul Baltico e nella Scandinavia. Quelli, cheran divenuti Cristiani, fortuneggiarono sul Danubio in varie guise. Patirono da Zamolxiani più d'una persecuzione per la loro fede; molti sparsero il proprio sangue per essa; ma la rinomanza di questi Martir propagossi nell'Orbe Cattolico, e la fama cost delle lor Vergini come de' Monasteri edificati a rinchiuderle risuono in Europa ed in Asia. Ricevettero la Liturgia delle Chiese Orientali, i e'lober si carà, che anche oggidi ne dura un simulacro in Toledo, recatavi da Visigoti. Con questi fervori tascorsero i primi giorni de Goti Cattolici; ben presto poscia topraggiunse l'Arianesimo a turbare la loro unità, il quale prevalse spezialmente fin dal principio presso gli Ostrogoti

e la famiglia degli Amali. Non meno crudele nemico spuntò altrea! l'Unnico nembo dal Caspio e dal Caucaso, travolgendo e schiantando rel suo passaggio gl'interi popoli e le più numerose nazioni. Cogli Unni s'accompagnarono i Bulgari, che dall'Armenia s'erano distesi lungo il Caspio fino al Volega; ed or voltavano il corso alla volta del Tanai e del Danubio. Gli Alani furon tra'primi, che sentirono il braecio degli Unni; ma tosto si congiunsero con casi a guerreggiar nel-l'Europa Orientale, ove ottennero un gran trato di paese, che chiamossi l'Alania, tra la Dacia e la Sarmazia.

Per quell'urto si ruppe nuovamente la Dacia, come avvenuto era ne'tempi di Decebalo e di Traiano. Gli Ostrogoli Ariani rimasero sotto il governo de' Principi Amali; ma i Visigoti obbedirono a parecchi de'loro Pilofori od Ottimati, e principalmente a quelli della schiatta gloriosa de Balti. Non so quali resistenze si fossero dagli Ostrogoti opposte al fiero nemieo: ma essi caddero tutti nelle sue mani, e gli Amali tremarono innanzi all'Unnico Re Belamiro, contro il quale nondimeno ardì levarsi Vinitario, nipote d'Ermanarico il Grande. Belamiro l'uceise : crede tuttavia dover nobilitare la sua vittoria, sposando Valodamarca, nipole d'esso Vinitario. Più lunga riusel la difesa de' Visigoti, che rizzarono il Gran Muro contro gli Unni; ma fu invano, el altra speranza non balenò lor nella mente, che di passare il Danubio, chiedendo un asilo a Valente Augusto nelle Provincie dell'Imperio. Così fecero, sotto la scorta de Balti e di molti loro Pilofori, non che d'Ulfila, salutato lor Vescovo. Trasportarono seco enorme copia di ricchezze: le donne soprattutto possedevano un cumulo incredibile di monili e di tappeti, e li prodigarono sovente per ottener la protezione degli avari e codardi Officiali dell'Imperatore, che non tralasciavano di vessar con sempre crescenti soprusi la Visigofica gente fino a che questa non aspirò alla venuletta. E l'obbe sanguinosa e terribile, mettendo in fuga le Legioni e bruciando viro in un tugurio di Tracia lo stesso Imperatore Valente. Fu opinione, che Ulilla per piacere a quel Priucipe Ariano, a vesse nell'atto di passare il Danubio indotto i Visigio i a professare il Arianesimo.

S. 11. Ulfila, inventore od allargatore del Gotico Alfabeto, pose la sua stanza nella Mesia, ed illustrossi principalmente per la traduzione da lui compita delle Sante Scritture. I suoi Visigoti, vincitori di Valente, devastarono per lunga stagione l'Imperio; combattuti sovenic con vario successo ed il più delle volte comperati dall'oro dagli Augusti d'Oriente. Divenuer più arditi sotto i deboli figliuoli di Teodosio. Arcadio dove temerli sovente fra le stesse mura di Bizanzio, ed Onorio, che dimorava in Ravenna, li vide arrivare in Italia sotto la bandiera d' Alarico de' Balti da un lato : dall'altro vide i Vandali, gli Alani e gli Svevi precipitarsi nelle Gallic, poi nella Spagna, portando lo spavento e la strage in ogni luogo di quelle sventurate Provincie. Alarico alla fine s'impadront di Roma; nè solamente l'Italia ma l'uno e l'altro Imperio tremarono all'annunzio d'una catastrofe, che parea si poco credibile : pur il Visigoto usci dalla Città dopo alquanti giorni, e, nell'atto di concepire i più vasti disegni contro l'Affrica, fu colto dalla morte in Cosenza. Il suo cognato e successore Ataulfo aecettò le proposte di collegarsi con Onorio Augusto, e d'andar cost nelle Gallie come in Ispagna per discaeciare i Vandali, gli Alani e gli Svevi. Aprissi allora dopo quella di Barcellona la splendida Reggia di Tolosa, ove dimorarono i Re Visigoti della famiglia de Balti, che a mano a mano acquistarono tutta la Spagna, sgombrata dagli Alani e da'Vandali, a cui maggiori destini concedettero il dominio sull'Affrica e sopra Cartagine.

In Tolosa la civiltà Visigotica e la lingua d'Ulfila si rinfrescarono e rinverdirono mercè le discipline Romane, mentre gli Ostrogoti gemeano sotto l'Unnico peso, divelti dalle lor Danubiane sedi e trasportati nelle vaste solitudini d'oltre il Boristene fino al Tanai. Berimundo degli Amali ebbe onta di quel viver malvagio, e si riparò non conosciuto col suo figliuolo Unnimundo in Tolosa. Out convenivano molti e molti popoli, o perchè vinti da Visigoti o perchè imploravano la loro amistà; qui da tutte le Gallie s'affoltavano i Romani più insigni per l'eloquenza e pel sapere, trovando facile accesso nella Reggia ed ottenendovi non di rado gli onori e le dignità. Ma ciò che più illustrava le Provincie de Visigoti era l'asilo apparecchiato alle turbe de Possessori Romani delle Gallie, i quali non potendo sopportar la gravezza dei tributi e l'iniquità de'Magistrati dell'Imperio, amavan fuggire nelle terre di quelli, a cui si dava il nome di Barbari. Ed i Visigoti accettavano questo nome con orgoglio, tenendosi da più della gente Romana tralignante.

§. 12. L'Imperio d'Occidente in quell'età s' indebolira ogni di, cedendo al ferro ed al dispregio de Barbari. Ne quello d'Oriente si trovava in migliori condizioni soto il reggimento di Teodosio IL"; misera preda ora degli Eunuelii del Palazzo ed ora delle minacece degli Unni. Attila, il possente figliuolo di Munzducco, già regnava su questi e sulle innumerabili generazioni de popoli soggiogati da Belamiro, stendendo le armi sue dal Caucaso fino al Volga, e dal Volga fino al Baltico. Pianto la Reggia tra il Danubio ed il Tibisco nelle pianure di las-berin, dove oggi seguou coloro a quali s' attribuisce l' antica denominazione di lazigi. Quiri si raccolsero sotto le sue bandiere cento e cento Nazioni d' Europa e d'Asia, nè soli gti Unni del Caucaso e del Caspio, i quali so, ma quanti Unni vi erano di la dal Caspio, i quali so, i quali

lean chiamarsi Bianchi od Efialiti; compresi tutti degli Scrittori contemporanei sotto l'Erodoteo nome di Massageti, Questa fu la gran trasmigrazione delle genti, la cui mercè si verso, per così dire, l'Asia in Europa, ore sursero nuovi popoli e nuovi linguaggi. Per lal cataelismo le favelle di Persia e dell'India, non eccettuate le Samservitiche, poterono insinuarsi a mano a mano in Europa; donde e s'arcibe una ragione assai più adeguata d'aleune simiglianze, più o meno vere, fra gl'idiomi odierni, che non dagli estateia abbagliamenti dell' ineffabile autichità d'un'ideale Indo-Germania.

Come parve ad Attila d'aver a bastanza umiliato l'Orientale Imperio, si volse all'Occidentale, Condusse nelle Gallie sette cento mila e più combattenti, fra'quali crano i Gepidi, gli Eruli e gli Ostrogoti, che ivi si trovarono a fronte de Visigoti; confederati ora con Ezio, Duce Romano. I Campi Catalaunici furono spettatori dell'ultima gran vittoria dell'Imperio, per la quale si credè Attila costretto a ricondurre i suoi stuoli, pressocchè interi, sul Tibisco: ma uno degli Amali nel mezzo della battaglia trafisse a morte con un dardo Torrismondo, Re de'Visigoti. Ristorate le forze, Attila drizzavasi verso Roma, quando, innanzi alla celeste figura del Pontefice San Leone, un'insolita forza gli piegò il capo, e comandogli di torcere indietro i suoi passi. Dopo la morte d'Attila non s'estinse il moto, che spingea le genti Asiatiche in Europa; e la battaglia del Netad, perduta da'suoi figliuoli, fece invano credere a' Romani, che l'Unnico regno fosse cessato. I Gepidi, gli Ostrogoti e gli Eruli con altri popoli aveano ardito, per togliersi l'abborrito giogo dal collo, prorompere a quella battaglia; e, poiehè l'ebbero vinta, ottennero nuova sede nella Pannonia lungo il Danubio dagl'Imperatori : ma eli Unni propriamente detti non si disciolsero, ne cessaron giammaid i combattere sulle rive di quel fiume. L'Imperio d'Oriente mondimeno comperava il più delle volte le loro armi. Gli altri Unni continuazono il lor cammino verso le riposte ed arcane regioni, le quali appellaronsi Terra degli Unni, ossia Ilunigard o Chunigard negli spazi allora inesplorati della Russia interiore non che della Lapponia.

S. 13. Tre fratelli degli Amali aveano combattuto in Pannonia sul Netad, uno de' quali generò Teodorico, Re d'Italia: il quale fu allevato in Costantinopoli: poi guerreggiò. non ancor terminata l'adolescenza, contro gli Svevi, gli Alemanni ed altri Germani; contro i Dalmati e gl'Illirici: pervenne indi al Consolato e diè il nome all'anno, allorchè ciò si riputava tuttora il massimo tra gli onori ed i desideri dell'uomo. La Germania erasi rimutata intera in quel secolo per le correrte de' popoli Attilani, e per l'uscita di molti fra que' che l' abitavano. I Borgognoni, gente divenuta Gotica, la quale dimorò per alcun tempo sul Meno e sulla Sala dell'odierna Franconia, si trasferì nelle Gallie ai giorni d'Onorio, dove i Franchi s'accrebbero pel continuo arrivo di nuove tribù Germaniche; ma i Longobardi, che da più di cento anni aveano abbandonato la regione posta di là dall'Elba in sul Baltico, s'andavano dopo lunghe peregrinazioni accostando al Danubio nella contrada, che oggidì chiamasi Moravia. In mezzo a sì continuo discorrer di popoli Germanici, tutti anclanti all'Italia, la razza Eussinica o Meotica degli Eruli, stabilita ultimamente in Pannonia dopo la vittoria del Netad, salt alla meno aspettata delle venture umane.

L'Imperio d'Occidente, già logoro di lunga mano, veniva consumando le sue ultime forze contro i Barbari, ne altra speranza gli rimanea che nell' aiuto insolente d' un qualcuno tra essi, che si degnasse venderle il suo braccio

e protegger la vita degl'Imperatori. Maggioriano Augusto parve ridargli un qualche soffio di salute; ma l'immatura sua morte lasciò i successori di lui nella potestà d'alcuni sempre più arroganti difensori, quali un Recimere, un Gondebaldo ed un Oreste, padre d'Augustolo, Surse allora Odoacre, Re degli Eruli e d'altri popoli, ad occupare il seggio d'Italia, mostrandole i fieri volti de suoi compagni. Lagrimevole fu quella caduta di Roma; i primi giorni della Barbarica dominazione le minacciavano l'ultimo danno: e pur Odoacre seppo con gagliarda mano reprimer l'onde, chiamando i suoi a voglie più civili, che non sembrava comportar la loro natura. E' li costrinse a contentarsi del terzo delle terre d'Italia. Odoacre non aspirò al titolo d'Imperatore, appagatosi del solo di Re : lasciò a Romani le loro leggi ed i propri Magistrati, ponendo in opera tutte l'arti a far credere, che non altro si fosse abolito se non la menzione dell'Imperio. Il Codice Teodosiano, del quale dissi a bastanza nella Storia, ed i Responsi de' Giureconsulti approvati continuarono a governare la fortuna civile de Romani.

§. 14. Odoacre rispetto il Senato Romano, ma ebbe la Reggia in Ravenna, at come aveano fatto gl' Imperatori; funesta necessità, che tolso gli splendori a Roma e dielle una rivale, riuscitale in appresso più grave forse della stessa Bizanzio. Roma nondimeno posselva il Pontefice, Maestro e Duce Supremo de Cattoliei, al quale si volgevano gli umani sguardi, e che da più remoti hdi attivava in Italia tutte le Nazioni. Non vera Vescovo, il quale s'estimasse offeso nei cui dritti da Nazionali Concilj o da Provinciali, che non ricorresse al Pontefice Romano, appellandosi a lui gli stessi Patriarchi d'Alessandria o d'Antiochia lo riputavano il loro sostegno, pregandolo d'aiutarli, se travagliati da qualche avversità: e la voce del Supremo Pastore sudiva con rivercaza.

grande s' c' profferiva in favore d'un qualche infelice o calumiato i auoi giudizi. Gio inerebbe ad Acacio di Costantinopoli. Non basto all'ambiciso Vescovo che la sua città, alo perche gloriavasi ella di chiamarsi la ruoca Roma, ne avesse conseguito il frutto d'esser salutata Patriarcale dal Conciio del 381; la dimora d'Odonce in Italia gli parve un felice accidente per rendersi uguale al Pontefice dell'antica, ed anche maggiore; come se la preminenza della Sedia di Pietro pender dovesse da fituti delle Barbariche procelle, o da capricci de' Principi della terra, ovvero dal grado e dalla situazione delle città in cui piacesse a questi d'abbiare, talvolta aul Besforo, e la levolta sotto al Caucaco della volta aul Besforo, e la levolta sotto al Caucaco volta al Care

I Pontefici Simplicio, Felice III.º ed Ormisda condannarono la stolta pretensione d'Acacio; egli perciò rivolse l'animo a turbar l'Oriente, cercando i modi a cacciare i Cattolici Patriarchi d'Alessandria e di Antiochia dalle lor Sedi per metterle in balía degli Eutichiani e degli Acefali. Nè l'effetto mancogli; ed i nomi di Pietro il Moggo e di Pictro il Follone, che vi s'intrusero col favore d'Acacio, risonarono per lunga età quasi funeste squille di calamità e di travagli alla Chiesa Universale. Questi furono i primi semi delle divisioni; quest' i lontani principi dello Scisma, che separò le Chiese Orientali dalla Romana, e che di mano in mano venne a tanti orgogli ed a tanti ardimenti. Acacio diceva, che la fede di Gesù Crusto fu predicata in Oriente nella Palestina: ma Roma era la Capitale, a cui obbediva la Palestina, ed in Roma il Beato Pietro innalzò col suo sangue la Croce, acciocchè questa si scorgesse da tutte le genti. Allora Bizanzio non cra se non un'oscura colonia de'Milesj. Di Roma per l'appunto il vessillo della Croce apparve di secolo in secolo a tutta la Terra: non solo a quella si breve, che allor conosceasi, ma si alla più ampia, che il navigatore Italiano svelò alle Nazioni maravigliate; in ogui angolo della quale, tra più selvaggi popoli, udissi quel vessillo recato in none de successori di Pietro, non mai d'Aeacio Costantinopolitano.

S. 15. Gli Eruli di giorno in giorno riuscivano meno gravi all'Italia, dove il Re Odoacre sapea contenerli. Sembrava, per opera di lui, ch' e' fossero ausiliari e non padroni del Regno. Quanto a lui, egli si tenea pressocchè per Romano, avendo permesso l'uso e l'escreizio delle pubbliche armi a' Romani. So che la prevalenza di queste da lunga stagione trovavasi presso i Barbari; deplorabile causa della caduta dell'Imperio: ma Odoacre non tolse l'essere alle Legioni, sì come indi piacque a Teodorico degli Amali, nè rilego fra molli ozi con oltraggioso disdegno i Capitani antichi dell'Imperio, presso i quali certamente duravano le tradizioni e le discipline Romane sull'arte della guerra. Si fatti Capitani si strinsero allegramente intorno ad Odoacre: il Patrizio Liberio combatte in favore degli Eruli, e divenne amico del Re; il Conte Pierio mort per lui nella guerra contro i Rugi di Feleteo e di Gisla sul Danubio. La vittoria di Odoacre sopra costoro, e la lor dispersione aprì a'Longobardi la via d'entrar nel loro paese, chiamato il Rugiland; poscia il vincitore, tocco dalle miserie de'Romani abitanti nel Norico Ripense, gli accolse amorevolmente in Italia.

Fra pochi anni gli Eruli si sarebbero incorporati del tutto ne Romani, si come avvenne a tanti drappelli d'Alani, di Batavi, di precedenti Eruli, di Marcomanni e sopratutto di Sarmati trasportati dagl'Imperatori nell'Italia. S'oppose a tale incorporazione Teodorico degli Amali, che Zenone Augusto E licto della nostra Penisola purchè ne discacciasse: gti Eruli; e que discacciolli, e mise a morte il Re, del quale initio gli utili accorgimenti, lasciando le proprie leggi ed i

lor Magistrati a'Romani, ma non volle imitario nel concedera ad essi l'armi Romane, avendo ristretto fra soil Goi la cura di trattar la spada in difesa del nuovo Regno. Ciò tenne sempre segregate le due genti, che che facesse poscia Tocolorico, pubblicando il corpo di leggi da lui date ad entrambe; nè mai cessò il Goto di vantarsi per l'escreino dell'armi d'essere più nobile assai del Romano.

S. 16. Al pari dell' Erulo, il Visigoto non cadde nell'errore di rapir le armi a Romani delle Gallie. Quanto più Teodorico vinceva, or sul Danubio ed ora sul Rodano, tanto più in Italia i suoi trionfi stimavansi stranieri a'Romani. Gli ordinamenti guerrieri de' Goti, le loro Corti dell'onor militare, i premi e le pompe de Millenari faceano vie meglio conoscere a qualche Romano da quanta e quale altezza fosser caduti dopo la morte d'Odoacre, Re degli Eruli; e come ora nella sostanza delle cose il Goto gli avesse per imbelli e femminei stuoli: superba offesa, che invano Cassiodoro tentava dissimulare o coprire d'un qualche velo agli occhi de suoi concittadini. E certamente ne Liberio nè Simmaco nè Boezio nè alcun di coloro, in petto a' quali non erano spente al tutto le virtù antiche, applaudivano alle dolci parole di Cassiodoro : fremevano anzi al fiero insulto d'ascoltar tuttogiorno dalla sua bocca d'avere i discendenti di Romolo a contentarsi non d'altro se non dello studio delle leggi e del Foro. L'esempio di Liberio e di Boezio dimostra quanto sia vana la sentenza di chi pensa, che tutto il Senato ed il popolo intero vivessero lieti d'essere affatto esclusi dal maneggio dell' armi, e che i Goti, padroni veri delle cose, riputassersi vili da'Romani, come se fossero mercenari Gladiatori.

L'innato desiderio, che aveano i Goti, di tenersi dappiù de Romani, esplicossi nelle Gallie col divieto delle nozze tra' due popoli. Un tal modo potea giudicarsi meno acerbo dell'altro praticato in Italia, e sembrava giusto, perchè l'Imperatore Valentiniano era stato l'autore di quel divieto; ma non torna in pro della razza vincitrice lo starsene sempre ritrosa per orgoglio e solitaria nel mezzo della vinta. I Visigoti perciò, dopo aver alquanto durato, abolirono il divieto, e formarono un popolo solo col Romano. Pur tuttavolta la memoria della passata grandezza, la gratitudine de Romani per essersi finalmente accomunate le nozze, le imprese di Don Pelagio e le vittorie su'Mori meritarono a'Goti l'onore, che dalla posterità si chiamasse Hidalgo, cioè figliuolo di Goto (di ciò parlerò in altro Volume), chiunque per nobiltà o per valore sovrastasse agli altri nella Spagna. Per lo contrario, i Franchi ed altri nemici de' Visigoti dettero il nome di Canoti, ovvero di Cani Goti, a quelli che rimasero sotto il loro dominio nelle Gallie.

S. 17. Quanto meno i Germani eran civili de'Goti, tanto più aspri e selvaggi riuscirono i modi usati a tener desta la Germanica superiorità su'vinti Romani. Clodoveo fu primo a darne gli esempj, ponendo il guidrigildo, ovvero il prezzo delle vite de cittadini uccisi, maggiore per quelle dei Franchi Salici che non per quelle de'Romani; documento imitato da tutt'i Barbari di stirpe Germanica, sì come i Franchi Ripuarj, gli Alemanni, i Bavari ed i Longobardi. Non così gli Eruli di sangue Meotico, nè i Borgognoni ed i Vandali, che ho più volte detto esser divenuti popoli Gotici, ed aver perduto con la loro Germanica indole il reo costume di punire gli omicidi volontari col danaro. Impossibile si rende il vivere insieme a due popoli, uno de' quali segua le costumanze del quidrigildo, e l'altro del punir con la scure gli omicidj: un adamantino muro avrebbe perciò nelle Gallie, poscia in Italia, diviso le generazioni Romane da quelle de Franchi e de Longobardi, se costoro-non avessero imposto il *quidrigido* a vinti; facendolo gli uni tassar dalla legge Salica, gli altri dal giudizio degli esperti, secondo le qualità degli uceisi.

Finito il Gotico regno d'Italia, la razza Germanica si venne da per ogni dove dilatando in Europa, e la sua diffusione fu sempre aecompagnata dal sibilare importuno del quidrigildo. Già i Franchi l'aveano dianzi recato in tutte le Provincie prese da essi nelle Gallie su' Visigoti e su' Borgognoni; gli Anglo Sassoni aveano rattristata con quell'infausto dono l'Inghilterra: i Longobardi finalmente insozzarono col quidrigildo una gran parte d'Italia. Sol nella Spagna cospiravano le leggi Romane con le Visigotiche a respingerlo; e però sì agevole riusel la piena e perfetta incorporazione delle due razze. Nella nostra Penisola i vinti o furono lasciati nella servitù e nell'Aldionato da'Longobardi, o vidersi ricevuti nella cittadinanza Longobarda, mercè l'imposizione del quidrigildo, rimanendo abolita ogni cittadinanza e legge Romana. Ma i vinti, che aveano perduto e cittadinanza e legge propria, non perderono l'intelletto Romano; questo a poco a poco ricollocolli di sopra del vincitore, il quale sovente restò attonito nel trovarsi più Latino, cli'e' non credeva o non volca. I suoi novelli usi e le sue medesime leggi Barbariche atteggiavansi non di rado alla Romana. Trascorsero tuttavia più di sette seeoli avanti che il quidrigildo si dileguasse al tutto dall'Italia Longobarda, e che apparisse compiuto in Europa il trionfo del dritto Romano, cioè del senno Latino.

§.18. Gran fama corono gl'intendimenti del Re Teodorico de Balti per aver egli avuto in pregio, e, secondo la sua possibilità, coltivato quel dritto Romano, assai prima che gli Ostrogoti movessersi con Attila verso le Gallie. Ma nel se-

guente secolo non maneò si fatta lode a Teodorico in Italia, quando egli pe' Goti e pe' Romani fe' compilar l' Editto, di cui è Romana principalmente la natura, sebbene tra primi fossero tuttora in uso le Bellagini scritte da Deceneo. Lo studio dell'Editto ed il convivere co'Romani stimolarono alcuno fra'Goti non solo a far conto delle Romane arti, sebbene scadute, ma eziandio a voler emularle, avvantaggiandone la patria lingua e letteratura Ulfilana. Di questa non possiamo formar giudizio, perchè perirono quasi tutte le scritture dettate in tale idioma, eccetto alcuni laceri brani, che possono aver appartenuto ad un vasto corpo, se aggiustasi fede a coloro, i quali credono ravvisare ne'Libri tradotti da Ulfila una maggior copia e ricchezza di linguaggio che non diceva Cassiodoro stesso nel Senato. Poco importa in questo luogo il sapere, se tale opulenza proceda o no dal Samscrito: ma una lingua di simil fatta presuppone, che alquanti Scrittori avessero anche prima d'Ulfila dovuto illustrarla. Scriveano molto i Goti nella lor favella intorno alla Religione, sì come il Conte che prese in Napoli a disputar con Eugippio intorno alla natura di Gesù Cristo: e non cessava il Clero Ariano di venir alle prese col Cattolico per difendere in Italia od in Ispagna la propria fede contro gli avversarj, onde rafforzarla presso i concittadini.

La diffusione della lingua Ulfilana seguito il corso delle Gotiche armi, e massiraamente di quelle d'Ermanarico il Grande, che conquisto i paesi de 'Quadi e de Marcomanni, cioè una porzione della Germania Orientale verso la Morato e la Boemia. Si fatte conquiste non furono durevoli: ma la lingua del vincitore, allorchè i vinti non lo agguagliano in civiltà, s' insitua sempre fra costoro e vi lascia indelebiti orme. Teodorico poscia introdusse i Gotici costumi e parlari nelle Romane Provincie delle Rezie, del Norico e della Pannonia: Quando i Franchi, gli Alemanui ed i Bavari di Teodeberto Re occuparono la doppia Rezia ed il Norico, già vi rovarono in vega rificiora Uffiano, donde surse il Gotico-Teotisco, di cui da Valafrido Strabone si notava nell'820 la simigliama col linguaggio di Tomi nella Tracia; la dove per l'appunto fu rilegato in altra età Ovidio.

S. 19, I popoli possessori d'una lingua, che potea scriversi da quel Poeta, sebbene senza i caratteri d' Ulfila, si nel secolo d'Augusto e si nel precedente, in cui s'erano distese le Bellagini da Deceneo, non si credeano e non si chiamavano Barbari nel concetto Latino di tale vocabolo. Ben credo, che i Geti o Goti ammirassero sul Danubio l'arte Greca e Latina, ma senza dispregiar le patric discipline; avendole anzi tanto più care, quanto convenivasi a coloro i quali ebbero certamente una letteratura qualunque, comecchè oggi smarrita, ed ebbero città e castelli ed edifici d'ogni sorta prima di predicarsi nelle loro contrade l'Evangelio. Quando poscia il Geta divenne Cristiano, gli nacque ad un' ora l'idea di rizzar Tempi all'uxico Indio, più ampi ed augusti de'piccoli, che la Religione di Deceneo preserisse in onor della turba de'suoi Numi. Da quest'idea informatrice del Cristianesimo rampollarono le nuove forme dell'Architettura Sacra presso i Geti o Goti; ed i modelli primicri delle Chiese conformaronsi alle regole della Liturgia Orientale abbracciata da essi; ne li tolsero da Bizanzio, che forse non poteva offerirne alcuno, ma dalle nobili città dell'Asia Minore, Simili necessità derivavano dalla natura stessa della civiltà Cattolica, eziandio se que Tempi avesser dovuto costruirsi tutti di legno nel paese, dove già tanto aveano Zamolxi e Deceneo e Decebalo edificato in pietra, e dove indi s' edificò il Gran Muro de' Visigoti contro l'Unno.

Immenso errore fu perciò il credere, che nella Docia di

là dal Danubio non si conoscesse alcuna specie d'Architettura, quasi abitassero i Daco-Geti ovvero i Goti nell'umili capanne de Germani o su carri e su cavalli degli Sciti Scoloti e de' Sarmati; o quasi Teodorico degli Amali non avesse vedule per la prima volta se non in Bizanzio ed in Italia le Chiese de' Cristiani. Ben egli ( l' ho più volte detto nella Storia ) cereò modellare alla Romana l'Architettura civile: ma l'Architettura Ecclesiastica degli Ariani era sostanzialmente diversa da quella de'Cattoliei. L'orgoglio dei Pilofori el Ottimati Goti non consenti loro di rinunziare ad ogni rimembranza dell'Architettura patria negli stessi edifici civili. come se tra loro si fosse vinto l'immutabil partito di sempre astenersene per non vagheggiare nè seguire se non i soli precetti dell'arte Greca e della Romana, Certamente in Tolosa il Duca Launebodo si vantava d'aver fatto senza il soccorso d'alcun Romano costruire la Chiesa di San Saturnino: un simil vanto avrebber voluto menare anche i figliuoli di Clodoveo ed i lor Franchi ed altri popoli Germanici, se tanta distanza di civiltà separati non gli avesse dai Gotici. Non pochi esempi ho recati dell'Architettura Gotica in Italia ed in Ispagna; e pur bastava il ragionarne da se solo a comprendere, che fuvvi una particolare Architettura Gotica nella Dacia Oltredanubiana, in Italia e nella Spagua, senza che potesse chiamarsi ella men Gotica, se non le piaeque d'adoperare, nelle sue eostruzioni l'arco aeuto antichissimo de' Licj e d'altri popoli, al quale ora s'ama dare il nome d'ogiva. Nella Storia ho esposto le ragioni, per le quali dec eredersi, che l'ogiva regnò nell'Architettura degli Ostrogoti, e de Visigoti; ma, se eiò non avvenne, l'Architettura ogivale (mi si conceda questa parola) non può negare d'esservi stata la vera Gotica da Zamolxi e da Deceneo fino a Decebalo ed a Teodorico degli Amali; dopo i quali continuò questa per molti secoli nella Spegna, ove la trovarono in fiore gli Arabi, che alla morte di Totila e di Teia traevano tuttora la vita sotto le tende.

S. 20. Il senso del bello e del nobile aveva in ogni età infiammato i Daco-Geti o Goti non appena ch'essi credettero, soli forse tra Barbari, dover l'anima eternamente vivere con Zamolxi, e che gloriaronsi tutti d'essere Immortali. D'indi l'amore della giustizia lodato in essi da Erodoto: d'indi gli spiriti, che più tardi, ma dopo la propagazione del Cristianesimo, conseguirono il nome di Cavallereschi, ed appartennero soltanto alla virtù de' Barbari convertiti : malamente perciò attribuironsi prima dell'ottavo secolo a'popoli Germanici, pel doppio inganno prevalso; l'uno generale d'essersi tenut' i Germani di Tacito per autori od almeno per partecipi della Gotica civiltà, eziandio prima di farsi Cristiani; l'altro particolare di persuadersi, che i Visigoti fosser Germani. La Germania di Tacito erasi pressocehè rimutata del tutto, allorchè cadeva il regno degli Ostrogoti d'Italia; i suoi popoli accorrevano a collegarsi parte co'Franchi, e parte co' Longobardi; frattanto nuove razze Unniche, Sarmatiche, Alaniche s'insinuavano dopo Attila nell'interiore Germania, senza parlar delle Slaviche.

Dal cavallo, sul quale viveano e vinceano gli Unni egli Alani ed i Sarmati, procedette l'opinione d'esser la via equestre più nobile d'ogni altra che che intorno all'eccelleza di tal vita pensato avessero i Greci ed i Romani. Or, poi che il cavallo divenne l'archeipo ed il segno ideale degli altributi, onde formossi la Cavalleria, non gl'idolatri Unni el Alani e non i Sarmati s'ebbero per Cavalieri secondo il nuovo significato Cristiano e morale di questa voce, la quale più acconciamente addito i Goti, Cattolici fino dal terzo secolo; popoli ben più equestri che non i Germanici. Ni el

Franchi Cristiani di Clodoveo e de'figlinoli andavano tanto rigogliosi pe'lor cavalli, quanto pe'fanti e per le loro Francische, sì come gl'idolatri Alemanni piaecvansi de'loro Anqoni, scagliali parimente da' fantaccini. La pugna equestre, che Santo Isidoro di Siviglia commendava ne' Visigoti, si pose per fondamento principalissimo di tutte l'antiche leggende o canzoni, che poi ampliaronsi negl' interminabili ritmi e nelle prose de Romanzi di Cavalleria, ove si celebrarono dapprima l'equestri glorie degli Unni d'Attila, e quelle de' Goti di Dieterico di Berna, ossia di Teodorico degli Amali; non che de Borgognoni, passati nel novero e nella natura de' Goti, e cotanto famosi nel Poema de' Niebelungen. A cavallo si dettero i combattimenti dall' Ostrogoto Viliari sotto gli occlii di Totila in Faenza, e l'altro da Coca presso a' Gallici Sepoleri. Belisario, che ben vedea quanto nell' esercito Gotico prevalessero i Cavalieri, sorridea del non voler questi apprendere l'arte di saettare, contenti di puguar con l'aste soltanto e con le spade (1); ciò che ho detto aver cagionato la rovina di Totila nella pianura di Lentaggio. Non per le rimembranze della sciagura di quel Re i Cavalieri del Medio-Evo mutarono stile, superbi solo dell'asta e della spada sul cavallo; prima protettori, e poi oppressori de' deboli, che camminavano a piedi. Ma prima di tali abusi della forza, la qualità di Cavaliere dinotò gli uomini valorosi e cortesi; gli nomini ripieni di rispetto per le donne.

Quelle de Goti lo riscossero in ogni età dal sesso più forte, anche ne tempi della poligamia Zamolxiana, raddolcia prima dell'Era Volgare dalle dottrine degli Ctiati e de Capnobati, che posero in onore il celibato e la verginità. I ri-

<sup>(1)</sup> Procop. De Bel. Goth. Lib. I. Cap. 27. VEDI prec. pag. 4341. 4616.

coli. Nella Monarchia degli Arsacidi andavano coperti di ferro i Cavalieri de'Parti, sovrani dispregiatori degli uomini pedestri: costoro, già il dissi (1), più d'ogni altro somigliarono a' Cavalieri ed a' Signori feudali del Medio-Evo; ma qual popolo d'Europa e d'Asia non aspirò ad esser tenuto per l'inventore de' feudi? Aver doni di cavalli o d'armi o di terre per combattere in difesa del donatore, tal' è l'essenza che altri chiama la natura eterna de' feudi ; c però questi visono sempre stati a tal modo, e sempre vi saranno presso tutte le Nazioni. Pur essi non formano quel che da noi si dice la feudalità del Medio-Evo; il cumulo, cioè, de'riti e delle forme, con cui si conferivano i feudi; la scrie infinila delle reciproche obbligazioni fra'datori ed i ricevitori di questi; l'indole del giuramento di fedeltà; la smania e la necessità divenute generali d'acquistar feudi o di ridurre a feudi le terre non soggette ad alcun vincolo di fedeltà verso niuno, si che l' Europa, mercè simili trasformazioni del suolo, divenne tutta come un gran feudo, nè vi furono maggiori orgogli se non quelli che procedettero dal posseder la terra feudale.

I Goi non ebbero una tal sorta di feudo nè i Longobardi; ed anni l'Italia, eccetto il Reame delle due Sicilie, riusel la meno feudale in Europa, non dovendo appellarsi con la nome i doni, che faceansi a'Goi, ed i premj conferiti ai Millenarj od i campi lor conceduti per arra e per guiderdone del combattere. Ancora si fatte concessioni vuolsi non confonderle con l'altre, per le quali si dovè prestare il servizio militare da possessori de feudi ne' susseguenti secoli, poichè ogni Goio era soldato anche se non avesse terre d'alcuna sorta, e l'obbligo di portar l'armi nasceva

<sup>(1)</sup> Vzn. Vol. I.º pag. 232. 554.

dalla qualità solamente d'ingenuo uomo e di cittadino. Ben egli è vero tuttavia, che i germi della feudalità sparsi per tutto il mondo in ogni tempo, e così presso i Barbari come appo i Bomani, si vennero fecondando coll'opera di Teodorico, il quale avea tanti terreni a concedere in Italia o fuori, e tanti ne concedè a suoi guerrieri, ma senza quel particolare giuramento di fedella, unico modo a far sussistere il feudo vero in Europa.

S. 22. Non le sole terre private, ma le giurisdizioni e le Signorie dopo Carlomagno si convertirono in feudi, e poi di mano in mano anche i Regni e gl'interi popoli. Parve nondimeno ad alcuni, questo essere stato fino dal quinto secolo il concetto di Zenone Augusto, quando egli mandò Teodorico a discacciar Odoacre, che dovesse, cioè, l'Italia riputarsi quasi un feudo proprio dell'Imperio d'Oriente. Alla quale pretensione basta opporre, che non mai Teodorico giurò fedeltà d'uomo soggetto all'Imperatore, ma solo di confederato; e però, dalla colleganza in fuori, ed eccettuati alcuni rispetti per l'Imperiale Dignità, rimase libero il Re d'ogni altro debito; il che si chiarì vie meglio pe' lunghi silenzi ed anche pe'fatti d' Anastasio Augusto, poichè vani tornarono i suoi ladronecci contro l'Italia. I Franchi soli, nella qualità di Leti e di Gentili, giurarono la difesa dell'Imperio in atto di ricevere da Giuliano Cesare, che vinti gli aveva (1), una porzione del suolo nelle Gallie; i loro guerrieri perciò dovevano tenersi pronti ad ogni chiamata, e quest' obbligo veramente chiudeva in se l'immagine di quel che poscia nomossi feudo e servizio militare.

Lo stesso non avvenne a' Visigoti, a' Borgognoni ed a quanti popoli, vincitori e non vinti, furono collocati dagli

<sup>(1)</sup> VEDI Volume I.º pag. 771.

Imperatori cost nel rimanente delle Gallie come in Ispagna; e niuno ignora quanto dimessamente Apollinare Sidonio avesse pregato Eurico, Re de Visigoti, a sostentare dalla valida Garonna il tenue Tevere, mentre crollava l'Imperio d'Occidente (1). Apollinare in tal guisa veniva implorando i soccorsi d'un amico, non i servigi dovuti da un suddito all'Imperio. Le monete di que Principi, e spezialmente de'Re Ostrogoti d'Italia, ove si vide improntata l'effigie o la menzione di qualche vittoria degl' Imperatori d'Oriente, soglionsi addurre si come una prova della soggezione de' popoli Gotici e Burgundici verso l'Imperio; ma senza tali effigie le monete non avrebbero avuto corso fuori de' Regni occupati da quelle genti; eiò che avrebbe soprattutto nociuto a'commerci de' Visigoti e degli Ostrogoti, una gran parte delle cui Provincie situata era sul mare. Le monete de Re Ostrogoti contengono un qualche maggiore o minore segno d'osseguio agl'Imperatori secondo le più o meno amichevoli disposizioni dell' Italia verso Bizanzio ne' periodi vari della guerra Gotica. Delle monete de' Franchi ho parlato separatamente; quelle, cioè, elie coniavansi per virtù degli speciali trattati di Giustiniano co'figliuoli e nipoti di Clodoveo.

§ 23. Tolta di mezzo la soggeziane diretta, massimamente feudale, dell'Imperio, i Re Ostrogoti aveano un grande interesse a voler convalidare con l'autorità e con l'assentimento del Senato Romano il titolo della vittoria conseguita sopra Odoacre. Teodorico non tralascio di raccomandare ad Atalarico d'onorar il Senato; ne omise Atalarico di volersene conciliare con ogni sorta di promesse la benevolenza. Era questo lo scudo migliore degli Annali.

<sup>(1)</sup> Vant Volume I.º pag. 1308.

contro l'odio degl'Imperatori, fino a che Roma tovossi di accordo apparentemente con Ravenna. La gara fra l'una e l'altra fu, dopo la contrarietà dello due Religioni, cagione principalissima della ruina de'Goti; poichè il Senato ed il Popolo Romano, sperando ristorar la propria fortuna e maggioranza, parteggiarono in favor di Bizanzio, che usurpò i loro dritti, a' quali nè Totila, nè Teia ebbero da un'altra parte, verso gli ultimi giorni del regno loro, un degno risguardo; colpa de'Irorri della guerra, che allora si combatteva. Ma non per que'furori venivano e non venner mai meno gli antichi dritti, odiosi cotanto ag'i Imperatori Bizantini, che pur tuttava a' attributava il titolo di Romani: evidente menzogna, la quale attestava l'antichità e la santità di quelle medesime ragioni, che conculcavansi e si tenevano a vilc.

Ora mai, a rammentare i principali avvenimenti narrati ne' due Primi Volumi, bastano i cenni fatti fin quì. Una delle più rilevanti considerazioni, che ne scaturisca, è la diversità della razza Germanica e della Gotica. Felici gli Ostrogoti se fossero divenuti Cattolici. La loro tenacità nell'errore Ariano feceli abborrir da' Romani : Totila stesso, che colmolli di tanti benefici , e che si nobilmente combattè fino alla morte, andonne rimunerato da essi con indegni modi, quasi lo pareggiasse con un Teodato, alla posterità: nè fuvvi città Italiana, la quale non avesse preteso fino al secolo di Giovanni Villani d'essere stata distrutta da Totila e riedificata da Carlomagno. I Longobardi per lo contrario, i quali tolsero cittadinanza e legge a' Romani, e caddero con sì poca gloria, vidersi rimpianti da molti, ed imposero un caro nome ad una bellissima parte d'Italia. Totila, che rifondò il regno de' Goti con pochissimi guerrieri, affranti da lunghe sventure, non lasciò dietro a

se la celebrità, di cui si circonda la memoria d'Arminio per aver egli tratto ne pantani di Teoloburgo I incauto Duce delle Legioni. Quel fortunato Cherusco, eccetto il coraggio e la scaltrezza, non rifulse per niuno de lanti altri preggi di Toila; e ciò solamente fuvvi di comune tra essi, che i loro elogi sonarono in bocca di Scrittori, nemici alle loro nanioni; ma quegli ebbe a lodatore un Tacito, questi soltanto un Procopio.

Con Voi, Giacaya, Sinoserri, piacquemi favellar delle cose contenute in questo Epilogo, avendo Voi compreso prima di moli, che io non m'era senza ragione travagliato al investigar le nature de Barbari, sopraggiumi a mano a mano in Italia. L'acume dell'ingegno vi fe' con rapido baleno conoscere, che, a voter illustrare il Medio-Evo, m'era mestieri di ben distinguere le razze, schivando i rimproveri del confondere insieme i popoli più tra loro diversi. Ora g'i intelletti si vatmo accostando alla vostra opinione; confortevole incorraggiamento a' miei studi, e non ambigua testimonianza del valore, con cui sapete discernere ad un tratto le verità fondamentali della Storia.

FINE DELL'EPILOGO.



457,362

#### SOMMARIO DELL' EPILOGO.

- f. 1. Proponimento generale dell'Opera. Antichità de Geti o Goti.
- 2. Diversità degli Sciti Scoloti, e de Geti. Religione e Pontificato di Zamolni.
- 3. I Geti ricevnti nelle terre Scitiche oltre il Danubio. La città d'Elis. Viaggi verso il Battico. Decenco e sua riforma della Religione Zamolaiana. 1 Pilofori ed 1 Capelluti. Le Bellavini.
- 4. I Geti o Gott si chiamano altresi Dacl. Berebisto, Re loro. Prima comparsa de Germani al tempo di Cesare nella Storia. Lor guidrigildo. Ariovisto ed Arminio.
- S. I Marcomanni cd I Gotoni. Decebolo, possente Re de' Baco-Geti e Gid. Gil Antio Semidat; fra quali Gapto, fondatore della famiglia degil Amali, che fin quella di Teodorico, Spiendori della Reggia di Sarnizagettusa. Architettura Gotica di là dal Danublo, I Sarmati, gli Alani ed i Longobardi.
- 6. Morte di Decebalo. Un terzo del suo regno di Dacia conquistato da Traiano, e riavuto da Daco-Geti sotto Aureliano, Uscita de Yandali de Borgognoni e de Rugi dalla Germania. Loro incorporazioni successive ne popoli Gotici.
- 7. I Franchi e gli Eruli.
   8. Cristianesimo predicato a Daco-Geti o Goti. Ulilla ed il suo Alfabeto Gotico.
- 9. Imperio d'Ermanarico il Grande degli Amali. Costantino, detto anche il Grande, riceve I Geti nel numero de'Federati dell'Imperio. La parte non Cristiana de' Goti s' innoltra nella Scandinavia. Odino e Thor.
- 6. 10. Liturgia Orientale de Daco-Geti Cristiani. Loro Chiese e Monasterj sul Danubio, Venuta degli Unni. Gli Ostrogoti e gli Amali caduti sotto la lor potestà. Gran Maro de Visigoti. Passano il Danubio con Uffila. Vincono ed uccidono l'Imperatore Valente.
- 11. Alarico, Re de Visigoti, s'impadronisce di Roma. Sua morte in Cosenza. Suo cognato Alaulfo ed I Visigoti collocati da Onorio Augusto nelle Gallie ed in Ispagna, ov'erano penetrati gli Alani, gli Svevi ed I Vandali. Passaggio de Vandali nell'Affrica.
- 12. Attila nelle Gallie; condottiero di cento popoli, fra quali erano i Gepidi, gli Eruli e gli Ostrogoti, Sna morte. Progressi degli Unni verso il Settentrione d' Europa.
- Battaglia del Netad. I Gepidi, gli Eruli e gli Ostrogoti si fermano in Pannonia. Naccita di Teodorico degli Amali. Odoaree, Re degli Eruli. s'impossossa dell'Italia. Fine dell'Imperio d'Occidente.
- 4. 14. Ambizioni d' Acacio Costantinopolitano, Il Pontefice Romano.



- Teodorico degli Amali uccide Odoscre, ed acquista il Regno d'Italia. Imitator d'Odoscre nel lasciar le leggi ed i Magistrati, ma non l'armi, a'Romani.
- 10. I Visigoti delle Gallie e di Spagna ammettono il Romano alla comunione delle pubbliche armi. Si dividono solamente dal Romano, victando le nezze fra due popoli.
- 17. Clodoreo e la Legge Salica. Guidrigildo imposto a' Romani delle Gallie.
   18. Le Bellagini di Deceneo e la lingua d'Uffila in Italia, Diffusione della lingua Uffilana.
  - 5. 19. Architettura Gotica in Italia.
  - 6, 20, Cavalleria de' Goti.
- 6. 21. Se da Goti si conoscessero i feudi.
- 6. 22. Se l'Italia fosse un feudo dell'Imperio Bizantino.
- 5. 22. Se i suna iosse un ieudo dell'imperio bizantino. 5. 23. Sorte diversa de'Goti e de'Longobardi nella memoria della posterità.

### TAVOLA

DELLE DATE SPETTANTI ALLE NOVELLE GIUSTINIANEE, CHE CITANSI NELLE NOTE DI QUESTA TERZA PARTE.

Essendo in si fatte date corsi alcuni errori, elle si pongono qui tutte insieme raccolte, secondo l'Edizione dell'Osenbrüggen; alle quali solamente s'abbia risguardo.

pag. 1076. 1077. 1086. 1238.

|    | 1239. 1420. 1422. No-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | vella 8                    | Del 15. Aprile 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D  | 1086, 1252, 1253, 1254, 30 | 18. Marzo 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 1088 45                    | 18. Agosto 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Ibidem 129                 | 15. Giugno 551.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1b 144                     | È di Giustino, non di Giustiniano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D  | 1089 142                   | Del 17. Novembre 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39 | 1166. 1247 36              | 1. Gen.º 535,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v  | 1167 131                   | 18. Marzo 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | 1236 11                    | 26. Aprile 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | 1237 1                     | 1. Gen.º 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ib 3g                      | 17. Aprile 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Ib 3                       | 16. Marzo 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ib 4                       | 15. Marzo 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D  | 1238 5                     | 17. Marzo 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ib. et p. 1251 6           | 16. Marzo 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Ib 7                       | 15. Aprile 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 | 1242. 1243 9               | 14. Aprile 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1b 37                      | 1. Agosto 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 1252 24                    | 18. Maggio 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1b 25                      | Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ib 26                      | . Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ib 29                      | 18. Luglio 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Ib 31                      | 18. Marzo 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1b 27                      | 18, Maggio 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Ib                         | 18. Luglio 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 | 1253 102                   | 10. Giugno 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                            | The state of the s |

| pag. 1254 Novella 10 | 15. Aprile 535.                 |
|----------------------|---------------------------------|
|                      |                                 |
| Ib 22                | 18. Marzo 536.                  |
| » 1280 42            | 6. Maggio 536.                  |
| » 1412 70            | 4. Giugno 538.                  |
| Ib 101               | 1. Aprile 539.                  |
| » 1413. 1414 87      | 18. Maggio 539.                 |
| Ib 151               | 541?                            |
| Ib 15                | 17. Luglio 535.                 |
| » 1414 134           | 1. Maggio 556.                  |
| » 1415 13            | 16. Settembre 535.              |
| » 1420 41            | 18. Agosto 537.                 |
| » 1421 50            | Idem.                           |
| » 1422 75            | Dicembre 537.                   |
| Ib 104               | Idem.                           |
| » 1425 65            | <ol> <li>Aprile 538.</li> </ol> |
| » 1428 107           | 1. Febraro 541.                 |
| Ib 108               | Idem.                           |
| Ib 110               | 25. Aprile 541.                 |
| Ib 109               | 4. Maggio 541.                  |
| p 1429. 1457 111     | 1. Giugno 541.                  |
| n 1435 105           | 27. Giugno 537.                 |
| » 1436 47            | 31. Agosto 537.                 |
| Ib 113               | 10. Settembre 541.              |
| Ib 114               | 1. Novembre 541.                |
| Ib 115               | 22. Novembre 541.               |
| Ib 115               | 1. Febraro 542.                 |
| - Ib 116             | 13. Aprile 542.                 |
| Ib. et p. 1559 117   | 11. Dicembre 542.               |
| p 1,89               | È di Giustino.                  |
| » 1507 130           | Del 1. Marzo 545.               |
| Ib 118               | 26. Luglio 543.                 |
| » 1558 14            | 1. Agosto 535.                  |
| Ib 51                | 1. Settembre 537.               |
|                      |                                 |

» 155g..... 89

1. Settembre 539.

### CORREZIONI E GIUNTE.

pag. 1081, vers. 15. alquanti mesi Ibidem, vers. 30. esacerbaya

» 1247. Nota (1). 35

1b. Nota (2). Novella 36

» 1252. vers. 7.; siavi un Pretore

» 1269. vers. 2, Questore.

per anni e mesi esacerbaya

Novella 36

Novella 37

; e pone un Pretore
Questore. Massime era congiunto in
affinità con Toodato, che se ne gloriava, scrivendone a lui (2;, ed al Semato (8); ma ignoro in qual modo; nè
m'e chiaro se uno degil Ancis possola
vesse una legilitima ed anche naturale figliutola del Re, o se una di quete passata foso nell'Ancia famiglia.
(3) Dignum te noutra difinitate tracables. Nam qui familiar Remontis selsabs. Nam qui familiar Remontis sel-

jungitur, in laudum gremio collocatur.

Cassiod. cit. Epist. XI. Lib. X.

(5) Ut nostrae praecelsae affinitati
clara familiae vestrae gratia misceatur.

Id. Ibid. Epist. 12.
» 1302. vers. 16. mette nel Tevere. mette il fiume nel Tevere.

» 1330. Nota (1). Ad annum 553. Ad annum 553.
» 1362. vers. 31. invaderia invaderio

1363. vers. 17. si negò in amistà si legò in amistà
 1401. vers. 19. Tu, diletto Varia, Tu, diletto Vraia,
 1473. Postilla unica in margine, I. 1317

II. 1317 a 1507, vers. 16. nel precedente avea due anni prima anno avea

Ib. Nota (1), oporteas oportea > 1583. Seconda Postilla marginale: 1, 222 » 1838. Nota (8: De lenonibus Co- De lenonibus. Constantinopolitanis, stantinopolitanis.

> 1657. vers. 17. Pitera Pitea

> 1662. vors. 6. voltavano il corso voltavano il corso alle rive del Tansi alla volta del Tanai

» 1682. vers. 30. bellissima earissima

157,362

## APPENDICE

AL SECONDO VOLUME

FASTI GETICI O GOTICI.



### APPENDICE

# AL SECONDO VOLUME

### FASTI GETICI O GOTICI.

Il mio scopo principalissimo nel dettare le tre Prime Parti del Primo Volume, oltre la Tavola Cronologica, si divideva in due punti;

1.º Di mostrare, che i Geti di Zamolxi e di Decebalo furono i progenitori de'Goti di Teodorico degli Amali;

2.º Di porre in chiarezza, che quella razza Getica o Gotica fu diversa dalla Germanica, sebbene avesse incorporato in se molte Germaniche tribù nella successione dei tempi, e soprattutto le tribù de Vandali e de Borgognoni.

Or mi veggo arrivato a cogliere il frutto della mia lunga ma necessaria preparazione. Due rappresentanti la stirpe Gelica o Gotica e la stirpe Germanica già sono (i maggioi certamente) al cospetto l'uno dell'altro; Clodoveo e Teodorico degli Amali: essi divengono cognati e promulgano ciascuno il suo Codice di leggi pe Franchi e pe Geti o Goti. Qui dunque si puo scorgere se vi sia qualche simiglianza ne due Codici; e però tra due popoli.

scrisse Montesquieu (1); » Io faro vedere » in un' opera speciale, che il disegno del » la Monarchia degli Ostrogoti differiva in » tutto dal disegno dell' altre Monarchie » Barbariche di quel tempo; e che in vece » d'affermare d'essere stata una cosa qua-» lunque usata da' Franchi, bisogna dire » che una cosa usata dagli Ostrogoti non si » praticasse tra' Franchi «.

Non so se Montesquieu avrebbe nel libro, che non fece, attribuito i moltiplici effetti della disparità de' due popoli alla vera e vasta cagione della differenza delle ler razze. Quanto a me, tentai fin qui di metter si fatta cagione in buon lume, tessendo la Storia de' Geti o Goti fino dall' età più antiche: ma perchè se ne possa discernere più agevolmente il filo, mi sembra utile il soggiungere i FASTI GETICI O GOTICI, donde

<sup>(1)</sup> Montesquieu, Esprit des Loix, Liv. XXX. Chap. XII.

apparirà pel continuo tenore de fatti, che gli Ostrogoti di Teodorico furono i discendenti de Geti o Daci di Decebalo e de Geti di Zamolxi.

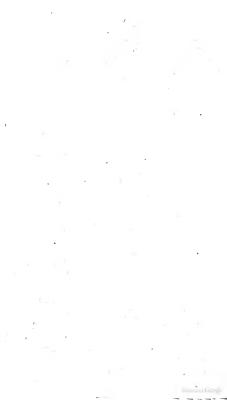

## TEMPI FAVOLOSI AVANTI GESU CRISTO.

Anni av. G. C.

- 3900 ?! Favolosa uscita di Berico della Scandinavia. Suo arrivo nella Gotiscanzia, che non'era isola, e presso gli Ulmerugi o Rugi. Vinso i Vandali, e gl'incorporò tra' Goti. Gandarico e Filimero, quarto e quinto Re de' Goti. Filimero vince gli Spali: poscia s'allarga tra il Boristene, il Tanai ed il paese d'Ovim; forse la Palude Meotide. Vini. Storia, 1. 17-18. e Tavola Cronologica pag. 15.
- 3800?! Tanausi o Tanao, sesto Re Goto, vince il Re Vessori d'Egitto. Conquista l'Asia, secondo Giornande, che in questo luogo seguita la Cronologia di Trogo Pompeo. Giornande perciò coufonde i Goti con quegli Sciti, che Trogo dice éver dopo Tanao regnato per quindici secol sino a Nino, cioè sino ad Abramo. Eccoci sospinti ad un'età più antica del Diluvio universale. St. I. 48. Tav. Cronol. p. 42.
- 3258 Diluvio universale, secondo Giornande. St. 1. 20. Tav. Cronol. p. 45. Qui dimentica Giornande, nella sua qualità di Cristiano, d'aver creduto alla Cronologia di Trogo.
- 2245 ! Amazzoni Gote. St. I. 27. Tav. Cronol. p. 26.

### TEMPI STORICI AVANTI GESU CRISTO.

PERIODO 1.º DA ZAMOLXI A BEREBISTO ED A. DECENBO.

Anni di G. C.

- 640. I Geti di Tracia, descritti da Erodoto. Il Dio Zamolvi; la Caverna di Cira; edifici sotterrarei, secondo un Architettura Getica, poi detta dotica, o secondo almeno una propria loro atte di costruzione; cruente Ambascerie a Zamoki. St. I. 423-423. Tata. Cronol. p. 80.
- 640. Gli Zorabos-Tereos, ed i Pii fra Geti. Musica e cetre. Poligamia. Costumi. St. I. 123. Tav. Cronol. p. 81.
- I Geti condotti nella Scizia Europea da Dario, figliuolo d'Istaspe. St. I. 461. Tav. Cronol. p. 96.
- I Geti si rimettono in libertà; chiamati da Erodoto i più giusti ed i più forti fra Traci. St. I. 162. Tav. Cronol. p. 96.
- Ottobre. I Geti sottoposti al regno de' Traci Odrisj. St. I. 479-480. Tav. Cronol. p. 401.
- Ottobre, Gli Dii Macherofori del Rodope, dei quali si credono procedere i Daci o Geti. St. I. 149 e 180. Tax. Cronol. p. 78-79.
- I Geti sottoposti al Re Atea. St. I. 488-489. Tav. Cronol. p. 403-404.
   Guerra di Ellippo il Macadona contro i Geti di
- Guerra di Filippo il Macedone contro i Geti di qua dal Danubio. Efficacia delle cetre de Pii, al dire di Teopompo. St. I. 189. Tav. Cronol. p. 405.
- Alessandro il Macedone assalisce i Geti, già stanziati oltre il Danubio, e che avcano edificata

- la loro città d'Elis , secondo l'Architettura o l'arte di costruire Getica. Ricche lor messi , e però agricoltura. Una parte de Geti rimase in Tracia. St. I. 191 e 199. Tav. Cronol. p. 101.
- I Geti parlavano la stessa lingua de Daci; ed entrambi, secondo Strabone, parlavano il Trace. St. I. 199. Tav. Cronol. p. 109.
- I Daco-Geti uccidono Zopirione , Luogotenente d'Alessandro il Macedone , con tutto l'esercito. St. I. 202. Tav. Cronol. p. 410.
- Vittoria, convito e magnanimità di Dronichete,
   Re de Geti d'oltre il Danubio. St. I. 221-225.
   Tav. Gronol. p. 120.
- Ctisti e Capnobati, descritti fra Geti da Posidonio.
   Lor celibato e sacrificj. St. I. 278. Tav. Cronol.
   p. 444.
- 109. I Daco-Geti passano il Danubio ed inondano la Tracia fino all'Ebro. Respinti da Minucio Rufo. St. 1. 292, Tav. Cronol. p. 447.
- 84 I Daco-Gcti vinti da Bastarni, e però fatti vestir con vesti muliebri dal proprio Re Orole o Rostolode. St. I. 524. Tac. Cronol. p. 455.
- 84-44. Berebisto, ristoratore della Gedica gloria. Riceve Deceneo, venuto d' Egitto e d' Oriente : poi entrambi danno leggi a' Geti, dette Bellagini. Deceneo insegna loro le lettere, l'arti e le scienze con altre discipline Orientali (Vzzn l' anno 44). St. 1. 524-5235. Tav. Cronol. p. 456.
- Deserto de Geti, oggi Bessarabia. Una parte dei Geti vi menano vita errante. Stendeansi fino al Tira, cioè al Niestero, detti percio Tirageti.

#### Anni av. G. C.

Confederazione de' Daco-Geti formata da Berebisto. St. I. 325-326. Tav. Cronol. p. 456.

- 75. I Goti di Berebisto distruggono il regno de Boi di Crisatiro. Devastano le Tracia, la Maccdonia e l'Illiria. Il regno di Berebisto s'allarga dalle rive del Tira e dal paesa de Tirageti fino alle parti Orientali della Bocunia. Per via di tali vittorie, la naura Getica prevale nella Germania Orientale, a cui forse giunsero akuau scintille della nuova civittà, che Deceneo vaniva spargendo tra Geti. Vittorie di Berebisto su Taurisci. St. 1. 529. Tar. Cronol. p. 455.
- I Geti di Berebisto son chiamati Daci da Cesare. Narra egli, che la Selva Ercinia terminavasi ai suoi di, dalla parte d'Oriente, in su confini de Daci e degli Anarti, loro vicini. St. 1, 329.
   Tav. Cronol. p. 426.
- Cesare ode per la prima volta il nome d'Ariovisto nelle Gallie, non che degli Svevi e dei rimanenti Germani. Egli apre, per così dire, il mondo Germanico a' Romani, quando il Getico regno di Berchisto era in tutto il suo fore. St. I. 548. Tox. Cronol. p. 1601–161.
- J Geti di Berebisto s' impádroniscono d' Olbia sul Boristene o Nieper, non che d' altre città sul Ponto Eussino. St. 1, 358-359. Tav. Crond. p. 163.
- Allargamento del Daco-Geti. Cesare ingelosito manda Ottaviano in Epiro a preparar la guerra contro essi. St. 1. 339. Tav. Cronol. p. 463.
- 41. Morte di Berchisto. Il regno de Daco-Geti si

Ami av. G. C.

divide in più Principati. St. I. 359. Tav. Cron ol. p. 463.

## Periodo 2.º Da Berebisto e da Decenbo fino a Decebalo.

- 44. Deceneo, alla morte di Berebisto, è maggiormente venerato da Gefi. Avea fermato la dimora de Pontefici Zamokiani sul monte Cogeone di là dal Danubio; avea riformato il Pontificato Zamokiano; diviso i Geti negli ordini de Pitofori o Piteati, e de Capelluti o Criniti: insegnato le discipline astronomiche e dell'agricoltura a Geti, dedicato nuove are ed edificato Luoghi Sacri : seguendo probabilmente le norme architettoniche dell'Egitto, donde veniva, e dell'Oriente. St. I. 363-568. Tav. Cronol. p. 665.
  - Comosico, Pontefice e Re, gli succede. Regnano su le varie regioni de Goti ad un tempo i Re Zirasse, Dicome, Dapige, Role, Cotisone (forse lo stesso che Comosico). St. 1. 367. Tax. Cronol. p. 165.
- Correrie del Re Cotisone in Tracia. Augusto gli fa sperare una sua figliuola in isposa. Cotisone accostasi ad Antonio. St. I. 373. Tav. Cronol. p. 168.
- Il Re Dicome spedisce una mano di Geti ad Antonio in Azio. St. I. 375. Tav. Cronol. p. 168.
- Guerre civili fra'Geti di Dapige, Zirasse e Role.
   Sarmati rincacciano il popolo Geta fino al Tibisco. St. 1. 375–376. Tav. Cronol. p. 169.

Anni av. G. C.

Dapige è vinto in un suo Castello, dove s'ammazzano egli ed i suoi. Zirasse padrone del ricco
e forte Castello di Genucla; il quale cade in
mano di Licinio Crasso. St. 1. 378. Tav. Cronol.
p. 469.

16. Cotisone co' Geti passa il Danubio su' geli. St.

I. 386. Tav. Cronol. p. 474.

An inc. Corillo e Scorillo, Re de' Geti. St. I. 367. Tav.

6ronol. p. 171.

10. I Daco-Geti, che passato aveano il Danubio.

sono respinti da Tiberio. St. I. 401. Tav. Cronol. p. 474.

# TEMPI STORICI DOPO GESÙ CRISTO.

Anni di G. C.

Pretesa scoperta dell'isola di Gotlandia nel Baltico; isola, di cui si favoleggia senza niuna pruova storica di Scrittore o d'altro documento contemporaneo, ch' ella fosse patria de Goti. Anche se ciò fosse provato, perchè i Goti Gotlandesi avrebbero dovuto condursi dal Baltico alla volta del Danubio, ov'era il regno Zamolxiano di Berebisto e di Deceneo, e non i Geti del Danubio spedire una Colonia verso il Baltieo; la quale si fosse impadronita dell'isola Gotlandia? Ma, giova ripeterlo; mancano affatto le pruove all'una ed all'altra supposizione. Le Croniche Settentrionali soltanto, scritte dopo il decimo secolo Cristiano, riferirono la favola dianzi accennata sulla scoperta dell'isola Gotlandia nel primo anno di Gesù Cristo. St. I. 414. Tav. Cronol. p. 479.

- I Daco-Geti erano si cresciuti di là dal Danubio in numero, che il Prefetto Romano Elio Cato pote farne trasportare cinquantamila in Tracia, come narra Strabone. St. I. 430. Tav. Gronol, p. 483.
  - Ma le loro divisioni, soggiunge Strabone, gli aveano estenuati; e più non aveano al suo tempo se non quaranta mila combattenti. St. 1. 431. Tav. Cronol. p. 183.
- I Geti d'oltre il Danubio vengono sovente ad infestare il territorio di Tomi nella Tracia, città Greca, dov'era esiliato Ovidio. V'erano in oltre i Geti non mai usciti di Tracia. St. I. 488. Tav. Cronol. p. 487-483.
  - » Mixta sit haec quamvis inter Grajosque Getasque,
    » A male pacatis plus trahit ora Getis «.
    (Ovid. Tristium, Lib. V. Eleq. VII. verss. 11. 12).
- Anche i Greci di Tomi, se Ovidio disse vero, aveano per la vicinanza de Geti appreso a terminar con la spada le loro liti nel Foro. Ibid.. Visio anche St. II. 525.
  - » Non metuint leges, sed cedit viribus acquum;
    » VICTAQUE PUGNACI JURA ŞUB ENSE JACENT «.
    (Ovid. Eleq. cit. verss. 47, 48).
- Le canzoni e la lingua de Geti erano pervenuti a tal grado, che Ovidio potè dettare un poema in lingua Getica sulle lodi d'Augusto. St. I. 449. Tao. Cronol. p. 487.
- Plinio ricorda non si sa quali Guttoni fra Vandali del Baltico: e Tacito alcuni Gotoni, che

non si conoscono meglio di quelli, tuttoche abbia egli scritto d'aver costoro assalito e rovesciato il regno possente di Maroboduo. Dopo Plinio e Tacito miuno riparlò de Guttoni Vandalici e de Gotoni; diversi gli uni e gli alci da' Daco-Geti di Zamolxi, di Berchisto e di Deceneo. Ma si supponga pure, che fossero stati lo stesso popolo: certo la lor sede propria ed illustre stava sul Danubio, non'sul Baltico a' giorni di Plinio e di Tacito. St. I. 452 e 483. Tav. Cronol. p. 188 e 196.

- 43. La Codanonia di Pomponio Mela, nella quale alcuni ravvisano la Scandinavia. Se ciò è vero, Mela fu il primo autore fin qui conosciuto, che avesse fatto menzione della Scandinavia: Plinio per altro sarebbe stato il primo a ricordarla col nome di Scanzia: ma nè Mela nè Plinio la dissero abitata da' Goti. St. I. 473. Tav. Cronol, p. 493.
- I Goti non conosceano l'uso del guidrigildo, cotanto propagato presso i Germani. St. I. 490-492. Tav. Cronol. p. 198.
- 65. Menzione presso Plinio de Geti di Tracia; o che fossero quelli rimastivi quando una parte di tal popolo si condusse ad abitare il Danubio; o che dovessero annoverarsi tra Geti che psavano di nuovo il fiume per venire ad abitare o disertar la Tracia. Poterono anch eser di quelli trasportativi da Elio Cato. St. I. 305. Tav. Cronol. p. 201.

- Ciò conferma i detti di Strabone ( VEDI l'anno 334, Av. G. C. ), che i Daci ed i Geti parlavano il Trace a'suoi giorni.
- 65. I Daci Plisti o Polisli, celibi sul Ponto Eussino.
  - son paragonati da Giuseppe Ebreo agli Esseni Giudaici. St. I. 505. Tav. Cronol. 202. ( VEDI l' anno 129: Av. G. C. ).
- Se i nomi Getici d'alcune piante si leggano 65. presso Dioscoride ? St. I. 506, Tav. Cronol. p. 202.
- 70. Impeto de' Daco-Geti, repressi da Muciano, Legato dell'Imperatore Vespasiano. St. I. 516. Tav. Cronol. p. 206.
  - Duras, Re de' Geti, cede il regno a Decebalo, secondo Dione Cassio. St. I. 532. Tav. Cronol. p. 2/3.
- Cominciamenti di Decebalo, forse chiamato coi nomi altresi di Diuppaneo o Diurpaneo. I Triballi e gli Scordisci si riparano presso i Geti. e ne accrescono il numero. St. 1. 533-534. Tav. Cronol. p. 213.
- 85-88. Vezina e Susago, insigni Capitani tra' Geti. Ibid. Popoli confederati con Decebalo, come i Sarmati lazigi. Ibid.
  - Popoli soggetti come le reliquie de Boi di Crisatiro e de' Taurisci. Ibid.
  - I Tirageti del Niester ed i Plisti o Polisti dell' Eussino faceano parte della gente Getica, stretta pe' vincoli della comune origine Tracica, e per confederazioni più recenti. Ibid.
- Decebalo rianima il regno Zamolxiano di Bere-

bisto. Munisce iu mirabil guisa la sua città di Sarmizagetusa nella provincia, che oggi chiamasi Transilvania. *Ibidem*.

- Alle patrie arti dell'Architettura od almeno della costruzione Decehalo aggiunse le discipline Romane. Studiossi eziandio d'imitar quelle, che i Romani aveano sull'arte di campeggiare e di far la guerra. Ibid.
- SS-S8. Decebalo stringe le sue amicizie con altri popoli, e volge gli sguardi anche verso Pacoro, Monarca de Parti. Ibid.
- Oppio Sabino, Consolare, vedesi assalito da Daco-Getti di Decebalo fin nella Romana Provincia della Mesia di qua dal Danubio; condottivi da Susago. Ibid.
- Liberio e Massimo, uniti con Oppio Sabino tentano di fare schermo a quell'invasione. Susago s' impadronisce di Callidromo, schiavo di Massimo, che Decebalo manda in dono al Parto Pacoro, Ibid.
- Le legioni Romane sono disfatte da Decebalo , ed Oppio Sabino è ucciso. Ibid.
- L'Imperatore Domiziano atterrito passa nella Maja con tutto lo sforzo d'Italia. Ibid.
- Spedisce contro Decebalo un gagliardo esercito, guidato da Cornelio Fosco, il quale conduce le legioni di la dal Danubio e nel paese proprio de Geti. St. 1. 555. Tav. Cronol, p. 244-245.
- Decebalo manda Legati a Domiziano per beffarsi di lui. Ibid.
- 89. Cornelio Fosco, dopo alcuni vantaggi, è chiuso

fra' monti da' Geti, ed ammazzato. Disfatte le legioni. *Ibid*.

- Paolo Orosio narra, che Tacito (nella parte oggi perduta delle suc Storie) scrisse, non aver egli avuto il coraggio necessario a riferire il numero degli uccisi Romani. Ibid.
- Grandi ricchezze, onde s'impadroniscono i Geti nel campo Romano. Ibid.
- 99. I più generosi tra Pilofori e Capelluti de Geti, che s'erano illustrati nella guerra contro Cornelio Fosco, ricevono il nome d'Ansi o d'Asi, cioè di Semidei, quasi particolarmente favoriti da Zamolti: questo fu eziandio il titolo preso od ottenuto ne secoli seguenti da compagni di colui, che si fece credere il Dio Odino e si condusse nella Scandinavia. Ibid.
  - Fra tali Asi fu Gapto, il più antico progenitore della famiglia degli Amali a noi noto. Ecco le diciassette generazioni maschili, descritte da Cassiodoro, e tramandateci dal Compendio di Giornande; cioè,
    - 1.º Gapto generò
    - 2.º ALMAL, che generò
    - 3.º Augi, che generò
    - AMALO, che diè il nome alla famiglia, e generò
      - 5.º Isanna, che generò
      - 6.º OSTROGOTA (Re), che generò
        7.º Unilit, che generò
      - 8.º ATAL, che generò
      - 9.º Achiulf, che generò

10.º AUSILA, che generò

11.° EDIULF, VIDULF ed ERMANARICO (il Grande).

Il detto Vidule generò

12.º VALEVARANS, che generò

13.º Vinitanio, che generò fra gli altri figliuoli

14.º TEODEMIRO, che generò

15.º TEODORICO, Re d'Italia, che generò Amalasunta, che da un altro Amalo generò

16.° ATALARICO Re.

Manca una maschile generazione, dimentirata di Giornande. Questa dee supplirisi o con Micuria o con Ukalmago , nominati fra i Principi Amali da Cassiodoro (Var. Lib. XI. Ep. l.), che in altro luogo afferma parimente d'essere state diciassette in realtà, le generazioni degli Amali. St. II. p. 50b.

La stirpe del Semideo Gapto fino all'undecimo grado, cioè fino ad Ermanarico il Grande degi Amali, regno sugli Ostrogoti e su Visigoti cogiunti, sebbene fossero divisi l'uno e l'altro popolo in parecchie minori tribù. Alla morte d'Ermanarico, narra Giornande, i Visigoti separaronsi dagli Ostrogoti. Tav. Cronol. p. 345. Valevarans, nipote d'Ermanarico, signoregiò sugli Ostrogoti, e fu bisavolo di Teodorio degli Amagli, e d'Italia.

90. Giuliano, Luogotenente di Domiziano, vinse in una battaglia i Geti, ma l'Imperatore con k

sue stoltezze perdette i frutti della vittoria. Conchiuse la pace con Decebalo; inviogli maestri ed artefici Romani: ciò dimostra la civiltà sempre crescente fra' Geti ed il lor desiderio di migliorarla, mercè le Romane discipline. St. I. 557, Tav. Cronol, p. 2/6.

- Decebalo spedisce Diegis, suo fratello, a Donniziano; che gli manda le regie insegue. St. 1. 538. Tav. Cronol. p. 2/6.
- 34. Turpi adulazioni di Stazio e d'altri poeti a Domiziano per aver egli perdonato a Decebalo, ed al Sacro Monte: a quello, cioè, dov'era la sede principalissima del culto Zamolxiano, ancorchè non fosse più per avventura il Monte de Cogeoni. Ibid.
- Tributo, che per la prina volta paga Domiziano con aver assegnato in ogni anno una certa quantità di danari a Cetti di Decebalo, sotto il titolo mentito d'annuo donativo. St. I. 539. Tac. Cronol. p. 217.
- 5. Dione Crisostomo, esiliato da Domiziano, si ripara presso i Geti, e va in Olbia (Veor l'anno 47. ac. G. C.). Essi l'aveano abbandonata; ma erano padroni delle campagne intorno alla città, nè tralasciavano d'infestarla continuamente, quando v'arrivò Dione. St. I. 540. Tav. Gronol. p. 247.
- Tacito scrive il suo libro della Germania, allorchè fioriva nella sua maggior forza Decebalo, a cui l'Imperio Romano pagava l'annuo tributo. Avesse mai Tacito confuso i Geti o Daci, sog-

getti a quel possente Re, co Germani descriti nel suo libro? No, certo, nè in tal libro, nè in alcuno degli altri suoi : ma sul bel principio della sna Germania, nell'assegnare a questa i confini Orientali, Tacito narra d'esser ella divisa dai Daci montibus ac mutuo metu. E così aves fatto già Plinio, annoverando cinque geneti di Germani; l'ultimo de' quali componensai di Peucia e Bastarni\*, confinanti co Daci. Dunque i Doi non erano compresi punto in alcuno de' cinque generi. St. 1. 483-484 e 547-548. Tav. Cronol. p. 496 e 220.

100. Decebalo fa grandi apparecchj di guerra, e raduna grandi tesori; rafforza con castelli e con altre difese i luoghi montuosi. La sua sigonois s' estendea sempre dalle rive del Tibisco a quelle del Boristene, dov' era Olbia. St. I. 569-570. Tav. Cronol. p. 325.

100 circa. Dione Crisostomo va dettando le sue Storie Getiche. Ivi favellò molto de Pilofori e dei Chiomati di Deceneo, St. I. 570. Tav. Crond. p. 225.

 Traiano muove contro Decebalo con le legioni, e vince i Geti. Fa esporre le teste recise de Pilofori e de principali Capelluti, a terrore de vinti-St. I. 571. Tac. Cronol. p. 226.

101-102. I Geti o Daci assediano il campo Romano di Tapis, e mostransi esperti nell'arte dell'oppugnazioni. Sono provvisti d'arieti e di machine belliche. Traiano. con fatica disperde gli assalitori. St. I. 572-574, Tav. Cronol. p. 227.

- Traiano incendia i castelli de Daci, e si sospinge fino alla lor Capitale Sarmizagetusa. Ibid.
- Una città ben difesa era l'antemurale di Sarmizagetusa. In tal città custodivansi le spoglie tolte a Cornelio Fosco. La sorella di Decebalo vi si rinchiuse. Ibid.
- Quì si possono ravvisare i progressi fatti da Geti nell' architettura militare, e nell' arte delle costruzioni : discipline affatto diverse dalle Germaniche. St. I. 573. Tav. Cronol. p. 227.
- 102. Legazione de Pilofori a Traiano. Massimo s' impadronisce della città, ove stava la sorella di Decebalo. Si conclude la pace. Dione Crisostomo ritorna con Traiano in Roma. St. I. 576-577. Tav. Cronol. p. 228.
- 10 4-103. Seconda guerra Dacica. Nuove munizioni dei castelli di Decebalo, e massimamente d'uno, fasciato di triplici mura, che costò grandi fatiche a Romani per superarlo. Ibid.
- 106. Traiano gitta il ponte sul Danubio. Immense fatiche de Romani durante la seconda guerra di Dacia. Ibid.
- 107. Decebalo fa seppellire i suoi molti tesori nel fiume Sargezia. Assedio di Sarmizagetusa. I principali Pilofori ed altri Capi hevono col veleno la morte in un convito. Decebalo prima della resa di Sarmizagetusa s'uccide. St. I. 579-581. Tav. Cronol. p. 229.
- 107. Traisno popola con molte e molte Colonie di Roniani, di Barbari e d'altri popoli soggetti all'Imperio la parte conquistata di Dacia, e la

riduce in provincia Romana. Ma questa parte non era che il terzo solo del regno di Decebalo, secondo i più accurati computi, massimamente quelli fatti dal Gatterer. St. 1. 583. Tav. Cronol. p. 230–237.

Ed in vero Tolomeo, che già era nato forse quando Traiano conquistava in Sarmizagetusa la Reggia di Decebalo, assegnò per confine alla Dacia Romana il fiume Geraso o Prut, ed i Monti Carpazi; annoverando quindici popoli Getici, che l'abitavano, I Geti rimasero adunque padroni di tutto l'antico e vasto loro paese dal Prut fino al Tira, ovvero al paese de' Tirageti: occuparono le vicinanze d' Olbia: poi si distesero a mano a mano da Olbia verso la Palude Meotide. Giuliano Apostata, nella sua Satira contro gl'Imperatori, lodava Traiano per aver superato i Geti, assai più pronti a morire che non ad imprendere un qualunque viaggio: tanto era viva la loro speranza di ricongiungersi a Zamolxi. Traiano certo non gli ammazzò tutti : e però d'una sì valorosa ed eroica nazione diviene ora doppia la Storia. L'una è de Geti non sudditi del Romano, e viventi di là dal Prut fino al Niester, ed al Boristene alla volta d'Olbia : l'altra de Geti sudditi del Romano di quà dal Prut fino al Tibisco. A' soldati, che militarono per li nuovi padroni , fu poscia dato il nome di Dacisci ( VEDI l'anno 274 di G. C. ).

Io dunque dividerò in due i Getici Fasti. Chia-

merò Geto-Dacisci tutti coloro, i quali vennero nella potestà de'Romani; e Geto-Daci gli altri, che ne rimasero liberi pe' cento e settant' anni trascorsi dalla conquista di Traiano fino all'abhandono fatto della Dacia dall'Imperatore Aureliano. Allora i Dacisci si ricongiunsero coi Geto-Daci, loro concittadini; e tutti si chiamarono Goti, per effetto d'un lieve mutamento di pronunzia, non dissimile da quello pel quale i Mesi chiamaronsi Misi ed i Bastarni si dissero Basterni : così ancora gli stessi Daci, secondo Strabone, s'appellarono Davi e Dai. Tal mutamento di pronunzia sembra essere cominciato in Tracia (VEDI l'anno 211 di G. C.). Ma prima di passare al 3.º Persono, è necessario il ricordare i nomi dei quindici popoli indigeni, che lo stesso Tolomeo Geografo, pochi anni appresso la conquista di Traiano, scriveva esser compresi nella Dacia Romana e però divenuti sudditi dell'Imperio. Furono 1.º Gli Anarti: 2.º I Teurisci; 3.º I Cistoboci: 4.º I Prendavensii: 5.º I Ratacensii: 6.º I Caucoensii; 7.º I Biefi; 8.º I Buridensii; 9.º I Cotensii: 10.º Gli Albocensii: 11.º I Potulatensii: 12.º I Sensii: 13.º I Saldensii: 14.º I Ciagisi: 15.º I Piefigi. Questi nomi duravano quando Tolomeo dettava i suoi libri Geografici.

1

- 1

- - 11 - Cm-1

# PERIODO 3.º -- DA DECEBALO FINO AD AURELIANO. Anni 107-275.

unica Nazione GETO-DACISCI. GRTO-DACL.

Appi di G. C.

driano, suo successore, comprende qual peso per l'Imperio fosse di custodir le conquiste di Traiano in Dacia, Fa disegno d' abbandonarle fin dal principio: poi si contenta di rompere il ponte sul Danubio. St. I. 587. Tav. Cronol. p. 232.

Vuole, che i Romani apprendessero l'arte d'urlar nelle guerre come urlavano i Geti. St. 1. 588. Tav. Cronol. p. 232.

117. Morte di Traiano. A- 117. Gapto, fondatore degli Amali, se non s'uccise nel banchetto . era certamente un Aso o Semideo, che non obbedì a'Romani. La sua famiglia già primeggiava fra i Geto-Daci. Anche quella de' Balti era illustre fra essi : ma soli gli Amali dominarono su tutta la nazione Geto-Dacica. Poco appresso e Visigoti ed Ostrogati stettero tuttora uniti sotto i Re Ostrogota ed Ermanarico degli Amali.

Celso Filosofo, nemico de Cristiani e confutato 131. da Origene, viene lodando l'antichità e la sapienza de'Geti. Fa uno stolto paragone della dottrina di Gesù Cristo e dell'altra di Zamolxi. St. I. 594. Tav. Cronol. p. 234.

- 134. Alcuni drappelli di Ge- 134. Alman, figlinolo di Gato-Dacisci combattono pe'Romani contro gli Alaui. St. I. 594-595, Tav. Cronol. p. 234.
  - 153. Guerra d' Antonino , 153. E però si vede , ch'essi successor d'Adriano, contro i Daci liberi da' Romani. St. I. 596-597. Tav. Cron. p. 235.
- 160? Tolomeo pubblica la sua 160? I Geti son collocati da Geografia, e descrive i quindici popoli indigeni, che l'abitavano fin da' tempi avanti Traiano (VEDI l'anno 107 di G. C.). St. I. 597-598. Tav. Cron. p. 235.
  - Tolomeo, stando in Egitto, potè non bene ascoltare i nomi di tali popoli, ma egli avea sotto l'occhio i recenti libri, che or

- pto, fiorisce tra' Geto-Daci, e preparasi alle vendette contro i Romani, che non furono intermesse giammai dal suo popolo fino ad Aureliano.
- guerreggiarono contro Antonino, I Romani dissero d'averli vinti, cioè respinti nuovamente di là dal Prut e da' Carpazj.
  - Tolomeo ne' vasti ed indeterminati spazi, a' quali egli dava il nome di Sarmazia Europea, Questa, secondo lui, allargavasi dalla fila de' Carpazj fino al Baltico. È facile nondimeno ravvisare in Tolomeo i Tirageti, ed altri popoli Getici sotto alcune denominazioni leg-

germente mutate, St.

GETO DACI.

Anni di G. C.

deploriamo, di Tacito e di Traiano. Aveva in oltre le Storic Getiche, anche smarrite, di Dione il Crisostomo: vedeva il fatto permanente della sussistenza d' una Dacia libera da' Romani. S' e' la comprese nella Sarmazia Europea, fu questa una partizione scientifica, ideata da esso : non già naturale divisione.

161. Sotto Marco Aurelio , 161. Fiorisce Augi, padre di successor d'Antonino, alcuni Germani del genere de' Vandali, co' quali s' accompagnarono forse i Guttoni annoverati fra essi da Plinio, lascia no la lor sede viciua del Baltico , e s' innoltrano alla volta della Dacia Romana. St. I. 609-610. Tav. Cronol: p: 240.

509 - 603. Tav. Cronol. p. 236.

Fra tali popoli Sarmatici d'Europa Tolomeo nominò i Gitoni ed i Guti, che ad alcuni piacque di creder Germani contro la manifesta e solenne dichiarazione di quel Geografo (VEDI l' anno 175 di G. C.), che troppo chiaramente separò dalla Germania la sua Sarmazia d' Europa.

AMALO, dal quale si denominò la sua stirpc.

La continuita, storicamente dimostrata , della Signoría d'una stessa famiglia sopra un popolo non è forse la miglior prova della continuità di quel popolo?

161. Apuleio in un libro, di cui molti negano per altro d'essere stato egli l'autore, nota i nomi Getici d'alcune piante, Strada Commerciale fra il Baltico e la Dacia Romana, oscuramente additata da Tolomeo, St. 1. 610, Tav. Cronol. p. 236.

GETO-DACISCE

GETO-DACL

162. I Vandali vieppiù s'ap- 164. Guerra di Marco Aureprossimano, dopo il viaggio d'un anno, alla volta della Dacia Romana, St. I. 614. Tav. Cronol. p. 242.

lio contro i Geti, secondo Eusebio, cioè contro i Geto-Daci, che s'affaccia vano sempre a danno de' Romani da' Carpazi e sulle rive del Prut. St. I. 611. Tav. Cro.

168. In uno de'perpetui scon- 168. Drigisa e Natiporto, ftri fra' Geto-Daci ed i Romani , furono fatti prigionieri s'ebbero per ostaggi Drigisa e Natiporto, nati fra' Daci, ovvero fra' Geto-Daci non soggetti a' Romani.

p. 242: gliuoli di Tiate, son \*condotti prigionicri od ostaggi in Roma, dove rizzano un monumento sepolerale a Zia, sorella di Tiate, e moglie di Pieporo, Re non so se de' Coistobocensi o de' Costobocci. St. I. 617. Tav. Cronol. p. 143.

pazione del Gibbon, allegante alcune parole di Pietro il Patrizio, dove si dice che i Longobardi ed altri Barbari valicarono in questo anno il Danubio; parole, che il Gibbon vien torcendo a' Goti come se questi allora allora uscissero di Scandinavia, o come se fra loro venisse altresì la famiglia degli Amali. Dopo la . quale uscita crede il Gibbon, che que'pretesi Goti, non nomitati da Pietro il Patrizio, s'andassero avvicinando alla Dacia di Traiano. St. I. 618. Tav. Cronol. p. 244.

171-172. Singolare preoccu- 172. I Pagani, per odio contro il Cristianesimo, vengono esaltando e magnificando la filosofia de' Geti, dei Druidi e d'altri Barbari. St. I. 620, Tav. Cronol. p. 245.

> Ma il dogma dell' immortalità dell'anima, predicato da Zamolxi e non corrotto dal dogma della metempsicosi, mostra nei Geti una filosofía molto superiore a quella di tutti gli altri Barbari.

174. I Vandali, detti Asdin- 174. AMALO, figliuolo d' gi, arrivati dal Baltico e condotti da'Rao e da Rapto, chieggono di militare pei Romani, Clemente,

Augt e pronipote di GAPTO, fiorisce tra' i Geto-Daci liberi, e dà il nome alla sua famiglia.

Prefetto forse della 175, Mentre tanti Barbari Dacia di Traiano, nega loro l'entrata della sua provincia. Essi corrono all' armi contro i Dacringi, cioè contro quelli che poi chiamaronsi Dacisci: sono vinti c respinti. Ma l'Imperatore Marco Aurelio, supplicato dai Vandali, concede loro danari e terre nella Dacia Romana con patto di guerreggiar per l'Imperio contro gli altri Barbari: ed essi Vandali furono fedeli alle promesse. St. I. 622-623. Tav. Cronol. p. 246.

175. Altri Vandali, venuti 175. I dal Baltico, fermansi tra'monti donde sgorga l' Elba: chiamati pereiò Monti Vandalici da Dione Cassio. Ibid.

venivano a stabilirsi nella Dacia Romana fra il Tibisco ed il Prut, una gran moltitudine d'altri Barbari Alanici, Sermatici ed anche Germanici passarono ad abitare nella Dacia libera tra il Prut ed il Nieper sotto la signoría degli Amali; e nella qualità non di conquistatori ma di confederati ed ammessi nelle Getiche provincie dagli stessi Amali. Tra questi ammessi furono una parte de' Vandali ed una de' Borgognoni. Coteni o Cotini, popoli imbelli nominati per la prima volta da Tacito in Germania, dopo un lor tradimento, sono distrutti da Marco Aurelio. St. I. 623. Tav. Cronol. p. 246.

175. Un numero infinito di 175. Non possono perciò que-Barbari è collocato da Marco Aurelio nella Dacia Romana. in Mesia, in Pannonia, nel Norico ed in Italia. St. I. 624. Tav. Cronol, p. 246:

sti Coteni o Cotini confondersi co' Geto Daci, liberi ed abitanti di là dal Prut.

Or chi potrebbe dire, 178-180. Tarrutenio Paternel veder tanta colluviedi Barbari stabiliti nell'Imperio dall'Imperatore, che l' Imperio avesse cessato d'appartenere a' suoi primi abitanti? Che si fosse mutata la popolazione d'Italia? Rimase dunque allo stesso modo il grosso della popolazione indigena che stava sotto Decebalo nella Dacia conqui- 181. Commodo

no, spedito da Marco Aurelio, vince gli Sciti, vasto accozzamento di Barbari tra i quali non dovettero mancare i Geto-Daci, ed anzi ebbero ad essere i principali motori della guerra. Non di rado nell'antichità i Geti furono confusi con gli Sciti. St. I. 626-627. Tav. Cron. p. 247.

stata da Traiano.

Imperatore paga grandi somme di danaro, secondo Dione Cassio, a'Daci, ovvero a'Daco-Geti, quantunque afflitti dalla vittoria di Tarrutenio Paterno soGREO-DACISCI.

pra gli Sciti. St. I. 628. Tav. Cronol. p. 247.

181. Gli abitanti della Dacia 181. Dodicimila Daci, che Romana si levano contro Commodo insieme co' Pannoni , come scrive Lampridio , e sono disfatti. St. I. 632, Tav. Cro-

nol. p. 249.

Dione Cassio chiama Daci Confinanti, ovvero vicini della Dacia Romana, passano ad abitare in questa, dove son ricevuti dal Prefetto Sahiniano e dichiarati sulditidell'Imperio. St. I. 632. Tav. Cronol. p. 249.

Luciano ricorda i sacrificj, che a'suoi di faceano i Geti a Zamolxi, additando in tal guisa non solo i Geto-Dacisci della Dacia Romana ed i Geto-Daci della libera, ma eziandio i Geti rimasti sempre in Tracia e quelli trasportativi da Elio Cato ( VEDI l'anno 9 di G. C. ). I Geti liberi sono chiamati anche Sciti da Luciano perchè parla de'loro Pilofori e dell'usanza d'uccidere gli Ambasciadori da inviarsi a Zamolxi. Più apertamente in que' medesimi di parlava Clemente Alessandrino dell'uccisione di tali Ambasciatori Zamolxiani, Ibid.

> La durata d'un così vetustissimo culto di Tracia dà sempre a più scorgere gl'inganni del Gibbon, · che in questi anni fa uscire i Goti dalla Scan

dinavia: ciò che s'oppone allo stesso Giornande, il quale parlò , è vero, d'una mirabile uscita di Berico dalla Scandinavia, ma in tempi remotissimi e favolosi prima di Zamolxi e di Deceneo, non già ne tempi di Marco Aurelio.

193. Clemente Alessandrino lodă le discipline filòsofiche d'alcuni popoli Barbari, fra quali ricorda i Geti ed i Traci Odrisi, soggiungendo che avessoro da lunga età e pubblicamente filosofato. Loda come risputissimi fatti della sua età i costumi da Geti; la loro dottrina Zamolviana dell' immortalità dell' anima; la lero rassegnazione alla morte; la cura in onorar gli Eroi ed i sapienti della loro nazione. St. I. 653-636, Tur. Grand. p. 320.

 Forse all'età di Clemente Alessandrino appartennero alcuni filosofi Geti, ricordati dall'Anonimo Geografo di Ravenna. Ibid.

211. I Daci sono lodati da Tertulliano perchè alcuni tra essi già erano Cristiani. Egli è incerto, se parlasse de Geto-Daciei della Dacia Romana o de Geto-Daci della libera: ma sembra piuttosto della libera, dove più agevolmente poteano penetrare i Missionari Cristiani. Sr. 1. 644-645. Tav. Cronol. p. 232-255.

211. Giulio Capitolino è il primo a favellare de Goti, dicendo che il padre dell'Imperatore Massimino, cioè Micca, nacque in Tracia; che ivi esercitò commerci co Goti; che fu amato da Geti, quasi; loro concittadino. Ciò dimo-

stra, che in Tracia da principio si comincio a mutar la pronunzia del nome de Geti, si facile a cambiarsi con quello di Goti; e che i Geti d'oltre il Danubio conservarono forspiù lungamente la vera. Ma il nome di Goti cominciò a prevalere di giorno in giorno eziandio di là dal Danubio. Ibid.

 Anche il nome degli Sciti riceve insoliti ed ingiusti allargamenti, dinotando non di rado i popoli Getici, ora già vicini a chiamarsi Gotici. Ibid.

> Plinio diceva, è vero, che il nome di Sciti ed Sarmati cominciava ne suoi tempi a passare in Germania; ma parlava de paesi posti vero la Vistola ed il Baltico, dove le nazioni Scitiche e Sarmatiche già penetravano. Ne Plinio nè altri diè il nome di Sciti a popoli della Germania di mezzo: e, se l'avesse dato, già questi Germani avrebbero lasciato la lor natura Germanica, e sarebbero divenuti popoli Gotici, come accadde ad una parte de Vandali e de Borgognoni.

213—213. Caracalla, per aver ucciso il suo fratello Getafu chiamato, dice Sparzimo, » Geticus Mazimus quasi Gotthicus ». Al qual luogo nola 'il Casaubono; » Getag dicebantur 'tune qui postea Gothi vel Gotthi. Così altra volta peasavano gli uomini dotti, versati nella lezione degli antichi Scrittori. Ibid.

211-213. Caracalla combatte contro i Goti, che non crano certamente i Geto-Dacisci, sudditi dell' Imperio; e fa pace con essi, ricevendone gli ostaggi. Ibid.

211-213. Chiama i più belli ed i più forti di tali Goti stranieri, a custodire col nome di Leoni Scitici la sua persona, St. I. 648. Tav. Cronol. p. 256.

215. La Dacia Romana in- 216. Uno Scita, ovvero un festata da' Daci, secondo Dione Cassio (VEDI l'anno 181); cioè da' Geto-Daci liberi. St. I. 649. Tav. Cronol, p. 256-257. Pacc fatta con essi da Macrino Imperatore, a prezzo di danari. Ib.

235. Massimino il Trace, fiegliuolo di Mieca (VEDI l'anno 211). è caro a'Goti di Tracia, e fa la guerra Geta-Daco tra Leoni Scitici, uccide l'uccisore di Caracalla. Progressi de' Geto-Daci, col nome di Sciti, alla volta della Penisola Taurica e del Bosforo Cimmerio. St. I. 650-651. Tav. Cronol. p. 258.

Rascupori IV.º, Re del Bosforo, vedesi Pileato nelle medaglie come se fosse un qualche Piloforo de' Ge-

contro i Germani. St. 1. 656. Tav. Cronol. p. 260-262.

to-Daci; parente forse degli Amali. Ibid. 226. Solino descrive i Geti ed i Traci quali essi erano al tempo d'Erodoto, Ibid.

235-236. Massimino il Trace 285-236. I Geto-Daci, or Gorespinge i Geto-Daci, or Goti, ed i Sarmati. Ha perciò i titoli di Dacico Massimo, e di Surmatico Massimo.

ti, assaliscono l'Imperio insieme co' Sarmati. St. I. 657-659. Tav. Cronol. p. 260 262.

Ibid. 237. Massimo e · Balbino , 237. I Geto-Daci, or Goti, successori di Massimino, cominciano la guerra contro gli Sciti, cioè, contro i Carpi trascorsi nella provincia Romana della Mesia di quà del Danubio. Ibid.

ricevono annuale stipendio dall' Imperio; ciò che suscita le gelosie de' Carpi. Ibid.

a Menofilo , sotto Gordiano Imperatore, per avere stipendi, come quelli che dall' Imperio annualmente pagavansi ai Goti. Ibid.

238-239. Legazione de'Carpi 238-239. I Carpi non ottengono il chicsto stipendio da' Romani. Rimangono tranquilli per tre anni. Ibid.

242. I Carpi, gli Alani ed 242. I Carpi, gli Alani ed i

### Lanti di G. C.

i Sarmati non che i Goti vincono Gordiano in Tracia; poscia sono da lui respinti. Ibid.

244. Morte di Gordiano in 244. Questi Goti son ricor-Circeio su' confini di Persia. Nel suo Epitaffio si nota, che egli vinse, come dianzi s'è detto, i Goti. Ibid.

244. In tutte l' Iscrizioni 244. In questi tempi, secoudi Massimino presso Grulero ed i più recenti son sempre separate le vittorie riportate da quell'Imperatore su'Goti e quelle, ch'egli conseguì su' Gormani. Lo stesso leggesi nell' Epitaffio di Gordiano, chiamato vincitor de' Germani, e vincitore de'Goti. Chi mai presso gli antichi ha confuso queste due razze cotanto diverse di popoli? Niuno, certamente.

Sarmati passano a devastar la Tracia, non che Argunto, Capo degli Sciti o Goti. Ibid.

dati nell'Epitaffio posto a Gordiano in Circeio. Ibid. Isanna, padre del Re

OSTROGOTA, fio . risce tra' Goti. Ibid.

do Giornande, cioè, secondo Cassiodoro , cominciasi ad udire il nome degli Ostrogoti; rimanendo incerto se l'ebbero essi dal Re . OSTROGOTA degli Amali, o dalla loro situazione più Orientale per rispetto agli altri popoli Gotici; e massimamente de' più Occidentali, detti Visigoti. Fra questi Visigoti fioriva la famiglia degl' illetstri Pitofori chiamata de' Balti : ma verso la

metà del terzo secolo il Re OSTROGOTA degli Amali regnava tanto sugli Ostrogoti quanto sui Visigoli, Ibid.

244-246. A questi medesimi 244-246. I Geto-Daci si vengiorni Filippo Imperatore pagava gli stipendj agli Ostrogoti. · St. I. 663-664, Tav. Cronol. p. 263-265.

244-246. Filippo ascrive con danaro i Carpi tra i confederati dell'Imperio. Ibid.

249. I soldati Romani son pu- 249. Il Re OSTROGOTA niti da Decio, Scnatore, per non aver saputo resistere al Re OSTRCGOTA degli Amali in Tracia. Ibid.

249-250. Il Re OSTRO- 250? I Gepidi, popolo Goti-GOTA degli Amali prepone due nobilissimi Pilofori, Argaito e Gundarico, al governo delle regioni conquistate dai

gono rafforzando mercè l'amistà contratte con molti popoli della Sarmazia Europea, non della Germania.

degli Amali passa ad infestare la Tracia; poi si ritira. Sue confederazioni co' Vandali Asdingi e co'Taifali. St. I. 664. Tav. Cronol. p. 262-265. co, guidati dal ReFastida, quasi distruggono la gente Germanica de' Borgognoni o Burgundioni, che rimangono incor-

Goti nella Mesia Romana. Argaito è creduto lo stesso che Argunto (VEDI l'anno 242 ). Ibid.

porati fra' vincitori. Ma e Gepidi e Borgognoni furono vinti dal Re OSTROGOTA degli Amali, e tutti entrarono a far parte viva della nazione Gotica di questo Re; sì che i Borgognoni perdettero a poco a poco anche l'uso del gui-Ibid.

Imperatore: St. I. 673-677. Tav. Cronol. p. 269-270.

250. La Colonia d'Apulo dedotta nella Dacia Romana fu sì disfatta dal Re OSTROGO-TA degli Amali, che Decio dovè ripopolarla con molte Colonie si di Romani e sì di Barbari, Ibid.

250. Monete della Dacia Romana Pileate, anzi con la testa raggiante di Decebalo, in memoria dell'antica glo-

drigildo Germanico. 250. Dopo Filippo, Decio è 250. I Burgundioni erano in origine popoli Vandalici di Germania, secondo Plinio, Dopo il 'Re OSTRO-GOTA regna Cniva su' Goti. St. I. 673-677. Tav. Cronol. p. 269-270.

Cniva era certamente un Piloforo, ma ignorasi al tutto s'egli fosse degli Amali; presso i quali scorgesi esser quasi ereditario il regno 'de' Goti, quantunque vi fossero alcuni regoli.

ria conseguita da Traiano per aver vinto quell' illustre nemico. Ibid. UNIET, figliuolo del Re OSTROGOTA, epadre d'ATAL degli Amali, fiorisce tra' Goti: ma Giornande non raccontò le cose che d'essi narrava Cassiodorio, Ibid.

Origene in Egitto prende a difendere il Cristia-250? nesimo contro Celso filosofo ( VEDI l'anno 13f); conferma i detti di Giuseppe Ebreo, e ripele che i Geti professavano molte cose affini alle dottrine de Giudei. Origene parlava del suo tempo, e scrisse contro Celso a'giorni di Filippo Imperatore, Soggiungea di non sapere in Egitto se vi fossero antichi scritti de' Geti. Chi mai, giova sempre ripeterlo, chi mai fra gli antichi scrittori fino ad OSTROGOTA degli Amali confuse i Geti o Goti co' Germani? E veramente non so come possano confondersi dopo quel Re. St. 1. 069-670. Tav. Cronol. 266. I punti principalissimi ( e bastano per molti ) delle conformità fra Geti e gli Ebrei sono: 1.º Dogma dell' immortalità dell' anima : 2.º Niun sentore di metempsicosi : 3,º Pontificato e gerarchia: 4.º Presenza continua di Zamolxi: 5.º Aspettazione della venuta di Zamolxi. Questi barlumi d'una luce, che possedevasi dal solo

popolo eletto, erano rimasti, tuttochè deturpati da molti errori, presso i Geti.

I Greci vanno scrivendo molte favole intorno a 250. Zamolxi. Ibid.

Continuano le monete Daciche de' Romani col 950. Dacia Capta, ricordando qualcuna delle continue invasioni de Geto-Daci o Goti nella Dacia Romana. Ibid. Vi era dunque, fino al 250, una Dacia libera sempre in guerra con la Romana, sì come ho più volte detto.

GETO-DACISCI.

Geto-Daci, or Goti.

250? I. Dagi segnati nella 250. I Peutingeriana: forse que'della Dacia Romana. Tav. Cronol. p. 268.

251. Gli Sciti, che chiamansi Goti, uccidono l' Imperatore Decio; così dice Dessippo contemporaneo, il quale guerreggiò contro cssi Goti. St. I. 673-677. Tav. Cronol. p. 169-270. .

252. Gallo , succeduto a De- 252. I Goti , dopo aver uccio, compera con danari la pace da'Goti. St. 1. 677-680. Tav. Cronol. p. 270.

Gaeti segnāti nella Peutingeriana: forse i Geti della Dacia libera. Tav. Cronol. p. 268.

Ouesti Geti della Dacia libera furono chiamati Goti da Dessippo, col titolo di Sciti. non di Germani; anche secondo i movi frammenti scoperti dal Cardinal Mai. Tav. Cronol. p. 270.

ciso Decio, tornano con immenso bottino a casa. St. I. 177-680. Tay, Cronol. p. 270.

Borgognoni tornano

ad infestar la Tracia.

donsi nella Tracia e

nell' Illiria

Ibid.

Anni di G. C.

253. Emiliano Imperatore 253. I Goti co' Burgundi o vince i Goti, i Burgundi ed altri Barbari. Ibid.

255-258. Aureliano, Prefet- 255-258. Nuovamente spanto di Valeriano Imperatore, discaccia dalla Tracia e dall' Illiria i Goti, i Burgundi e gli altri Barbari, che s' erano innoltrati fino in Italia.

I Goti, i Carpied i Ibid.

progressi de' Goti e de' Burgundi nell'Asia Minore. Ibid.

Burgundi, chiamati popoli Scitici e non Germanici da Zosimo, passano a devastar l'Italia; poi tornano verso le bocche del Danubio per paura d' Aureliano. Ibid. 25q. Successiano s'oppone ai 25q. Goti, Carpi e Burgundi passano in Asia,

> dibili guasti. Ibid. 259. Vanno a saccheggiare il tempio di Diana sul Fasi, alle radicidel Caucaso. St. I. 81-683. Tav. Cronol.

commettendo incre-

p. 271-272. 258-260. Una mario di popoli, e fra essi i Tirageti o Goti del Tira, condotti da Respa e da Veduco, disertaGRIO-DACI, or GOTA

Anni di G. C.

no l' Asia Minore. Ibid.

261. Regilliano, nato nella 267. Eutropio scrive, che l' Dacia Romana e creduto del sangue di Decebalo, riporta insigni vittorie su'Barbari a favor de'Romani : lodato egregiamente dall'Imperatore Claudio il Gotico. St. I. 687-689. Tav. Cronol. p. 273-274.

Imperatore Gallieno perde affatto la Dacia Romana, Ciò avvenne per effetto dello straripamento de' popoli Scitici, come scrive Pollione; cioè de' Gotici, non de' Germanici. St. I. 689-690. Tav. Cronol. p. 273-274.

267. Nell' ultime invasioni de'Goti per traverso 'all'Asia Minore, son condotti prigionieri gli antenati d' Ulfila. Questi diventano Goti. Ibid.

267. Marciano, Luogotenen- 267. Fiorisce ATAL degli Ate di Gallieno Augusto, scaccia i Goti penetrati nell'Illiria, e li costringe a fuggir pel Monte Gessace. Cronol. p. 277.

mali, padre d'Achiulfo, ed avo d' Ermanarico il Grande. St. I. 695-696. Tav. Cronol. p. 277. St. I. 695. Tav. 267. Nascita d' ERMANA- Anni di G. C.

RICO il Grande degli Amali. Ibid.

269. Infinita fu la schiera di 269. Nuova guerra Scitica, questi Goti, che dileguaronsi per la via del Monte Gessace : disperata eziandio la resistenza prima di cedere.

o Gotica, Fra essi Trebellio Pollione ricorda gli Austrogoti, cioè gli Ostrogoti, non che i Trutungi, altra Gotica tribù, ed i Virtingui, che si credono essere coloro i quali poi chiamaronsi Visigoti Tervingi. St. I. 701-703. Tav. Cronol. p. 279-280.

269. Progressi del Colonato 269, Insigni vittorie di Claufra' Romani per assegnar terre a far vivere l'immensa turha de'prigionieri, caduti uelle mani di Claudio il Gotico. St. I. 704-706. Tav. Cronol. p.

dio, detto il Gotico, su' Goti. Immenso numero di prigionieri ; fra' quali Unila , regia vergine. St. I. 702-706. Tav. Cronol. p. 281.

281. Il Rosmini (Filos, del dritto , Lib. IV. Sez. II. Cap. VI. Artic. IV.) dice di non conoscere legge più antica d'una di CostanGrandissime sembravano dover essere, ma pur non furono, le conseguenze d'una tanta vittoria di Claudio. Scriveva egli al Senato (presso PolGETO-DACI, OF GOTA

## Anni di G. C.

zo, data nel 359 sui Coloni: e però a quest'anno egli riferisce l'origini del Colonato. Ma poterono esservi leggi precedenti su tale argomento, quantunque non registrate ne'Codici Teodosiano e Giustinianeo: e, se non vi furono, i fatti precedettero alle leggi; non potendosi negare il numero de' Coloni Gotici passati nell'Imperio per effetto delle vittorie di Claudio.

271. Aureliano Augusto vin- 271. Legazione degli Sciti ce i Goti di Cannabaude; ne trionfa in Roma, e trionfa soprattutto delle loro Amazzoni , fatte prigionicre. Dà Unila in moglie a Bonoso. St. 1. 713-715. Tav. Cronol. p. 284.

271. Aureliano, in una sua Lettera conservataci sol da Vopisco, scrive chiamarsi Dacılione ) . . . » Capti » reges plerique : ca-» ptae diversarum » gentium nobiles » faeminae : imple-» tae Barbaris servis, » senibusque cultori-» bus Romanae pro-» vinciae ».

E si dubiterà intorno agli accrescimenti recati da queste prede al Colonato Romano?

Intungi ad Aureliano Imperatore, secondo Dessippo. Erano forse i Visigoti Tervingi: ma certamente furono popoli del nodo Getico e viventi di là dal Prut; annoverati perciò da Dessippo sotto il nome di Sciti, non di Germani, St. I. 709-711. Tav. Cronol, p. 283.

GETO-DACISCI.

GETO-DACI, OF GOTI.

sci i soldati che l'Im- 272. Invasione de Goti nella perio Romano trueva dalla Dacia di Traia- no; e che tali Dacisci combatterono sotto lui Aureliano contro Felicissimo (Fzor 1 anno 072. di G. C.).

l'anno 107. di G. C.). St. I. 715. Tav. Cronol. p. 284.

274-275. Aureliano, fortissimo Imperatore, abbandosa la Dacia Romana, conquistata in altra eti da Traiano. St. I. 745-746. Tac. Crond. p. 284.

 Un immenso moto dovè prodursi nella Dacia, che Aureliano abbandonò. Abitavano in questa

- I discendenti degli Anarti, nominati da Cesare. ( VEDI l' anno 75. av. G. C.):
- I discendenti degli altri quattordici popoli ascritti da Tolomeo Geografo, nella qualità d'indigeni, alla Dacia Romana (VEDI I como 407. di G. C.):
- 3.º I discendenti delle molte e molte Colonie di Barbari, dedottivi da Traiano (Vizor l'anno di di G. C. ): tra questi erano stati forse i Victofali, popoli d'assai dubbiosa origine ma probabilmente Caucasea, i quali abitarono dopo la morte d'Aureliano la Dacia Romana, secondo Eutropio:

- 4.º I discendenti delle molte e molte Colonie di Romani e d'altri popoli soggetti all'Imperio, dedottevi dalla stesso Traiano, e da'suoi successori di mano in mano:
- 5.º I discendenti de Vandali Asdingi, condotti da Rao e da Rapto; poi ammessi da Marco Aurelio (VEDI l'anno 474, di G. C.).
- 6.º I discendenti de dodicimila, che Dione Cassio chiamò Daci Confinanti, cioè de liberi, ovvero de Geto-Daci. Furono questi Daci Confinanti ammessi da Commodo Imperatore (Vezu l'anno 181. di G. C.).
- Molti di costoro, e Barbari e Romani, obbedirono alla volontà d'Aureliano, ritirandosi di quà dal Danubio in Tracia, ove surse la nuova, ossía la falsa Dacia di quell'Imperatore. Ma furono più i Romani che non i Barbari; mentre la più gran parte degli abitanti rimasero nella Dacia, la quale or cessava d'essere più Romana. Che molti Romani fossero ivi rimasti oltre il Danubio lo dimostra in parte il fatto vivo tuttora di udirsi quivi parlare il linguaggio Latino, bene o male, ne'luoghi ove sorgea la Reggia di Decebalo: quantunque ciò non basti a spiegar tutto il fatto; perchè i Romani rimasero in maggior numero nelle Gallie sotto i Franchi, ed in Italia sotto i vari suoi dominatori Germanici, e tuttavía non si parla più l'idioma Romano in queste regioni.
  - Affatto ignota è la Storia della Dacia, che perdè le qualità di Romana dopo Aureliano. Ma chi

potrà negare, che i discendenti degli antichi sudditi di Decebalo (tali erano gli Anarti el i quattordici altri popoli Daci di Tolomeo no che i dodicimila Daci confinanti di Dione Cassio) riposti non si fossero in libertà, e fatto lega co' Geto-Daci loro vicini e stati sempre liberi? Su'quali Geto-Daci, ora divisi nelle dae grandi popolazioni de' Visigoti e degli Ostrogoti, aveano fin qui regnato ed Ostrogota el suoi figliuoli e nipoti fino ad Ermanarico il Grande, che ritenne il dominio tanto su' Visigoti quanto sngli Ostrogoti, cioè sull'universalità de' Geto-Daci, sebbene vi fossero molti regoli; cosa che non bisogna dimenticare.

E s'egli è vero, come niuno contrasterà, che abbia Ermanarico degli Amali conquistato la Germania Orientale con tutte le regioni dalla Palude Metide fino al Baltico, certo quel possente Re dovi dar la mano a'popoli del suo sangue, che per cento settaut'anni vissero sotto i Romani, escosso avevano finalmente il giogo strau-Ecco diunque ricongiunto presso Ermanario l'intero Getico regno di Decebalo; allora tuti Romani, cd i Vandali e gli altri Barbari che rimasero nella Dacia, stata Romana, o s'uniruno con luti, o certo nol vinsero nè fondarono um nuovo regno, di cui la fama fosse iu sino a noi periyenuta.

Qui nondimeno il Gatterer pone la sua Quarta Epoca: quella de Daco-Geti, divenuti sudditi de Goti alla morte d'Aureliano. Di ciò parlai ampiamente nella Storia (1.745-747), e più nella Tavola Cronologica (p. 287-294). Doncòvennero questi Goti ? Egli nol dice. Quale Scrittore o documento storico narrò che fossero dalla Germania venuti nella Dacia Iasciata da Romani ? Egli nol dice. O rome? I Daco-Geti, che in questo tempo si chiamavano Goti, non abitavano forse ne'due terri del regno di Decebalo, rimasti liberi? Non aveano sempre avuta fra essi la famiglia di Gapto, cioè degli Amali? Non averano tutti obbedito poco prima d' Aureliano al Re Ostrogota degli Amali, e non obbedirono essi poco dopo Aureliano, così Ostrogoti che Visigoti e al Ernanarico degli Amali?

Questi mort qualche anni dopo l'arrivo degli Unni (Vzot l'anno 376-378. di G. C.); cioè ottanta anni prima della nascita di Teodorico, suo pronipote, Re d'Italia. E però quale Storia più certa di quella, che dovè necessariamente pervenire delle sue grete ad esso Teodorico, e da Teodorico a Cassiodoro ed a Giornando, anche supponendo che niun Greco e niun Romanocontemporaneo, come Ablavio, avessero scritto intorno a fatti di quel conquistatore? Ma quanto a tali fatti Giornande ha un'autorità propria, e forse maggiore d'ogni altra, perchè suo avo Peria fu Segretario di Candace degli Amali. St. 1. 1208. Tar. Cronol. p. 539.

Ecco ciò che Giornande (Cap. XVI) narra dei popoli Germanici vinti da'Goti: » Gens ista

» Gothorom , mirum in modum in eà parte ,

» quà versabatur , id est in littore Poui
» (Euxini ) , tauta spatia tenens terrarum ,

tot sinus maris, tot fluminum cursus; sub
» cujus dextrà saepe Wandalus jacuit , steit
» sub pretio Marcomannus , Quadorum Principes in servitutem redacti sant a. Giornande parla in particolare de'tempi così d'Ostrogota Re, che abitò di là dal Prut e lungo di
Ponto Eussino, come di quelli d'Ermanarico, il

quale non avrebbe potuto sospingersi dalle rive
del Ponto Eussino e del Prut a vincere i Maromanni ed i Quadi nella Germania , se la Dacia
lascriata dagl' Imperatori non fosse stata sus.

od almeno confederata con esso. Il Gatterer si pone al rischio di rovesciare, o piuttosto rovescia col fatto i fondamenti della Storia di Dacia e d' Europa, quando egli dice che alla morte d'Aureliano la Dacia non più Romana cadde in mano de'Goti. Si , daddovero , s'egli voleva dire che i Goti fossero stati, come furono senza fallo, gli Ostrogoti ed i Visigoti entrambi sudditi d'Ermanarico, come anche i rimanenti Geto-Daci venuti da' Carpazj e dal Prut nell'antica loro provincia di Sarmizagetusa. No, per fermo, se il Gatterer intendea col Cluverio, che i Goti fossero venuti di Danzica per impadronirsi della Dacia non più Romana: e ciò per aver letto in Eutropio (Lib. VIII. Cap.II), che appunto in quel tempo fu abitata quella provincia da Victofali, da Taifali e da Tervin-

gi. Chi disse o potè dire al Gatterer, che questi tre fossero popoli Germanici? Non Eutropio , senza fallo. De' soli Victofali potrebbe dubitarsi; ma i Taifali, come già dissi, crano stati confederati del Re Ostrogota degli Amali (VEDI l'anno 249. di G. C.): e lo stesso Gatterer confessa, che i Tervingi furono Visigoti ( VEDI Tav. Cronol. p. 290). Qual maraviglia, che dopo Aureliano i Visigoti Tervingi fossero tornati per opera d'Ermanarico il Grande in una provincia perduta da' Geti nel tempo di Decebalo? Ma, se anche i Victofali fossero stati popoli Germanici, non sarebbe maraviglia neppure, che avesse voluto Ermanarico situare alcune tribù di costoro nella provincia Dacica riacquistata : essendosi veduto, che anche i Vandali Asdingi furono confederati col Re Ostrogota degli Amali. Eutropio, che non chiamò Germaniche le tribù nè de Taifali nè de Victofali nè de Tervingi, neppur disse, che questi tre popoli si fossero insignoriti con le propric armi della Dacia di Traiano, ed avessero ad un tratto ridotti sotto il loro dominio i popoli di quella, fin qui soggetti all'Imperio. E però non solo i tre popoli d'Eutropio, ma molte altre nazioni Germaniche e non Germaniche furono da Ermanarico ivi collocate, senza che per questo potesse dirsi perita o scomparsa la gente de'Geto-Daci. Questa sempre rimase di là dal Prut c da Carpazj; or vincitrice, or vinta, dopo la ruina di Decebalo. I Dacpetoporiani della Peutingeriana furono forse

nel numero de popoli collocati da Ermanarico nella Dacia non più Romana. St. I. 720. Tav. Cronol. p. 291.

Oui è inutile rammentar una per una le conquiste d'Ermanarico ne' vasti spazi, che s' interpongono fra la Palude Meotica ed il Baltico, essendosene ampiamente parlato nella Storia e nella Tavola Cronologica.

## PERIODO 4.º ERMANARICO IL GRANDE.

- 1 Borgognoni, popoli Germanici, or fatti Goidi (VEDI l'anno 250? di G. C.) dopo Fastida, si congiungono cogli Eruli, popoli della Palse Meotica, e sospingonsi fino al Reno contro Pubbo Imperatore. St. I. 723. Tov. Cronol. p. 291.
- 277. Probo colloca sedicimila Barbari nelle Gallie. Ibid.
- 278-280. Colloca cento mila Bastarni nella Tracia, allo stesso modo, in cui furono migliaia di popoli collocati da Ermanarico intorno all'asica Sarmizagetusa. Nuovi, o nobilissimi esempi degli accrescimenti successivi del Colonato preso i Romani. St. 1. 724-727. Tav. Cronol. p. 992-293.
- 278-280. I Gautunni , tenuti per popoli Gotici , prorumpono contro l'Imperio insieme co' Gepidi coi Vandali. Una parte di questi Vandali polerano essere i già confederati con Ostrogota degli Amali. Ibid.
- 283. Unila, rimane vedova di Bonoso, che s' impicca; e Probo la tiene in grande onore. Ibid.

- Tiridate d'Armenia combatte contro i Goti a favor di Probo. Ibid.
- I Borgognoni , quantunque divenuti popoli Gotici, si congiungono cogli Alemanni contro Massimiano Augusto. St. 1. 729. Tav. Cronol. p. 294.
- 289-291. Guerre tra lutungi, Tervingi, Gepidi, Vandali, Borgognoni ed Alemanni; cioè tra popoli Gotici e Germanici. St. 1. 734-752. Tuv. Cronol. 293-296.
- L'Endinos ed il Sinisto de Borgognoni: Magistrati alla Gotica, non alla Germanica. Presso i Borgognoni continua la mancanza del guidrigitdo. St. 1. 732-735. Tav. Cromol. p. 296.
- 297-306. I Goti in Armenia. St. I. 735-756. Tav. Cronol. p. 299.
- 320-322. Vittorie di Costantino su' Goti. St. I. 743. Tav. Cronol, p. 303.
- 323. Nuove loro correrie nella Tracia. Ibid.
- 323-331. Conversione de Goti al Cristianesimo; non di tutti, ma d'una gran parte. St. I. 744-749. Tav. Cronol. p. 303-305.
- 331. Altre vittorie di Costantino sa Goti; dopo le quali egli prende al soldo Romano quarantamila tra essi col nome di Federati, divenuto si celebre coll' andar de' tempi. Aorico ed Ararico regnavano sulle tribù di questi primi Goti Federati. St. 1. 749-739. Tav. Cronol. p. 507. Costantino rizza una Statua ad uno di tali Federati ed Sente di Centrolicoli. I Victorial.
  - Costantino rizza una Statua ad uno di tali Federati nel Senato di Costantinopoli ( Vevi gli anni 365-367).
- 332? Visumaro, Re de' Vandali Asdingi, stanziati fin

- da tempi di Marco Aurelio (Vent Tamno F1) nella Dacia, ora non più Romana, sul Keres, che cade nel Tibisco, è uceiso da Geberico, Re d'una tribà di Goti, che tutti erano soggetti ad Ermanarico degli Amali. St. I. 730–732. Tav. Cronol. p. 307–508.
- 332? Le reliquie de' vinti Vandali Asdingi si riparano in Pannonia presso i Romani. *Ibid*.
  332? Cuberico Re de' Gui o Coti e' impedenzione delle
- 332? Geberico, Re de Geti o Goti, s'impadronisce delle .

  terre lasciate da Vandali nella Dacia, ch'era stata di Traiano. Ibid.
- Vittorie de' Goti su' popoli Germanici, descritte da Giornande. Ibid. (Vevi la precedente pag. 50 sotto il 276).
- 334 ?-337. Conquiste d'Ermanarico il Grande nella Palude Meotide, nella Germania Orientale 600 al Baltico; e massimamente su'Venedi, primi tra gli Slavi. St. I. 755-756. Tav. Crosol. p. 309.
- 357-358. Costanzo Augusto discaccia gli Sciti Iutungi dalla Rezia, dove fatto aveano incursione; popoli creduti Gotici. St. I. 769. Tav. Cronol. p. 544.
- Asprezza e clangori della lingua de' Germani sul Reno, secondo Giuliano Cesare. St. I. 790-791.
   Tav. Cronol. p. 320.
- 361. I Germani cominciano a costruir case rius Romano, come scrive Ammiano Marcellino: particolarità, chi egli rileva, e che mostra quando minore fosse del Getico Gotico d'Ermantico il Grande l'incivilimento Germanico verso la metà del quarto secolo. Bid.

- Traduzione delle Sante Scritture, fatta da Ulfila 361. in lingua Getica o Gotica : primo libro di certa data presso i popoli non Romani d' Europa. St. I. 791-794. Tav. Cronol. p. 320-525.
- 361. Giamblico ( non so se quello d'Apamea o di Calcide ) scrive, che a'suoi giorni era tuttora sivo il culto di Zamolxi. E Giuliano Imperatore parla delle incantagioni de'Geti, come di cose praticate attualmente nel suo tempo, St. I. 794. Tav. Cronol, p. 521. La gran nazione de' Daco-Geti non era dunque spenta.
- Ermanarico dopo i Venedi, vince gli Slavini e 361. gli Anti; le tre principalissime tribù degli Slavi. I suoi Daco-Geti, di quelli che non s'erano convertiti al Cristianesimo, mettono la loro sede sul Baltico, St. I. 795-811, Tav. Cronol. p. 325-327.
- 361-363. I Goti sull' Eufrate. Ibid.
- 365-367. Guerre di Valente Imperatore contro i Geti o Goti di là dal Danubio. Atanarico, Giudice o Capo de' Visigoti Tervingi. Temistio lo chiama Dinasta de Geti, coll'antico, e non col nuovo nome nazionale. Suerid e Colia, Fritigerno, lungerico ed altri Ottimati o Pilofori Goti, soggetti al decrepito Ermanarico, di cui ora si veniva disfacendo l'Imperio. St. I. 803-807. Tav. Cronol. p. 528-531.
  - Atanarico giura di non mai calcare il suolo Romano. Ibid.
  - Per lo contrario, i due Ostrogoti Suerid e Colia passano ad abitar nell'Imperio in Tracia. Ibid.

- 365-367. Statua, rizzata da Costantino a Rodesto, padre d'Atanarico, nel Senato di Bizanzio. Ibid.
- Perfidia de Romani contro i Borgognoni, e vendetta di costoro. St. 1. 818-819. Tav. Cronol. p. 336-337.
- 372-374. Atanarico perseguita i Cristiani. Martiri Goti. La Regina Gaato ed i suoi figlinoli Arimerio e Ducilla. St. I. 822-824. Tav. Cronol. p. 538-510.
- Principj della venuta degli Unni e della gran transmigrazione delle genti. St. I. 825-852.
   Tav. Cronol. p. 540-542.
- 375-376. Ultimi fatti d' Ermanarico il Grande degli Amali, pervenuto fin presso all' anno cento e decimo dell' età sua. St. I 835-835. Tav. Cronol. p. 343-3544.
- Alla venuta dell'Unno, i Daco-Geti, ovvero i Goti, 376. che o condotti od inviati da Ermanarico si erano sospinti sul Baltico, cioè sull' antico Seno Venedico di Tolomeo, si videro dopo le vittorie su' Venedi chiusa qualunque via di comunicazione con la loro patria sul Danubio e sul Ponto Eussino. Qui comincia la loro Storia Settentrionale, che ha sconvolto per lunga età le fondamenta della Meridionale d'Europa, - facendo credere che le conquiste de' Goti Zamolxiani d' Ermanarico nella Scandinavia riferit si dovessero a tempi antichissimi e favolosi prima di Berico, e che il culto di Zamolxi uscito fosse di Svezia. Così pretesero Carlo Lund ed altri dotti Svedesi, che vedeano la

più gran simiglianza fra la religione di Svezia e quella de Geti di Zamolxi e di Deceneo. La simiglianza è vera, ma tal causa è falsa; dappoichè il culto di Zamolxi non usci dalla Svezia, ma entrovvi co' Goti d' Ermanarico; a' quali era stato insegnato in Tracia, secondo Errodoto.

I Goti o Geti, che dopo la morte d'Ermanarico s' andarono allargando a mano in ogni regione baguata dal Baltico e passarono poi nella Svezia, fondarono in questa una muova Ostrogozia ed una nuova Vestrogozia, diverse affatto da quelle che fiorirone sul Danubio e sul Ponto Eussino. Vi recarono tutte le loro istituzioni, ed all' universalità delle loro conquiste in Danimarca ed in Isvezia dettero il nome comune di Dacia, che dur's per molti secoli negli atti pubblici ed officiali dell' uno e dell' altro regno. St. 1. 662-653.

PERIODO 5.º DALLA MORTE DI VALENTE AUGUSTO E D' ERMANARICO DEGLI AMALI FINO AD ALARICO DE'BALTI.

Gli Ostrogoti , soggetti a Vinitario , nipote d' Ermanarico , sono assoggettati dagli Uuni di Belamiro. St. I. 855–840. Tav. Cronol. p. 344–346.

376. Il Piloforo Vitimiro regna sulla tribu Ostrogotica de Gratungi. Ucciso dagli Unni Iascia il regno al figliuolo Viderico sotto i tutori Alateo e Safraco. Ibid. Anni di G. C.

376. Atanarico, Giudice o Re de' Visigoti Tervingi, disegna fare una muraglia contro gli Unni, dd Danubio al Tira: la quale rimane inutile, el egli si ritira nel Caucaland. Ibid.

376. Gli Ostrogoti Grutungi, i Visigoti Tervingi el altri popoli Gotici, fuggendo l'Unno, impetrano da Valente Imperatore di venire in Irccia. Passano perciò il Danubio col loro Vescovo Ulfila. Loro grandi ricchezze. I maggiori tra' Piofori de Tervingi dopo la ritirata d'Alnarico furnon Alarivo, Fritigerno, e Farnobio.

376. La perfidia de Capitani Romani spinge i Goi a prender l' armi contro l' Imperio. Suerdi e Colia, gia stanziati prima in Tracia, si congimgono al essi. St. I. 861-844. Tav. Crowl. p. 547.

376-378. Orrida guerra in Tracia tra Romani e Goi. Valente Imperatore v'è ucciso. I giovani Goi, tenuti in ostaggio nell' Imperio, son truciddi. St. I. 845-852. Tav. Cronol. p. 349-553.

376-378. Morte d'Ermanarico. Il suo vasto regno si dilegua; ed i Goti obbediscono a diversi Priacipi. St. I. 835. Tav. Cronol. p. 347-353.

379. Modare Scita, creduto Goto. Ibid.

 Giuramento fatto da' Goti di spegnere il nome Romano. Ibid.

379. Ulfila stabilito co' Goti Minori nella Mesia. Ibid.

 Teodosio Imperatore ed il Principe Modare combattono contro i Goti in Tracia. Un gran numero sono assoldati dall' Imperio col titolo di Pederati. Ibid.

- 380. Atanarico discacciato dal Caucaland, forse per opera d'Alateo e di Safrace, tutori Grutungi del giovinetto Re Viderico. St. I. 800–864. Tav. Cronol. p. 556–560.
- Morte d'Atanarico, rifuggito in Costantinopoli. Ibid.
- 386. I Protingi, secondo Zosimo, cioè i Grutungi di Odoteo, il quale credesi lo stesso che Alateo, dopo lungo errare, si fanno sulle rive del Danubio: parte uccisi da Promoto, e parte secriti tra Federati. St. I. 872–874. Tav. Cronol. p. 364–365.
- 395. Morto l'Imperator Teodosio, non si pagarono gli stipendj a' Goti Federati; e però Alarico dei Balti proruppe a depredar la Macedonia e la Grecia. St. I. 883-890. Tan. Gronol. p. 571-576.
- Per far pace con lui , Rufino , Prefetto del Pretorio d'Arcadio Augusto , ardisce vestirsi alla Gotica. Ibid.
- 395. Unnimundo, figlinolo d'Ermanarico il Grande e padre di Sigismundo, true ingloriosi giorni sotto l'Unnico dominio di Belamiro; mentre il loro parente Vinitario degli Anali, stanco di quel giogo, conduceva gli Ostrogoti contro gli Slavi Anti, ed il Re loro Box. Ibid.
- 395. Belamiro, Unno, congiunto con Unnimundo e con Sigismundo va contro Vinitario degli Amali e l'uccide. Sposa Valodamarca degli Amali , nipote dell'ucciso Vinitario. Did.
- La predicazione di San Giovanni Crisostomo converte molti Goti al Cristianesimo. Fravitta,

- illustre loro Piloforo, si mantiene Pagano, cioè Zamolxiano. Autorità grande di Gaina, lor Capo, in Costantinopoli. St. 1. 896-839. Tav. Cronol. p. 386-388.
- Orazione di Sinesio contro i Goti Federati di Constantinopoli. St. I. 900-907. Tav. Cronol. p. 389-395.
- 399-400. Tumulti di Tribigildo, Capo degli Ostrogoi Grutungi viventi, come Federati, nell'Asi Minore. Tumulti di insolenze di Gaina. Morte d'entrambi. Alarico de Balti in Italia. Bid.
- Radagaiso (non si sa se Unno, Alano o Visigoto) si congiunge con Alarico a' danni d'Italia. Ibid.
- 40%. Alarico vinto da Stilicone a Pollenza ed a Verona. St. I. 907-940, Tav. Cronol. p. 394-396.
- 404. Sunia e Fretella, Goti Cattolici, scrivono a San Girolamo in Palestina ed ottengono da lui un qualche chiarimento su' Salmi. St. 1. 9/0-9/s. Tao. Cronol. p. 396-399.
- Sconfitta di Radagaiso, che avea radunato immense schiere di popoli Gotici ed anche di popoli Germanici. *Ibid*.
- I Vandali, gli Alani e gli Svevi, superato il Reno, prorompono tutti nelle Gallie fin verso i Pirenei. *Ibid*.
- 406. Popoli Gotiei , additati nella Notizia dell'Imperio come Federati de Romani, Vandali ed Intungi in Egitto: Iutungi e Goti nella Siria e sull'Eufrate. Ibid.

- I Borgognoni s'accostano al Reno e si fermano in quella, che oggi dicesi Alsazia. Ibid.
  - Scrive Procopio, che Vandali e Goti parlavano la stessa lingua: ed Agatia, che Borgognoni e Goti fossero un solo popolo. Erano, cioè, divenuti. *Did*.
- 408-409. Ritorno e guerra d'Alarico in Italia. Prende e saccheggia Roma, non senza dar molti esempj di magnitila St. I. 918 923. Tav. Cronol. p. 400-405.
- 409-410. Saccheggi d'Alarico in Italia. Suoi vasti disegni. Sua morte. St. I. 973-454. Tav. Cronol. p. 432-434.
- Periodo 6.º I Visigoti nelle Gallie ed in Ispagna': gli Ostrogoti soggetti agli Unni di Munzducco e d'Attila.
  - Prima di parlare così de Visigoti come degli Ostrogoti, giova far motto de Goti o Daci d'Ermanarico, allargantisi d'intorno al Baltico, ed indi passati nella Svezia.
- 409-\$10? Se gli Asi, compagni di Sigge, che nel quarto e quinto secolo dell' Era Cristiana si fece credere il Dio Odino, fossero usciti da quelli di Decebalo? Se il culto Odinico simigliasse a quello di Zamolti, passati che furono entrambi nella Scandinavia? St. I. 941-943. Tac. Cronol. p. 442-443.
- 409-410 ? I nuovi Capnobati del Settentrione, son simili a

- quelli de' Geti, descritti da Posidonio (Vent l'anno 129, av. G. C.), Ibid.
- 409-410? Il Gut-emio, il Mann-emio ed i Liutharj o Cantori de Goti nel Settentrione. St. I. 917-935.
  Tav. Cronol. p. 417-422.
- 409-410 ? Propagazione delle canzoni e favole Gotiche intorno alle remotissime antichità di quel popolo. Ibid. L'età de roghi, detta Brunched; il Vaalla ed i Berserkers, ovvero i furiboni. Ibid.
- 409-410? Mancanza del Germanico guidrigildo appo i Getoc Daci di Scandinavia, e nelle prime recolte delle lor leggi antichissime. St. I. 957-958. Tav. Cronol. p. 423-425.
- 409-510? Sedi degli Ostrogoti nella Scandinavia, secondo Giornande. I Vagot ed i Gautigot. Se l'alfabeto Ulfilano penetrasse in Iscandinavia? I Goti dell'isole Britanniche. Tradizioni sull'origine Gotica de Pitti Lo Scitismo di Sanlo Epifanio. St. I. 990-965. Tav. Cronol. p. 436-429.
- 409. Unnimundo, figliuolo d'Ermanarico il Grande degli Amali, che serviva ignobilmente soto gli Unni, ha voce d'avere vinto gli Sveti. Lascia il regno degli Ostrogoti, non a Sigismundo forse premortogli, ma si a Torrismondo, che generò Berismundo padre di Viterico degli Amali. Frattanto Vinitario degli Anuali, ch'era stato ucciso dall' Unno Belamiro, aveva lasciato tre figliuoli, ad uno dei quali nacque di poi Teodeniro, padre di Teodorico,

Re d'Italia. St. I. 965-968, Tav. Cronol. p. 429-430.

- I Goti Psatiriani e Buccellarj. Selina Vescovo, discepolo d' Ulfila. Ibid.
- 409-410. Gli Alani, gli Svevi ed i Vandali passano in Ispagna, e la devastano. St. 1. 974-973. Tav. Cronol. p. 431-432.
  - Paolo Orosio dice, che i Geti altri non erano se non i Goti, e distingue lucidamente la Dacia, ove situa la Gozia, dalla Germania. St. 1. 984-997. Tav. Cronol. p. 457-448.
  - Muore Torrismondo degli Amali, Re degli Ostrogoti, ed il suo figliuolo Berismundo col nipote Viterico fan disegno di fuggire da un regno, a cui sovrastavano gli Unni. Ibid.
- 412. Ataulfo, cognato d'Alarico de Balti, dopo nuovi saccheggi abbandona l'Italia per patti conchiusi con Onorio Imperatore, che spedisce i Visigoti a combattere contro i Barbari, depredatori della Spagna e delle Gallic. Ibid.
  - (14. Sigesario, Vescovo Goto della scuola d' Ulila, va co' Visigoti. Ataulfo concepisce i troppo alti pensieri di dar l'ultimo crollo all'Imperio: ma sposa Placidia, sorella d'Onorio Augusto. Ibid.
- Muore in Barcellona. Gli succede Singerico, e dopo sette giorni Vallia, nobilissimo tra' Visigoti. Ibid.
- Berismundo e Viterico degli Amali si riparano presso il Re Vallia, senza palesare la nobiltà del loro nome. St. I. 4001-1006. Turc. Cronol. p. 451-453.

- Teodorico L.º de' Balti succede a Vallia nel Visigotico regno; egli onora, sebbene senza conoscerli, Berismundo e Viterico degli Anali. Ibid.
- 417. Conversione de Borgognoni al Cristianesimo. Loro antiche leggi, nelle quali non si ravvisa più il guidrigildo Germanico. Ibid.
- Legazione d'Avito a Teodorico, Re de Visigoti, e sua amicizia con esso. St. I. 1017. Tav. Cronol. p. 459.
- Genserico Re conduce in Affrica i Vandali. St. I. 1036-1037. Tax. Cronol. p. 469.
- 429. Goti trucidati da Ezio nelle Gallie. Sua vittoria sopra gl'Iutungi, popolo Gotico. St. I. 4039-4044. Tav. Cronol. p. 470-475.
- 430. Lingua Gotica, ossia Ulfilana, si sparge per le regioni del Reno e del Danubio. Insigne testimonianza di Valafrido Strabone intorno a ciò. Ibid.
- 430. Guerra degli Unni e del loro Re Uptar contro i Borgognoni ( VEDI l' anno 407 ) d' Alsazia. Ibid.
- Gli Unni d'Attila uniti con Ézio distruggono il regno de Borgogonoi, tenuto da Guntario, figliuolo di Gibica. I Niebelungen, poema sterminato. St. I. 1054-056. Tav. Cronol. p. 433-485.
- 445. Le reliquie de Borgognoni di Guntario con altri Borgognoni si stabiliscono in Savoia sotto Gundeuco, figliuolo di Guntario. St. I. 4454-4453. Tav. Cronol. p. 515-514.
  - I Gepidi, popolo Gotico, ed il Re loro Arderico, soggetti ad Attila. St. I. 1140-1141. Tav. Cronol. p. 516.

449. Se gl'Iuti o Viti di Iutlandia spettassero a' Goti condotti da Ermanarico sul Baltico? Prove novelle, che per questi Goti la Dania ed una parte di Svezia chiamaronsi Dacia. Gl'Iuti e gli Anglo Sassoni discendono in Inghilterra. St. I. 1137-1130, Tav. Cronol. p. 579-652.

451. Ezio, per mezzo d'Avilo, ottiene aiuti da' Visiguti e dal Re loro Teodorico I.º de Balti coutro Attila, prorompente nelle Galife. Berismundo degli Amali, odiatore degli Unni, vivea forse tuttora in Tolosa presso Teodorico. St. 1. 1181–1189. Taw. Cronol. p. 530–533.

451. I figliuoli di Vinitario degli Amali ed altri Principi Amali da un'altra parte seguivano Attila cogli Ostrogoti e co' Gepidi del Re Arderico. Andagis, figliuolo d'Andala e padre di Guntigi, detto anche Baza, erano di tal numero. Ibid.

 Andagis degli Amali uccide Teodorico I.º dei Balti nella battaglia de'Campi Catalaunici, vinta da Ezio e da'Visigoti contro Attila. Ibid.

 Torrismondo de Balti succede a suo padre Teodorico. *Ibid*.

453. Morte d'Attila.

453. Torrismondo è ucciso da' suoi fratelli, uno dei quali gli succede, cioè Teodorico II.º; discepolo d'Avito, ed amator de' Romani. » Romanae » columen salusque gentis ». St. I. 1225-1227. Tav. Cronol. p. 545.

453. I Baiovarii o Bavari , nominati la prima volta da Giornande : popoli Germanici , perche aventi l'uso del guidrigildo come i Longohardi. Ibid.

- 453. Arderico, Re de Gepidi, vince i figliuoli d'Attila nella battaglia del Netad, L'imperio Unnico sal Danubio è disfatto. Arderico si stabilisce nell'anfica Dacia di Traiano. I tre figlinoli di Vinitario degli Amali con gli Ostrogoti si fermano in Pannonia. I popoli tributari d'Attila Cornano in libertà, e si dividono in niolte regioni. Alcuni passano agli stipendi de Romani. St. I. 1905-1215. Tue. Cronol. p. 359-540.
  - 453. Candace degli Amali, figlinolo di Guntigi, detto anche Baza, diviene Re d'una parte di Sciri, di Satagari e d'Alani, totti alla signoria dei figlinoli d'Attila. Ha per segretario Peria, che fu avo dello Storico Giornande. Ibid.
- 453. Grande accrescimento de' Goti detti Minori , cioè di quelli propriamente d' Ulfila , in Tracia. Ib.
   453. I Vidioarj o Vidivarj , ossia i rimasugli di molti
- popoli, e forse anche di Goti, vanno a stabilirsi verso le foci della Vistola. *Ibid.*
- 455. Teodorico II.º vuole, che Avito avesse l' Imperio: ed ebbelo. Ibid.
- I Vandali saccheggiano Roma. Ibid.
- Gundenco, figliuolo di Guntario e Re de' Borgoguoni, ottiene grandi allargamenti nelle Gallie da' Magistrati dell' Imperio. St. I. 1250-1251. Tac. Cronol. p. 517.
- 456. I figliuoli d'Attila fanno guerra contro i figliuoli di Vinitario degli Ananii, Principi degli Ostrogoti; cioè contro Valamiro, Teodemiro e Videmiro. St. I. 1236. Tav. Cronol. p. 549.
- 456. A Teodemiro nasce Teodorico, il quale su poi Re

- d'Italia. St. I. 4256-4257. Tan. Cronol. p. 539.
  471. Al nascere di Teodorico mi sembra inutile di continuare i Fasti Getici degli Ostrogoti , che saranno descritti nella Storia d'Italia. Qui prego solamente si rilegga ciò che dissi già sotto l'anno 430 intorno alla propagazione della lingua Ulfilana, o Getica, nella Germania Meridionale. St. I. 1284-1285. Tav. Cronol. p. 508-503.
- Andata di Videmiro, cugino di Teodorico degli
   Amali, con una porzione degli Ostrogoti nel paese de Visigoti. St. I. 4505. Tav. Cronol. p. 575.
- Presso alcuni Geti o Goti, non convertiti al Cristianesimo e rimasti di là dal Danubio, Enea di Gaza ricorda i sacrifici, che tuttora farevansi a Zamolxi. Ss. II. 41-42.
  - Or chi vorrà credere, che la lingua Golica d' Ulfila non si fosse da Berimundo (Vent l'anno 47), ed assai più dall' secretio Gotico di Videmiro degli Anali, recata così nelle Gallie come nella Spagna ? La lingua, cioò, che si partò e scrisse in Italia dagli Ostrogoti; la lingua, della quale abbiamo splendidi monumenti (e spettanti solo all' Italia ) nel Codice argenteo dei Vangeli Ulfilani d' Upsal, nel Papiro d' Arezzo, e principalmente nel Papiro di Napoli; non che nel Calendario, nell' Omelie degli Ostrogoti ed in tante altre scritture Ulfilane, pubblicate dal Mai e dal Castiglioni.
  - Negarono i dottissimi Autori Maurini del Nuovo Trattato di Diplomatica (1. 706. (A. 1730)), che in Ispagna vi fossero scritture Ulfilane, Se

non si sono trovate, vi si troveranno. In Italia trovaronsi assai tardi. Egli è già tempo, mi venne alle mani un piccolo Commentario d' un Anonimo, pubblicato dal dotto Bonaventura Vulcanio, suocero del più dotto Giuseppe Scaligero (1); i quali nè l'uno nè l'altro dubitavano, che gli antichi Geti fossersi poi chiamati Goti. Perciò Vulcanio intitolava Delle Lettere Getiche o Gotiche il suo Opuscolo; e Giuseppe Scaligero, volendo lodar questa fatica, soggiungeva con alcuni suoi versi, che la lingua Gotica era la Getica, nella quale Ovidio compose in Tomi un Poema. Ciò che notai principalmente nell' Anonimo del Vulcanio, furono alquanti versi trocaici d'autore parimente ignoto intorno agl' inventori degli alfabeti da Mosè in quà. 

» Gulphilas prompsit Getarum, quas videmus,
» ultimas (literas) ».

Non solamente adunque l'autore di tali versi teneva i Goti per Geti, ma diceva che l'allabeto Ufiliano, a lui soto; cra stato l'urimo; e questo senza far motto d'alcun alfal-eto Germanico. Pur l'ignorarsi lo scrittore di questi racconti scemavagli l'autorità; quando, ecco,

<sup>(1)</sup> Bonaventurae Vulcanii, De litteris et lingua Getarum Siva Gotonum. Item de Nôtis Lombardicis. Lugduni Batavorum, apud Plantinium, 1597. in 12.º (di pag. 110).

mi venne fatto di scoprirlo, ed egli era S. Eugenio il Giovine, Vescovo di Toledo, che visse nella metà del secolo settimo sotto i Re Visigoti Cindasvindo e Recesvindo. Il non mai a bastanza celebrato P. Sirmondo pubblicò nel 1619 i Carmi di lui : ed in essi nel vigesimo luogo si legge il verso, che m'avea dato assai gagliardi stimoli di curiosità. L'alfabeto Getico era dunque volgare in Ispagna fra' Visigoti del settimo secolo; ed Eugenio Toledano vedevalo adoperato a' suoi dì. Questa era la lingua Ulfilana, delle cui ricchezze odo narrarsi oggi grandi maraviglie da' Grimm , da' Bopp e da molti altri uomini dottissimi, non che dal Mai e dal Castiglioni. A me basta per tutti Cassiodoro , il quale in pieno Senato commendava ( e sia stato pure quanto più si vuole adulatore ), l' uber. à del patrio linguaggio d' Amalasunta (1). I figliuoli del Patrizio Cipriano (e siano stati anch' essi piaggiatori) studiavano il linguaggio Ulfilano degli Ostrogoti (2); e bene il potevano, perchè si trattava di linguaggio scritto, come già era fin da tempi di Deceneo (VEDI seg.

<sup>(1) (</sup>Regina) nativi sermonis ubertate gloriatur. Cassiod. Var. Lib. XI. Epist. 1.

<sup>(2)</sup> Paeri stirpis Romanae nostra lingual loquuntur (scrivesi nel nome del Re Atalarico); eximie indicantes, se exhibere nobis futuram fidem, quorum jam videntur affectasse sermonem.

Id. Ibid. Lib. VIII. Epist. 21.

Anni di G. C.

pag. 74 J'e d'Ovidio, sebbene senza i propri ratteri d'Ulfila. Così avvenne anche in Armenia. Una lingua cotanto rieca in bocca d'Amalsaunta non può paragonarsi cogli aspri clangori udit da Giuliano Apostata sulle rive del Reno (Ve. nr l'anno 36) ). E perchè niuno venga diendo, che quelli eran suoni dolcissimi, a'quali non giungea l'orecchio di Giuliano, giova rammentar le parole da me già recate d'Offrido il Germano, che visse in Magontza verso la metà del nono secolo. (Tav. Cronol. p. 473).

» Linguac Theothiscae barbaries, incidia et indi-» sciplinabilis atque insueta capi fraeno Gram-» maticae.... difficili scriptu propher litera-» rum congeriem aut inconstram sononta-» rat....... Ob Strationem Destritus » etc. E nello stesso nono secolo, Giovanni Discono di

Roma, scrivea de Germani e de Galli, cios de Franchi (1).....

» Alpina scilicet corpora vocum suarum tonitruis 
» altisona perstrepentià..... Винил синтення

Tale forse non era la lingua di Doceneo fra Geti, no quella che apprese Ovidio ; lale cerla non, era quella, che Amalasunta parlaya ed Romani studiavano : /Amalasunta, discendente.

<sup>(1)</sup> Ioh. Diac. in Vita S. Gregorie, Lib. H. Car. 7.

de' Getici Eroi, da'quali sotto Domiziano fu imposto il tributo a' Romani.

Qui ascolto concedermi, che, se tutta l'antichità riputò d'essere i Goti lo stesso popolo de Getì di Zamolxi, tutta l'antichità s'ingannò, perchè ignorava ella queste presenti etnografiche nostre discipline. Sta bene ; l'antichità ignorò le nostre Indo-Germanie: ma eravi egli bisogno d' etnografia per far sapere a' Romani ed a' Greci se i Geti o Daci di Decebalo si fossero tutti spenti, o se anzi non avessero sempre combattuto a piè de Carpazì e sulle rive del Prut contro il terzo della Dacia conquistato da Traiano? Il Re Ostrogota degli Amali avea dunque bisogno d'etnografia per conoscere Amalo, suo avo, che fu pronipote di Gapto al tempo di Domiziano? E per tramandare ad Ermanarico le notizie della sua Regale famiglia?

Amalasunta era mancata, e gli Amali non più regnavano in Italia, quando Giornande, nipoto del Segretario d'uno tra essi, registrava le diciassette generazioni di quegli Amalii Anche Giornande fu adulatore? Ma chi mai tra Goti negòagli Amali gli onori della più insigho nobilia fra essi? E tutti coloro, i quali nel quinto secolo, poco prima dell' arrivo di Teodorico in Italia, cennero i Goti per Geti, furono i idulatori? Terminerò con un breve noveri di is l'anti Scrittori, ed in verso ed in prosa, già da me in grau parto lodati nella Tavola Cronologica; notando imanzi ogni cosa, che la misura delle parele Geti c

- Goti era la stessa; e che però potevano i Poeti adoperare impunemente ne'loro versi così l'una come l'altra voce.
- 1.º CLAUDIANO: » Crinigeri sedere Patres, pellita » Getarum Curia (parla de' Visigoti d'Alarico) ».
- S. GIROLAMO: » Barbara Getarum lingua He-» braicam quaereret veritatem......Getarum » exercitus (Christianus) ».
- 3.º S. PAOLINO DI NOLA: » Nec Gothici (breve co-» me Getici ) tenuere metus ».
  - IDEM. » Instantesque Getas ipsis jam faucibus Urbis».
- 4. ISCRIZIONE dell'Arco Trionfale ad Onorio in Roma dopo la guerra Getica di Stilicone: » Ge-» tarum nationem in omne aevum domitam ».
- » thorum (sempre breve in Paolino ) ». 6. Carmen de Providentia: » Tu quoque pulve-
- » reus plaustra et inter arma Getarum (I Vi-» sigoti nelle Gallie ) ». 7.º Rutilio Numaziano (De'Visigoti in Roma):
- » Perpessus Geticas ense vel igne manus ».

  8.º Demensuratio Orbis Terrae: » Dacia, Getia
  - Demensuratio Orbis Terrae: » Dacia, Gette
     » finitur desertis Sarmatiae ».
- 9.º FLAVIUS MEROBAUDES (de' Visigoti). Li chiama Goti nella Prefazione del Panegirico d' Ezio, e Geti nel Panegirico dello stesso Ezio.
- Et, quamvis Geticis sulcum confundat aratris,
   Barbara vicinae refugit consortia gentis ».
  - 10.º APOLLINARE SIDONIO: » Theodorici, Regis Go-

- » thorum civilitas (Lib.I.Epist. 2.) « : e poi quasi sempre Geti, parlando, anche in prosa, de' Visigoti. » Getides anus (Lib. VIII. Epist. 3.) «.
- Tra' contemporanei di Teodorico degli Amali basta rammentare, oltre Cassiodoro e Giornande,
- Ennobio, che usa indifferentemente la voce Goti e Geti. » Geticum robur (in Paneg. Theodor.)α:
   » Tholosas alumnos Getas (in Vit. S. Epiph.) α.
- 2.º Santo Avito di Vienna (Epist. 78): » Rex
  » Getarum, secuturae praesagus ruinae (Ala» rico II.º, ucciso da Clodoveo) ».
- 3." ARATORE:» Mulsisti Geticas verbis felicibus aures».
- 4.º MARCELLINO CONTE: » (Anno 517) Usque » Thermopylas veteremque Epirum Getae equi-» tes depraedati sunt ».
- Procopto: Oracolo Sibillino, che Roma non dovesse temer più nulla di Getico nel mese di Luglio; nulla, cioè, d'Ostrogotico (De Bel. Goth. Lib., I. Cap. 24).
- Riferiro qui per memoria un' antica Iscrizione sepolerale presso Amonoo ( De Gestis Francorum, Lib. II. Cap. 29), posta in S. Vincenzo ovvero in S. Germano di Parigi al Re Childeberto 1.º
- » Cuius et Allobroges metuebant solvere leges, » Dacus..... Gotthus, Iberus, etc. ».
- I Visigoti vinti da Clodoveo, padre d'esso Childeberto, son qui chiamati Daci nell'Epitafio.
- Ma giova por termine a ques te citazioni con una, che val per tutte ; quella di Giornande, il quale asserra essere durate fino a'suoi di (USQUE

NUNC CONSCRIPTAS) in uso degli Ostrogoti le Bellagini scritte di Deceneo (Cap. XI).

Le leggi, la lingua, l'architettura, il continuo dimorar negli stessi luoghi e l'identità della stesse famiglia degli Amali presso i Geti o Deci dibe ceneo e di Decebalo, gli usi ed i costuni, non che l'assenza del Germanico guidrigido provano l'identità de Gato-Daci cogli Ostrogoti e Visigoti, a malgrado della moderna emografia: e dimostrano la diversità radicale della razza Getica o Gotica dalla Germanica.

Giovanni Pinkerton compose a' di nostri un Lilro per mostrare l'identità de' Geti e de Goti; ma contento di pochissime autorità, che discompagnate dall'altre non erano delle più cocludenti, perdè il frutto del vero quando volle confondere i suoi Geti o Goti cogli Setti di Erodoto, co' Pelasgi, co' Germani e con tutte le più insigni razze de vetusti popoli. Così prima di lui nella parola Celti pigliavansi, per cagion d' esempio, a sottointendere infiniti popoli d' origini affatto diverse; così dopo lui nella voce sono per geniti e più alianella voce ro. Perciò la Storia de' Geti o Goti sta non solo nel narrare i lor fatti propri, ma nel segregar questi da' fatti pertinenti ad altre nazioni.

A far una tanto necessaria sogregazione strissi
l'Apparato alla Storia d'Italia, del MenoEvo. In altra occorrenza darò forse i Fasti Gebici
de Visigoti dopo Teodorico degli Amali, ed i
Fasti de principali popoli, onde favellai nel
Primo Volume.

### VOLUME IL PARTE L'

#### ERRORL.

CORREZIONI 2 GIUNTE.

Pag. 119. verso 7. Pineta Classe Pag. 165. versi 17. 18. e che ( i Bul- E che, regnando il suo figliuolo Argari ) sotto il suo figliuolo Arsace

vennero ad abitar regnando a Kola in Armenia Pag. 171. v. 15. Università Lionese Università Leidese

Pag. vers. 172. vers. 12. Codice Vos- Codice Vossiano Leidese siano Lionese

Pag. 200. v. 19. parteggiò pel Palladio parteggiò per Palladio Pag. 228. vers. 8. l'autica ed unica l'antica ed unica Dalmazia; sebbe-Dalmazia.

Pag. 242. Nel Sommario , S. XXXIII. Felice Ruspense

Pag. 280, vers. 23. La naturale circostanza delle menti Barbariche Pag. 3o3. vers. 22. Giovanni ( Arcivescovo di Ravenna), non so bene se lo stesso, che la salvò dalla

minaccia d' Attila Pag. 304. vers. 7. Donicilio Pag. 315. vers. 15. Teodorico col- Teodorico colmollo tosto d'onori

mollo poscia d'onori Pag. 317. vers. 20. nel 383

Pag. 518, versi 3. 4. (Fausto) ot- (Fausto) ottenne la Prefettura .... tenne tosto la Prefettura del Pretorio ne' primi giorni dell' anno, che seguì alla morte d'Odoacre

essere stata questa milizia de' Do- fu per Venanzio, etc.

mestici Pag. 532. Nota (1) tineris Pag. 542. Nota (2) Crediteres

Pag. 553. v. 4. l'armi anche i coltelli l'armi, e fino i coltelli. Pag. 600, vers. 15. Postilla in mar- (A. 511?)

gine. (A. 511)

Pineta di Classe

sace, vennero ad abitar sotto a Kola in Armenia

no apparisse anche divisa in due

nella Notizia dell'Imperio ed in qualche Itinerario.

Fulgenzio Ruspense La naturale, incostanza delle menti

Barbariche Giovanni....., non so bene se lo stesso ( neppure per la funerale Iscrizione recata da uomini dottis-

simi \*) \* Giorgi , Amadesi , Marini. Domicilio

nel 483

ne' primi anni, che seguirono alla morte d'Odoacre

Pag. 491. vers. 16. onoraria credo onoraria ( e però detta vacante )

itineris Creditores

## NOTA.

Non essendosi potuto, a cagione degl'Indici, pubblicar fin qu't se non quindici fogli della Prima Parte del Volume Secondo, eccone altri venticinque, che la compiono.

# 2. APPENDICE

AL SECONDO VOLUME

CIOÈ

PARALIPOMENI A'FASTI GETICI O GOTICI

OVVER

FASTI DACO-GETO-NORMANNICI.



## PARALIPOMENI A'FASTI GETICI O GOTICI.

Ne' Fasti Getici o Gotici dovei omettere a bella posta non poche particolarità intorno a' Geti o Goti, guidati o spediti da Ermanarico il Grande sulle rive del Baltico; i quali di poi allargaronsi a quella volta, penetrando successivamente in Isvezia e nella Norvegia da un lato; nella Iulandia dall'altro. Non sapendo se la vita o la mente mi basteranno a condurre le mie Storie fino al secolo decimo quarto, come io desidero, voglio non vadano perduti alquanti ricordi su' Daco-Geti o Goti Ermanariciami del Baltico, e su' Normanni. Quanto a costoro, soggiungerò i lor Fasti Daco-Geto-Normannici dopo i presenti Paralipomeni; ma in guisa che formino gli uni e gli altri un solo corpo di scrittura.



## Periodo 1.º Avanti Gesù Cristo.

Anni avanti G. C.

640? Zamolxi. Vent Fasti Getici o Gotici.

Errai nel dir troppo assolutamente ( Storia d I-talia I. 132), che i Geti credeano alla Metempsicosi. Avrei dovuto anzi negarlo; e cost feci ne' Fasti Getici o Gotici (p. 40), salve le dichiarazioni contenute nella Storia (II. 675): che, cioè, aveano per vera la Metempsicosi presso l'altre nazioni, ma non appo essi, diletti di Zamolti el Immortali. Sarebbe questo un nuovo tratto delle somiglianze, onde parlava Origene (St. I. 689), d'alcune Getiche dottrine con l' Ebraiche; gli uni popoli eletto del vero Dro; gli altri, che spacciavansi per eletti di Zamolti.

566. Favole intorno ad Odino, avuto da molti ora per Zamolxi, ora per Pitagora. Storia d' Itatia, I. 444. Tavola Cronologica, pag. 87.

533. Favole intorno al culto d'Odino e di Thor in Isvezia, sei o sette secoli prima di Gasò Causro; intorno agli Asi, compagni d'Odino, e soprattutto a Riggo. St. I. 145-146, Tav. Cronol. p. 90-91.

 Favole intorno all'antichità dell' Edda. Ibid. (VB-DI St. I. 53. 955-957. Tav. Cronol. p. 41). Anni av. G. C.

- Le poesie, onde si compone la più antica Edda, non furono raccolte per la prima volta da Semundo, se non nell' undecimo o duodecimo secolo Cristiano. St. 1. 956. Tav. Cronol. p. 423. (Ven seq. p. 9).
- I Geti di Tracia crano già passati di là dal Danubio. St. I. 191. Tav. Cronol. p. 104.
- Favole del Fundin Noregur intorno agl'Iotti od latti di Svezia e di Norvegia. St. I. 197–199. Tav. Cronol. p. 107–108.
- Favole derivate dalla stessa fonte intorno al Gigante Forniotter, a suoi figliuoli Iller, Logio e Kario, figgatori ed incantatori de Lapponi, ed all'infinite generazioni di tal famiglia. Ibid.
- 334. Pretese vittorie de' Guttoni sopra gli Iotti. *Ibid*.
  334. Isole e popoli del Baltico, secondo Ecateo d'Ab-
- dera e Senofonte di Lampsaco. St. I. 192-194.

  Tav. Cronol. p. 405-406.
- 334. Viaggi e scoperte di Pitea Marsigliese, ehe trovò nel Golfo Mentonomo I isola d'Abalo o d'Abalcia, ed i Guttoni, vicini de' Teutoni. Plinio e non Pitea, fu quegli che addito si fatti Guttoni e Teutoni come due popoli di Germania. St. I. 195-197. Tav. Cronol. p. 106-107.
  - Parevami, quando io nel 1839 pubblicava le Prime Parti del mio Primo Volume, che Pitea non fosse mai entrato nel Balico, ma che n'avesse avuto solamente alquante notizie pel detto altruï, le quali non distendevansi oltre la foce dell' Oder, Gioacchino Lelewel,

illustre Geografo Polacco, sommerse in me non ha guari tut'i mici dubbj (1), col porre in chiarezza di non esser Pitea pervenuto giammai a toccar neppure le terre della Iutlandia, e d'aver egli navigato dalle bocche del Reno verso un fiume ignoto a noi, scorrente nel Mentonomo. A tal fiume diessi da Pitea il nome di Tanai. Giudica il Lelewel, non doversi tener questo Mentonomo se non pel Golfo, dove cade l'Elba e dove sorgo l'isola oggi appellata di Baltrum; vieina de'idi ricchissimi d'ambra ne' tempi Romani. Crede che Baltrum fosse stata l'Abalcia od Abalo e l'immensa Basilia (2), ricordate cost da Pitea come da Senofonte di Lampsaco.

334. Dissi parimente, sembrarmi vano il cercare nel Baltieo la Scizia Raunonia / St. 1. 222. .): ed ecco il Lelewel assegnarla con maggior senno al paese di là dalle bocche del Reno, quasi Plinio avesse voluto dir Scizia Renana (3); le quali cose i o reputo versisima.

> Pur non posso consentire a questo insigne Geografo, che il nome di Germania fosse già noto a Pitea, e che questa in altro modo al-

<sup>(1)</sup> Íoschim Lelewel, Pythéas de Marseillé et la Géographie de son temps, pag. 39-45. Paris, in 8.º 1836. Libro da me son veduto prima che non mel donasse gestilimento il Conto Alessandro Przezdziechi nel 1846. (2) Jd. Bid. p. 45.

<sup>(3)</sup> Lelewel, loc. cit. pag. 42.

lora s'appellasse Germara (1), per l'autorià di Stefano Bizantino. Costui altro non dice (2), se non che i Germari o Germara fossero gente Celtica, la quale non vedeva il giorno, se condo Aristotile nel Quinto de Mirabili. Stefano soggiunge, quasi a chiarimento e senza più, che i Lotofagi dormivano per ben sei mesi dell'anno. (Vzos sec. p. 48. 49.).

334. Or come credere, che i sì oscuri Guttoni dell'Elba s'abbiano a tener proprio pe' Geti, già cotanto illustri presso Erodoto? Pe' Geti, eruditi ne'più antichi tempi da Zamolxi ad aver fede nel dogma dell'immortalità dell'anima, rimasto sl vivo fra essi? Ove altri dicesse, che i Guttoni di Pitea furono una Colonia de' Geti Zamolxiani, uscita di Tracia e del Danubio per venire in sull'Elba innanzi l'età del Marsigliese, facile sarebbe il rispondere, che certamente sì fatta Colonia, di cui non s'ha niun riscontro nella Storia, fu priva della nuova civiltà. Parlo della civiltà, che Deceneo recò dal Nilo e dall'Oriente presso i popoli di Zamolxi ( VEDI più sotto l'anno 65, av. G. C.).

300-250. Il Iutlandese Malte Brun serive, che i lunghi e profondi computi di Pietro Federico Sulm intorno alle Genealogie delle famiglie di Seandinavia risecono al terzo secolo avanti Gasi

<sup>(1)</sup> Id. Ibid. pag. 41.

<sup>(2)</sup> Steph. Byzantin, Voce. γερμαρα.

Casro, quando Pitea trorò i Guttoni del Mentonomo in uno stato (son le parole del Malte Brun (1), che non era quello de selvaggi primitiei. Solo il poter dubitare, che i Guttoni di Pitea ed il Mentonomo non appartenessero al Baltico distrugge le basi del laboriosi computi del Suhm. Le sue supposizioni di supposizioni e l'altre supposizioni fondate sulle prime non possono alfermar nulla, nè divenir documenti della Storia.

Se anche il Mentonomo ed i Guttoni dovessero attribuirsi al Baltico, io non so quali siano le pruove storiche, mereè le quali si possano far computi sulle Genealogie Scandinaviche. La Prima Edda fu opera di Semundo, nato nel 1057, e compagno d'Arc Frode; il più antico Storico Islandese, di cui s'abbiano alcuni frammenti (2). La Seconda Edda, e la Storia detta l'Heims-Kringla (VEDI St. I. 937-939. Tav. Cronol. p. 440) ebbero per autore Snorrone Sturleson, morto nel 1241. Niuna delle Saga d'Islanda può dimostrarsi più antica di Semundo e d'Are Frode; lo stesso Langfedgatal ( VEDI St. I. 21. Tav. Cronol. p. 16-17) è scrittura d'un Cristiano, che alcuni credono essere stato il Monaco Tiodolfo Hui-

<sup>(1)</sup> Malte Brun, Précis de Géographie, I. 322. (A. 1810).

<sup>(2)</sup> Arii Frode, Schedae seu Libellus de Islandià, editae ab And. Bussaeo. Hauniae, 1744. in 4.°

Anni av. G. C.

nense del nono secolo. Comincia da Noc, Bisavo di Thor (1), e finisce nel Re Ardicanuto di Danimarca.

lo non ho letto, perchè scritte in Danese, l'Opere di Suhm sopra Odino, e sopra la Storia di Danimarea e di Norvegia. Ma so, che si fatta Storia pubblicossi (1) quando il Suhm avea già preso a continuar la gran Raccolta degli Scrittori Danesi di Iacopo Langebeck; insigne uomo e venerando (2), che mancò ai vivi nel 1775. L'amico allora tolse a stamparne le schede, ponendo in luce quattro nuovi e pari Volumi degli Scrittori Danesi; dal 1776 al 1786, con dottissime Note (3). Da guesta si egregia fatica s'apprende a stimare il Suhm d'assai; ma non s'impara in qual modo abbia egli potuto gittare i veri e saldi fondamenti dell'autentica Storia di sua patria, e ritrarre ad un tempo la fantastica e favolosa dall'Edda e dalle Sagas e da' Langfedgatali. Chi permetterebbe, non dico ad Erodoto, ma si ad Omero e ad altro Poeta d'attestar la verità di fatti avvenuti un dodici o più secoli dianzi? Agli Storici,

Leggo nel Graberg ( Scandinavie vengér, pag. 242), che l'Odino di Suhm stampossi nel 1769; l'Origine de popoli nel 1770; la Storia nel 1781.

<sup>(2)</sup> Iacobi Langebeck, Scriptores Rerum Danicarum, Copenhagen, 5. Vol. in fol. 1772, 1773 1774.

<sup>(5)</sup> Langebeck et Sohm, Rerum Danicarum Scriptores, Copenhagen, 4. Vol. in fol. 1776-1786.

che precedettero di due o tre secoli a Livio, non vuole il Niebhur credcre, sc parlino di cose occorse un dugento o trecento anni prima di loro; e noi dovremo così per l'Edda, pe'Langfedgatali e per le Saga dell'undecimo secolo Cristiano, come per la supposizione affatto arbitraria, che i Guttoni ed il Mentonomo stesser sul Baltico, prestar fede a' prolissi computi del Suhm sulle cose Scandinaviche di tre secoli avanti Gesù Cristo? Io non credo al Suhm se non quando cgli ordina ed illustra sull' esempio del Langebeek i patri monumenti della Storia, o quando egli la scrive sulla loro autorità. I più antichi Scrittori, che trovo forniti di sicura data nella Raccolta Danese de' due amici, sono le Vite di Santo Anscario, morto nell'865, e la Storia del Monaco Teodorico, fiorito nel 1160; un poco avanti Sassone il Grammatico.

334-250? IPOTESI DELL'HARTENOCK. È questi l'Autore delle savie e dotte Dissertazioni su Pietro di Dusburgo. Presuppone, che i Geti o Goti, avessero potuto innoltrarsi verso la Vistola od il Baltico, e divenire i Guti dalla Scanzia Vistolana di Tolomeo Geografo (Veni seg. p. 21).

- » Nos pro una gente habemus Gотноs, Guтos, » Getas: ex Scandinavia ortos negamus. Go-
- » THI SIVE GETAE, primis a diluvio Noachieo
- » temporibus ad Tanaim et Pontum euxinum
- » consederunt; inde ulterius progressi in Po-

» MERANIA et PRUSSIA ROSITÀ sedes fixerunt » ante Christi tempora; cum vero et hie gens » esset multiplicata, Colonias in Sveciam emi-

» sit (1) ».

Particolareggiando egli di poi le sue opinioni sul passaggio de Gei o Goti dal Danubio nella Prussia, gli par probabilissimo, che fosse avvenuto un trecento anni prima di Gisbi Caisro (2); poco dopo la guerra d'Alessandro il Macedone. Ipotesi; è vero; ma poche ipotesi di tal genere, in cose ignote, sono così probabili come questa. Licentia sumpta pudenter. E, sebbene il Harknock naseesse in Passenheim di Prussia, non imilo gli esempi del suo concitadino Cluverio; troppo concitato in favor della patria. L'ipotesi del Harknock mi sembra essere piuttosto una dimostrazione.

Dico ipotesi quanto al tempo dell'andata de Geti dal Danubio al Baltico; se, cioè, accadde ne' giorni d'Alessandro, come crede l'Autore, ovvero di Berchisto e di Decchalo. Saranno andati più e più volte dopo il Macedone: punto certo, donde comincia la Storia de' Geti, che di Tracia s' erdno tragittati oltre il Danubio. Ma quali fondamenti può aver la Storia di questi Geti Oltredanubiani prima d'Alessandro? Giornande, ch' era Cristiano, fa

<sup>(1)</sup> Hartknock, Ad Petrum Dusburgensem, p. 48. Dissertatio III.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. pag. 27. Sententia PROBABILISSIMA videtur.

uscir Berico dalla Scandinavia prima del diluvio di Noè; i Goti adunque vi erano passati un qualche secolo avanti. L'Arcivescovo Giovanni Magnus ben vide, che ciò non poteasi accordare con la Storia Mosaica; ma pose in vece non so quali suoi computi capricciosi e sformii d'ogni prova. Il Rudbechio par che mettesse nella Scandinavia il Paradiso terrestre e la nascita d'Adamo; ai pensamenti del quale applaudirono in parte, ma per ragioni affatto diverse, il Buffon ed il Bailly.

 Iavasione Sarmatica. Dispersione degli Scili Scoloti. I popoli, chiamati ora Giudi o Sciudi, credonsi esser reliquie degli Sciti Scoloti, e progenitori de Finni; tra quali sono i popoli Finnici e Lapponici, passati nella Scandinavia. St. I. 319–322. Two. Cronol. p. 454–455.

 Berebisto, aiutato da Deceneo, fonda il vasto imperio de Geti o Daci, che si dilata grandemente nell' Europa Orientale. St. 1. 325– 329. Tav. Cronol. p. 456.

 Berebisto e padrone de' paesi, che oggi si chiamano Slesia, Lusazia, Boemia, Moravia. *Ibid*.

Morte di Mitridate, a vendicar la quale s' afferma da molti recenti Scrittori essersi parito verso la Scandinavia il figliuolo di Fridulfo.
 Voglio dir Sigge, che si fece credere il Dio Odino, comparso per la seconda volta sulla terra. St. I. 337–359. Tav. Cronol. p. 168.

 Pensa il Bayer, che questo Sigge od Odino Secondo fosse non altri se non Deceneo. Ibid. Anni av. G· C.

Opinione arrischiata e destituita di prove storiche; ma verissima, se per Deceneo intese il Bayer simboleggiare la civiltà ed i nuovi riti religiosi, che quegli recò dall'Egitto e dall'Oriente presso i Geto-Daci di Berebisto. Le discipline di Deceneo s'insinuarono di mano in mano verso le regioni della Vistola per opera di que' Geto-Daci o Goti; poscia s' infusero in Iscandinavia, mercè le successive conquiste de' Goti d' Ermanarico. Nulla victa per altro di credere, che qualche Colonia di Geti o Goti nel mezzo tempo fra Deceneo ed Ermanarico si fosse condotta per alla volta del Baltico; dove si scorge una civiltà non Cristiana, diversa da guella de'Germani di Tacito avanti la conversione di costoro al Cristianesimo: unica e prima causa dell'essersi sbarbarita la Germania.

Morte di Berebisto, Out recherò le parole del 47. Bayer (1). » Hie Decenacus fortassis fuit ipse » ille Othinus, qui, Berebisto rege occiso, » populo autem Getico dissidiis distracto, mi-» grationem eam susceperit ».

Favole intorno ad Odino Secondo (fosse o no Deceneo); alle sue vittorie su'Guttoni; alla

triplice condizione degli antichi abitanti di Svezia, secondo ciò che ciascuno giudica leggersi o poter leggersi nell'Edda, e soprattuto nel

<sup>(1)</sup> Bayer, Conversiones Rerum Scythicarum, in Comment. Petropolitanis , V. 342-351. ( A. 1738 ).

Canto ivi contenuto di Riggo. St. I. 539-510. Tav. Cronol. p. 458.

 Deeeneo avea persuaso a Geti Zamokiani di venerar nuovi numi, e di rizzar alcuni temrioti. St. 1, 565, 11, 574, Ten. Cycnel, p. 465.

pietti. St. I. 365. II. 674. Tav. Cronol. p. 465. Eeco le parole di Giornande intorno a ciò (Cap. XI): » Elegit namque nobilissimos pruden-» tiores viros, quos Theologiam instruens,

» Numina quaedam et Sacella venerari sua-» sit ».

Parole dette con semplicità da Giornande, ma che nascondono, se io non m'inganno, una Storia intera de' cutti Barbarici cost dell'Oriente, come del Settentrione d'Europa, ove sempre una gran turba di piecoli Numi e di Genj e di Siff è di Gnomi s' adorarono per lunga età dopo la venuta di Deceneo fra Geti (Vent anno 571 di G. C.).

Thor ed Odino furono, per quanto sembra, tra' Numi fatti adorare da Deceneo. St. II. 675-676.

Se pur non furono attributi o nuovi nomi di Zamolxi. Ibid.

 Agrippa, genero d'Augusto, comandò si prendessero le misure della Terra. St. I. 589. Tav. Cronol. p. 472.

Tale opera non potè compirsi che dopo la sua morte. Fra le misure prese, Plinio (IV-XXV) annovera i ragguagli delle distanze nel tratto interposto dal Danubio all'Oceano, cioè tra I Baltico e la Vistola; ragguagli, che io credo essersi annoverati fra le Giunte fatte alle Mappe d'Agrippa, secondo le notizie acquistate dopo lui da Romani.

## Periodo II.º Dopo Gesù Cristo.

- Favole Scandinaviche intorno alla scoperta del l'isola di Gotlandia, trovata da un Tialver, figliuolo d'un Gute o Gote. St. 1. 444, Tav. Cronol. p. 489.
- I Gotoni di Catualda o Gotvaldo scaeciano Maroboduo dal Boioemo, oggi Boemia. St. I. 452-453. Tav. Cronol. p. 489. ( Veni I anno 98 di G. C. ).
- I Cimbri ed i Teutoni posti da Pomponio Mela sul seno Codano, che stava nel Baltico verso la Iutlandia; i Teutoni perciò poco s' erano allontanati dalle vicinanze de Guttoni Oltrerenani del Mentonomo sull Elba. St. I. 471-472. Tav. Cronol. p. 193.
- L'isola Codanonia di Mela nel Seno Codano del mare Cimbrico, poi Baltico. *Ibid*.
  - Da tal Seno venne forse il nome a quella, che poi chiamossi Danimarca.
- Se la Codanonia di Mela fosse l'isola Scandinavia di Plinio? Ibid.
- Il Monte Sevo di Plinio cingeva il Seno Codano dalla parte di Mezzogiorno, e non di Settentrione: allargavasi perciò in Germania, non in Isvezia nè in Norvegia. St. 1. 473. Tav. Cronol. p. 494.

Anni di G. C.

 Mela fu il primo de Romani, di cui ci pervennero gli scritti, a parlar della Vistola; nominata da Plinio più tardi, e secondo la Misura della d'Agrippa.
 Viaegio di Plinio in Germania. Ecco i fiumi di

Viaggio di Plinio in Germania. Ecco i fiumi di questa da lui ricordati (W-XXVIII); "s Gutta» lus, Vistilus sive Vistula, Albis, Visurgis, 
» Amisius, Rhenus, Mosa ». Gli annoverò da 
Levante a Ponente: laonde ha ragione Malte Brun, che quel Guttalo fosse di la dalla Vistola. El to crede il Pregel di Konisherga, e 
così denominato per causa de' Gotoni di 
Tacito (1). Questi abitavano, secondo Malte 
Brun (2), la dove la Vistola cade nel Baltico, 
e furono i progenitori così degli Ostrogoti d'Italia come de' Visigoti di Spagna. Qui gli domando, se i possenti Geti non ebbero posterià? E chi la spense? (Vent I amo 98).

 Viaggio d'un Cavaliere Romano da Carnunto al Baltico in ecrea dell'ambra. St. I. 508-509.

Tav. Cronol. p. 202-205.

Malte Brun (3) crede, chc, mercè questo viaggio, la Vistola ed il Guttalo si fossero conosciuti da Plinio. Del Guttalo può essere: ma già la Vistola cra compresa nella Misura d'Agrippa. I cinque generi de Germani di Plinio. Uno era

66.

<sup>(1)</sup> Malte Brun, Précis, I. 232-255. (A. 1810).

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. pag. 255.

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. pag. 255.

Aurai di G. C.

degl'Ingevoni, a cui spettavano i Tentoni, vicini de Guttoni, secondo Pitea. Un altro appelavasi de Vindili o Vandali, e comprendea da Levante a Ponente i Burgundioni, i Varini, i Carini ed i Guttoni, che in bocca di Plinio doveano essere i Guttoni, ondi egli favello in altro luogo, seguitando i detti del Marsigliese. St. I. 485. Tuo. Cronol. p. 496.

Procedendo, come fa Plinio, da Levante a Ponente nel suo descriver la Germania, i Guttoni erano i popoli più Occidentali del genere loro; e però poteano trovarsi tra le foci dell' Elba e del Reno: considerazione, che conforta mirabilmente i detti del Lelewel sulla Scizia Reunonia o Renana. » Burgundiones, Varini, Carini, Guttones ».

- Plinio parlò de Venedi, vicini della Vistola, e diversi da Vandali. St. I. 508-509. Tav. Cronol. p. 202.
- Promontorio Litarmi di Plinio, cereato da molti nell'ultima Finlandia. *Ibid*.
- 66. Il nome degli Sciti, serivea Plinio, già si dilatava in mezzo a' Sarmati ed a' Germani; e si udiva, quasi per vezzo, fra'più ignoti popoli dell' ultime parti conosciute d' Europa. Ibid.
  - Fra tali Sciti Plinio, nello stesso luogo, annovera i Geti, ehe afferma essersi chiamati Daci da Romani. *Ibid*.
  - Prova è questa delle trasmigrazioni, elle faceansi nel primo secolo Cristiano dal Mezzodi al Set-

98.

tentrione, verso i paesi del Baltico; ed egli e facile il ravvisare in mezzo a queste le trasmigrazioni anche dei Geti, Zamokiani dopo Decenco. Il Lelewel ricorda le presenti parole di Plinio per dire, che il nome di Seiti erasi propagato fino alla Seizia Raunonia o Renana (1). (Visan più sotto l'anno 161).

Tactio descrive la Germania. Non parla della Vistola. Dubita se i Venedi ed i Peucini abbiano ad annoverarsi o no fira Sarranti od i Germani. Erano i Venedi nel quarto secolo una tribu principalissima de' popoli Slavi. St. I. 736-739. Tav. Gronol. p. 323-526.

Donde mai vennero i Venedi sul Baltico, ed in qual tempo avant l'età di Flinio, e però di Gissà Caisto? Nol so. Gli ultimi Scrittori di ciò, che oggi si chiama Slavismo, si danno a credere non aver Omero parlato altra lingua se non la Slava. St. 1. 60. Tav. Cronol. p. 47-48. Oggi ascollo, che l'antica Illiria e la Tracia debbansi tenere per la vera e primitiva patria de' Venedi e degli Slavi. Ne toccherò ne Fasti Venedico-Slavi. St. 1.547-549. Tav. Gronol. p. 320.

 Progressi de Peueini , popolo Bastarnico delle bocche del Danubio (Vept St. I. 525. Tav. Gronol. p. 455.), verso il Baltico. Ibid.

<sup>(1)</sup> Lelewel, Pythézs, pag. 42.

Queste son trasmigrazioni Storiche, non immaginarie come quelle, che si fanno procedere da Svezia e da Norregia ne d'un primi secoli di G. C. senza neppure il conforto dell'autorità di Giornande; inutile autorità in quanto all'uscita del suo Berrico antidiuviano.

- I Fenni di Tacito verso il Baltico non sono i Zumi Germanici di Strabone. Ibid.
- 98. Ricordati da Tacito i Gotoni, che aveano scacciato Marchoduo. Abitavano ora fra Ligii ed i
  Rugi. Iloid. Ecco le parole di Tacito (Germ.
  43) » Trans Lygios . . . regnantur Gouloness . . . . protinus deinde ab Oceano Rugi et
  Lemovii » I Gotoni perciò doveano tenere la
  parte Merikilonale di Pomerania; cost anche
  pensa l'Huot (1), Continuatore di Malte Brun.

Dopo i Rugi ed i Lemovii, Tacito pone le città
Oceanine de Suioni. » Iline evitates Suio» num, ipso in Oceano » (Germ. 43). Dopo
i Suioni mette i Sitoni, ultimo popolo di Svevia. » Ilie Svevine finis » (Germ. 45). St. I.
524-526. Tax. Cronnol. 3/0-21/.

Non vi son forse molte e molte isole sul lido Sverico del Baltico? In queste abitavano i Suioni di Tacito. No: risponde Malte Brun: abitavano in Isvezia, che non era, ma pareva isola (2). Or perché non doveano essere le

<sup>(1)</sup> Huot, Géographie de Malte Brun, III. 76. (A. 1840).

<sup>(2)</sup> Malte Brun, Précis, I. 241.

vere isole (come Wollin, Usedom e tante altre), ma le false? Se gli antichi mal conobbero il Baltico, noi non dobbiamo co nostri desiderj accrescere i loro possibili errori Geografici.

 A Sitoni Tacito fa succedere gli Estii, raccoglitori dell' ambra, sul destro lido del mare Svevico o Baltico; i quali pareano Svevi, ma parlavano lingua Britannica. St. 1. 489–490. 524. Tac. Cronol. p. 240–241.

 Morte di Decebalo, il possente Re de'Geti o Daci. St. I. 580-582. Tav. Cronol. p. 229.

107. Oltre i libri perdufi di Tacino ed i Commentarj di Traiano sulla guerra Daciea, Giovanni di Lidia ricorda i lavori anche perduti di Crione, statori presente: ove si descrivcano le grandi ricchezze di Decebalo (foa. Lyddus, De Magistratllus . Lib. II. S. 28).

160? L'isola Scaudia è descritta da Tolomeo vicino allo foci della Vistola, e che aveano certamente altora una figura diversa dall' odierna: Scaudia differente al tutto dalla Codanonia di Mela e dalla Scandinavia di Plinio. St. 1.601-603. Tac. Cronol. p. 250-257;

Chi erederebbe, che ancor questa Scandia Vistolana si volesse dal Malte Brun situare in Isvezia? (1). Rudbechio, nel tradurre le parole di Platone o d'altro antichissimo autoro

<sup>(1)</sup> Id. Ibid. pag. 214.

Annı di G. C.

Greco intorno a qualche luogo del Settentrione, traduce sempre, dando il nome d'Upad a si fatto luogo. E vi sono brani assai lunghi di Platone, voltati a tal modo, ne'quali s'ascolta sempre Upsal in bocca del filosofo, se credessi al Rudhechio.

160? La parti Meridionali della Scandia, secondo Tolomeo, abitavansi da *Guti* e da Daucioni. *Ibid.* 

Malte Brun (1) si studia di mostrare, che i Daucioni avessero dato alla Dania o Danimarea il nome, che può assai meglio procedere da quello del Seno Codano.

160? I Gitoni della Sarmazia Europea di Tolomeo. Ibid.

Or, ceco, dicono i recenti Scrittori propugnani l'opinione Scandinavica o Giornandiana; ceco i Guttoni di Pitca uscir dalla Svezia e 
dalla Norvegia; dare il proprio nome al fiume Guttalus, overo al Pregel; venirsi diffondendo intorno alla Vistola col nome ora dei 
Gotoni di Tacito, ora de' Guti della Scandia 
Vistolana di Tolomco ed ora de' Gitoni della 
Sarmazia Europea: innoltrarsi poscia gradatamente verso il Danubio e vincere od anche 
distruggere il popolo de' Geti o Daci Zamolxiani di Berebisto, di Decence e di Decebalo: poscia venire in Ispagna ed in Italia co' nomi di Visigoti e d'Ostrogoti.

<sup>(1)</sup> Id Ibid.

Anni di G. C.

160.

Ma perchè non dovrebbe presupporsi per assai più certa Storia, che i Gotoni di Tacio fossero usciti avanti Gasò Cassro, e dopo la morte di Berebisto e Deceneo, dalle regioni vicine del Danubio alla volta del Balico e della Visola, di là dalla quale dettero il nome al Guttalo? E s'allargarono in quella else oggi chiamasi Pomerania, tra Rugi ed i Ligi? Non furono forse i Geti endusi le mille volte dagli antichi Scrittori con gli Sciti; e gli Sciti ed i Sarmata non s'erano già innoltrati nella Germania nyima di Plinio e di Tacio i P

Germania prima di Plinio e di Tacito?

IPOTESI BEL MALTE BERX. Crede il Malte Brun. che Tacito malamente fra Germani annoverò i Gotoni ed i Ligj con altri popoli. Non m'oppongo; perchè Tacito non attribuisce a' Germani uno stato perpetuo ed abituale di soggezione a' Re fuori de' casi di guerra e di conquiste. La libera obbedienza de' Gotoni e dei Ligj a' Re loro doveva esser tale., che Tacito volle differenziaria, si come fece, dalla Germanica. E però si gli uni che gli altri apparteneano piuttosi dal natura Getica; i Gotoni specialmente, dopo avere avuto Catualda per Capitano, si possono credere sudditi di Decebalo nell' anno 92, allorchè Tacito li ricordava nel suo libro della Germania.

Ma non posso aecordarmi col Malte Brun, quando egli dice, che *Gotoni* e Ligi fossero Slavi, sebbene io non ignori d'aver gli Slavi cou161.

quistata qualche secolo dopo Tacito la Pomerania con altri paesi, ove i Ligi ed i Gotoni aveano tenuto nelle precedenti età la Signoria. Useita de Vandali (Ven Fasti Getici o Gotici): esempio di trasmigrazione dal Setten-

trione al Mezzogiorno per un verso contrario a quello de Sarmati e degli Sciti di Plinio verso la Boreale Germania ed il Baltico ( VEDI prec. p. 19. 18). I quali opposti cammini provano la vanità di chi vuole metter legge, che le trasmigrazioni siansi fatte da' vari popoli sempre allo stesso modo. Co' Vandali s'accoppiarono probabilmente allora i Rugi e gli Sciri, che si veggono in più tarda età stabiliti sul Danubio ed in Italia. - Pereliè dunque, mi si domanda, non poterono i Gotoni di Tacito, i Guti ed i Gitoni di Tolomeo far lo stesso che fecero i Vandali, e venir di tratto in tratto fino in Italia ed in Affrica? Poterono, rispondo, e forse vennero anch' essi con la moltitudine degli altri Barbari: ma come si dimostra, che usciti fossero di Svezia e di Norvegia? E si possa ciò dimostrare; sarà sempre vero nondimeno, che i Visigoti di Spagna e gli Ostrogoti d'Italia furono popoli affatto diversi da'fin qui ricordati: furono Geti o Daci, come s'è veduto ne' Fasti Getici o Gotici: obbedirono sempre dopo la morte di Decebalo alla famiglia degli Amali, antica ed illustre prima di Domiziano Imperatore: divennero illustri sotto il

Re Ostrogota degli Amali, e furon condotti, così Ostrogoti che Visigoti, alla sommità delle glorie umane da Ermanarico il Grande.

Fantastica ed immaginaria è dunque la pretensione di Filippo Cluverio, che scambia i Gotoni di Tacito, i Guti ed i Gitoni di Tolomeo co' Visigoti e gli Ostrogoti, aventi una certa nè interrotta Storia da Domiziano e da Decebalo fino a'Re Ostrogota, Ermanarico e Teodorico degli Amali. Ma non lievi servigi prestò alla scienza il Cluverio, riducendo almeno ad una metà gli errori di Giornande intorno alla favolosa uscita de'Geti o Goti di Berico; non lievi servigi Matteo Pretorio, del quale favellai (VEDI Tav. Cronol. p. 289), ed il suo amico Cristoforo Hartknock. Tre autori nati o sulla Vistola o ne'luoghi vicini. L'Hartknock, ed il Pretorio presero a confutar con gran valore il Grozio, che tentò rimettere in ouore l'origini Scandinaviche di Giornande (VEDI Tav. Cronol. p. 288, 420); ma l'Hartknock . sì come lio detto, s'accostò più d'ogni altro al vero (VEDI l'anno 300-250? av. G. C.). Nè il Grozio negava l'andata degli nomini (e' li chiamava Sciti) verso il Tanai e l'Eussino dall'Armenia e dalla Siria (1): ma differiva dall' Hartknock pel suo desiderio, che ciò

fosse avvenuto in tempi antichissimi e pre-

<sup>(1)</sup> Hugonis Grotii, Histor. Gotthorum, etc. Proleg. pag. 8. (A. 1655).

cedenti a'favolosi del Berico di Giornande. Credeva il Grozio all'unità della stirpe umana: na l'Huot, quasi dicesse grandi meravigite, affermò a' nostri di,' che l'uomo fosse nativo di Seandinavia, rinfrescando le sentenze di Tacito intorno a' Germani. La ragione addotta dall'Huot è, che niuno cerca mai di penetrare da' paesi caldi ne' freddi (1). Nacquero dunque sotto al Polo Artico? Ex duro robore nati. Mi sovviene d' aver letto in Puffendorfio, che anzi l'uomo affrettossi d'andar nelle terre Article, vinto com'egli fu dal fulgore della Stella Polare.

211-332. Agatemero, Geografo, ricorda la Scandia secondo i detti di Mela e di Plinio nel Seno Cimbrico o Codano, e non secondo quelli di Tolomeo verso le foci della Vistola. St. 1. 639. Tav. Cronol. p. 252.

> Marciano d'Eraclea per l'opposito ripete i racconti non di Mela e di Plinio, ma que di Tolomeo sulla Seandia Vistolana. St. 1. 755.

Tav. Cronol. p. 508.

250-332. In questo spazio di tempo ad un bel circa, dalla meta del secondo a quella del terzo secolo Cristano, i Get o Goti disertarono l'Asia Minore, conducendone prigioniera la famiglia degli antenati d'Ulifla. St. I. 677-683. 680-680. 745-746. Tar. Cron. p. 370-973, 395-394.

<sup>(1)</sup> Iluot, Géographie de Malte Brun, II. 523. (A. 1840).

344 ?

Per opera de quali prigionieri una parte de Goti si converti al Cristianesimo fin dalla metà del terzo secolo. St. II. 799.

Predicazione Cattolica, ma Scismatica, di Audio fra Goti. Ibid.

Illustre testimonianza di Santo Epifanio su' Monasteri delle lor Vergini Cattoliche, prima che la Gotica nazione cadesse nell'Arianesimo. Ibid.

Liturgia Orientale de' Goti Cristiani, mentre i Germani erano tuttora idolatri. St. II. 807–809.

Intanto i Daco-Geú d'Ermanarico s' innoltravano verso il Balico, e spargeansi per l'Europa Orientale. Con essi doverono accompagnarsi molti Romani, rimasti nella Dacia di Traiano, quando Aureliano Augusto abbandonolla. Tali Romani andavano in cerea dell'ambra e delle pelli preziose. Mostrarono la civiltà Romana in quelle regioni. Ss. II. 607-700.

Ermanarico II Grande degli Amali conquista i Venedi verso il Baltico, gli Estii ed altri opodi Settentrionali. Sci. I. 753-756. Tac. Cronol. p. 500, 524-526. » Venetos, Antes, Sedavos. Ac-» strorum (Aesiiorum) populos et multissimas » gentes Arctosa perdomuil »; così narra Giornande (Cap. XXIII), che poteva ed anzi dovea saperlo.

Ecco le provincie Orientali del Baltico divenute la sede principalissima del nuovo Imperio Getico o Gotico, il quale di mano in mano si Anni di G. C.

dilato nelle regioni Settentrionali mentre i Gcto-Daci, discessi dal popolo di Deceneo e di Decebalo, teneano la Spagna col nome di Visigoti, e gli Ostrogoti (ma per troppo breve ora) l'Italia.

 Riflessioni contro quelli, che credono ravvisar nella lingua d'Ulfila una parte dell' odierna, parlata da Tedeschi. St. 1. 791–794. Tav. Cronol. p. 521–524.

> L'udir continuamente ricordare tal simiglianza mi costringe a chieder di nuovo perche mai Ermanarico degli Amali e poi Teodorico non avrebber parlato la lingua de loro antenai Gapto' ed Amalo, fatta illustre da Decenco e da Ovidio, ma quella degl' inecrti Guttoni di Pitea e d'altri popoli Germanici?

376 circa. Morte d'Ermanarico il Grande.

 Geografia di Pappo Alessandro, dalla quale un Armeno, malarmente creduto Mosè di Corene, compilo alcuni suoi scritti Geografici. Si parla in questi de' Goti. St. 1. 894. Tav. Cronol. p. 584–585.

435. I così detti Messi di Teodosio Imperatore, nel favellar della Vistola, ricordarono la Misura d'Agrippa; da questo fiume non che dall'Oceano, cioè dal Baltico, al Danubio. St. II. 603-700.
Questo cra l'antico Imperio d'Ermanarico degli Amali: ma ora, lui morto, gli Unini d'Atula occupato n'aveano una parte. St. I. 1652-053.
Tar. Cronol. p. 481-482. St. II. 653-651.

Anni di G. C.

 Rimaneano a Gelo-Daci, or Goti, d'Ermanarico i paesi più Settentrionali del Baltico, a destra della Vistola, ed all'Oriente del Baltico. St. I. 961-902. Tav. Cronol. p. 426.

> Sembra, che fin da questi tempi si fossero i Daco-Geti accostati alla Dania, e dato le avessero il nome di Dacia.

440? I Luogotenenti d'Attila nondimeno, per quanto giudica il Gibbon con altri, penetrarono fino in Iscandinavia; cio ella Svezia e nella Norvegia. St. I. 1116.1169. 1214.1218. Tav. Cronol. p. 505-596. 541-545.

Teodoreto, Vescovo di Ciro, fa menzione di Zamolxi, come d'un antico legislatore de' Geti.
 St. 1, 429, Tav. Cron. p. 511.

453. Mancato Attila, i Geto-Daci d'Ermanarico si trovarono più forti sulle rive del Ballico. Liberi del timore di que' superbi nemici, continuarono il lor Borcale conquisto, diffondendo in ogni luogo la propria lingua, il lor culto ed i Getici costumi Zamolxiani. St. 11. 683-684, 687-690.

498. Procopio (De Bel, Goth, II-XV) situa i Gauli, gente popolosa, nella Tule, che a suo senno era la Norvegia Settentironale (Fron i Fasti Erulici), dove capitarono gli Eruli. St. II. 343. Questi Gauli non erano diversi da Geti o Goti, penetrati nella Seandinavia. St. II. 673–675.

498. I Dani, oggi Danesi, nominati per la prima

volta in anno certo da Procopio ( De Bel. Goth. II-XV ). St. II. 342.

498? Poco innanzi Procopio avea Giornande (Cap. III)
fatto menzione, ma in anno incerto, de Dani
St. II. 342.

Giornande non toceò punto della Codanonia di Mela; ma in una *Variante* del Manoscritto Ambrosiano presso Muratori (Sc. Rer. Ital. L. 193. (*Nota* (1)) si ricordano i racconti di Mela sul Seno Codano.

 I Cavalieri Geti, secondo Marcellino Conte, prorompono a saccheggiar la Tracia, l'Illiria e la Macedonia. St. 11, 797.

 Enca di Gaza parla de' sacrifici de' Geti a Zamoki come di cose, che duravano a' suoi di: a quelli, cioè, d'Anastasio Imperatore. St. II. 59-40. 676. 706.

 I Triballi, che s'erano da lunga età incorporati ne Geti, ricompariscono coll'antico lor nome in Costantinopoli; ed ivi li vedea Giovanni di Lidia. St. II. 707-708.

Fine della guerra di Vitaliano contro l'Imperio;
 il qual Vitaliano era Conte de Federati, cioè de Geti o Goti. St. II. 666, et segg.

517. Questi Geli aveano diffuso in tutta l'Europa Orientale il Politeismo Decenaico (Vzu prec. pag. 45) de 'piccoli Numi, descrito da Giornande. I Geti, che assalirono l'Illiria secondo Ma.cellino Conte, sembrano aver appartenuto, almeno il maggior numero, a quell'antica loro credenza.

Anni di G. C.

 Il Kriva o Pontefice nell'Europa Orientale. I Vaidalotti ed i Siggonotti, Sacerdoti. La Quercia di Romove. Vaidentulo, Re tanto vecchio quanto Ermanarico. Imitazioni degl'istituti Getici. St. 11, 688-692.

 Giornande situa nella Seandinavia i Vagot, i Gautigot e gli Ostrogoti. St. I. 961-962. Tav. Cronol. p. 426.

Prova evidente del passaggio seguito d'una parte degli Ostrogoti e dei rimanenti Geti o Daci nella Svezia. Lo stesso Giornande (Cap. XIV) avea detto, che i nomi d'Ostrogoti e di Visigoti naequero sul Ponto Eussino, e non già nella Scandinavia. Prima di Giornande avea Trebellio Pollione fatto parola degli Austrogoti od Ostrogoti; guerreggianti nel 269 sul Danubio, non in Isvezia. Buat (VI. 120) pretende, che i Gautigot di Giornande non fossero diversi dagli Intungi, cioè degli Seti Iutungi di Dessippo e d'Aureliano Imperatore.

617. Giovanni di Lidia, il quale allor viveva in Costantinopoli, attesta che v'era quivi una colonna posta da Pompeo per aver vinto nelle vicinanze di Bizanzio i Geti, confederati con Miridate: ma che a costoro si dava il nome di Goti nell' Iscrizione, scolpita sulla colonna con lettere Latine . . . » Fortune salvatrici ob devictos Gornos ». Questi non erano certamente popoli di Germania. St. II. 707.

517. Lo stesso Giovanni di Lidia serivea, che i Geti

Anni di G. C.

523 circa. Giustino Imperatore promulga una sua legge contro gli Eretici, scacciandoli dall'Imperio sotto pena della vita. Eccettua i Goti, che si erano fatti o si farebbero Federati (1). Or chi non vede, che questi cran diversi da' Visigoti di Spagna e della Gallia Gotica, non che dagli Ostrogoti d'Italia ? Erano quelli , a' quali sovrastato avea Vitaliano lo Seita; erano i Cavalieri Geti di Marcellino Conte, che aveano saccheggiato l'Illiria: erano gli abitanti della Dacia rinnovellata, come la descrive Giormande (VEDI il seg. anno 551): erano in fine, tuttochè poco numerosi, i Goti Tetraxiti nella Tauride (St. I. 1222. II. 225.). I Visigoti e gli Ostrogoti adunque non formavano se non una parte sola del popolo d'Ermanarieo, usciti dalle regioni del Danubio: il più gran numero de Geti o Goti rimase nell'antiche suc sedi oltre il fiume, come negli autichi tempi: un'altra parte si dilatò nell'odierne regioni di Polonia, di Prussia, di Scandinavia ed in tutte quelle poste in giro in giro sul Baltico. So, che molti risponderanno d'aver Giustino Imperatore ignorato la moderna Etnografia: ma egli, e poi Giustiniano ben sapeano da qual paese venissero i Cavalieri Geti a depredar l'Imperio, ed i Federati Goti a difenderlo: nè costoro ignoravano da qual razza discendessero.

<sup>(1)</sup> God. Iustin. Lib. I. Tit. V. Leg. 12. De Hacreticis, etc

527. E

E però narra il Lidio, ehe una delle prime cure di Giustiniano, dopo la morte dell'Imperatore Giustino, fu d'esplorare le ricchezze del primitivo paese de Geti di Decebalo. Creò con nuova potesta un Profetto de Federati Sciti; cio de Geti, ricini della Tracia. (Lydus., De Magistratibus., Lib. II. §. 28).

Soggiunge, che la prosperità della Gezia Danubiana era non minor dell'antica in tempo di Decebalo; e che Giustiniano apprese dalle Storie oggi perdute di Critone, quanti e quali tesori avesse d'indi Traiano trasportati. Id. Ibid. Narra finalmente (Ibid.), che Traiano trasse di Dacia più di cinquecento mila Geti bellicossi-

simi.

Ma già il paese de Goti Federati, onde favellava il Lidio, era da per ogni dove nella sua eth circondato da popoli Slavi, che s' andavano innoltrando nell'Europa Orientale. St. II. 709. Giovanni di Lidia non venne in luce prima del-

I anno 1812; ed era ignoto al Cluverio, che sarebbe stato il primo ad abbandonar le sue opinioni sulla patria Danzicana de' Goti, se n' avesse veduto gli scriit. Cluverio anzi avrebbe eonsentito volentieri a' detti di Cristoforo Hartknock, confessando ehe i Guti Danzicani della Vistola ed i Gotori di Tacito non erano se non una Colonia de' Geti, passati nella Tracia oltre il Danubio. Qui fabbricarono la etità d'Blis, e vi patirono l' assalto del Macsentia

done. Dalla quale città non che dalle vicine contrade gli antichi e forti Geti si sospinsero dopo Alessandro fino al Baltico ed alla Vistola, ne' luoghi ove poscia Danzica surse: ivi, nella Scanzia Vistolana in sulle foci del fiume, l'Olomeo ebbe contezza de' Guti nell' anno 160 in circa di G. C. I Guti di Tolomeo e di Cuverio larrono dunque un ramo del gran tronco Getico, regnante in Elis.

Or debbo toccare d'un fatto, il quale mi comprime di riverenza e di stupore. Io avea letto in Roma le Croniche di Pier da Dusburgo e le Dissertazioni, soggiuntevi dall' Hartknock; ma per altro intento, che non per quello di chiarir l'origini de'Goti. Era un esemplare, che il dotto Cardinal Passionei laseiò ad una delle più insigni Biblioteche della Città; vo'dir l'Angelica, ovvero di Santo Agostino. Mentre già stavano sotto al torchio i fogli di questa Seconda Parte del Secondo Volume, la brama di rilegger Pietro Dusburgense mi stringeva in Napoli; ed oh! se io potessi riaverlo fra le mie mami, scrissi ad aleuno, il quale non mi fe' motto di risposta. Ma non guari andò, che Monsignor Nunzio Apostolico in Napoli, con sua umanissima lettera, mi rimetteva sotto gli occhi quel medesimo esemplare del Dusburgense, appartenente all' Angelica, per comando avutone dalla Santità di Pio IX.º Pontefice: al quale non eosì tosto pe' detti altrui rendeasi noto il mio desiderio, che si degnava esaudirlo. Quali affetti abbia in me destati un sì eccelso favore, non so dire. Vedere in tal guisa incoraggiati da si Augusta e Santa mano gli studi solitari d'un uomo, che solo in essi trova la pace dell'animo, è sorte troppo splendida, è troppo gran premio a fatielle, le quali non aspirano ad alcuna celebrità. Il lungo studio diradò le tenebre del mio intelletto: e mi concedette di contemplare in qual modo nel corso de secoli Roma idolatra diè le leggi a' popoli per mezzo delle legioni e del senno Latino; come di poi Roma Cristiana sbarbart con la parola dell'Evangelio i Barbari non domi dalle legioni, congregando in una fede sola gli sparsi Imperi della Terra. più vasti d'assai che non que di Roma Pagana. Senza il Pontificato, gran parte d'Europa immolerebbe tuttora sopra empj e crudeli altari gli uomini.

Accolga nell'alto seggio il Sommo Gerarca ed il Padre Universale i ringraziamenti d'un ossequioso figliuolo; tanto più vivi e sinceri quanto meno poteva io credermi degno della nobil ventura, onde vo lieto.

551. Giornande serive la sua Opera o piuttosto il suo Compendio sulla Storia de' Geti o Goti. Vi registra le favole di Ablavio e delle canzoni Gotiche intorno a Berieo ed all'uscita dalla Scandinavia: delle quali canzoni VEBN St. 1.933. Ma la pervicacia dell'umano spirito è tale, che molti credono a Berico antidituviano; e non vogliono credere a ciò che Giornande narrava de 'tempi suoi o delle cose, ch' egli vedeva, sì come fu il libro delle *Bellagini*; bastante da se solo, se altro non s' avesse, ad attestar l'identità de' Geti di Deceneo co' Goti d'Ermanariro e di Teodorico degli Amali. St. II. 870-878.

551. Giornande, che dovea sapere anche senza gli aiuti di Cassiodoro, la Storia degli Amali e degli Ostrogoti, non che delle Confederazioni ed amiezie di Teodorico Re co popoli Oltredanubiani; deservire i paesi della Dacia rinnovellata ne luoghi stessi dove regnarono Berchisto con Decenco, poscia Decebalo ed Ermanarico, St. II. 706–707.

Da questa Dacia uscivano i Geti di Marcellino Conte, d'Enca da Gaza e di Giovanni Lidio disertar l'Imperio d'Oriente, sotto Anassiso, Giustino e Giustiniano; da questa Dacia usrivano i Geti Federati, che combatterono cou Vitaliano lo Scita, e poi furono stipendiai sempre in tal qualità dagl'Imperatori.

Il ricomparire di tali Geti e de Triballi nell'antica sede loro di Dacia dimostra, cil essi non perdettero giammai del tutto la primiera lor patria, che che avesser patito per le vittore di Traiano e poi degli Unni. Usciti che furono da essa i Visigoti a causa dell'impeto Unnico, non poche tribà Daco-Getiche rimasero con varia fortuna (ora più illustre, ora più dimessa) in Dacia. V' erano le tribb, che rifuggironsi nel Caucaland, et altre che abitavano sul Tira e sul Boristene; le quali si raggranellarono tutte prima d'Anastasio Augusto, e feccoro nuovamente sonare il nome de'Daco-Geti o Goti di la dal Danubio, mentre i loro concittadini Ostrogoti e Visigoti regnavano in Italia ed in Isaanja.

Or chi non vede, che i gloriosi discendenti dei Geti di Decebalo non furono tutti ammazzati da' Guti di Danzica? Ne da' Gotoni di Catualda o Gotvaldo? Che i Geti crano tuttora là dove sempre furono di là dal Danubio, e sempre desiderosi di passare quel fiume a danno dell'Imperio? Ma sia quel che vuole Cluverio, guidato dalla sola cd il più delle volte bugiarda simiglianza de nomi. Que Guti e que' Gotoni, a'quali egli dà luogo tra'Germani, avrebbero dunque preteso di trasformarsi negli antichi Geti, rinnegando l'esser loro Germanico per ottener una parte nella fama e nella Storia insigne di costoro? Perocche non solo i Greci ed i Latini Scrittori di Roma, dell'Asia Minore, della Spagna e delle Gallie davano loro il nome di Geti; nia gli stessi Ostrogoti, e massimamente i Visigoti, lo prendeano con orgoglio nei loro pubblici atti, come faceva Ervigio Re in Merida (VEDI St. 11. 838); senza sospettare, che avessero

potuto in più tarda età essere scambiati coi Germani; Barbari tuttora, ed in st gran parte eonquistati da Ermanarico.

Pur egli è inutile voler mutare le menti degli uomini d'oggi giorno, dispregiatori degli Autori Greco-Latini e contemporanei, perchè accusati d'ignorar l'Etnografia; dispregiatori di Giornande, ne Greco ne Latino, in ciò che egli riferisce delle eose da lui vedute; dispregiatori de' pubblici monumenti e de' libri, ove i Goti diceano d'essere Geti. S'ingannarono tutti gli antichi, secondo la scienza moderna: ma da questo inganno, s'egli fu tale, discenderebbe vittoriosa la eonseguenza, or ora esposta, che i Guti Danzicani ed i Gotoni di Cluverio vergognaronsi d'esser ereduti Germani, e cercarono d'appropriarsi l'altrui più generosa e nobile prosapia; l'altrui e più famoso nome.

Se poi si domanda in qual tempo, in qual luogo, in quale occorrenza i Guti Danzicani ed i Gotoni con simili tribu Germaniche o non Germaniche spensero il popolo de Geti! Con quante forze od in quali battaglie? niuno risponde: ma tutti affermano con sempre più robusta felle, che i Goli (tron Germani)

- robusta fede, che i Goti furon Germani:

  » Quia turpe putant parere minoribus; et, quae
- » Imberbes didicere, senes perdenda fateri ».
- Gò non m' impedisee di ricordar l' altre parole di Giovanni Lidio, che chiama Geti gli Ostro-

goti d'Italia, dando lor nota di lacerare la Sacra Roma e l'Italia (1) con tutto l'Occidente (2). Lo stesso egli dicea de Vandali Asdingi quanto all'Affrica (3).

Qui siami permesso di far plauso ad un mio amico antico, ad un grande ingegno del mio puese. Parlo di Vincenzio de Riuis, elte avendo non ha guari abbracciato l'opinione d'essere i Geti ed i Goti una stessa cosa, die il nome di popoli Gotizzamia 'a Vandali ed a' Borgognoni perchè incorporati ne'Goti. St.II. 821(4). Lo ringrazio d'aver trovato si felicemente questa parola.

575. Traiano, il Patrizio, è spedito dall' Imperatore Tiberio come Legato al Re di Persia. (Evagrii, Lib. V. Cap. 12: Fun Valesio a questo luogo). Serive una Cronica, ricordata da Teofane (pag. 56. Edit. Parisinae), ove diceva, che i Gort nella lor lingua si chiamavano Serri. (Fun i Fasti Scilici).

580? Beovulfo? Sr. II. 507. VEDI seguente anno 1150?

N B. Avendo risoluto di stampare fin da ora i Fasti Visigotici, parlerò in essi d'alcune cose, che in questa Seconda Parte del Secondo Volume (p. 742. 821. 827. 851. 859. 865. 878) io aveva promesso voler soccare ne' Paralipoment e no' Fasti Daco-Geto-Normannici.

<sup>(1)</sup> Joh. Lydus, De Magistratibus, Lib. III. Cap. 55.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Cap. 56.
(5) Id. Ibid. Cap. 55.

<sup>(4)</sup> De Ritis, Vocabolario Napoletano Lessignafico e Storico, Prefazione, pag. XIX. (A. 1847).

Anni di G. C.

### FASTI DACO-GETO-NORMANNICI.

1.º Periodo. I Dani o Deni. Da Clodoveo a Carlomagno.

498-517. Menzione de Dant presso Procopio, Giornando, Gregorio Turonesc. Vent prù sopra.

566. cirea. » Quem Geta, Vasco tremunt (Chilperico, Re dei » Franchi ), Danus, Estio, Saxo, Britannes ».

Venantii Fortunati, Lib. IX. Cap. 1.
» Geta, Daca, Britannus ».

» GETA, DACA, BRITANNUS 1 Id. Ibid. Lib. VI. Cap. 7.

I Dast s' erano ingrossati con la Confederazione di varie tribù e massimamente Daco-Geitche; le quali nasceano o si sospingeano sul Baltico per pirateggiare. Chiamaronsi le tribù ora degli Osmanni ed or de Normanni. St. 11. 716. Ma in questo Primo Periodo da Clodoveo a Carlomagno udironsi chiamare il più delle volte Dasto o Dast da tutti gli Scrittori. Tali gli Annali de Franchi presso il Frebero, i Loiseliani, Bertiniani, Moissacensi; Eginardo nella Vita di Carlomagno e negli Annali, Ermoldo Nigello, il Monaco di San Gallo e I Engolismense, Ingulfo ed il Cronista di Malirossi delle quali cose le Raccolte Storiehe riboccano.

690. Eco cio che scrivea il Venerabile Beda ne principi dell' ottavo secolo . . . . » Eegbert in Hi» BERNA . . . . . proposuit sibi multis adesse
» evangelizando genibus: quarum in Germa» nia plurimas noverat; a quibus Ascu vel

#### Anni di G. C.

- » Saxones, qui nune Britanniam incolunt, ge-
- » nus et originem duxisse noscuntur: unde » adeo hodie a vicina gente Britonum COR-
- » RUPTE GARMANI nuncupantur. Sunt autem
- » Fresones, Rugini, Danai (Danesi), Hunni,
- » antiqui Saxones Boructarii et alii perplures,
- » Adduc paganis ritibus servientes ».
- Beda , Hist. Eccl. Lib. V. Cap. 9, Editio Smith).

Poiche tanta parte di Dacı o Geti o prima d'Ermanarico il Grande, o con lui o dopo, dalle rive del Danubio e del Ponte Eussino si sospinsero alla volta del Baltico; fu facile il credere, per rispetto a luoghi donde partivansi, che fosser Greci o Daxat: del che non adontavansi punto, ed anzi se ne gloriavano, sebbene falsamente, que Daca o Geti. (Vzwi i seguenti anni 1000 circa e 1140).

700 ?

- » Spatiosissimae sunt patriae, quae dicuntur
  » Datia (Dagia) Prima el Secunda, quae el Gi-
  - » PIDIA appellatur; ubi modo Uni, qui et Ava-
  - » ві, inhabitant..... Per quas Dacorum pa-
  - » trias transcunt plurima flumina . . . . quae » omnia in Daxuвio merguntur ».

Anonymus Geogr. Ravennas, L. IV. S. XIV.

700? » Patria, quae dicitur Dania ..... Sed ubi est
» Danus? Quae Dania modo Nordmannorum
» dicitur patria ».

Id. Ibid. Lib. IV. S. XIII.

Sembra che costui volesse dire non esservi più

Anui di G. C.

rimasti gli antichi DANO O DANSI nella DANA per la conquista fattane da'Nomansi: popoli di sangue Daco-Geitei, così quelli che v'andarono dalla DAGA vera Danubiana, come gli altri che approdaronvi dalla Scandinavia dopo i tempi di Clodoveo.

# 2.º Periodo. Dani, Danai e Normanni; promiscuamente nominati.

Dal 772 all' 857.

Negli Annali de Franchi trovo sin qui, sotto il 772, la più antica menzione della parola Normanni (1), la quale doveva essere assipiù antica; e non credo aver errato, pigliandone il principio fin dall' anno 517, quando Clochlaico il Davo assaltò i Gallici lidi a giorni di Teodorico degli Amali. Ma non per questo cessò il nome di Dava o Desu.

 Guerre de Dam contro Carlomagno. (Regino Prumiensis, apud Pistorii Scrip. Rer. Germanic. I. 54. 56. Editio Struvii. (A.1726)).

808. » DENEMARCA ». (Id. Ibid. I. 84).

Godefridus, Rex Danorum et Northmannorum ».
 Hermannus Contractus, Ibid. I. 224.

815. circa. » Denica regna ».

<sup>(1)</sup> Annales Francorum , sub anno 772 , apud Freherum , Germanic. Scrip. L

815.

Ermoldi Nigelli, Lib. IV. vers. 605. Apud Muratori, Bouquet, Langebek et Pertz.

» Francis et Denis ».

Id. Ibid. vers. 610.

834. Maggio 13. Diploma di Ludovico Pio per la prima predieazione di Santo Ansgario presso i Da-NI, gli SVEONI e gli SLAVI. (Mabillon, Act.

Or. S. Ben. V. 122-124).

836. Terribili devastazioni del Normanno Hasting.

( Ven il sequente anno 1095).

840. » Innumerabilis multitudo Normannorum, Dano» num et Britonum ». (Chronicon Besuense,
apud Duchesne Script. Norm. p. 22).

841. I Normanni saecheggiano Roano ed il Tempio (Gotico) di Sant Oveno. St. II. 822, 858, 848.

Nascita di Rollone. St. II. 747.

 Seconda predicazione di Santo Ansgario in Birca, città degli Ostrogoti di Svezia. St. 11. 714.
 Inutile tentativo de' Davi contro la Curlandia. Ib.

834. La Curlandia assalita dagli Sveoni. Assedio d'Apulia. St. 11. 7/3. e 700.

3.º Periodo, Dani, Danai e Daci, non che Normanni. Dall'854 al 1450.

 Ulmaro dà il nome di Gett a' Pirati NORMANNI del suo secolo, che fu il nono. St. II. 711.

Narrazione intorno a' genitori di Rollone, venuto alla luce nella Dacia, confinante coll' Alanai. St. 11. 718-719. Questa Dacia era

- l' Orientale. Sua fuga nella Scandinavia, dove il Conte di Mcora l'adotta per figliuolo d'armi. St. II. 719-720.
- Rollone approda in Inghilterra, e si collega con Alfredo il Grande. St. II. 711, 715.
- 878. Trattato d'Alfredo il Grande con Gotruno, Re
  - Da questo trattato in quà si seppe, che la Danimarca, senza perdere il suo nome, chiamavasi, parimente Daca, e soprattutto la Iululanlia di Gotruno. Chiamavansi altrest Daca le passessioni Danesi fuori di Danimarca, e Daca una parte di Svezia. Ibida
- 880? Viaggio di Wulfstano da Sleswig di Danimarca o (come si legge nel testo Anglo-Sassonico) di Denimarca, lungo le spiage della Scania e della Meora in Isvezia fino alle foci della Vistola ed al paese degli Osmano do Orientali. St. II. 718-717. Nelle contrade tra la Vistola ed il Danubio era la Dacia Osiestale, confinante coll'Alanta, ove nacque Rollone. St. II. 709.
- NORMANNI, adjunctis sibi Danis, etc. ». (Sigebertus Gemblacensis, Inter Script. Pistorii, I. 809).
- 886. » Pagani Normanni, sive Dani ». (Asserius Menevensis a S. David, in Vitá Aelfredi Regis).
- Sens Danorum, qui et Northmanni vocantur ».
   Così dice Mariano Scoto (Apud Pistorium, I.
   643). Sussisteano perciò contemporanee le

denominazioni di Dani, Danai, Daci e Normanni. Ma quello di Dacia si rende ora frequentissimo ad additar la Danimarca, e massimamente la Iutlandia.

 Morte di Rimberto, discepolo e Scrittor della Vita di Santo Ansgario. St. 11. 680.

; Il quale Rimberto predicato avea » in partibus » Danorum et Sveoniae ». (Mabillon, Act. Or. S. Ben. V. 489).

911. circa...» Northwega (Norvegia), in quà habitant
» Gorni el Hoxi alque Daci». (Gesta Normannorum in Francia apud Duchesne,
Script. Norm. pag. 1. Scrittere cocvo, secondo Langelek (Rev. Danie, II. 1)).

Il Pertz (Mon. Germ. I. 552) osserva, che questa serittura presso il Duchesne è tolta nella massima parte dagli Annali Bertiniani e da quelli di San Vedasto.

 Rollone diviene Duca di Normandia; padre di Guglielmo L. Lungaspada, che generò il Duca Riccardo L. St. II. 676.

924? I Colonnesi ed altri in Lituania. St II. 695.

946. Ottone L° assedia in Roano i Normanni; ed un suo nipote muore sotto le mura della città. Il quale si vantava d'arer combattuto contro i più valorosi popoli . . . . » Dacos et Διακος, » Gornos et Ηικοπος » ( Dudo Saneti Quintini , Lib. III , - 131).

Nuove Confederazioni formate s'erano, e s'andavano formando nell'Europa Orientale tra i popoli Daco-Getico-Alanico-Unici.

- 948. circa. » Huggros, Pinzenacos, Chazaros, Roussios, » quos alio nomine Nordmennos vocamos ». (Liutprandus Gremon. Lib. I. Cap. 3. Lib. V. Cap. 6. Apud Muratori, S. R. I. Tom. II. Part. II. pag. 426, 465; et Apud Pertz.).
- Bolla d'Agapito II.º Papa su'confini della Dacia in Isvezia, St. I. 4448. Tav. Cronol. p. 520.
- 987. Giugno 1. » Ilrago in regnum promovetur; et GALLS, » Burranis , Dains ( Dacis seu Nomannis ); » AQUITANIS , GOTHIS , HISBANIS , VASCONISS » praeficitur ». (Richerii, Historiavum, Apud Pertz., Mon. Germ. V. 633 ). Insigne ed elegante Istoria, scoperta in Bamberga dal Pert.
- Santo Adalberto, dopo aver predicato in Dodona di Pomerania, è ucciso da un Siggo, o Sacerdote de Prussi, St. 11, 690, 700.
- 1000. circa. Dudone di San Quintino e sua autorità grande intorno alla Storia de'Normanni. St. II. 677-678. Veni più sotto la sua Notizia.
  - Egli fu il primo, per quanto io sappia, che ci tramando le notizic di Thor e de sacrifici umani offerti a quell'idolo. St. II. 681-682.
  - » DACI, scrive Dudone (Lib. I. p. 65), nuncu» pantur a suis DANAI . . . . Ili DACI, relato ritu
    » ( de sacrificj a Thor), expulsi olim a suis ».
    » ( VEDI il precedente anno 690 su DANAI ).
- 1018. Morte di Dietmaro o Tictmaro di Merseburgo, che ad Ottone III.º dà il titolo di Salus Dscisse, cioè di Danimarca, nell'Edizioni pre-

cedenti alla recentissima del Pertz (Mon. Germ. V. 756-757) per le cure del Lappenberg. In questa si legge altrimenti.

1042-66. Eduardo il Confessore regna in Inghilterra. Sue leggi, dove promiscuamente si ricordano Daxi, e Daca e Gern. ... » Lex Daxons in Bintansa. « Leges Edwardi Apud Wilkins et Canciani, Cap. XXXV. §. Lex Noricorum, etc.).

» Si quis fuerit Anglicus, vel Dacus, vel Wali-» scus, vel Albanicus vel Insulicola ».

Id. Ibid. Cap. XXXV. S. De Heretochiis.

 Guti, eum veniunt (in Britanniam), suscipi » debent et protegi in regno isto sieut соми-» ваті балтыя, рворімці ет рворви січев ». Id Ibid. Cap. XXXV. §. De illis qui possunt.....

Il dottissimo Ducange cita queste parole d'Eduardo su Guri, si come quelle donde si tragga ,
che un tal nome si dava indistintamente a tutti
popoli Boreali: ma protestando, ch' egli non
presume di trattare tal questione; lasciata da
esso agli Storici ed a'Geografi. Cost fanno gli
uomini , che studiano come il Ducange.
Perocchè ben egli vedea , che in bocca d'Eduardo i Guri altri non furono se non gl' luri
o Iudandesi della Daza ovvero Iutaasna
in Danimarca: chiamati percio propinqui ,
fratelli e proprii cittadini appo gli AngloSassoni.

1066.

Adamo di Brema di quà e di là dall'Elba rammenta molti popoli, soprattutto i Daci ed i Goτi, degli antichi tempi. (Hist. Eccles. paq. 1).

Sua famosa Descrizione della Dania, dove parla dell' Estonia, della Terra delle Femmine ovvero dell'Amazzoni Settentrionali, e della morte che al tempo suo dettero tali donne ad Amundo, figliuolo del Re di Svezia. St. II. 693.

Anche l'Edrisi, detto il Geografo di Nubia, parla di quest'Amazzoni Boreali, ponendole nell'Oceano Tenebroso dell'Estonia. (Edrisi, 11. 433. Trad. de Jaubert, (A. 1810).

Adamo di Brema descrive l'Oracolo di Curlandia, dove approdavano Spagnuoli e Greci. St. II. 694.

E le miniere d'oro in Curlandia. Ibid.

Tocca del famoso tempio Upsal; saero a Thor, ad Odino ed a Fricco nelle vicinanze di Birca, città degli Ostrogoti di Svezia. St. II. 600-632.

1066. Guglielmo di Jumièges, o Gemmeticense, serive la Storia di Normanni, secondo i detti di Dudone da San Quintino e di Rodolfo, Conte di Ivry e di Bayeux. Dà il nome di Daca a Normanni. St. II. 678.

> Quanto a' tempi antichissimi, Guglielmo segue i detti di Giornande; quanto agli antichi, afferma che i Daci, condotti da un Re *Danao*, regnarono sul paese Danamarca. Dopo aver ri

ferito aleune opinioni sull'origine de Datt, conclude (Lib. II. Cap. 4)...: s Sed sive » hoc, sive illud extierit, originem tamen a » Gortus NOSCUNTURI ducere Datt ». Or chi non vede qui adombrata ed anzi ripetuta la Storia delle conquiste d'Ermanarico il Grande, o di qualche simile andata de Daco-Getti nella Data ?

1087. Leone Osiense da fine alla sua Cronica Cassinese, ove racconta, secondo il linguaggio del
suo tempo, che nel secolo precedente avano
i Greci dell'età d'Ottone L'e conquistato la
Puglia e la Calabria ... » cum Dans, Rus» sus ne Giutantants.

Leo Ostiensis, Chron. Casinens. Apud Muratori, S.R. Ital. IV. 363. Lib. II. Cap. 37.

I Gualanni, secondo il Reiskio (1), sono i Barangi, o Warangi e Warbeni; genti Scandinavo-Nobranniche. Questi Warangi credonsi autori dell' Serizioni scolpite su' Leoni dell' Arsenale di Venezia; del che parlero nella Storia.

1093. Nel Capitolo della Cattedrale di Coutances in Normandía si compila il così detto Libro Negro; dove notasi . . . .

» Gravissima persecutione nequissimi Hastingi
» saeviente, suorumque Dacorum ».

Ioa. Iacobi Reiskii, Comment. ad Costantinum Porphyrogenetam,
 De Ceremoniis Aulae Byzantinae, II. 475. in Editione Bonnensi
 Niebhurii,

- Gallia Christiana Nova , XI. 217. In Appendice Instrumentorum. VEDI prec. anno 856.
- 1101. » Ericus Bonus, Rex Daciae ».

  Chronologia Memorabilium, Apud Langebek,
  11. 520.
- 1103. » Asserus, factus primus Archiepiscopus in Dacia ». ( *Ibid. II.* 523 ).
- 1112. Sigeberio Gemblacense serive .... » Goтти, qui apud antiquos Gerxa dieti sunt ». (Apud Pistorii Scriptores 1. 605). Sigeberto dice d'avere in ciò seguitato Giornande: ma chi potrebbe opporsi a Giornande in ciò che narra, secondo più antichi Scrittori, delle cose avvenute dopo l'Era Cristiana? In ciò che narra sull'identità de' Daco-Geti di Decebalo cogli Ostrogoli e o Visigoti?
- 1105-1134. Elnoto od Aelnoto, Monaco Inglese, dice di essere... » Dacase (Danimarca) paribus » quatuor quinquennis.... demoratus ». Ivi serisse la vita di Canuto, Re de Dasa. (Apud Langeleek, Ser. Rev. Danic. III. 325-330)
- 1112-1134. » In Aquilonaribus partibus consistunt Sue» thi, Gothi, Normanni ».
  - Aelnotus , Ibid. p. 330.

     Memorabile proelium inter Haraldum Coma-
  - pulchrum et Svenonem de Principatu Daciae». Id. Ibid. p. 332.
  - » Arglorum orbe editus, in Daciae partibus pe-» regrinatus ». Id. Ibid. p. 389.

1112. circa. Fiorisee Onorio d' Autum, Autore dell' Immagine del Mondo, nella quale scrive......

» A THANAI fluvio est SCYTHIA INFERIOR,

» quae versus Meridiem usque ad Danubium

» porrigitur. In hae sunt Alania, Dacia, Go-

Honorii Augustodunensis, De Imagine Mundi, Lib. I. Cap. XXIII. In Bibliotheca Maxima Patrum, Luqdunensi, XX. 970. (A. 4677).

Ben la barbarie del libro d'Onorio Augustodunense m'è nota: ma le sue parole qui riferite sono verissime, soprattutto in quanto all'ALANIA, che l'Imperatore Costantino Porfirogeneta descrivea nel deciuno secolo come abitata dagli ALANI, potentissimi nemici dei Cazari sul Ponto Eussino, e ne' luoghi vietni alla Palude Meotica ed all'odierna Crimea (1).

1140. Cronica presso Langebek ( II. 10-19 ), ma già stampata dal Duchesne (Hist. Franc. Script. I. 452.), dall 846 al 1300; dove si legge: » Dixit Magister Hugo de Sancto Victore ( mor-

» to nel 1140), quod Northmanni veneruni

» de SCYTHIA INFERIORI, quae secun-

» dum Isidorum vocatur Terra Barbarica. » Sunt origine Dani ( o Danai ), QUIA de

» Dacia (ossia dalla Scizia Inferiore) E-

» GRESSI sunt ». VEDI il seq. anno 1240.

<sup>(1)</sup> Constantiui Porphyrogenetae, De Administrando Imperio, Cap. 10-12.

1141.

- La Danimarca non fu giammai chiamata Scizia Inferiore, quantuque non lontan adalla Scizia IRumonia o Renana. L'Inferiore Scizia terminavasi da un lato con l'Alaxua e col Ponto Eussino; dall'altra con la Germania. St. Il.708-709. I detti d'Ugone di San Vittore confermano l'antica tradizione, che i Dact fossero venuti nella Dava dal paese de'Daxa o Greci, ovvero da' looghi prossimi al Danubio, alla Tracia ed l'Ponto Eussino; tutti abitati anche da Greci. La stessa tradizione sull'origine Scito-Eussinica de'Daxi si trova nella Cronica, di cui scrive il Langebek (Rer. Danic. I. 39) » .... Inter Excerpta, quae olim Perillustris » Rotgardus in Bibliotheca Parisiensis feci, physica de Colica Marsher.
  - » hunc locum ......ex Codice Membra» naceo, qui *Chronicon Abbreviatum* con» tinet, annolayit..... Scilicet:
- » Normanni, origine Dani; Duce Rollone, a » SCYTHIA INFERIORI quondam EGRESSI». Orderico Vitale, Monaco Inglese, che visse in
- Santo Ebrulfo di Normandia, termina la sua Storia, ove chiama Dacia la Danimarca, e Dasu gli abitanti. (Lib. I. pag. 371. Apud Script. Norm. Duchesnii).
  - » Turesberga, Civitas Nordyagiae, quae contra » Dacos ad Orientem sita », (bid.Lib.X.pag. 767.). Qui chiama Dacr gli abitanti della lutlandia. Ven lo stesso Orderico, loc. cit. pag. 458. 513. 515. 671.

1171.

- 1150? Poema di Beovulfo? St. II. 507. VEDI prec. anno 680 ?
- 1151. S. Bermardo di Chiaravalle parla del Cardinale Martino, Legato in Dacas : » terra auri ». (De Consideratione , Lib. IV. Cap. 5). Avrà inteso accennare alle miniere d'oro Curlandesi e ad altre simili.
- Goffredo di Chiaravalle scrive ad Esckillo, Arcivescovo di Lunden in Isvezia, eome ad un Prelato di Dacia.
  - Stephani Bahstii, Miscellanea, II. 255.
- Waldemarus, Rex Danorum, omnibus in Dacia degentibus. St. II. 743.
- 1158. Arrigo d' Huntingdon , Storico Inglese , chiama sempre Daci i Davi.
  - Henrici Huntindoniensis, Lib. V. p. 357. et passim, Apud Scriptores Savilii, (A. 1601). Lettere di Pietro, Abate di Celle vicino a Troia
- di Sciampagna, intorno a Fulcone Monaco, cletto Vescovo d'Esrona in Dacia. (Lib. VI. Epist. 45. curá Iacobi Sermondi, Inter ejus Opera, III. 777).
- 1171. Lettere d'Alessandro III.º in favor di detto Fulcone . . » Omnibus fidelibus per DACIAM ». SY. II. 7/5.
- \* Eskillus Archiepiscopus e Dacia disecssit ». Chronologia Memorabil. Apud Langebek, 11. 525.
- 1178. Elmoldo, nella Cronica degli Slavi (Lib. I. Cap.I), dice . . . . » Dani ac Sveones , quos Norta-

1186

» MANNOS VOCATIUS ». Ed altrove ( Lib. I. Cap. XXV) parla dello Slavo Godscalco, il cui figliuolo » Henricus profugit ad DANOS, co » quod a regia DANORUM stirpe esset oriundus. Dopo alcun tempo questo fuggitivo ( Lib. I. Cap. XXXIV) » egressus est e DACAA et re- » versus in terram suam, collecto de DANS et » SLAVIS navium numero ». Qul, come negli altri esempj, DACIA è la terra; DANI son gli abitanti.

1180 » Waldemarus, Rex danorum, ad habitantes inra Daciam ».
Stephanius, paq. 46. Prolegom. ad Saxonem

Grammaticum, (A. 1644).

Svenone, figliuolo d'Aggone, collega di Sassone

il Grammatico, chiama Dacia la Danimarca. Sveno, Apud Langebek, Scrip. Rev. Danic. I. 42-64.

Di Tira, famosa nel tempo d'Ottone Imperatore, dice Svenone....» Thyra, cujus danoare » est parta et aucta libertas, a Danis non im-» merito decus DACIAE nominabatur ». ( Id. Ibid. I. 50) (1).

 Casimiro di Polonia vince i Podlesiani, a quali Vincenzo Kadlubco, morto pochi anni appresso (St. II. 698), die il nome di GETL. St. II. 716.

Formula interdicti Domini Petri Capuani,
 Romanae Ecclesiae Legati, promulgata in

<sup>(1)</sup> Vant Mallet , Hist. du Dannemare , III. 60.

#### Anni di G C.

- » Concilio Diviosexsi per omnes Ecclesias » regni Francorum; pro eo quod Philippus II.,
- » Rex Francorum, relictà legitimà uxore sua,
- » Domina Engelburgi, filia Regis DACIAB.
- » aliam duxerit ». (Apud Langebek, VI.86).
- 1199. » Lavonia Christiana effecta ab Innocentio III.º: » provincia Dacis ac Polonis affinis ».
  - Iordanus, in Chronico, Apud Muratori, Anlig. Medii Aevi. IV. 984.
- 1200. circa. Ruggiero d'Hoveden, Storico Inglese, dà il nome di Daci a' Dani. (Inter Scriptores Savilii, pag. 360, et passim).
- 1202. Lettera d'Innocenzo III.º a Filippo Re, ove si dà il nome di Rex Danorem a Canuto, fratclio d'Ingelburga: c si comanda » ut testes recipi-» antur de regno Dacias ». ( Apud Langebek . VI. 109 ).
- 1212. Nonis Aprilis. » Innocentius III. Lundensi Ar-» chiepiscopo. - De Praelatis per Daciam et » Sveciam constitutis ». (Bulla Apud Rainaldi, Contin. Baronii, I. 487).
- 1215. Registro di Cencio Camerario, poi Onorio III. Papa, dove alla Scania di Svezia si da l'appellazione di Dacia. ( Tavola Cronologica al I.º Volume, pag. 520-521).
- 1220. Dec. 1. Bolla d'Onorio III.º » Carissimis in Christo fi-» liis, illustribus Regibus, et universis Dei fi-
  - » delibus in regno Daciae constitutis . . Ne im-
  - » minuantur jura Regis Danonum, cujus re-
    - » gnum ad jurisdictionem Romanae Ecclesiae

- » noscitur spectare ». (Apud Rainaldi, 1.277).
- 1222. » Gregorius Cardinalis fuit in Dacia ». (Chronol. Memorabilium a 1020 ad 1525. Apud Langebek, II. 525).
- 1230. » Otto Cardinalis fuit in Dacia ». (Ibid. II. 526). 1237. Maggio. Gregorio IX.º scrive » pro Rege Daciae »
- 1237. Maggio. Gregorio IX.º scrive » pro Rege DACAR » al Vescovo di Modena, suo Legalo. (Apud Raiñaldi, J. 457).
- 1241. Lettera di Federico II.º Imperatore presso Matteo Paris sull'invasione Mongolica di Batou-Kan. Fra le altre cose dice . . . » Alemannia referta » bellatoribus; navalis Dacia; indomita Italia ».
  - \* Deliatoribus; navaus DACIA; indomita italia ».

    Matthaei Paris, Historia Major, pag. 560. Edit.

    Wats. (A. 1640).
- » In partibus Aquilonis Тавтаві vastant Res-» slaм... GOTIAM, Zaqetlam, ALANIAM, Po-» Loniam et caetera regna usque ad XXX; et » usque ad fines Свямалия prosiliumt ».
  - Iordanus, Apud Rainaldum, I. 516.
  - Giordano (Manoscritto Vaticano, Num.º 1960. con molle dipinture) fu contemporanco di Dante. Viva nel 1314 e nel 1320. Rainaldi ne pubblicò molti brani nella sua Continuazione al Baronio; e poi Muratori (A.744) nel Quarto dell' Antivaitates Medii Eri.
    - or chi non vede, che la Gozia e l'Alaxia sussisieano, come dianzi, nella metà del 13.º secolo, perchè assabite da Tartari T E che Giordano, contemporaneo, le mettea fuori della Germania ?

- Il Cronista parlava secondo l'uso del suo tempo, senza copiare le descrizioni degli Serittori dell'antichità, sì come verso il Mille fece il Monaco Aimoino, trascrivendo le parole di Plinio intorno a' varj generi de Germani ed alla loro vicinanza co Dact. (Aimoinus, Apud Dom Bouquet, Script. Francie. III. 32-25. (A. 1741)). E però Giordano co nomi primieri d'Alaxia e di Gozia, che tuttora duravano, congiunge i più moderni de Ressi, degli Ziogre de Potost.
- 1242. Lo stesso, nella metà del tredicesimo secolo, facea Vincenzo Bellovacense, descrivendo l'Europa Orientale con concetti pressoche simili a quelli d'Onorio d'Autun.
  - Prima EUROPAB Regio est SCYTHIA INFERIOR,
     guae a MAROTIDIS PALUDIBUS incipiens inter
    - » DANUBIUM CI OCEANUM SEPTEMTRIONALEM US-
      - » que porrigitur. Quae Terra propter Barba» ras gentes dicitur Barbarica. Hujus pars
    - » prima Alania est, quae ad Maeotides Pa-
    - » LUDES pertingit. Post hanc Dacia, ubi et Go-
    - » THIA. Deinde GERMANIA ».
  - Vincentii Burgundi, Bellovacensis Praesidis, Biblioteca Mundi, Speculum Naturale, Lib. XXXII. Cap. IX. Tom. I. pag. 2405. ( A. 4624. Duaci ).
  - Questa fu la partizione dell' Europa Orientale nel Medio-Evo. Tutti comprendevano dove fosse l'Alania, la Dacia, la Gozia, la Ger-

- MANIA: quantunque abitate da infinite moltitudini di popoli diversi; fra quali v'erano i discendenti degli antichi Daco-Getti. Una parte di questi tuttora sussiste col nome di Valachi.
- 1244. » Nuncius Domini Papae mittitur in Daciam ».

  Chronicon Danicum a 980 ad 1286. Apud Langebek , II. 437.
- 1256. » Rex Daciae et Sveciae pacificatisunt in Haffn ».

  ( Ibid. II. 458 ).
- 1257. » Haquinus, Rex Norvegiae, fuit in Dacia ».

  Anonymi Chronicon Danicum, Ab anno 4150
  ad 1500. Apud Langebek, IV. 229 et II. 527.
- 1260. » Littera Abbatum Daciae quatuor primis Aba-» tibus ( Cisterciensibus ) ». ( Langebek , V. 279-280 ).
- Lettera degli Abati di Dacia al Papa. (1d. Ibid. V. 281-282).
- » Littera Guidonis Cardinalis Priori Provinciali
   » Fratrum regni Dacias ». (Langebek V. 285).
- 1265. » Iacobus Archiepiscopus fugit de Dacia ». (1bid. 1V. 229).
- 1266. » Guido Cardinalis fuit in Dacia ». (Ibid.)
- 1270. circa. » Provincialis Daniae Sveciae, et Norvegiae».
  (Apud Langebek, VI. 610-611).
  - » Sic placuit, dice il Suhm, beato amico meo » Langebek hoc frustum nominare, descrip-
    - » tum ab amico et familiari eius N. R. Broc-
    - » manno, erudito Sveco, ex Codice Membra-
      - » naceo Antiquitatum Holmiae , Λ. 14. ». —

        » Incipit Provincialis.

#### » In DACIA.

- » Archiepiscopatus Lundensis habet Suffraga-» neos (octo), etc.
- » Habet suffraganeos ( quatuor ) , etc.
- » IN SVETHIA. » In Norvegia.
- » Habet suffraganeos (sex), etc.
- Oul Dacia ha il vero senso, che chiamerò Ermanariciano, e comprende le conquiste dei Daco-Geri d'intorno intorno al Baltico; nella Danimarca, nella Svezia e nella Norvegia.
- » Waldemarus Rex ( di Svezia ) exulavit in 1276. » DACIAM. ( Ibid. IV. 229 ).
- » Tertia Expeditio Regis Norvegiae in Daciam 1293. ( Ibid. IV. 230 ).
- 1299. » Regnum Daciae supponitur interdicto. (Ibid. IV. 230. et II. 526 ). 1300, circa, Bonifacio VIIIº spedisce predicatori in Dacia,
- SVEZIA. NORVEGIA. Theodoricus a Niem (mort nel 1417) in Vita
- Ioannis XXIII, Apud Meibomium, Script. German, I. 8. (A. 1688). 1326-1347 » Kalendarium Petri de Dacia. Apud Langebek, VI. 260.
- Giovanni Brompton, Storico Inglese (St. II. 712), 1328. dà il nome di Daci a'Dani, seguendo la Cronica di Mailross (Inter Scriptores Iohannis Fell . pag. 141 (A. 1684)).
  - Ioa. Brompton, passim, Inter Scriptore Twysden, seu Seldeni. (A. 1652).

1350. cirea. » Boetius de Dacia Ordinis Praedicatorum ».

(Fabricii, Bibliot. Mediae Latinitatis).

Fin qui la Dacia è stata sovente la Daxia. Or s'ascoltino le notabili parole di Gobelino Persona, l'Autore del Cosmodromio, morto nel 1418, intorno alla vera Dacia del Danubio, qual ella era nel suo tempo, e qual'era stata semmer.

 Ranulfo Higden, Storico Inglese, dà il nome di Dagi a' Dani.

> Ranulphi Higdeni, Polychronicon, passim. Inter XV. Scriptores Thomae Gale, (A. 1691).

1418. » Prima Europae Regio SCYTHIA INFERIOR,

» a Marotidis Paludibus inter Danubum et

» Oceanum Septemtrionalem usque ad Ger
» mantam portigitur.

I. 66).

- » Hujus ( Scythiae Inferioris ) prima pars Ala-» NIA est, quae ad MABOTIDES PALUDES usque » pertingit.
- » Post hane (Alaniam) DACIA, quae a TEUTO-» NICIS dicitur RUCIA: et ibi GOTHIA EST. Gobelinus Persona, Apud Meibomium, loc. cit.
- Qui non s'ha in Gobelino Persona un Compilatore ignorante; il quale si contenti di copiar riceamente gli altrui libri, lasciando alle regioni da essi descritte i nomi primitivi, come Solino ed Aimoino feeero in quanto a Plinio e Dicuili in quanto a Plinio ed a Solino. Gode

il Persona particolareggiar le cose Geografiche della sua età, e ei fa sapere, che l'amtica Dacta chiamavasi Riccia o Riccia an et 1400. La quale Rucia comprendeva in parte od al tutto le Ricsiae Polacciae, dette anche Rutesia. (Veni l'amo 948 circa). In questo nodo sussistea tuttora la Gozia, come nel secolo di Teodorico e di Giornande; abiata in parte da Valaccia, dissendenti del Daco Getti e de Romani.

Soggiunse il Persona (1.67): » Provinciae Ger» Maniae sunt; Cracovia, Polonia,......
» Sclavonia: quae provinciae omnes utuntur
» lingua Gothica, vel Sclavonica ».

In questo luogo l'Autore chiama Gramandre si fatte controde, perchè o venute in potestà degl'Imperatori Tedeschi o congiunte con politici legami all'Imperio Teutonico: ma egli le differenzia per la lingua Gottea e per la Sta-Va, ele ivi parl'avansi.

1450. Enea Silvio afferma, che la Iutlandia chiamavasi Data nel suo tempo. St. II. 7tl. Di lui certamente non si dirà, chi egli fosse un Copista servide degli antichi errori Geografici, o che veduto non avesse i paesi, de quali egli parlava.

» Daniam sive Daciam dieere volumus, CONSUE» TUDINI SERVIENTES ».

Aeneae Sylvii Opera; De Europā, pag. 425.

» Post Prutenos incipit nomen Saxonicum....

» plagam Aquilonarem Davi obtinent et Mare

» Baltheem ». Qui Davi sono i Daci, alla

maniera di Strabone. St. 1. 199. Cioè i Dax. Aenaeas Sylvius, loc. cit. pag. 422. Cap. 30. La lingua di questa Daxa o Daxa non era intesa da Truttox: ed erano i Truttox coloro, i quali davano per l'appunto alla Daxmanca il nome di Daca: » Truttores HODIE Dacam appel» lant Mascriax Daxorux: evijus lingua Gra- » maxis incognita est ». (1d. Ibid. pag. 426). Ecco una solemne testimonianza d' un uomo di si allo affare, come Fio II.º, che avea tanto viaggiato nel Settentrione d' Europa.

Era dunque universale costume non de' Danesi per vanagloria di farsi belli col nome de Dac, ma di tutt'i propoli e di tutt'i Principi d'Europa, non che di tutti gli Scrittori quel chiamar Daca. la Dava. E però lungi dal vero andonne l'uomo sommo d'Ugone Grozio, il quale taceiò di erronea una si universale credenza. Dopo lui un altro uomo dottissimo, Adriano Valesio, scrisse lo stesse cose (1), ciecamente abbracciate da seguenti Scrittori. Ma non sembra possibile, aver lo spirio di parte velato in ocal guisa gli occhj al Grozio, ch' egli dicesse d'essere i Romani Pontefiei stati la cagione del pretesse errore.

» Nam quod hodie Sveciam scribi videmus pro

» Svedia, AB ERRORE AULAE ROMANAE

» FLUXIT:....quid mirum, cum non mi-

<sup>(1)</sup> Hadriani Valesii, Notitia Galliarum, pag. 377.

» nori hallucinatione iidem ex Dania feccrint

» Daciam, sono nominis decepti in tantis lo-

» corum intervallis ? (1) ».

Alfredo il Grande, per quanto m'è noto fin'oggi, e non alcuno de Romani Pontefici, fu il primo a scriver Daco e non Dano in un pubblico trattato come quello dell' 878. Nè mai s'omise da niuno il nome di Dasia, come s'è veduto ne'preallegati esempj: la quale mescolanza dei due nomi non può procedere se non dalla persuasione de Dani d'essere usciti essi dal sangue de' Danai e de' Daci d'Ermanarico ; per causa di conquista o d'incorporazione o di colleganza. Invano si dirà, che questa era una favola, come quella de Franchi, a quali piaceva chiamarsi discendenti de' Troiani e del Re Francione, figliuolo d'Ettore ( St. I. 1007): dolci sogni della lor vanità. Ma la conquista Getica è un fatto storico, attestato dagli scritti perduti d'Ablavio, che fu contemporaneo d'Ermanarico: e da quelli così di Cassiodoro come di Giornande: la possanza d'Ermanarico è celebrata ne libri d'Ammiano Marcellino (St. I. 795): ed ella comparisce in tutta la Storia della civiltà de'secoli, che seguirono a Teodorico degli Amali. Che se un qualche oscuro Scrittore, o piuttosto Novellatore antico dei Franchi attribuiva loro un'origine Troiana,

<sup>(1)</sup> Hugonis Grotii, pag. 6. Prolegom. ad Historiam Gothorum, etc.

Anni di G. C.

le altre nazioni sorrisero, e non dettero ad essi la denominazione d'Ettorei. Ma tutti, giova ripeterlo, amici e nemici, dotti ed ignoranti, Pontefici e Re. Scrittori nazionali e stranieri fino ad Enca Silvio accoppiarono col nome di Dani l'altro di Daci. Così anche parlavasi nelle bocche del volgo dall'universale. Or questi due nomi non riescono tanto simili all'orecchio pel suono, quanto sono all'occhio per la scrittura. Tale reciprocazione di nomi fu l'effetto necessario d'un avvenimento certissimo. sebbene Giornande o piuttosto Ablavio lo avessero capovolto, facendo uscire i Goti dalla Scandinavia, e non già entrare in quella penisola, come veramente secondo la testimonianza di questi due Scrittori v'entrarono dopo Ermanarico e prima d'esso Giornande. Ciò non toglie il valore all'ipotesi dell'Hartknock, che già dianzi, nello spazio interposto fra il Macedone Alessandro ed Ermanarico, alcuni Gcti condotti si fossero alla volta del Baltico e della Scandinavia dal Danubio e dal Ponto Eussino. Ma i tempi convenienti a tale ipotesi non eccedono il confine assegnato da una critica prudente alle storiche investigazioni, sì come i tempi Giornandiani di Berico ed i Troiani de Franchi eccedono qualunque misura del credibile o del conoscibile per via di valevoli testimonianze dell'nomo

1450. Enea Silvio scrive ( De Europa, Cap. I. p. 388.

Anni di G. C.

Opp. ) » . . . . Getae, quos partini Valachos » partim Transylvanos nominant, Hungaro-» Rum subiere imperium ». So che da questi VALACCHI e THANSILVANI del 1450. Enea Silvio distingue i Gori di Scandinavia, seguendo i detti Giornandiani: ma egli non credeva, che fosse spenta la progenie de Daco-Geri ne luoghi conquistati da Traiano di là dal Danubio; nè potea diversamente credere, perchè quei VA-LACCHI O DACO-GETI parlano tuttora un Latino corrotto dopo più di sedici secoli. E questo per l'appunto affermavasi di Giornande; che, cioè, i Daco-Geri di Decebalo altri non fossero se non i Gott, che dopo Ermanarico segregaronsi ne' Visigoti di Spagna e negli Ostrogoti d'Italia. Or come si potea tanto corrompere la Storia de popoli, quanto s'è fatto fin qul? A Giornande non si può nè si dee credere intorno a ciò che dice d'un Berico antidiluviano. uscito co'Gott dalla Scandinavia; ma, giova ripeterlo, non v'ha Storico migliore di Giornande intorno alle cose Getiche dopo l'Era Cristiana. Che casa mai si metterebbe in luogo di ciò che Giornande ne dice? Sulla testimonianza di più antichi Scrittori, oggi perduti? E sia uscito Berico dalla Scandinavia. Ciò non toglierebbe, che dopo alcune migliaia d'anni que' Goti divenuti non fossero i Daco-Gett di Decebalo, ed i progenitori così degli Ostrogoti e de Visigoti come de presenti Valacchi, non

r. .. (1)

che di molti e di molti altri popoli, specialmente dell'odierna Polonia; ove sopraggiusero di mano in mano tatte nazioni ali unirsi con le tribu discendenti da Decebalo. Ma non mai gl'indigeni vennero meno, cioè i pronipoti de' Geti di Zamolxi, di Decebalo e d'Ermanarico.

## Novero delle parole Latine, che Micalone di Lituania serivea esser passate nell'idioma della sua patria. VEDI St. II. 699.

|               | 7 EDI GI. 11. 000.       |
|---------------|--------------------------|
| 1.º Ignis     | 32.° Verte               |
| 2.° Uuda      | 33.º Inverte             |
| 3.° Aer       | 34.° Perverte            |
| 4.° Sol       | 35 ° Aratum              |
| 5.° Mensis    | 36.° Occatum             |
| 6.° Dies      | 37.° Satura              |
| 7.° Nox       | 38.° Semen               |
| 8.° Ros       | 39.° Lens                |
| 9.° Aurora    | 40.° Linum               |
| 10.° DEUS     | 41.° Canapum             |
| 11.º Vir      | 42.° Avena               |
| 12.° Levir    | 45.° Pecus               |
| 13.° Nepos    | 44.° Ovis                |
| 14.° Neptis   | 45." Anguis              |
| 15.° Tu       | 46.° Anas                |
| 16.° Tuus     | 47.° Corbis              |
| 17.º Meus     | 48.° Axis                |
| 18.º Suus     | 49.° Rota                |
| 19." Levis    | 50.° lugum               |
| 20.° Tenuis   | 51.° Pondus              |
| 21.° Vivus    | 52.° Culeus              |
| 22.° Iuvenis  | 53.° Callis              |
| 23.° Vetustus | 54.° Cur                 |
| 24.° Senis    | 55.° Nunc                |
| 25,° Oculus   | 56.° Tractus             |
| 26." Auris    | 57,° Intractus           |
| 27.° Nasus    | 58.° Pertractus          |
| 28.° Dentes   | 59.º Extractus           |
| 29.° Gentes   | 60.º Meretus ( Meritus ) |
| 30.° Sta      | 61.º Immeretus/Immeril.  |

51.° Sede

61.° Immerctus(Immerit

62.° Sutus

65.° Insutus 68.° Duo 64.° Versus 70.° Tres 58.° Invertus 74.° Quatuor 66.° Perversus 72.° Quinque 67.° Primus 73.° Sex 68.° Usus 74.° Septem

ET PLERAQUE.

Ecco in qual modo le parole primitive di Doe d'Uomo passarono dal Latino idioma nel Lituano con le settanta due altre, che Micalone prescelse giudiziosamente, volendo tralasciarne molte altre. Le settanta due sono anche primitive, perchè additano le varie parti del corpo umano, i lavori e gli stromenti dell' agricollura ed i numeri. Ven St. II. 874.

## Notizia di Dudone da San Quintino. Vedi St. II. 677, e segg.

Pochi Scrittori furon soggetti ad una riprovazione tanto universale quanto quella, che in ogni tempo s' udi contro Dudone da San Quintino. La meritò pel suo stile, non per le cose da lui narrate. La sua Storia de' Normanni giacea tuttora sepolta nelle tenebre delle Biblioteche, allorche Pietro Piteo (Pithou), quel gran lume di Francia, ebbela Manoscritta fra le mani. Egli credelte non solo doversi lasciare nell' oscurità i ibiri di Dudone, allontanandoli dall'insigni e copiose Raccolte degli Scrittori, a cui donava la luce del giorno, ma ne derise le favole, com' e' diceva, con severo ed anzi acerbo giudizio.

- Frodoardus...vel qui scripsit quae ad Viridu nenses Episcopos spectant...fabulas illas,
   quarum auctor nostris....Willelmus Gem-
  - » meticensis..... illi Dudo quidam vir pe-» ritus...... cessare jubebit..... Eorum
  - » (librorum) nobis antiquissima exemplaria
  - » videre contigit, quorum nugas alter ille » (Dudo) Libro Primo Historiae suae gentilitid
- » fide complexus est (t) ». Si fatto giudizio non tolse ad Andrea Duchesne,

<sup>(1)</sup> Petri Pithovi, Annalium et Historiae Francorum Scriptores Coaetauei XII. primum in lucem editi. In fine Praefationis. (A. 1538).

cui chiamarono il Padre della Storia di Francia, ch'egli non pubblicasse per la prima volta ( quanto a me sia noto ) i lavori di Dudone (1). Troppo difettosa e monea sarebbe in vero senza il Quintinese riuscita la Storia de' Normanni, venuti con Rollone in Francia; del che or ora parlerò: ma la singolarità dello stile tolse a Dudone gli ascoltatori, ed egli non altrove fu letto se non nel Compendio fattone da Guglielmo Gemmeticense. Il Vossio (2) e quanti altri scrissero di Dudone confermarono la sentenza del Piteo: ma non credo, che sia lor bastato il cuore a leggere da capo a fondo la Storia di Dudone, sì come fece il Duchesne.

Se vuolsi un esempio de'fastidj dello stile Dudoniano, s'oda nella qui sottoposta Nota (3)

<sup>(1)</sup> Andrese Duchesnii , Historiae Normannorum Scriptores Antiqui , pag. 51-160, (A. 1619). (2) Vossii, De Historicis Latinis, Lib. H. Cap. 14. - Operum, IV. 112-

<sup>113. (</sup>A. 1699 ).

<sup>(5)</sup> Arosthopna (ad Richardum). Hie nam vir fortis, constans, robustus in armis. Pacificus, bonus, atque probus, pius, ipse modestus. Magnificus , meritus , praeceleus , pobilis , almus, Inclytus, egregius, mirabilis, atque decorus, Maximus, eximius, pracellens, magnanimusque. Praccipuus, justus, sanctus, umilisque, venustus. Propicius, lenis, mansuetus, mitis, acerbus. Longanimis, eelebris, sollemnis, amabilis, atque Clemens, indulgens, miserens, seclerum punionsque, Protecter, censor, tutor, largitor honorum. Prudens et sapiens ; industris ; guarus ; enormis.

una delle cinquanta e più Apostrofi, ond'egli sperava d'aver ingemmato i suoi libri. Sedici esametri, non di altro composti se non di soli epiteti laudatori! E così procede intrepido, non nominando il suo Riccardo giammai se non accompagnato da molti de' suoi tanti epiteti : sì che togliendo questi dall'opera, ella si ridurrebbe ad assai meno della metà. Chi potrebbe durar tanta fatica e sazietà nel leggerlo? E pur chi l'avesse durata (posso far testimonianza) ne prenderebbe il piacere, che s'ha dopo aver superato una gran difficoltà.

Niuno più de'dottissimi Benedettini di San Mauro avrebbero potuto gustare un piacere di tal sorta per trarre da quel letamaio le schiette notizie sulla Storia de' Normanni. Ma Dudone increbbe pel suo stile anche agl' infaticabili Benedettini. Dom Rivet non dubitò d'assegnargli un luogo tra i Romanzieri; ed anzi propose i libri di Dudone come uno tra' più antichi modelli de'Romanzi (1). Lo stesso giudizio formonne Dom Bouquet, il celebrato Autore delle Raccolte di Scrittori Franchi; e. se la vita gli fosse stata più lunga, l'avrebbe affatto

Adtentus, docilis, cupidus, sitiensque benorum.

Mirificus, stabilis, suavis, tidusque, fidelis.

Tranquillus, placidus, laetus, sine nube, sereuus. locundus, dulcis, blandusque, affabilis onni.

Formosus, dives, locuples, et munificator.

Dudonis S. Quintini. Lib. III. pag. 156-157.

<sup>(1)</sup> Dom Rivet , Histoire Littéraire de France , VII. 236-256. (A. 1745).

escluso da quel numero. Solo gli Autori della Nuova Gallia Cristiana si fecero a correggere il testo di Dudone sopra migliori Codici che non quelli del Duchesne (1). Dopo la morte di Dom Bouquet credetle l'Haudiquier, suo discepolo e continuatore, dover temperare l'asprezza di tal sentenza, pigiando alquanti brani da Dudone per inseririi nella sua Raccolta (2), sebbene bandito dal Maestro. S'accostò per altro all'opinione di Dom Rivet, che Dudone fosse un Romanziere.

Or chi l'avrebbe creduto? David Hume, il quale avea tanta voce d'essere uomo si dubitativo, prestò fede a racconti, che poteano tenersi pe' più incerti fra tutti gli altri di Dudone da San Quinfino, intorno alla patria de all'origini di Rollone. Chi nello Storico Inglese legge le narrazioni su tale argomento, tratte dal Quintinese, dee confessare che quelle siano facciate notabili dell'Opera: tanto il lavoro della buona critica e del corretto stile diè novità e nitore alle cose, che Dudone avea sommerse nel baratro degli cipiti (3).

<sup>(4)</sup> In aliquidose Dodo daminarat fide dignus: sed morito videtur filveto nostro inter Romenenses acconsendus-sed et nos superfluum cum Domno Rompetto duovremus aliquod escribere ex Dudone, . . . . . nisi Lectori euset exhibusdus Scriptor corrus , landatus a Gemmenticensi et ab Orderico Vitalia.

Scriptores Rerum Francicarum , X. 141. (A. 1760).

<sup>(2)</sup> Ibid. X. 141-144.

<sup>(5)</sup> David Hume, Plantagenet, Cap. 111.

La lettura di David Hume fu quella che mi diè forze a vineer me stesso, ed a farmi durar le fatiche di svolgere attentamente i libri di Dudone. L'esercizio dileguò in me i fastidi delle sue iperboli; allora generossi nel mio animo una sottile compiacenza d'aver appreso non pochi e sinceri fatti della Storia in mezzo ad un torrente di parole inutili, e di seorgere in Rodolfo, Conte d'Ivry un testimonio di tali fatti. Chi più di Rodolfo saper dovea la vera patria e le geste di suo avo Rollone? I furori e l'audaeie d'Hastingo, predecessor di Rollone, risultano dalle altre Storie; nè io mi travaglierò a mostrare le concordanze di queste coi raceonti di Dudone intorno ad Hastingo, cssendo eiò estraneo al mio racconto, che si riduce soltanto a dinotare in qual Dacia fosse nato Rollone. In questo ingannossi David Hume, credendo che fosse la Dacia Danese: opinione già confutata dal Langebek (1). Ma era la Dacia confinante coll'Alania, secondo Rodolfo d'Ivry. Or non posso non maravigliarmi, ehe ad un uomo sí dotto come Dom Rivet sembri cattiva la Storia narrata da un testimone contemporaneo al pari di Rodolfo : ed anzi da un testimone di famiglia sul punto del sapere in qual luogo Rollone venne alla luce ; nè eome possa Dom Rivet concludere ,

<sup>(1)</sup> Langebek; Script. Rev. Danie. V. 66. Nota (1).

che il Quintinese non merui fede più della Teogonia d'Esiodo. Importava forse a Rodolfo di Ivry mentire sul fatto che la Dacia nativa di Rollone fu non la Danese o la Scandinavica, ma l'Alanica? Importava forse a Rodolfo, già Cristiano, di fingere, che sao avo Rollone offerisse umani sacrifizi a Thor? Ma già ho esposto (St. II. 682), essere stato Dudone fra primi, che ci trasmisero il nome di Thor, cotanto importante nella Storia del Settentrione d'Europa: lo stesso vuol dirsi di molti altri certissimi ragguagli, tramandatici del Quintinese, che non gi inventò e non sarebbe stato capace piunto di inventati.

Qui perciò la pazzia e l'enormità del sno stile si volgono, sto per dire, in sua lode, facendo sicurtà che non aveva egli altra vena od altra inventiva facoltà se non d'amplificare coi suoi versi e nella sua prosa i fatti uditi dagli altri.

Queste cose io avea già considerato intorno alla veracità di Dudone di San Quintino, quando mi cadde sotto gli oceli un luogo insigne di G. Waitz, che inseri nella Raccolta del Pertz (1) alquante parti della Storia Normannica di Dudone in quanto s'attengono a quella di Germania. Sebbene il Quintinese non accenni le fonti d'aleuna seritura, bastano al senno del Waitz le dichiarazioni, che Rodolfo d'Ivry

<sup>(1)</sup> Waitz, Apud Feriz, Non. German, V. 95-106. (A. 1859).

fosse stato l'autor de racconti sulle geste di suo avo: autorità storica valevole sopra ogni altra, e che manca qualcho volta in que dello stesso Erodoto. La fede, che da noi si presta e sempre si presterà dal genere umano all'amiurabile descrizione della Seziza Eussinica e degli Sciti Scoloti presso Erodoto, non si fonda se non su'detti di Timne, tutore del Re Ariapite (St. I. 180).

Errò senza dubbio Rodolfo d'Ivry una qualche volta in qualche sua narrazione; ma raro, secondo il Waitz, ne mai grave apparisce l'errore presso il Quintinese. Di ciò il dotto Alemanno reca le prove, che ne danno i lavori da me non veduti del suo concittadino Lanpenberg (1), assai benemerito della Pertziana Raccolta, Confessa in oltre il Waitz, che Dudone avea letto molti Poeti e studiato, ma per danno del suo stile; il Greco idioma: e presuppone che, se havvi qualche cosa di favoloso intorno a' più lontani tempi, ciò fosse ritratto dalle prische loro canzoni. Ora il Quintinese non tocca dell'età, che precedettero ad Hastiago ed a Carlomagno; perciò assai recenti doveano essere, se pur lette l'avesse od ascoltate . sì fatte canzoni.

Ho detto, che troppo imperfetta senza Dudone sarebbe la Storia de'più antichi Normanui:

<sup>(1)</sup> Lappenberg, Istoria d'Inghilterra, II. 573. (in Tedesco).

stabiliti nella Francia. Flodoardo e Richerio di Reims ne danno appena um debol fialo, sebbene il loro argomento avesse dovuto condurli non di rado a toccar di Rollone. Crede in oltre il Waltz, che le descrizioni de' costumi Normannici non manchimo d'evidenza e di vivezza presso il Quintinese.

- vezza presso u guinniese.

  Et ore Comitis Rodulphi, egli serive (1), alio
  » rumque qui rebus interfuerunt virorum,

  » accepisse putandus Dudo: et tam his putandus Dudo: et tam his putandus Budo: tet tam his putandus descripsit, et quast colonies ve
  » EETIS PINIT ». Tanta è la forza del vero,

  quantunque offiso dagli enormi vizi dello stile.
- Il Waitz raffronto i detti di Dudone con que di altri Scrittori, e rilevonne l'esattezza (2), massimamente in ciò, che appartiene alla Germania; laonde volle arricchir di tali detti la Raccolta del Pertz, notando essere in questi molte cose degne di memoria intorno ad Ottone il Grande, quantunque non immuni da un qualche neo (3). Conclude afformando, essere troppo lieve il giudizio di cli, sbalordito dello stile, non pone la mente alla sostanza della

<sup>(1)</sup> Waitz , loc. cit. V. 94-95.

<sup>(2)</sup> Cum aliis fontibus plerumque convenit.

Id. Ibid.

<sup>(3)</sup> Fragmenta, quae res ab Ottone Magno gestas illustrant, exhibemus ......quae, quamvis erroribus quibusdam adpersa, ruma continent sotaru nessa.

Id. Ibid.

Storia (1); e desidera, che alcun Francese rivolgasi a ristampare o ad illustrare i libri di Dudone (2). Io fo gi stessi voti; ma quel che mi sta principalmente a cuore ne suoi Libri è l'autorità del Conte Rodotfo intorno alla patria di Bollone.

<sup>(1)</sup> Ob poeticum morem fuerunt qui ejus libros nellius auctoritatis esse putarunt. Quod tamen levissimum fuit judicium: multa enim continet non spereneda.

Id. Ibid.

<sup>(2)</sup> Nos novae Editionis a Codicibus adornandae curam Franco-Gallicis relinquimus.

Id. Ibid.

FRES Filts, other and is not the second

abilitation of formous sets of

## 3. APPENDICE

AL SECONDO VOLUME

ossía

FASTI VISIGOTICI.

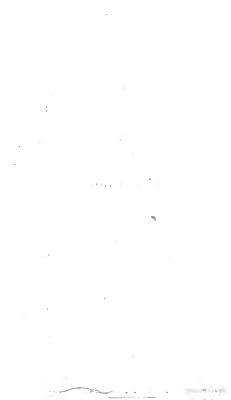

## FASTI VISIGOTICI.

207. circa. I Geti o Goti, che disertavano l' Asia Minore, trassero d' indi un gran numero di prigionieri, per opera de' quali divennero c'istiani Catlo-lici, ed abbracciarono la Liturgia delle Chiese Orientali. Fra prigionieri v' erano gli Antenati Cappadoci d' Utilia. Storia d' Italia, 1. 690. Il. 708. Taoola Cronologica, pag. 374.

Di questi per l'appunto scrivea Filostorgio , che nacque in Cappadocia nel 368 · · · Σευδόν, cho sci μὰν Πεθ.αί Γίνας, ο ἀ Να Γίναγος καλοῦσι. (Lib. 11. % δ. Tom. III. pag. 430. Editionis Valesti-Reading (A. fl30)). » Seythis , qui » ab Antiquis quidem (Seyas, nunc vero » Gorna dicuntur ».

 Teofilo , Primate di Gozia , interviene al Concilio di Nicea c sottoscrive. St. II. 799.

325. Predicazione Cattolica, ma Scismatica, d'Audio presso i Geti o Goti; nuovi convertiti. Monasterj di Vergini Cattoliche de'Goti, lodati da Santo Epifanio. Uranio e Silvano, Vescovi Cattolici in Gozia. Monasteri di Goti Audiani propagati in Antiochia, in Calcide, in Palestina e sulle rive dell' Eufrate, non che in molti luoghi dell'Asia Minore. St. 11. 798-391.

360. circa. Una gran parte de Goti, e propriamente de Visigoti, cadono nell'Arianesimo insieme con Ulfila, ch' era con essi. 1081.

372-374. I Goti non Cristiani, ossta i Zamolxiani, ucci-

- dono San Saba / Goto Cattolico e Martire. Ib.
   I Protingi , tribu Cattolica di Visigoti , cercano passare il Danubio , co'lor Monaci e le lor Vergini. St. II. 875. Two. Cronol. p. 364-565.
- N. B. La continuazione de Fasti Visigotici fino all'arrivo d'Ataulfo in Ispagna si trova nelle precedenti Appendici.
- 412.\ Arrivo d' Ataulfo nelle Gallie. St. 1. 985-987.

  Tav. Gronol., p. 437-458.
- 414. Sposa Placidia in Narbona. St. 1. 995-997. Tac. Cronol. p. 445-451;
- .4144 ... Passa in Ispagna e ne conquista una parte. Ibid.
- A14. Tradito dagli Alani, Ibid.
- 1445. .... Ucciso in Barcellona. Ibid.
- - visigou d'Attutio erano in gran parte Aram ed aveano la Liturgia Orientale, accomodat a bisogni della lor mutata eredenza. St. 11. 807-808.
- Carme, delto della Provvidenza, contro le crudeltà de Barbari, e massimamente de Gert, ovvero de Visigoti, nelle Gallie. St. I. 999– 4002. Tar. Cronol. p. 448–451.
- Guerre di Vallia contro gli Alani ed altri Barbari a difesa dell'Imperio. *Ibid*.
- Carme di Paolino Penitente, dove tocca de' Coloni ed Ospiti Goti. Ibid.
- Arrivo di Berismundo degli Amali, Principe Ostrogoto fuggito dalla servità degli Unni, pres-

- so Vallia, insieme col figliuolo Viterico. *Ibid.*Vallia muore. Gli succede nel regno Teodorico L°
- de' Balti. *Ibid*.
  420. Legazione d'Avio a Teodorico I.º Re de' Visigoti, coperto ancora di pelli, che gli diviene amico. St. I. 4017. Tav. Gronol, p. 439.
- Vinggio di Rudlio Numaziano a Roma, dove descrive i guasti recati dal Grn, o Visigoti d' Alarico all' Italia. St. I. I. 1019-1021. Tac. Cronol. p. 461-462.
- 427. Teodorico L.º de Balti assalisce Arles nelle Gallie.

  St. 1. 4032-4034. Tav. Cronol. p. 467-468.
- 427. Fa pace co'Romani, ed in grazia forse d'Avito. *Ibid.*
- Ezio combatte gl' Iutungi, popolo Scilico, cioè Gotico. St. I. 1616. Tac. Cronol. p. 470. De' quali Iutungi. Vzor Fasti Getics o Gotici, p. 45.
- Gl'Iutungi sono per l'appunto que Goti, che l'Autore dell' Esposizione del Mondo nel quarto secolo chiamava Goti confinanti con le Galtic. St. 1. 1040-1043. Tav. Cronol. p. 471-476.
- 430. Da questi Iutungi procede la gran diffusione del linguaggio Gotico nelle parti del Norico e della Rezia e d'altri paesi vicini a quelli abitati da essi futungi. Il Gotico di costoro s'accrebbe del vero Gotico Uffilano parlato dagli Ostrogoti di Teodorico d'Italia, i quali divennero Signori degli stessi paesi, onde più tardi s' impadronirono i Re Franchi, fi-

giuoli e nipoti di Clodoveo: e v'introdussero la lingua Germanica o Teotisca. Insigne testimonianza di Valafrido Strabone intorno al Teotisco del nono secolo. *Ibid.* 

Al quale idioma, ricordato da Walafrido, ho dato il nome di *Gotico Teotisco. St. II.* 868-869.

 I Burgundioni, vicini degl' Iutungi, anch'essi parlavano uno de' dialetti Gotici. St. I. 1043. 1056.
 Tav. Cronol. p. 474.

451. Minaccia d'Atila contro l'Imperio Romano. Andagis degli Amali, figliuolo d'Andalo e padre di Guntigi o Baza, militavano per lui cegi Ostrogoti. Ezio, per mezzo d'Avito, induce i Visigoti el Teodorico I.º de Balti a guerreggiar contro Atila. St. I. 4181–4183. Tuv. Cronol. p. 451–453.

L'Ostrogoto Andagis degli Amali uccide Teodorico, Re de Visigoti, nella battaglia de Campi Catalaunici. Gli succede Torrismondo, suo figliuolo. Magnificenza de' funerali di Teodorico. Ibid.

Torrismondo fa ritorno al suo regno. Ibid.

453. Torrismondo viene ad assediare Arles, città Romana: ma Tonanzio Ferreolo il persuade a loglier l'assedio. St. 1225-1226. Tav. Cronol. p. 546.

453. È ucciso da suoi fratelli, uno de quali gli succede col nome di Teodorico II.º de Balti. Questi era stato, per comandamento di suo pa-

Questi era stato, per comandamento di suo padre, addottrinato nelle Latine lettere e massi-

mamente nella scienza del Dritto dal suo maestro Avito. E però Sidonio lo chiamava . . . . Romanae columen decusque gentis. Ibid. 455. Morto Massimo Imperatore, venne in pensiero a Teodorico II.º di far salutare Augusto questo suo precettore Avito. Ibid. Il quale Avito, per opera di lui, è salutato Im-455. peratore. St. I. 1229. Tav. Cronol. p., 546. 456. Guerre del Re Visigoto in Ispagna. St. 1. 1255-1234. Tav. Cronol. p. 548. Continuazione di tali guerre. St. I. 1240-1241. 458. Tav. Cronol. p. 549. 463. I Visigoti s'impadroniscono di Narbona e d'una parte della Gallia Narbonese. St. 1. 1249-1251. Tav. Cronol. p. 554. Federico, fratello di Teodorico II.º de Balti, è 463. disfatto da' Romani del Conte Egidio sotto le mura d' Orleans. St. I. 1251-1252. Teodorico II.º è ucciso da suo fratello Eurico in 467. Tolosa. Costumi ed usi dello spento Re, descritti da Sidonio. Suoi Pilofori Ariani. St. 1270-1275. Tav. Cronol. p. 565-565. Leggi Teodoriciane o Visigotiche, nominate da 468. Sidonio. Opinione di Santo Isidoro sulle leggi. che diee aver dato Eurieo a' Visigoti per la prima volta. Seronato, ligio de' Visigoti. Ibid. Condanna di Seronato. Ibid. Fiere persecuzioni d'Eurico , nuovo Re de' Visi-473.

goti, contro i Cattolici. St. I. 1301-1302. Tar.

Cronol. p. 575.

- Eurico assalisce i Romani dell'Alvernia. Ambascerie di Liciniano e di S. Epifanio, specifuegli dall' Imperatore Giulio Nipote. St. J. 4303– 4306. Tav. Cronol. p. 573–571. 580.
- 475. L'Alvernia gli è ceduta da Nipote, a patto di devere i Visigoti difender l'Imperio come Leti o Gentili e Federati. Ibid. Il qual contratto Letico si disse poi feudale col volger del tempo.
- Querele di Sidonio per la cessione dell'Alvernia.
   Eurico l'esilia. Ibid.
- Leone, dotto Romano e Ministro principalissimo d' Eurico. Fa richiamar Sidonio dall'esilio. St. I. 1307-1308. Tav. Cronol. p. 577.
- Sidonio descrive i varj popoli, che venivano in Bordò ad umiliarsi dinanzi ad Eurico. Ibid.
- 475. Raccolta di leggi fatta dal Re Eurico, che oggi sono comprese fra le dette Antiche o le Anonume nella Raccolta delle Leggi Visigotiche, chiamate con altro nome il Foro de Gadici. St. 1. 4309–4512. Tav. Cronol. p. 578.
- Il Codice Teodosiano era stato permesso da precedenti Re a Romani loro sudditi. St. I. 1512– 1315. Tav. Cronol. p. 579–580.
- Vi furono eziandio leggi comuni ad essi Romani ed a Visigoti. Ibid.
- Sorti Visigotiche. Maniera con cui le terre si divisero fra' due popoli. Ibid.
- Crescono i furori Ariani d'Eurico Re contro i Cattolici. Ibid.

- I confini de regni Visigotico e Burgundico nelle Gallie si toccano. St. II. 47.
- Arles e Marsiglia cadono in mano d'Eurico. Suo trattato con Odoacre, che gli abbandona i dritti dell'Italia nella regione delle Gallie fino all'Alpi de Liguri. Sr. II. 62–63.
- Eurico vien conquistando in gran parte la Spagna fino a Siviglia, e massimamente s' impadronisce della Catalogna, dell' Aragona e della Navarra. Ibid.
- 477. Eurico esilia Fausto di Riez, ossía Reiense. Ibid.
- Morte d'Eurico. Gli succede Alarico II.º de Balti, figliuolo di lui e di Ragnalde, St. II. 152.
- 486. Il Romano Siagrio, vinto da Clodoveo alla battaglia di Soissons, ripara presso i Visigoti, durante la minore età d'Alarico IL°; ed è indegnamente dato nelle mani dello stesso Clodoveo, che lo fa trucidare. St. II. 467-468. 218-219.
- Alarico II.º de' Balti si stringe in amicizia con Teodorico degli Amali, e gli manda soccorsi di soldatesche Visigotiche in Italia. St. II. 289. 273. 423.
- 490. Partito, il quale poi si recò ad effetto, che Alaricoll. ° sposasse Arevagni, figliuola di Teodorico. *Ibid*. Dalle quali nozze nacque Amalarico.
- Gran numero di Romani, che nella Visigotica Reggia di Tolosa fiorivano. Il Conte Aniano. St. 11. 620-621. 885-890.

- 504-505. Gelosie tra Franchi di Clodoveo ed i Visigoti d'Alarico II.º St. II. 623, 624.
- 506. Vane eure di Teodorico per metter pace fra' due Re. St. II. 625–626.
- 506. Feb. 2. Pubblicazione del Breviario d' Alarico II.º: comune a Goti ed a Romani. Principali disposizioni di quella Raccolta di leggi. St. II. 825-904.
- 506. Set. 11. Alarieo II.º permette a' Vescovi Cattolici di radunarsi nel Concilio d'Agda. St. 622-623.
- Esilia poscia Quinziano di Rodi, ch' cra intervenuto a quel Coneilio. Ibid.
- 507. Clodoveo prorompe nel paese de Visigofi. Gli eserciti si scontrano in Vougle. Alarico II.º è ucciso, e muore con esso un gran numero di Romani. St. II. 637-639. Visu la Nota.
- Gesalico, figliuolo naturale di Alarico II.º, occupa il trono, mentre Amalarico figliuolo legittimo e nato da una degli Amali, errava intenera età con sua madre. St. II. 634-635.
- A. 507-510. circa. Gesalico fortuneggia in varie guise; ora vinto ed or vincitore. Si ripara in Affrica presso il Re Trasamondo. Ritorna; fugge di nuovo, ed è ucciso in sulle rive della Duranza. St. 635. 639.
- A. 510. Teodorico degli Amali s' impadronisce della Gozia Gallica e di tutta la Spagna su Visigoti. Non toglie il titolo di Re al suo bambino nipote Amalarico de Balti, ma ritiene per se tutta l'autorila. Gli atti pubblici segnansi co-

gh anni di Teodorico degli Amali. St. II. 634. 639-640.

 Da Teudi, suo armigero, per tutore ad Amalarico. Ibid.

510-526. Il quale Teudi, per quanto facesse Teodorico, non volle mai venire in Italia. St. II. 906-941.

518. Eutarico degli Amali sposa Amalasunta, figliuola di Teodorico, o si tramuta in Ravenna. Gli Architetti Goti cost di Spagna come della Gozia Gallica erano venuti già in fama pe'lor lavori. St. II. 789-794.

E però chiamavansi lavori di Mano Gotica. Vesti il seg. anno 533.

Entarico dove condurre aleuni di el fatti Architetti in Italia; ove nell' anno delle sue nozze,
cominciarono a sorgere non pochi edifici
Ariani, e massimamente i Tempj di quella
setta, fra quali primeggiò la Chiesa detta dei
Goti, fabbricata nel 518 dall' Ariano Vescoro
Unimundo. St. 11. 185–780. 789–791. 323. Poscia sette altre Chiese Ariane s'edificarono solamente in Ravenna sotto i Goti. St. 11. 817–
819. Giò fa comprendere quante altre se ne
fossero erette in Sicilia, in Dalmazia, nella
Pannonia, nel Norico, nella Gozia Gallica,
in Ispagua ed in tutto il rimanente paese
de Goti ai giorni di Teodorico.

 Tenue condizione degli Architetti Romani, che spesso erano schiavi al pari de' Pittori, per le leggi del Codice Teodosiano. Erano le loro

- discipline comprese tra l'arti fabrili. Esempj di ciò. St. 11. 813-815.
- 515-526. Teodorico, volento giovare alla Spagna, vi mandò il Conte Luvirit ed il Senatore Ampelioper sollevarla. *Ibid*.
- 526-532. Regno di Amalarico, furibondo Ariano, che perseguita i Cattolici, e formenta sua moglie, sorella de Re Franchi, per causa della sua Religione. I fratelli della Regina de Visigoti vengono in aiuto di lei, ed ammazzano il marito. *Ibid.* 
  - Teudi Ostrogoto, e gia tutoro d'Amalarico, regna dopo lui; mite verso i Cattolici, sebbene Ariano. Ibid.
- 533. Clotario I.º, figliuolo di Clodoveo, aiutato da sua madre Clotilde, fa edificare in Roano, Capitale di quella parte di Neustria, che poi si disse Normandia. Il famoso Tempio di San Pietro, MANU GOTTIIICA. St. II. 821–823. Il qual Tempio fu detta possia di Sanf Oveno.
  - St. II. 834. 847–848.
  - Qui debbo riferir pubbliche grazie alla gentilezza del Marchese Pietro Salvatico di Padova, che m'addito la fabbrica di Sant'Oveno, Ma-NU GOTTHICA, nel principio delle mie ricerche sull'Architettura Visigotica; la qual sua compiacenza m'abbrevio di molto le fatiche.
  - Eceo l'Architettura Visigotica trapiantata in Italia da Eutarico, e nella Neustria da Clotario L° 560-567. Fedele, di nazione Greco e Vescovo Cattolico di

Merida, edifloovri l'alta Chiesa di Santa Eulalia con più alte torri, sovrapposte alla sublime rocca della Basilica, St. II. 828-829.

Primo esempio, fin qui a me noto, di si eccelse torri nell'Occidente d'Europa; le quali formarono sempre una qualità sustanziale dell'Architettura non Romana, che da noi con ispeciale vocabolo dicesi Gorrica.

Morte d'Atanagildo Re, il quale dopo alcuni Principi Visigolici, succede a Teudi Ostrogoto. Fu padre di Brunechildo. Amo le fabbriehe: a lui se n' attribuiscono alcune, le cui Gottoms rovine sussisteano a' giorni dello Storico Mariana. S. Il. 325-363.

570. carca. Il Duca Launebodo, Goto ma passato a servigi de Re Franchi, edilica la Chiesa di San Saturnino in Tolosa, e senza l'aiuto d'alcun Architetto Romano; cereando sempre i Goti dopo una lunga dimora nella Gozia Gallica e nella Spagna di gareggiar co Romani e di superarli per la gloria non solo dell'armi Gotiche ma eziandio dell'artir e delle discipline. St. II. 824-823.

673-606. Altre fabbriehe in Merida costruite da Mansona Vescovo, che nacque Goto e succedè al Greco Rodele. St. II. 828-830.

573-613. Eccelse opere fatte condurre a termine dalla Regina Bruncchilde in Architettura. St. 11. 826-627.

573-613. Ella sparge ne'vasti regni, posseduti dal marito c

da figliuoli nella Germania di Tacito, l'uso di tali discipline Gotiche; massimamente la cognizione del linguaggio, cioè del Gotico Ulfilano. St. 11. 686.

587. Morte dell' Ariano Re Leovigildo, il quale fu edificatore e ristoratore. Riamovo la citta d'Inlica, vicina di Siviglia, e fia lodato per le sue fabbriche dal Cattolico Abate Giovanni Bielariense, quantunque lo avesse perseguiato per eagion della fele. St. II. 459–254.

587. Recaredo, figliuolo di Leuvigildo, e primo Re Cattolico de Visigoti, ne primi giorni del suo regno dedice in Toledo la Chiesa Cattedrale. Da ciò si vede, che quella Chiesa cra stata fabbricata dagti Ariani. St. 11. 634.

La data vera di questa dedicazione fu argomento di controversia tra il Florez ed altri dotti Spagunoli. Ho seguito l'opinione dello stesso Florez ( España Sagrada, V. 196.), risenendo la data del 587, stabilità già dal Mariana e dimostrata verà per le dotte e laboriose ricerche di D. Vincente Blasco e D. Vicente Noguera y Romano, Annotatori ed Illustratori della Storia scritta in lingua Spagnuola dallo stesso Mariana, che dianzi l'avea dettata in Latino (1).

587. La Liturgia Orientale de Visigoti si viene rimu-

Mariana , Lib. V. Cap. IV. Vedi I Illustrazioni , II. 239. et segq. Valenza , 1785. in 4.°

- tando e dispogliasi di quanto sentisse dell' Arianesimo. St. II. 808.
- 607. Gudila, Goto, fa fabbricar due Chiese in Acci, ovvero in Cadice, da servi della sua casa; e però non da Romani. St. II. 834.
- 621. Morte del Re Sisebuto, che aveva edificato il magnifico Tempio di Santa Eulalia in Toledo. St. II. 839-833.
- II Re Suintila da termine alla fabbrica, incominciata da Sisebuto, di Santo Eufrasio in Iliturgi o Martos. Ibid.
- Quario Concilio di Toledo, nel quale si rende comune a tutti gli abitanti di Spagna la Liturgia Visigotiea; ovvero l'Orientale, rifattasi Cattolica. St. JT. 853.
- 636. Morte di Santo Isidoro di Siriglia, ch' era stato l'anima ed il lume de Concil di Spagna, nei quali cominciarono a pubblicarsi le varie leggi che poscia, unite all'Antoine ed all'Anonime, formarono il Corpo tuttora sussistente delle Visigotiche leggi, ossia del Foro de Giudici. Ven Arcealo nell'Isponuta.
  - Santo Isidoro scrisse la Cronica de Goti, ove dicea...» Gothorum antiquissimam esse gen-» tem certum est, quorum originem de Magoc...
    - » quidam suspicantur. Romani autem eos Gr-
  - » таз...appellant ». Ivi ripetè i detti di Paolo Orosio.....» Ізті (Gотні)
    - » enim sunt quos Alexander vitandos pronun-
    - » tiavit, Pyrrhus pertimuit, Caesar exhorruit ».

-1. Nella Capitolazione della sua Cronica Spagnuola de' Visigoti, Santo Isidoro soggiunge .....» . in A mi we . w Sed quis poterit tantum Gericae Gentis edia : sea sus i v cere virium magnitudinem, quandoquidem A s multis gentibus vix precum causam et mu--act 5 dec " » merum regna reliquetit ? » . . . . 661. Fabbriche Gotiche di Recessindo Re in Dogna di Vagliadolid sul Puiserga, St. II. 833. 661. Versi di Santo Eugenio di Toledo su caratteri i i ..... Ulfilani, che si vedeano al tempo del Re Cindasvindo e Recesvindo in Ispagna. St. II. 865. Fabbriche del Re Vamba, che cinge di mura Toledo con Torri e con Rose : non ultimi elementi dell'Architettura da noi chiamata Gorica; eioè d'un'Architeftura non Romana dopo il decimo secolo, alla quale per una inconcepibile restrizione ci piace dar solo il nome di Gотиса, quasi ne' precedenti seeoli non vi fosse stata in Italia e massimamente in Ispagna una vera ed effettiva Architettura degli Ostrogoti e de' Visigoti Ariani, che abborrivano dall'imitar la Romana.

675. Deposizione di Vamba per Decreto de Vescovi, cioè de Pilofori del regno; i quali aveano per l'appunto questa facoltà fin da 'tempi di Deceneo dell' eleggere i lor Principi, e di surrogarne altri. Ma del Piloforato, divenuto prima Ariano e poi Cattolico, de Visigoti, non che della deposizione di Vamba parlerò a lungo nel tessere la Storia de Longobardi.

.675. ' Morte di San Fruttuoso, che nacque di stirpe Regia fra Visigoti, ed edifico un numero grandissimo di Monasteri nella Spagna, dopo -i - n aver visitato il Tempio di Santa Eulalia in Merida. Il culto della quale si dilatò in tutta l'Europa Occidentale nel Medio-Evo. St. II. 835-836.

chillren.

677. Morte di Sant'Oveno, Arcivescovo di Roano, il quale dimorò per lungo tempo in Ispagna, tana un is e vide quel Tempio di Santa Eulalia. Ritornato alla sua sede in Neustria, dov era il Tempio di Mano Gotica faito ergere a S. Pietro da Clotario Lo nel 533, v introdusse o vi propago il culto della Santa: edifico il Monastero Gemmeticense con alte Torri come quelle di Santa Eulalia, ed il simile di Fontanella con molti Laday I in altri. Essendo stato seppellato nel Gotico San Pietro di Roano, questa Chiesa prese il nome di Sanf Oveno. St. 11. 857-838.

680.

Ervigio fa rifabbricare il Ponte di Merida, ed ivi si seolpisce l'Iserizione, dov'egli è intitolato RE DE GETI. N. II. 838-840.

Tutti questi edifici si fabbricavano, prima cire venissero in Ispagna gli Arabi, ehe appena dopo le prime lor conquiste cominciavano ad aprir gli oechi alle Belle Arti. Valoresi ma ignari guerrieri, che per lunga eta non fecero se non imitare nell'arti la foggia de popoli più anticamente inciviliti dell'Asia, dell'Affrica e dell'Europa. La civiltà Gotica fioriva da 711.

circa tre secoli nella Spagna; e gli Arabi vi furono i discepoli, non i maestri de Visigotia. Trivo degli Arabi nella Spagna, i quali vi trovano l'Architettura Visigotica nel suo massimo splendore. I Cristiani caduti sotto la potestà degli Arabi, di sangue Visigotice o Romano, cominciano ad esser chiamati Muzarabi; e la Isiurgía Orientale, renduta comune ai Cristiani d'ogni razza nella Spagna secondo il Ouarto Concilio di Toledo, appellasi tuttora

Muzarabica. St. II. 808, 879.
Alfonso ii Casto amplia ii Tempio del Salvatore
in Oviedo, eitti fabbricata dal Re Froila dopo
la morte di Don Pelagio. Edifica nuove Chiese
in Oviedo, e massimanene quella di San Tiso, mirabile pé suoi molti angoli ed archi.

so, mirabile pe suo mont angon et archi.
Viene imitando nelle sue costruzioni l'Architetura, che susava in Toledo prima della venuta degli Arabi. St. 11. 844–843.

820. Lamenti di Santo Eulogio per esser cessato dopo la venuta di questi lo splendore delle Basiliche, onde si gloriava la Spagna. *Ibid*.

820. Alvaro, Goto di Cordova, fu amico di Santo
Eulogio, e vantavasi d'essere uscito dal sangue de Gett o Daci. St. II. 844.

820. circa. Loda la Biblioteca e la Gotica favella del Goto Diacono Leovigildo. Ibid.

821. Morte di San Benedetto d'Aniana, che nacque nella Gozia Gallica, ex Getarum genere da un Conte Magalonense, Questo Goto edificò gran numero di Monasteri nell'anzidetta Gozia, ed anche in Germania, dove fu chiamato dall'Imperatore Ludovico il Pio. Il Monastero d'Anian fi il Capo della sua Congregazione Monastica; e la sua struttura, opera di un Goto in paese Gotico, fu il modello di tutti gli altri e non pochi Monasteri di tal Congregazione. St. II. 845-877.

- Il Monastero di S. Pier Caunense, della medesima Congregazione Anianense, ha una lite nella quale si giudica secondo la legge Visigotica. Ibid.
- Martirio di Santo Eulogio in Ispagna presso gli Arabi. St. II. 843.
- Sigebodo, Vescovo di Narbona, ed altri Vescovi Gofi fanno inserire nella legge Visigotica una disposizione, che ivi maneava, intorno al sacrilegio: tratta dal Codice di Giustiniano. St. 11, 866
- Crescono in Francia le correrie de Normanni, popoli ragunaticei e composti principalmente d'uomini di razza Gotica; il perchè Ulmaro chiannavali Gert.
- 821. Rollone, Normanno, cioè Goto useito dalla Dacia confinante con l'Alania nell'Europa Orientale, fattosi Cristiano e divenuto primo Duca di Normandia nella Neustria, arricchisee con moli suoi doni molle Chiese e massimamente la Gortica di Saul Oveno in Roano. St. 11. 848.

946-996. Riccardo I.º suo nipote, di sangue Gotico, ed avendo sotto gli occhi l'anzidetta Chiesa Goraca di Sant Oveno, edifica I altra di San Michele in periculo maris; la quale appartiene al genere d'Architettura, che tutti consentono di chiamar Gortac, perchè fornita d'archi acuti. Ciò dee far credere, che anche gli archi acuti s'avessero potuto vedere nella Chiesa Gortac di Sant Oveno. St. II. 849-851.

Tale Architettura d'arco acuto, se già prima del secolo di Riccardo I.º non s'era propagnia nell'Europa Occidentale, visi propago dopo lui.

1000. circa. Notgero di Liegi edifica nella sua città la Chiesa di San Lamberto, che fu Gotica. St. 11. 851–852.

1042. Nicola III.º, Abate di Sant' Oveno, riedifica l'antica Chiesa Gorrea in Roano. Egli era figliuolo di Riceardo III.º Duca di Normandia; e però Gorroo era il sangue, che scorreva nelle sue vene. St. II. 852.

1046. I Visigoti riconquistano Toledo, a' tempi d'Alfonso VI.º, sugli Arabi. Bernardo, il primo Arciresecovo dopo la cacciata di costoro, aboli la Liturgia Mozarabica; la quale perciò lasciò molte tracee di se ne seguenti secoli, che sussistone tuttora in Toledo. St. Jl. 873–899.

 Lo stesso Bernardo fa nel Concilio di Leone abolire la lingua Goica, ossia Ulfilana, di cui parlava Santo Eugenio di Toledo, c sostituirvi la Francese, ossia la Romana. St. 11. 879– 890.

### NOTA.

### ( VEDI facciata 88 de Fasti ).

Gregorio Turonese narra (1), che un gran numero di Romani, guidati dal figliuolo d'Apollinare Sidonio alla battaglia di Vougle in soccorso d'Alarico II.º, perirono. A me pare, che questo figliuolo fosse compreso per le parole di Gregorio tra gli uccisi (2). Così parve anche al Mariana (3). e ad altri Storici; ma non così al P. Sirmondo (4) cd all' Autore della Storia di Linguadocea (5). Il quale dottissimo Autore non tralasciò poscia di riferire in fine della sua Opera (6) l'opposizioni fattegli su questo punto dal Signor Audigier, Canonico di Clermonte. Questi affermo in una sua scrittura non pubblicata per le stampe d'essere veramente morto il figliuolo di Sidonio in Vouglè; nè volersi egli confondere con Apollinare, che si fece salutar Vescovo di Clermonte dopo la morte di Clodoveo. In questo punto io già m' accordava coll' Audigier: ma non potei (7) nè posso creder con lui, che il Vescovo intruso di Clermonte fosse stato figliuolo d'Apollinare, il quale mort per Alarico II.º

<sup>(1)</sup> Gregorii Turon. Lib. II. Cap. 37.

<sup>(2)</sup> Storia, II. 629.

<sup>(5)</sup> Mariana , Lib. V. Cap. 6. (4) Iacobi Sirmondi, Ad Lib. II. Epist. 12. Sidonii.

<sup>(5)</sup> Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, I. 663. Nota LXII. (A. 1730).

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. V. 674. Nota XXVI. (A. 1745).

<sup>(7)</sup> Storia, H. 889, 905,



# DI GONDEBALDO RE DE BORGOGNONI

E DI SANTO AVITO VESCOVO DI VIENNA SUL RODANO

#### DISCORSO

Alla Signora Contessa Donna Margherita de' Duchi d' Altemps

Voi volete, si ponga in iscritto ciò che non ha guari abbiam ragionato con Concioli nostro intorno ad un argomento dubbioso della Storia di Francia, il quale ha tre parti:

- I. Se verso l'anno 491 avesse Gondebaldo, Re de Borgognoni, comandato d'uccidersi Chilperico e Godomaro, suoi fratelli;
- II. Se indi, a capo di nove o dieci anni, Gondebaldo avesse concepito rimorsi per tali uccisioni, si come sembra verisimile al signor Sismondi;
- III. E se Santo Avito, Vescovo di Vienna sul Rodano, avesse pigliato, per quanto afferma il Sismondi, a calmare con una sua lettera que' rimorci.
- Alls morte di Gundenco, Re del Bergagonni, lo Stato che gli l'imperitori, Occidentali gli assure concedure inde Galle, passo à sun figiliuti. Goodinbaldo, Gallperico, Godonaro e Godegialo. Il prime tenne la Reggia in Vienna, cel il accordo in Lince. A Callperico tecch in sorte um meglie, che insirivossi pietesa de l'Inomia; percià apolitare Sódonia bolda molto, paragonarbalo, con Tamaquilla e ona Agrippian, vedora di Germanico (1). Bi qui l'errere d'alemi, che la legica di Lince chiamats ai fone Agrippian.

Scrive Adriano Valesio, che Godomaro e Chilperico rompessero la guerra contro Gondebaldo; che a tale uopo s'unissero cogli Alemanni; e che dopo varj

<sup>[1]</sup> Apollinar. Sidonii, Lib. V, Epist T. Edit. Sirmondi: Parisiis 1614.

» Principaliter medetur afflictis, temperat Lucumonem nostrum Tanaquit

» sua, et aures mariti ... faece ... sabi sermonis cruderat ... quandiu no-

<sup>»</sup> strum suumque Germanicum praesens Agrippina moderetur ».

success fassero visit nel 491 dal fratello (f). Ma Basto Gregorio di Torsi tacci da tutto di tali guerra, e taco degli Annuania. Solo ogli racomta, che Gonde-laddo uscise con la spada Chilperico, e comando se ne gittasse la moglie con un assos al colio nel fiume (f). Di Codomaro non fi motio in questo losgo; e dei condenso di posserae se qual fondamento di P. Simondo crecta escreta colori occio da Goodeladdo (5), su quale al Valesio marri d'essere stato colori occio da Goodeladdo (5), su quale al Valesio marri d'essere stato quel Principe a novi on in una torro, dovos a rifuggi (4).

Chilperico lacció des Eginoles Sárdaleulas Closilela. Condelanho, se credi a Gregorio Turonese, la condannó all'esido (3). E toto, quasi dimentico de' suoi detti, Gregorio soggiunge, che la prima chiamosi Croman, dopo fa mutanione della nua ceste (6); ossi, dopo aver ella presa il velo religiono. Di Cloilde, che per le sue virta merito il tiolo di anta, racconta essere stata questa concedina de Gondelado in moglica Colorior, Red Franchi, ed a vergli ella partorio quattro figliudi (7). Non traliguarono costoro, come or a vedrà, dal padre ; il quale, sel occupare intero il regno, truciblo parecchi dei suoi congiunii esta piett.

Gondebaldo, Godomaro e Godegisilo professaroan l'Arianesimo fino alla morte: il perchè Gregorio scrisse, aver tutti costoro barattato l'anima per l'eresia (8). Tuttavía Gondebaldo fino all'anno 500 in circa dette grandi

<sup>(</sup>i) Hadriani Valesii Rerum Francicarum, I, 250. Parisiis, 1646. » Chilpe-» ricus et Godomarus, minime confenti aequà parte, Alemannos arcessivere;

<sup>»</sup> et Gusdobadun apud Augustodunum, acie fusum, expulerunt ».
(2) Gregorius Turonensis, Histor. Francorum, Lib. II, Cap. 23, Edit. Ruinart, Parsisis, 1609. » Gundencus, Rex Burgundionum, habuit quatuor filios » Gundobadum, Godegislium, Chilipericum et Godomarum. Igitur Gundobadum, Godegislium, Chilipericum et Godomarum. Igitur Gundobadum Chilipericum frances uma interfecti quido: uxoromomo ciui. Igizto de miscolari proprieta de proprieta de la chilipericum frances uma interfecti quido: uxoromomo ciui. Igizto de miscolari proprieta de la chilipericum frances uma interfecti quido: uxoromomo ciui. Igizto de miscolari proprieta de la chilipericum frances uma interfecti quido: uxoromomo ciui. Igizto de miscolari proprieta de la chilipericum frances uma interfecti quido: uxoromomo ciui. Igizto de miscolari proprieta de la chilipericum frances de la chilipericum frances

<sup>»</sup> collum lapide , aquis immersit ».

<sup>(3)</sup> Sirmondi, Notae ad Epistolam V, inter Sancti Aviti Viennensis Opera ab eodem Sirmondo edita, Parisiis, 1643.

<sup>(4)</sup> Hadr. Valesius, loc. cit. » Qui (Gundobadus) cum apud Anicos laterot, » mana coacth, in Burgundian reddit; potitusque Viennà, Chilpericam captum, » interfectt...; Godomarus in turri quadam, in quam confugerat, vivum » exussit ».

<sup>(5)</sup> Gregor. Turonens. Lib. II, Cap. 28. » Hujus (Chfiperici) duas filias exilio » condemnavit ».

<sup>(6)</sup> Id. Ibid. » Quarum senior, mudatā veste, Chromna; junior Chrotechildis » vocabatur ».

<sup>(7)</sup> Id. Lib. II, Cap. 28, 29, 51, et passim.

<sup>(8)</sup> Id. Lib. III, in Prologo. » Godegisili, Gundobadi et Godomari interitus, » qui patriam simul et animes perdiderunt ».

sperama della sur couversione al Romani el a Sasto Arico II quale prese ad addotrinato on vari portiti e s' si affaticò principamente nel famono Gallequis tenste in Lione alla presenza del Re tra Veccori Cartolici e gli Arinai (1), verso l'anno 501, secondo alemi (2): ma questo Gallequis cocidencia nella ince del 499 o nei principi del 300, eccodo altri, che raggiameno, se io non mi lagamos, il vero (5). Arito non era il primo di que l'Pedati ni hor digistra, o per panti (4): egli mondimeno sostema tutto il carrico della dispota col Re: tanto era universale il rispetto pel Veccoro di Vienna.

A que'di Clodoveo insidiava il regno di Borgogna, ed univasi occultamente con Godegisilo; del che si dolse Goudebaldo nel Colloquio. Già, per effetto della parola di Santo Avito, inclinavasi l'animo del Re; già egli era in punto di chiarirsi Cattolico : ma i gridi e le vociferazioni degli Ariani lo soprattennero, dandogli a temere non avesse a perdere gli aiuti de'principalissimi della sua gente nel pericolo grave della guerra contro Clodovco. In tal guisa svanirono le speranze della conversione di Gondebaldo ; egli per altro, pigliati per la mano Avito ed un altro Vescovo, li condusse nella sua stanza, ove gli abbracciò e raccomandossi alle loro preghiere (5). Conobbero i due Vescovi ( così leggesi negli Atti di quel Colloquio ) la perplessità del suo cuore; ma videro che, non avendolo chiamato il l'adre, Gondebaldo non potea venire al Figlinolo (6). Allora, dopo una pruova cotanto solenne, le speranze de Cattolici svanirono; il Re tuttavolta, che aveali sempre amati, continuò a favorirli, e la sua venerazione verso Avito s'accrebbe. Prosegut a domandareli ed in iscritto ed a vocenon pochi chiarimenti sopra punti di religione, i quali non riscuardavano l' Arianesimo : e noi delle molte sue lettere oggi perdute ne abbinuo tut-

Collatio Episcoporum, praesertim Aviti, coram rege Gundebaldo alversus Arianos. — In Conciliis Labbé-Mansi, VIII, 212-246, Florentiae, 1762.

<sup>(2)</sup> Dom Bouquet, Script. Rev. Francicar. II, passim; e nella l'avola Cronologica. Muratori. Annali d'Italia. Anno 501.

<sup>(3)</sup> Histoire littéraire de France, par les Benèdictins, III, 117, 125 et passim.
(4) Collatto, etc. » Domnus Avilus, cui, licet non esset senior nec dignitate » nec actate, tamen plurimum deferebatur, disti ad Regen, etc. ».

<sup>(6)</sup> Collatio, etc. in fine. » Rex, qui surrexerat, accipiens per maunu Dountum
» Stephmum et Domnum Avitum, duxit eos usque ad cubiculum sunm, et
» cum intraret ampiexus est cos, dicens ut orarent pro eo ».

<sup>(6)</sup> Ibid. » Cognoverunt illi quidem perplexitatem et augustias cordis ejus-» sed, quia Pater non eum traxerat, non potuit venire ad Filium ». 4, 4.

tera usa, dove gli domanda il suo parere su due luoghi della Santa Scrittura (1). Fra le movanta nore in circa rimanteci di Santo Avito, che sventuratamente no mono disposte per ordine cronologio, haveven una contro gli Estichiani a Goodeladdo, scritta nel 512, perchè vi si fa mensione di Marcedonio, sescrictio l'anno precedente dalla sua Sedia di Costantione di Santo Avito; e questi, non ignomodolo il Re, coavertillo alla fede Nicera. Insendo vivo tuttoro Gondeladdo, fa da Sigiamondo riabbricata ed arricchita di dosti la Glessa d'Agunta, ovvere di San Manzino de Vallesco.

Godogialo intanto chiamava non più agretamente i Franchi nella Borogua. Col presido di costoro, depo i Gologuio di Lioue, sacciò da Viesna il fratello Condebaldo; ma venne fatto al vinto di rientrarvi per un squidotto : Godogialo, riparato in una Chiesa d'Ariani, favvi sponto insieme com Viescovo di quella setta (30, Gregoro Turonese non parta d'alcuno comando, che Gondebaldo avene dato contro Godogialo; scrive sanzi, che il Re pose modo a finevi della tittoria, finescelo sarle se ivid' un darppello di Franchi seguaci del germano, i quali ricovrati a' erano in una torre (4). Che che sia della morte di costul, cesa non appartiene al alcuna delle tre domundo peopota de no ne in priccipio della presente scrittura.

Godoreo most nel 5114, e Gonzichaldo nal 516. A costui succedete Sigiamondo (già fatto Cattolico ed imoceste al tutto della morte di Cuipperico) nel ragno de Burgegonosi: ampio e ricco retaggio, del quale s'invagiarono i figlisuli di Gudoreo e di Gotible. Fecer disegno d'imponessamente, togico da pretesto il debito di vendicar Californico, ava lovo, e la moglis. Dissero, e furon creduti, cho Cotilde Reina esortati gli avesso alla guerra contro Borgogon, parlando lero in tal guisse e unassimamente a Godornico: » Nom mi fa cogitone di pertartiva (o carristatti, if carrevi dotto.

Epistola Gundobadi Regis Avito Viennensi, inter Opera Sancti Aviti, Epistola XIX.

<sup>(2)</sup> S. Aviti, Epistola III, Domno Gundobado Regi.

<sup>(3)</sup> Gregor. Turon. Lib. II, Capp. 32, 33. » Godegisilus Viennaru triumphans » ingreditur... Gundobadus eum apud Viennam inclustum obsedit: exercitu » per aquasductum directo.... Tune Godegisilus » di Ecclesian Arianorum

<sup>»</sup> confugit, thique cum Episcopo Ariano interfectus est e. — Senza più.
(4) Idem, Ibid. » Denique Franci, qui apud Godegisilum erant, in unam se turrim congregant. Gundobadus autem jussit, ne uni quidem ex ipsis » aliquid mocerstur ».

» mente allevati; sdeputatei per la mia ingiuria, si propo: e emdicate con sogose stato la morta de integinizari (1). Se veramente Colida cib disse contro Sigiamondo, non potrebbero al certo i suoi detti amoro-rani tra lo opere basne, nodo narra Gregorio essere stata pissa la langa, visi della Regaia e (2). Ma lo parede di Gotide non i visicono che in loccu dei suoi figliusdi: e costero non avenno bisopro degli incliamenti materni pre correre in qualanque modo addosso "urasquilli Brospoponii.

Clodomiro perciò si spisse contro Sigianosolo, e l'accise con tatta la fanigla (3). Mort posci in buttaglia ; el la propetta ligiasoli, divedi con atroca ingano dallo hraccia dalla al calello, farmos trucichi di sinsi sii (4); dal Re Childeberto e Clotario, empi particidi, a petto a quali portrebbe Gondebado aversi per clemente, se daddurero egli anamazio, un per uno, i propri fratelli.

Queste sono le narrazioni del Turonese; ; ma dettate, per quanto risquarda Chilpriro, un necolo depo ha le accoudo i roneni risquarda Chilpriro del Come colo depo ha le accoudo i roneni risquarda da ten cella Reggi da de Franchi. Mario, Vescorro Avenitecnase, ossia di Losanna, e contemporaneo di Gregorio, serbo il più alto silenzio intorno alla guerra ed alle morte a di Geomma e at dello stasco Chilpriro: in el d'altro tecche sen od delle fazioni e della fine di Godegialo (5). L'Anonimo Autore della Vita di Santa Gotilde, unano d'incorta età, contentossi di ripetere le purele sultanto di Gregorio Turonese intorno alla sorte di Galipriro ed agli eventi, nel mezzo del quali costati venne meso (6). Fredegario, Scriitore del 181 e del 608 a, al quale da Marquardo Fredero (7) astribusia i Evitoro di Gel 608 a, al quale da Marquardo Fredero (7) astribusia i Evitoro di

<sup>(</sup>t) Idem, Ibid. I.b. III, Cap. 6. » Chrotechildis vero Regina Clodhomerum et filios suos alloquitur, dicens: Non me pomiteut, carissimi, tou s dulciter ceutrisse: indigeneuini, quaeco, injuriam meam, et patris matrisp que mece mortem sagaci studio vindicate ».

<sup>(2)</sup> Idem. Bid. Lib. IV, Cap. 1. » Igitur Chrotechildis Regina, plens dio-» rum bonique operibus praedita, apud urbem Turonicam obiit, tempote » Iniuriosi Episcopi ».

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. Lib. III. Cap. 6.

<sup>(4)</sup> Id. Ibid. Lib. III. Cap. 17.

<sup>(5)</sup> Maril Aventicensis Chronicon a Duchesnio editum ex Codice Chiffletiano, in Histor. Francor. Scriptor. 1, 210. Parislis, 1636.

<sup>(6)</sup> Vita S. Chrotildis R. ginae, ex Codice MS. Sancti Germani Pratensis, edita a Mabilion, in Tomo Primo Actor. Ordinis S. Benedicti.

<sup>(7)</sup> Marquardi Freheri Corpus Historiae Francicae, p. 90 et seqq. Hansa. 1623. Col titolo di Gregorii Turonensis Lecerpia per FREDECARIUM, Rui-

Geogorio, commendata dal Valosio (1), soggiunase di suo, che Goudebaldo facesso trucistare altread des figliusti di Chilperico. Ma gravi dubbi rimazione sull'autore vero dell' Epicione (2): il qualue per fermo com risse punto nel secolo di Goudebaldo. Il vero o falso Fredegario allargò ecorramente i hrevi racconti di Gregorio, da lui presso compeniare, admandoli con avrie narrazioni sul matrimono di Cottidio, sul presso datole da Goudebaldo e sull'ambacceria d'Ameriano, ravvolto nelle mentite spoglie d'un mendico. Scrisse indi, ma chi vorrà credergil ? Scrisse, che Clotide nell'atto d'andureo a manito preguesse colero, i, quali accompagnarania, di saccheggiare e d'arriere dottiel tephe di terra Borgogonoa I E che tosto, ome vide le famme, rister grazia al 100 Ontopiocene d'aver prespusato i frutti delle sua vendetta per la morte de geniori e de' fratelli I I (3). A drisno Valesio, lothitor di questo Epitomatore, pose anch' egli ai fato leggendet tra le favole (4).

Nos putero dell'Anomino Scrittore delle Geste del Re Franchi, detto il Farodeggiatore, che qui nondimeno mostrona jui navio del vero o falso Fredegrio, per essersi attenuto unicamente alle nurraviaci del Terronese. Colo fico del pari Adone d'Visnas , morto nell'875; ma esponandole con maggior chiarcena e sonua contraditirai, cone foce Gregorio; intorno all'esibio delle due figliude di Giliperico; la maggior delle quali disse anotas solumente in esilio; la misore poi essersi ritenuta seco da Condebaldo (5).

nart, nella sua bella Edizione del Turonese, ristampò tal Compendio col titolo di Gregorii Historia Epitomata.

<sup>(4)</sup> Badriani Valenii Rerum Francicurum, II, A45, et seqq. Parisii, 5628.
Bainant dies. --> Nullam Colcum unquan visi, in oue saestor bujus > Episomes Fredegarius fuerti appellatus : sed sie eum appellarunt Scaliger > et Freberus, ex aispuo Colice, ut credere pur est ». L'airo dotto Benz-dettino Dom Bouquer ristampo il vervo o falso Fredegario nella sua gran.
Baccola, Toun, IL (An 1789): ma non dies d'aver veduto più di Ruinart aleun Coldre con questo nome di Fredegario.

<sup>(3)</sup> Fredegarii Historia Gregorii Epitomata, Capp. 17, 18, 19. a Chrotechildis rogavit eos, a quibus ducebatur, ut duodecim teurou praedarent » ao incenderent. Quod cum, permittente Chiodovaeo, finisest impletum. » distl..... Graidas ibbi ago, Deus omnipotens, quod INITIUM S'INDICTAE » de genitoribus meis et Franțiaus video ».

<sup>(4)</sup> Hadrian, Valesius , loc. oit.

<sup>(5)</sup> Ado Vienneusis , Chronicon : Aetas sexta , in Rev. Francic. Scriptor. Dom Bouquet , 11 , 666 ... « Filias ( Chilperici ) unam , quae Chrona dicta » est , exilio releganti ; alteram vero Chrotildem secum retinuit ».

Depo Alesse di Vienna, riscoi inutile il favoltare di Revinene ( force Monaco di Moissac) e d'Aimoino Florincense, Scrittori del decimo e dell'undecimo secolo; sassi più inutile il toccar de'moderni Storici, che garaggiano in aggrasar Goodelahdo, at che il Sismondi non dubita d'apporgii, are eggli di una mano ucotto Guliperiro, datosi per prigiosiere, Cost di tratto in tratto il miraldie corruppe le sembianze della Storia, e la fama di Gondelahdo venne capitando appo i posteri: ma egli non deca litrimenticaere giulicato se non salle testimoniame di suoi contemperanei.

Fra questi, o piuttosto fra quelli a cui si da impropriamente il nome di contemporanei, resta dunque il solo Gregorio Turonese. Pur tale v'ha che merita d'essere più assai creduto: ed è Santo Avito di Vienna, del quale si legge uno splendido elogio in Gregorio, e massimamente delle sue ammirabili Epistole (1). Avite naeque da Isicio, insigne Senatore di Vienna: riscattò col proprio danaro, e con l'altro della ricca e buona Siagria graudi schiere di Romani , fatti prigionieri da Gondebaklo in Italia nel 492 o 493; del che riportonne le debite lodi negli scritti d'Ennodio di Pavia, stato prosente a que' nobili atti di cristiana carità (2). Essendo morta una figliuola. di Gondebaldo, quando ella era già per passare a rezio nozze, Santo Avitosi volse a consulare il padre addolorato. Gl'inviò quella, che ozzidi albiamo in quinto luogo fra le sue lettere (5); nella quale mostrava d'essere tuttora viva in lui la speranza di vedere il Re far professione della fede Cattolica. La quinta lettera perciò si dee ritenere come scritta innauzi: al Colloquio di Lione, dove tale speranza si dileguò; prima, cioè, della morte di Godegisilo, avvenuta nel 500.

Voi elemente rolle, dice Santo Avito a Condebado in questa lettera, Voi elemente con inservalle elemi le morti de vostri fratelli: euelico allora FU IL LUTIO ED UNITERSALE IL DOLORE Nel regno di Borgogna (4).

<sup>(1)</sup> Gregorius Turonens. Lib. II, cap. 34. » Magnae facundiae fuit Beatus » Avitus.....extant perinde apud nos Epistolae admirabiles ».

<sup>(2)</sup> Ennodius Ticinenis, in Vias Benii, Epiphanii, inter Opera edito Stirmondo, Parisiis, 1641. » Syagria dedit.... dedit etiam praestantissimus Avitus. Viennenis Fpiscopus; in quo peritia, relut in diversorio incidas domas, » so inclust. Quia pluribus? Auro illorum, ce macinia parte, actum est » ne Gallis divisios in servition pubes lagiruma ducrettur ».

<sup>(3)</sup> Sancti Aviti Viennensis Epistola V. Domno Gundobulo Regi.

<sup>(4)</sup> Idem , Ibid. » FLEBATIS QUONDAM PIETATE INEFFABILI finera ger-

Tali detti nos consusonano cos quelli sturbiuti appo il Turcosse da' igiunci di Cateldo alla marbe: cianno suni a scorpere apertamente, che o le
finimi sodo della guerra o qualche latra naturale sciagura spensero la vita de
due Principi. Gondebaldo piamo: l' germani, ed i Borgognoni risposere al
pianto del Re; le figliode di Galipprico non funoro trecistate: na hacono,
fone anco stata Cotilhe, apposer a Gondebaldo le merti di Godonaro e di
Godeginio; neppuro l'inorno Fredagario, che auto restrincia prepetene cridelta di Gondebaldo nella sola finnigia di Galipprico. L'Autor della l'indi
Statta Cotilde, l'Anonimo Fazoologipiatore, Adone di Vienna, Rericose
Monaco ed Alinioni Porincienzo non Geore motto giamma della strage di codomano. Perciò ripeto di son sapere donde il dottinimo P. Simondo avuse
tratto ciò che diaso del tristo fine di costia, so oprittatto Adrisso Valeio,
che seguito per aventura i piani del Simondo, e che ha sembianto d'avv
preso la torre, dore si rilaggiroso l'Fanchi di Godoginio, per la tere,
ova affernas caser poriso Godonaro.

lagriane di Gondelado; se faceso deriserie o no quelle dei Derogomir E bene se ne dovro nanveigliare il Simendo», quai Gondelado jusquesi e dansi codi egii era l'autore (1). Adriano Valesio non ragiono delle lagriar (2) il Macronio le tenne per bugiarie (3); il Alates Dalos appena vi pose seste, me sespetti, o ne la quinta lettera di Stato Aivia occamanase a essur Gondelado nella sperama di norraggiario a lascir l'Arianosimo (4). Il Gabes loccio scaramente delle cose di Boroçoga sotto Gendelado (5): na 15-se mondi venne ampliando i sospetti del Dubos, e dichiardo non aver leta che uppo lo stesso Dubos alcuni ivrasi della quiata lettera di Stato Avito. Se fraces letta iniera codi ven deva e venti del Dubos, e dichiardo non aver leta des uppo lo stesso Dubos alcuni ivrasi della quiata lettera di Stato Avito. Se fraces letta iniera codi ven dove dove, a vi arrebato tervina selamen noticii interno di Storia di Francia, e si sarchbo rimanto dallo serviere d'acer volute di Francia, e si sarchbo rimanto dallo serviere d'acer volute di Francia, e si interise ne cessoriamente a l'empi, in quali arrivesa il lettera prima del Colloquio di Lione. La quinta lettera a Gondelado è parimente la giunta latel Raccata del Gel Pottere di Stato Avito.

Poichè Santo Avito fu testimonio del regio e del pubblico pianto per la morte de due Principi, e si vorrebbe indagare se furono sincere o no le

<sup>(1)</sup> Sirmondi, ed Epist. V. Aviti. » Funera flevisse ait, quorum auctor » juse fuerat ».

<sup>(2)</sup> Hadrian, Vales, loc. cit.

<sup>3</sup> Mascow . Histoire des Germains , X1, 10. (A. 1726.)

<sup>(4)</sup> Dubos, Histoire critique de la Monarchie Françuise, 1, 613. (A. 1742)

<sup>(5)</sup> Gibbon , Histor. Cap. XXXVIII.

scoco di Vienna calmare i rimorsi di Gondebaldo, rappresentandogli che la quiete della sua coscienza (intorno alle vecisioni de'fratelli) sarebbe stata il premio della sua conversione (1).

Senza dubbio la fede Cattolica predica il pentimento, e non conosce colpe inespiabili; degnamente perciò avrebbe potuto un Vescovo Cattolico incuorar Gondebakto al pentimento, solo modo legittimo a calmare i rimorsi. Ma pulla di ciò si trova nella quinta lettera di Santo Avito; nulla in alcuna delle quattro precedenti, sebbene la quarta dimostrato avesse a Gondehaldo gli errori di Fausto Riense o Reiense, il quale negava l'efficacia della penitenza nell'estremo della vita (2). Ed in niuna lettera di Santo Avito si sospetta d'essere spuntato giammai alcun rimorso nel cuore di Gondebaldo pe fratelli. Se Santo Avito parlogli di pace, come nota il Sismondi, e' ne parlò nel Colloquio di Lione; ma non della pace interna del Re, benst della pace pubblica del regno, già osteguiato da Clodoveo. Se vera è la fede vostra, dicea Gondebaldo in Lione, perchè i Vescovi Cattolici non vietano al Franco di farmi la guerra e di congiungersi co' mici nemici per distruggermi? Rispose Avito: Non so di Clodoreo: i regni non pertanto perirono sovente allorehè i Principi deviarono dalla legge di Dio. Se voi tornerete a questa, Dio darà La PACE a vostra confini, ed i vostri nemici non prevarranno. Replicò il Principice Ariano: Io dunque non obbedisco alla legge Divina? Disse Avito: La fede Cattolica è sola essa la vera (5).

Si fatte opinioni d' Avito sulla pace de' regni possono discurdare da quelle del Sismondi : ma egli non potrà non rispettar il coraggio del Vescovo di Vienna, e dovrà pur confessare, che in quel pubblico aringo non trattossi

<sup>(1)</sup> Sismondi, Histoire des Français, 1, Liv. 1, Chap. V. Nella Nota egli cita il Lib. III . Cap. 17 di Dubos , pag. 282 , dicendo aver ivi trovata la lettera (quinta) di Santo Avito.

<sup>(2)</sup> S. Aviti, Epist. IV. Domno Gundobado Regi. » (Faustum) ortu Bri-» tannum, habitaculo Regiensem (Riez) »,

<sup>(3)</sup> Collatio Episcoporum, etc. « Rex respondit : Si vestra fides est vera, » quare Episcopi vestri non impediunt Regem Francorum, qui mihi bellum » indixit, et se cum inimicis meis sociavit, ut me destrueret? - « Ad quae

<sup>»</sup> Domus Avitus : Ignoramus , o Rex , quo consilio et quà de causà Rex Fran-» corum faciat quod dicitis : sed Scriptura nos docet , quod propter derelic-

<sup>»</sup> tionem legis Dei saepe subvertuntur regna. . . . Sed redite cum populo ve-» stro ad legem Dei, et ipse dabit PACEM IN FINIBUS VESTRIS. . . . et L'OR prae-

<sup>»</sup> valebunt inimici vestri ».

de rimorsi di Gondebaldo. Colui frattanto, che resistea virilmente al Principe Ariano, sembra non essere stato un occulto e vile adulator nella quinta sua lettera; non essere stato un iniquo sensatore di due fratricidii.

La Provvidenza di Dio, egli dicea, colle che morizar incontaminata colci, alla quale prepararusi un regno: na chi sa quali stati sa-rebboro i cui arqueire della regia respine? (1). A Ribera the argunesta di coulori, Avito premise un como intorno alla faliccia degli unusui giudici un fatti occessi nelle turbolenze passate di Borgoga a, affermando che, per aggreta proveridenza di Dio gli stromenti della mestizia (quando Condebaldo jangera con userranza renzà i fratelli) al proordinareno al aguatio, che adel cassari diminstito il numero de Reati di Brogogana ai riperca il iregno, al quale rimana quanto bastava per reggerto (2): e che proballa morte della figliacola non si donea ravoicar nalla di casuale, nulla di veramente agno, ma solo i giuditi; di Dio, il quale avea preparado al Re un tanto dolore (3). Soggiuneo, che i zeczesso dell' affiticione poteva codere nella mette di un vaulche Risofo, ma non in cuella di ne Rel.)

Neppur in tali parole harvi la benche minima orma dei rimorsi di Goodebale , ne alcuna de' sospetti del Vescoro intorno alla sincerità de' piasti del Bale , ne alcuni di maneva dunque agli occhi di Santo Avito il delitto; e però quali rimorsi poten voler egli calmare?

Ascolto dirmi tuturia, che il Viccoro di Vicnao o mento o i ignosò inorno alla natura di quel pianto. Inguanarsi, certo, potè, come potè inganarsi Gregorio Turcones: credendo veri l'uno e disli l'altro i comanshancosi di Gondelado per la morte di Galiperico. Ma l'inguano di Arito, che non em un dappoco, amenho stato comune a lui el ar gan parte almeno de Borgo-

<sup>(3)</sup> Avit. Epist. V, « Quae ambita est ut Regina, defuncta est incontamin nata. Quamquam revera majorem causam luctus sui reliquisse diverim, si » diem ultimum post recentia vota clausisset. — Tam innoceas obiit, cujus » mortem nullus putavit ».

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. « Flebatis quondam, etc. et, occulto Divinitatis inhuitu, imimmenta moestitiae parabantum ad gaudium. Minuebat regni felicitas numerum Regalium personarum; et hoc solum servabatur mundo quod suf-

<sup>»</sup> ficiebat imperio ».
(3) Id. Ibid. » Nihil hic casuale praesumo, nihil asperum, Ordinavit huno » poties occulta dispensatio quem infligit angorem ».

<sup>»</sup> potes occura aspensaro quan munici angoren ».
(4) Id. Ibid. » Neque porro cadet in regiam, sed philosophicam mentem » moeroris arisecto ».

<sup>(</sup>Se avesse voluto dir altro, avrebbe detto » regiam et philosophicam mentem).

gnoni , che piansero : ed oggi l'inganno di tanti , che furono presenti a quei fatti , è divenuto una verità Storica per noi , fino a che non ci venga fatto di trovare un nuovo e più valevole documento, il quale tolga di mezzo la contraddizione tra il Vescovo di Vienna, che assolve Gondebaldo, ed il Vescovo di Torsi, che lo accusa. Mentire poi, come si vorrebbe presumere, no, e troppo sarebbe stata odiosa nel caso presente la menzogna: Santo Avito non menti alla propria coscienza; e dire il contrario non basta punto a doverlo far credere. Nè il crederà chi conosce le suc qualità e le sue geste; i prigionieri da lui redenti; gli alti suoi spiriti nel Colloquio di Lione. Assai meno crederà, che Avito mentisse chiunque porrà mente alle indirette, ma visibili minacce de' castighi celesti, se Gondebaldo indugiasse a convertirsi . la dove il Vescovo dicea, che tutte le prosperità de Cattolici occorsero ne tempi dopo la morte de due Principi; e che la loro vita si pranse perchè di poi non avreb-BE SAPUTO PIRGARSI (1). Donde si scorge, che i due Principi deplorati da Gondebaldo mancarono assai presto a'vivi: ciò che Avito non omise d'attribuire a qualche arcana punizione di quel Dio, il quale avea spezzato le fila de' loro giorni.

Ed or si crederd, che il serven bandiore della giuntità divina venisse inmanai a meatire affectiamento interno è pubblici fatti del 91 ? A lodrer i fiatti oblori e le regie secole si come atti d'exervanza rurrà pe' fratelli ? Ma chi obbligavalo ad enturer in quel si tenene e non necessario proposito interno a costero ? Gia Stato Artio, i sarianda una privata lettera consolioria, ma assumera il carico di scrivere Storio, con le quali specasse di rinfamar Gondeladdo. Sarebos stata dinespe insulte qual in menuegna; e, soggiungo, assai pericolosa. Dappoiche, doppio essendo l'i intendimento di cosodarra il patra ellitito e di convertire il Re, ogni ininimo dubbio conceptio dal Veserou di Venna interno all'innoceana di Gondelado sarebbe necessariamente generato l'altro di son aver fosse ad intersocregii con usa lode cotanto a ririosa. Questa arebbe risuctito o al un'arbalazione sverogganta verso il patra, quasi vicessa trafiggarbo, diccendo, averaji libo toltu une cara figliuola per punirio del sangue de frateli, passi da hi per la districa lo Millorio Nell'uone nell'attro caso, che patra de de frateli, passi da hi per la districa soci per di arte caso, che

<sup>(1)</sup> ld lbid. « Hoc solum servabatur mundo quod sufficiebat imperio, illie » repositum en quidquid prosperum fuit Catholicae veritati. Er nesciene-» MCS illud FRANGI tautummodo QUOD DENGEPS NESCIRET INFLECTI ».

avvelbe dovato dir Goodeladdo in suo cuore o dello stolto piaggiatore o dello spietto motteggiatore? A revelbe potato continues ad averdo caro, come avea futo nel Galpino di Licos; averbie indi potato rispegnes a la ne esiat dubbi sull'intelligenza delle Sante Scritture, acceltures gli ammaestramenti nella lettera del 312 interno agli Entichani e dinostrargli la riverenza che di dinostri più loi o cros della sua via 2.

Le rimmenti parole della quinta lettera di Santo Avito apparengono alla Storia di Francia, n'a savolbora sudiatre più che aggio noi si da colore i quali prendono a scriverla. Che diremo della norte fraterna? Quegli, che naeque diopo Vioi (1), milità sensa punto avecelerane per vustro bene ; il pericolo della genta Bergopomo riunci a gionamento di Vioi, non conseperolo. Credite alla mia esperienza; quello che alloro nocque, ora fa pro: quello che alloro navazzano, ed ora s'ama da noi (3). Or come gli somini, che signorano il futuro, potran conossere il fine, pel quale vi fu tetta la regia cergine.

Così da questi ultimi come da precedenti detti del Vescovo di Vienna deducesi:

4.º Ce i due Principi rimpianti da Goodebaldo professarano l'Arianosimo, al come codoro, che S. Arito giudica essera suit perciò obglia de line nella lore giovenette. Galippeiro nondimento è annoverato da molti far Cattoleir, perché Gregorio Turonese nol pose in fascio col fraelli Ariani e percebe padre di Colidee. Ma Il altenio di Gregorio intorno alla damantione di Chilperico son fa pracora, potendo procedure da degai rispetti verso la memoria di Statt Galidei; a far Cattolica la quale bastava solo sua madre Caratene, che fin Ornodossa Cattolica. Il padre o nol seppe o chiase gli occhi; poscia Goodebaldo permine alla nipote di professare la sua foto nella Reggia.

2.º Le prosperità de Cattolici dopo la morte de due Principi accennano (ma io non l'affermo) a qualche persecuzione cominciata da essi contro

<sup>(1)</sup> Così parmi doversi voltare in italiano le parole . . . . « Ipse , quem vo-» citari parvum vettra natura circumdedit ».

<sup>(2)</sup> S. Avil, "Spir. F.... « Ipse, quem vocitari parvum retra natura circumdelli, homis vertini adopte omi militili dilitarit, cum servirele vosses » nascarratte periculum gentir, et fluturam pacem disponent furbatio reprionio. Expertor credite; quidquid timo serut, his propriet; quidquid timo » razvuras, nunc anomane. Non volentibus tita presente; polest equidem 
» razvuras, nunc anomane. Non volentibus tita presente; polest equidem 
» durum videri, vicinam thalamis qui prion virginem « etc. ».

la fede Cattolica : ciò che avvenne forse pe' consigli e sull' esempio de' Visigoti Ariani di Tolosa.

3.º Un solo de' due fratelli , per attestato di Santo Avito , levò Landiera centro Gondebaldo. Quale de' due ? Nol so , ma , credo , fu Chilperico : ciò che diè foodamento alle dicerie de' Franchi sulla qualità della sua morte. Di Godomaro già esposi, che nen si ha memoria presso gli antichi Scrittori d'esser egli morto violentemente: mort senza figliuoli e per avventura nel suo letto.

Muratori sospetta, non forse Clotilde avesse avuto dritto di succedere al regno di Chilperico (1). Se ciò su vero, s'avrebbe una pruova novella delinnocenza di Gondebalde, poichè sarebbe stato inutile delitto il comandar la strage de genitori senza quella di Clotilde. Ma di questo e de precedenti fatti della Storia di Francia sia quel che può: a me basta lo stare con Santo Avito, che credette all'innocenza di Gondebaldo ed alla sincentà de suoi pianti; con Santo Avito, che fu testimonio principalissimo del pubblico lutto per la morte di Chilperico e di Godomaro. Le lodi profuse da Ennodio e da Gregorio Turonese al Vescovo di Vienna sono sufficienti a darci un giusto concettodella sua dottrina e della sua sautità ; tralascio perciò di ricordar quelle d'Isidoro di Siviglia , d' Agobardo Lionese , di Floro Diacono e d'Adone Viennese. Lo stile delle lettere a noi rimaste di Sante Avito può non andar immune dall'oscurità e dal tumore, che furone i vizj dominanti nel suo secolo : ma tutti gli additati Scrittori, e più di tutti essi Gondebaldo, l'ebbero in onore, come un gran lume della Chiesa delle Gallie. Perciò la sua testimonianza deve antiporsi non solo a quella di Gregorio Turonese , il quale scrisse più tardi e fuori di Borgogua, ma eziandio della stessa Clotilde, s'ella ci avesse tramandato di suo pugno i diarj degli anni suoi giovanili. Poichè ristretta Clotikle nel Palagio di Gondebaldo potè ignorar molti fatti , e concepire intorno alla propria sorte alcuni timori , a' quali certo non risposero gli effetti ; avendola Gondebaldo maritata, e riccamente.

Ho l'onore d'essere con tutto l'ossequio ».

Castel Gandolfo , 19 Agosto 1829.

Dev. Obb. servitor vero CARLO TROYA.

<sup>(1)</sup> Muratori , Annali d' Italia . Anno 523.

<sup>\*</sup> La Contessa Margherita Fabbri d'Altemps, del cui nome altra volta fregisi queste mie carte, soggiacque alla bilustre malattia, che consumava i suoi



giorai. L'altezza dell'animo, le non meritate seigure, l'amor materno furono cagioni dell'orrido morbos tella l'ault con religioso e con assai più che virile coraggio. Lacciò luminosi eccungi al suo sesso, e non insulli ricordi al nostro; il che si velercible per opera so a me fosse conceduto princare le Vite d'alemi eccellenti Capitrai da Lei seritte, ovre non so direo. più rispendano le bellezze della nostra lisqua o della storica narrazione, la memoria del suo ingegno e delle sue virti vire nell'animo di chiunque la conobele: rara imangino de più nobili pregi d'una donna.



-92006394

#### VOLUME IL

# PARTE II.

#### Errori

corresion c dim

Pag. 665. ver. 8. Fuggendo in Alessandria Fuggendo in Alessandria ove poco appresso morì (senza più)

» 679. Nota (2), ver. 4 Thickmari Thickmari » 680, Nota (2), ver. 2 Ursola Ursola Ursola

882. Nota (3), ver. 3 Ursola
 709. ver. 14. Radi ed oscuri
 729. ver. 18 nutriva Arianesimo
 Turni del control c

» 729. ver. 18 nutriva Arianesimo nutriva l'Arianesimo » 743. ver. 8 Postilla. A 1001, 1002 » Ibid, ver. 14 Postilla. A. 1303 II. 1003

» 760. ver. 11 Postilla. 1. 238 I. 1238 » 765. Nota (1), ver. 2. Purtus Urbis Portus Urbis

» 783, ver. 27, 517

» 787, ver. 3, quantuuque dicesse Cassio, ciò che Cassiodoro cercava

doro forse dissimulare, dicendo

» 802. ver. 11 s. IV. Si cassi il s. IV. » 843. Nota (1), ver. 3. XIII. 452 XIII. 453

» Ibid, ver. 2t discepolo amico

» 865, versi 4-8. Dalle parole-Pietro Crinito all'aitra di Sirmon Nota (1)

do-912 vor. 28 sparaleria sparalderia

» 942. ver. 28. spavaleria spavalderia » 930-964. Erronea la numerazione delle facciate

» 978. Nota (t), ver. 3 Tenatui Senatui a 1000. ver. 22. Teodorico; a cui Suavegotta gotta partorito avea Teogotta partorito avea Teonoglie prima di Suavegotta

deberto partorito avea Teodeberto

1014. Nota (2), ver. 3, Id. Ibid.

Both. De Consoldt, Lib. 1.

Prad 4.

» 1014. Nota (5). Id. Ibid. Cassiodor. Var.

### APPENDICE AL VOLUME IL" PARTE I.

CORREGIONS IMPORTANTE ALLA FACCIATA 498.

E però dubbioso rimane se gli Ostrogoli avessero indotto in Italia un qualche uso della patria loro Architettura; non di quella che oggi si chiama Golica, e che procede senza fallo da popoli e da usi affatto diversi

#### Si seriva

Laonde rimanga dubbioso per ora, se gli Ostrogoti avessero indotto in Italia un qualcho uso della patria loro Architettura; non di quella che oggi si chiama Gotica', e procede senza fallo da popoli e da usi affatto diversi da Germanici.







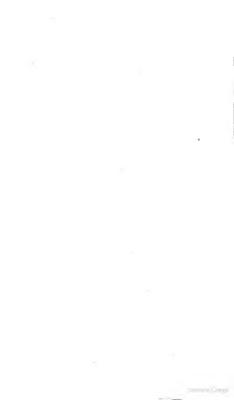

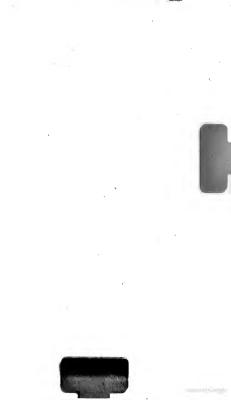

